



0.1

.

# QVARESIMALE EVANGELICO

Abbondante di Sacre Scritture & Copioso di Auttorità

DEL PADRE

# ANTONIO DI S STEFANO

Della Prouincia di S. Bernardino dell'Aquila Lettore, & Predicatore Generale, Minore Offeruante di San Francesco.

Con doppij Proemij per ciascua giorno di Quaresima . Di cinque Sermoni del Santissimo per li Fenerd di Marzo arricchito . Con set Prediche della Beatsima Fergine per li Sabati adornato.

DEDICATO AL REVERENDISSIMO PADRE

# FRANCESCO MARIA DE NICOLIS

Già Ministro Generale di tutto l'Ordine Francescano; Lettore Giubilato, Qualificatore della Santa Romana, voiuersile Inquistrione, Consultore, delle Sagre Congregationi dell'Indice, & Ritir, & Commissario Generale de' Minori Osseruanti, & Ristormati.



IN VENETIA, Per il Tramontino. M. DC. LXXVIII.

CON LICENZA DESPTERIORI, E PRIFILEGIO. 6. au





# REVERENDISSIMO PADRE



N Libro nuouo nell' récir' alla luce fà come vn picciolo bambino, che nos s'afficura muouer'i paffi fenza l'affificnza d'un amoreuole appoggio; anzi teme taluoltala propria osabra fe non è fipalleggiato da chi poffi inco aggin lo cofi accade à quefto mio Quarefimale; che defiderolo d'effer veduro, doue non hà potuto effer vdito, per afficurarif da qualche finiftro inciampo, ricorre fupp icheuolo ad appoggiafi al patrocinio benigno di

V. P. Reuerendiffung ch'è il force fostegno delle virtà, & il franco Difensore de Sacri Volumi ; Quelta fu, & farà sempre sua somma gloria il fabricarsi la fcala per alcendere con li foli fcalini de fuoi virtuofi meriti al fommo delle felicità. E scala senza dubio la più decorata, & honoreuole che possa farsi nella nostra Serafica Religione; Mà perche, qualche Critico, ò almeno inscio Lettore non possa minacciarmi rimproueri d'hiperbolica adulatione, permettami la di lei bontà far palefe al mondo, che effendo V. P. Reuerendiffima-Lettore Generale in Roma, fusse ancora eletto Custode della Provincia di Bologna, Visitatore della Provincia di Sant'Angelo & Vocale della Congregatione Generale; Concedami il far noto, che nel mille seicento sessanta ferte. eletto Diffinitore generale, senza lasciar la Lettura fusle fatto Commissario Visitatore dell'alma Prouincia Romana, & infieme dell'Indice confultore, Ch'effendo poi eletto Provinciale della Provincia di Bologna, fosse ance Assiftente nel Capitolo della Provincia Stelleta della Marca; Che in Spagna fatto capo della famiglia Cilmontana jui tuffe creato Procuratore Generale dell'Ordine; Che ritornato in Roma & fano Confultore de Riti, fofle doppo il Triennio, riconfirmato Procuratore Generale, & poi eletto Qualificatore della fuprema Inquisitione di essa; Che dentro lo spatio d'un mele in circa fosse dal Iommo Pontefice creato Vicario Generale, & dichiarato Ministro Generale di tutto l'Ordine Serafico; Che finalmete nel Capitolo Generale fatto in Roma nel 1676. à pieni voti de gl'Offeruanti, & Reformati fia stato eletto Commissario Generale di ambidue, che vuol dire il Vice Atlante del Cielo Francescano : Questi sono i gradini fabricatisi con la difesa gloriosa di tante Cathedre

dre Teologiche, & celeberrime nell' Italia, & nella Spagna, tr' le quali fono confpicue le due vitime generofamente foftenute nel Capitolo Generale alla prefenza di tutta la Religione, van dedicata à Papa Clemente Decimo, & l'altra à Carlo Secondo Rè di Spagna. Queffa è la fopraccennata (cala, cofi retta, & ben fondata, che fara l'empre pronta ad inalizar il luo merito all'altezza brantagli da fixoi deuoti, benche dalla propria fia modeflia recufsata; Mafficuro perciò, che faranno, anzi inuidiate, che compatite quefte mie Sacre dicerie, vicendo baldanzole fotto gl'auficii fortunati del fuo patrocinio fublime. Supplico dunque humilmente la fua innata benignità riccuerle, conocchio benigno, & con volto giouisile à riconofeerle come patro di quel deutoto offequo, che fempre mi fà effere,

D. V.P. Reuerendiffima

Humilimuo, Deuorifimo, & Obbedientifimo feruo nel Signore Frat Antonio di Santo Stefano della Piouincia di S. Bernardino dell'Aquila Minore Offeruante di San-Franccico.

# A CHILEGGE.

Cesti, mio benigno Lettore il Quaresimale, che desideri tanto; Male sentirei di te, quando io aspettasi minor gratitudine di quella, che ti contentasi id dimmirrami nell'Auuento, e melli serunni morali i estodi ripetere quessa seconda volta la ponertà del mio Ingegno, perche già
sa che il mio serinere non è ellenato, ne gosssio, ma humalie of suniliare, come di giussità si consiene à chi deve correggere, e annaestra-

re . Quanto dico , tutta è dottrina della Scrittura fagra , col testimonio de Santi Padri: Se vi farà, che non l'approni, non lo reputo forfe dell' Onile di Chrifto, à cui folo ferino per piacere, & à chi volentieri afcolta la fua parola : I concetti viui , le fentenze profane , i paradoffi frezzanti , le metamorfosi straugante , o mille altre fauole . fanno per gl' Accademici : Vn Predicatore Euangelico , è vn ministro del Vignatuolo Celeste: visita egli la sua Vigna, non per foglic, è per pampani, mà. Vi accipiat fructus eius in tempore suo; Non mi curo che li legga chi non hà palato per cibi eterni perche io non ho fete d'altra acqua , che di quella della Sammavitana , ho di già rinuntiato à quelle del Gange , & dell'Eritreo , & mi contento del fucco in cui sono inuolto . Ti ringratio della patienza se vi tronarai dentro nel leggerlo qualche errore di Stampa , à qualche barbarismo nella lingua ; & ti prometto se piacerà al Signore di darti presto un altr'opera intitolata SACRE STRAVAGANZE. Prediche villissime , & fruttuosissime da farsi à Christiani fedeli , ed ad Infedeli Hebrei ( nel mio ritorno poi ) che farò da Santi Luogbi di Gierusalemme mandare in luce , per tuo prò il secondo Auuento , vna Nouena di Nostra Signora , vn Santorale, on Dominicale , & on Cielo Serafico di tutti i Santi , & Beati più cospicui della mia Serafica Religione, & mi raccomando alle tue Orationi . Vivi fano .



## Deputatio Reuisorum Religionis .

Enore prafentium facultatem facimus duobus Patribus Sacræ Theologie Lectoribus Ceneralibus Connentus nostri Sancti Iofeph Brixia; legendi, & examinandi Conciones Quadragestimales à Patte fratre Antonio de Sancto Stephano Prouinciæ nostræ Regularis Observantæ sancti Bernardini Aquitæ Lectore, a concionatore generali compessias, & earum desuper censuramad nos remittereteneantur, ad hoc vel centiam eas imprimendi concedere possiunus. Datum Romæ ex nostro Aracælitano Conucutu die 30. Matrij 1679.

Frater Franciscus Maria de Bononia Minister Generalis.

### Approbatio Theologorum Religionis.

Os infraferipti facræ Theologiæ Lectores genera les in Conuentu fancti lofeph Brixiæ iuffu Reuerendiffimi Patris Franciici Mariæ de Bononia totius Ordinis fancti Francici Minifiri generalis legioms, a rque attente examinaumus Librum cuius titulus Quadragefimale con doppij Proemij à Patre fratre Antonio à fancto Stephano Prouincia fancti Bernardini Aquilæ Lectore, ac Concionatore generali noftri Seraphici Ordina celebratum, nec quidquam indignum typis reperimus, cum fit facra, ac fana doctrina prædictus, ocomia ex patre religiofa pietate refertus. In quorum fidem manunoftra fubferipfimus. Datum Brixiæ in Conuentu noftro S. Iofeph 14. Maij 1875.

lta est Reuerendus Pater Faustinus Garaffa de Claris, Lector Generalis, Diffinitor Actualis, nec non sancti Officii Consultor, & Qualificator.

Ita est Reuerendus Parer Franciscus de Gabbiano Lector Generalis .

### Facultas Reuerendiffimi Patris Ministri Generalis.

Rater Franciscus Maria de Bononia Totius Ordinis Fratrum Minorum Seraphici Patris nostri Sancti Francisci Minister Generalis, & Gruus; Dilecto nobis in Christo Patri fratri Antonio, à Sancto Stephano Theologo, ac Concionatori Generali Prouncia nostra Sancti Bernardini Aquilæ de Observana, a falutem in Domino lempiternam.

V T Opus à ce compositum, & à duobus Patribus nostræ Religionis, cuius titulus est 3 Quadragesimale con dopii Proemii, Typis sertiatis seruandis, mandare possis, his nostris patentius litteris tibi libenter, ad maiorem Dei gloriam, sacoltatem tribuimus.

Datum Romæ ex nostro Aracælitano Conuentu die 20. Iulij 1675.

Frater Franciscus de Bononia Minister Generalis.

De mandato suz Paternitatis Reuerendissima fiater Archangelus Romanus Secretarius Generalis, ac Pater Ordinis.

Noi Refformatori dello Studio di Padoua.

Auendo veduto per fede del Padre Inquifitore, nel Libro intitolato, Quadragefinale del Padre Fra Antonio di S. Stefano Minore Offeruante Francefeano, non efferui cola alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per atteflato del Segretario nostro niente contro Prencipi, e buoni coftumi, concediamo licenza à Bortolo Tramontino di poterio stampare, offertuando gli ordini &c.

Datali 24. Febraro 1675.

Aluife Mocenigo Refor.

Siluestro Valier Caual. Procur. Refor.

Gio: Battista Nicolosi Segretário.

# SONETTO

# DELLAVTTORE.

In lode del Reuerendissimo Padre

# FRANCESCO MARIA DE NICOLIS

Commissario Generale degli Osseruanti, & Risormati di San Francesco à cui è l'Opera dedicata.

Fanco nel nome, e ancor ne gesti sei Francesco, e MAR, cui deue egni vn tributo D'ossequio, mentre à noi tu presti aiuto Onde merti regnat trà Semidei.

Ben gratie al gran Motor render tu dei ; Mentre ciafciun ti annuncia il ben venuto Ne si troua chi mai ti dia rifuto: Dunque nè fogli haurai gli affetti mici.

Sian questi à te di testimon verace, Che il perpetuo seruirti hò per dissegno; Mentre il core in amor per te si sface;

E poi che d'ogni honor tu fei ben degno, Con augurio, che pregoti verace, E porpora di annuntio, e Trino Regno.

> Denotiffimo, Obligatiffimo, e Obedientiffimo feruo Frat' Antonio di Santo Stefano della Pronincia di San Bernardino dell' Aquila.



#### In Laudem Reverendiffimi Patris

# FRANCISCI MARIÆ DE NICOLIS

Olim Ministri Generalis totius Ordinis Franciscani;

### EPIGRAMMA:

M Oribus ingenuus fileam: Vir Pallade plenus, Omnibus vius adeft, Hec tacuiffe decus.

Religione Minor (cio; Maximus Ordinis Atlas; Præfuit, & cunchis profuit ore, Manu.

Mira fidem superant, nec vera latere fruuntur. Lucida gesta patent. Scriptaque summa petunt.

Prætereo laudes. Sapienti Gloria Virtus. Mendax Fama tacet; dum probat A@a fides.

> Oblequij amorisque testimonium Admodum R. P. Fr. Iosephi Leali Veronensis Concionatoris Generalis, Lectoris Iubilati, & Consiliarij Sancii Officij.



# AD FRANCISCVM MARIAM DENICOLIS

Omnes Franciscanorum Ordinis gradus emmensum

mira animi eius . In hoc honòris fafigio feruata moderatio A Gemino Francifci , & Maria nomine deduciur .

# EPIGR'AMMA:

A D mare, seu Tanais, seu qui Germanicus haustas, Sex vomit ertumpens faucibus Ister aquas. Seu lætus platanis, & opaco gramine Medus; Vistrusque procul Mænia Semiramis;

Nilusque, atque Athesis riparum euersor, & Ymbra, Populea cinctus coroua seua Padus: Fontesque, signesque lacus, & slumina vastas, Queque secant terras, ad mare cuncta shunt.

At bene collectes vniuers partibus vndas, Cum tenet; immens nil tumet vnda maris. Te titulis, cumuloque vnum te laudis onustum; Te centum artes, te nomina mille canunt.

At non Roma potens, non regna Hylpana fuperbum, Non vidit Thufeis ante colonus agris; Ceu mare, vt innumero cumularis honore Maria; Francifci exemplo fic tibi vilis eris.

In grati animi pignus.
Frat, Angeli à Brixighella Lectoris Generalis,
& in Bononiæ Prouincia
actualis Diffinitor.

# Nel dedicarsi fruttuoso Quaresimale dal Padre

# ANTONIO DI SAN STEFANO AQVILANO

Al merito impareggiabile del Reuerendissimo Padre

# FRANCESCO MARIA DE NICOLIS

Di tutto l'Ordine di San Francesco, già Ministro Generale a & hora del medesimo Commissario Generale de gl'Osservanti, & Ristormati.

### MADRIGALE.

Ortunati Minori
Affifiti da Dio
Fra fuoi ferui maggiori
Mentre l'Aluerna al Cielo hora s'voio;
Anzi rari prouiamo
Faueri di Francesco, e di Maria:
Onde vantar potiamo
Che al Ciel Maria ci elege
E Francesco qui in terra hora ci regge.

Del R. P. Fra Lorenzo Damiani di Venetia Lector Generale di Sacra Teologia nel Sepuento di S. Francesco di Magioua.



#### In lode del R. Padre

# ANTONIO DA SANTO STEFANO AQVILANO

Lettore, Predicatore Generale, & Compositore della presente opera molto da Virtuosi commendata.

E Cco Freggi, ecco Palme, e verdi Allori. Autonio la tua fama al Ciel formonta, Ne la tua gloria eterna mai tramonta, Che giunta, e fista, è già ne gl'alti Chori.

Iui fi pofa, e ti dà laudi, honori;
Tue morali virtà celebra ad onta,
D'Auerno, e con inuidia ogn' va le conta;
Carcerato trà affanni, e rei dolori.

D'effer humil nel dir ti mostri pago. Sei nel tuo concettar colce, e modesto, E nel tuo disputar sotule, e vagho.

Ammira il Mondo la tua Voce, e'l GeRo. Dell'istessa Humiltà porti l'imago, Allo stesso Satan viui Funcsto.

> Del M. R. P. Fr. Giofeppe Léali da Veròna; Predicatore Generale, Lettore Giubilato, & Confultore del Santo Officio.



#### In lode del Reperendo Padre

# ANTONIO DI SANTO STEFANO

Della Prouincia di San Bernardino dell'Aquila predicando quefio Anno del 1678, à Chrifitani Fedeli, & ad Infedeli Hebrei nella Chiefa del noftro Minoritano Conuento di San Pietro di Cento.

N Ell'apparir de tuoi dotti Concetti, Stupido refta il Mondo, il Ciel, la Terra; El Cerbero latrante fi rinferra, Alle proposte de tuoi facri detti.

E fecondo il tuo dir de viui affetti,
Con questi il peccator presso atterra,
Et mouendo alla cruda guerra,
Tosto ritorna al stato de gl'Eletti.

Tù qual Antonio dai fraganti Gigli, Qual Stefano, ci mostri il Cielo aperto, Qual Aquila ci fai tuoi Allieui, & Figli.

Hauerai qual Antonio eterno il merto, Aquila vinerai fuor de perigli, Qual Stefano di gloria vn ricco ferto.

In pegno d'affettuosa amicitia.

Il R. P. Angelo da Brifighella della
Prouincia di Bologna, Lettore Generale nel Connento della Santissima Nontiata, & Diffinitore Attuale Minore Offeruante Francescano.

Land Horney State TV/

#### Al Reverendo Padre

## ANTONIO DA SANTO STEFANO AQVILANO

Lettore, & Predicatore Generale di Minori Offeruanti di San Francesco per l'esplicatione profonda, & mirabile che sa delle Sacre Scritture à gl'Audienti.

## MADRIGALI DVE.

Hi legge I detti tuof
Cibi di vita affaggia
O mio ANTONIO gradito?
E con gentil partito,
Mentre con firade ignote,
Le Scritture fai note,
Ogn'yn la voce al Cielo
Inalzando giocondo
Ci moftra, che tu fei gloria del Mondo.

#### Allo Rello Auttore.

S Ono le Scritture vn Sole, E pure ini tù affiffi : Senza punto temer, le tue pupille? Or fupor non fia: Già tù fei nato al Mondo, Qual ANTONIO, non fol leggiadro Giglio, E dell'Aquila ancor verace figlio.

In fegno di cordialiffimo affetto.

I. R. P. Frá Vittorio di Palermo, Lettor,
Teologo, & Predicatore Clariffimo Mipore Offernante Franciscano.

#### In lode del Reverendo Padre

# ANTONIO DA SANTO STEFANO AQVILANO,

Compositore del presente Euangelico Quaresimale, in cui si ammirano le sue virtuose fatighe di molti Anni che nella Minoritica Religione haue conquistato.

### SONETTO.

A Ntonio (ci di Sapienza vn Fiume ;
Che nel fpiegar co 'tuoi Difconi Sagri ;
L'Euangelo di Chrifto , ogni vn confagri
A Dio , e n'additi il chiare , e vero lume ;

Tu spieghi à noi di quell'Eterno Nume I sensi veri : e poi le colpe si agri Co' detti tuoi impetuosi, & agri, Onde sai, ch' ogni vitto si consume.

Degno STEFANO, in ver, che sempre insegni: Gia che strenuè sans, non unai perdona Tua lingua veritiera à i vitij indegni.

Mà sempre ogni bontà da te rifuona; Onde conduci l'Alme 4 i dini Regni; Perciò di STEFANO hai NOME, e CORONA.

> Del M. R. Padre Maeltro Aleffandro Bouio del Terz' Ordine di San Francesco.



### Al Reuerendo Padre Frat'

# ANTONIO DI SANTO STEFANO AQVILANO,

Comendandolo per egnalmente infigne, & nello Stampare, & nello Stampare,

### SONETTO.

Dell'Illustriffimo Signore Don Camillo Ferramofca di Vicenza, Arciprete di Poiana Maggiore, predicando nella di lui Chieta il medefimo Padre del 1678.

Acro Orator, ch'in efficaci accenti Snodi la lingua, & ogni Core annodi, Nel merito tu vinci, & ne le lodi Gl'Ippendi, e i Demofleni eloquenti,

Spandi dal labro auriferi Torrenti Più illustri assa del Dio, ch'è chiaro in Rodi, E toura Exerne Pagine gl'inchiodi, Per arricchirne i Secoli correnti.

Entro l'inchiostro tuo beuon gl'Ingegni D'ogni virtude il Nettare stemprato, E de l'human sapere toccano i Segni.

S'io leggo le tue Carte, oh legger grato?
S'io t'alcolto, vuir dolce? (onde s'inlegni)
Scriui, ò parla, egualmente io fon Beato.



# INDICE DELLE SCRITTVRE

#### Che si espongono.

#### Dalla Genefi .

Cap. L. n. 26. Aciamus hominem ad imaginem, & fimilitudinem nostram.

7. Inspirauit in facient cius spiracu-

1 Juni vitæ.

8. Plantauerat Dominus Deus patadifum voluptatis à principio, in quo pofuit hominem, quem for-

mauerat. 159

27. De ligno autem scientiz boni, & mali ne comedas in quocumque

die comederis ex comorieris 3.

Cur præcepit vobis Deus, vt non comederetis ex omni ligno Para-

22. Num ergo, ne forte mittat manum fuam, & fumat etiam de ligno vitz, & comedat, & viuat in aternum.

5. 5. Cum multa malitia hominum effet in terra, & cuncta cogitatio humani cordis intenta effet ad malum omni tempore. 8. & 219

6. Tactus dolore cordis intrinfecus dixit, delebo hominem-

142. & 229.

11. 3 Facianus lateres, & coquanus

eos igni, polea adificemus Ciuitatem, & Turrim, & celebremus nomen nostrum antequam diuidamur in vaiuersas testas.

17. 17. Cecidit in faciem fuam & rifit. 7 27. 37. Frumento, & vino stabiliui eum

28. 12. Scalam vidit Iacob, cuius cacumen calum tangebat. 105

31. 29. Cauc ne quidquam loquaris cotra Iacob. 36

48. Cumulus iste erit testis intet me-

34. 1. Egreffa eft Dina, vt videret mulieres Regionis illius, &c. 81 35. 10. Nequaquam appellabitur Iacob nomen tuum (cd Ifrael , quoniam fi contra Deum fortis fuifli , quanto magis contra homines praualebis 216

 7 Putabam nos manipulos ligare in agro, & quafi confurger manipulum nicum, & flate, veftrosque manipulos circumflantes a-

dorare, &c. 184

22. Quate negligitis? Descendite, & emitte nobis necessaria, vt possinus viuere, & non confunemus rinoma.

22.2

47 8 Quot funt dies annorum vita fuze.

29. Ne me sepelias in Ægypto, sed dormiam cum patribus meis 154

49. 17. Fiat Dan coluber in via , ceraftes in femita , madens vngulas equi, vt cadat afcenfor eius retro • 54

#### Dall' Efode.

Cap.4. 20. VIrga Dei in manu fua. 71
Occurrit ei Dominus, & volebat occidere eum. 135

Per manum fortem dimittet eos,
 & in manu robusta eijeiat
illos
 72

3- Ego Donunus, qui apparui Abraham, Ifaac, & Iacob in Deo oninipotenti, & nomen meum:Adonai non manifestaui eisdonai non manifestaui eis-14- 20: Erat nubes tenebrofa, &c. 114

18. 21. Peouide autem ex orani plebe viso fapientes & tin.entes Deum, in quibus fit veritas, & qui oderint auaritian; & conflitue ex eis Tribunos; & Centuriones; & quinquagenarios, & decanos, qui iudicent Populum orani tepore.

pore . 329

6. Vos critis in regrupp facerdotale.
12. Cauete ne afcendatis in montem. 82

20. 5. Ego fum Dominus Deus fortis

194

zelotes vifitans iniquitatem Patruni in filios, in tertiā, & quartam generationem eorum; qui oderunt me; & faciens miferieotdiam in millibus ijs; qui diligunt me; & cuftodiunt pracepta mea.

32. 6. Sedit Populus manducare, & bibere, & furrexerunt ludere. 28

#### Dalli Numeri -

Cap. 4. 20. A Lij nulla curiofitate videāt quæ funt in Sāctuario. 82 17. 8. Inuenit germinaffe virgam Aaron turgenubus genmis eruperant flores, &c. 124

20. 8. Loqu:mini ad petram-

Dal libro di Giofuè.

Cap. 3. 4 Auete ne appropinquetis ad Arcam. 133

Dal Primo de Reggi,

Cap. 28-15. Oárcta nimis, fiquidem Philiftijin pugnant aduerfum me, & Dominus recessita me. 126

#### Dal Secondo de Reggi.

Cap. 12. 16. T Eiunauit Dauid ieiunio. 7
23. 4. Sicut lux Aurora oriente Sole nane abfq:nubibus rutilat. 74
24. 13. Tribus diebus erit peftilentia in terra tua. 153

#### Dal Terzo.de Reggi.

Cap. 12. 11. P Ater meus cecidit vos flagellis, ego autem cædam vos scorpionibus. 312.

#### Dal libro Primo del Paralipomenon.

Cap. 28. 9. SCito Deuni Patris tui, & ferui ei corde perfecto, & animo voluntario.

Pat libro Secondo del Paralipomenon .

Cap. 15. 2. D Ominus vobiscum, qui fuiftis cum co. 127

Dal libro di Tobia .

Cap. 1. 10. A B infantia Deum timere docuit. 80
6. 17. Ita coniugium fuscipium; vt
Deum à se, & à sua mente excutiant; & sua libidini vacent.

#### Dal libro di Giob.

182

Cap. 1. 5. Vinque transissent dies co-

8. Circuiui terram, & perambulaui eam 174

5. 19. In fex tribulationibus liberabit

6. 6. Nunquid potest comedi infulfum, quod non est sale conditum, aut potest aliquis gustare,

quod gustatum affert mortem? 191 9- 34- Si lotus fueris quasi aquis niuis .

7
10. 17 Inflauras testes tuos contrame, & multiplicas iran tuam aduerfum me, & pœnæ militant in

21. 13. Ducunt in bonis dies fuos, & in puncto in infernum descendur.

28. 25. Qui facit ventis pondus, & aquas appendit in mensura. 200. 39. 14. De re inquit oua sua in terra,

obliuifcitur, quod per conculcet ca, aut bestia agri conterat.

41. 4. Quis reuelabit faciem indumenti

11. De naribus eius procedit fumus ficut ollz fuccenta, atque feruentis, &c.

#### Dal libro de Salmi .

- Pfal. 1.3. T T crit tanquam lignum..., quod plantatum est secus decurfus aquarum, quod fru-&um fuum dabit in tempore fuo.
  - 4. 4. Scitote quoniam mirificauit Dominus fancturu fuum •
    - 9. Dedisti latitiam in corde nico: à fructu frumenti, vini, & olci fui multiplicati funt .
  - 5. 10. Quoniani non est in ore corum. veritas, cor eorum vanuni est.
    - 8. Inucteraui inter onmesininicos meos + 7. 1. Si redidi retribuentibus mihi ma-
    - la, decidam merito ab inimicis meis inanis.
    - 9. 3. Laudatur peccator in desideris.
      - 8. Sedet in infidis cum diuitibus in ocultis, vt interficiat innocen-141.
  - 12. 1. Dixit infipiens in corde fuo: Non eft Deus Omnes declinauerunt; simul inu-
  - tiles facti funt &c. 17. 46. Filij alieni mentiti funt nuhi &c.
  - 18. 8. Lex Domini immaculata con
    - uertens animas. 14. Si nici non fuerint dominati, tunc immaculatus ero, & emundabor à delicto maximo .
  - 20. 3. Quoniam prauenisti eum in benedictionibus dulcedinis. 160. 24. 17. Tribulationes cordis mei multi-
  - plicatæ funt . 206. 3. Quoniam taciii , inuererauerunt
  - offamea. 22. 6. Verbo Domini cali firmati funt,
    - & spiritu oriscius omnis virtus corum .. 17. Falax equus ad falutem: in abun-
    - dantia autem virtutis fuz non. faluabitur.
  - 33. 6. Accedite ad eum , & illuminami-
  - 23 13. Quis est homo, qui vult vitam,

- diligit dies videre bonos . 14. Prohibe linguam tuam à malo . 101.
- 16. Oculi Domini fuper iuftos , & aures eius in preces corum: vultus autem.Domini super facientes mala, vi perdat de terra memoria corum -
- 34- 13. Humiliabanı in iciunio animam meam & oratio mea in finu meo conucrtetur .
- 13. Ego autem cum mihi molestieffent induebat cilicio + 37- 4. Non ell fanitas in carne mea d fa-
- cie iratua, non est paxossibus meis à facie pecca torum meoril .
  - s. Iniquitates mez supergressa funt caput meum ..
- 39. 13. Comprehenderunt me iniquitates mez, & non potui vt vide-
- 41. 2. Quemadmoduni defiderat Ceruus ad fontes acquarum.
- 8. Abyffus abyffum inuocat in voce cataractarum tuarum . 20.
- 2. Speciolus forma præ filijs hominum, diffusa est gratia in labijs tuis.
- 44. 17. Pro Patribus tuis nati funt tibi filii, constitues eos Principes-1 to-
- 48. 2. Audite hac omnes gentes : auribus percipite &c. 126.8 128. 21. Homo cum in honore effet, non
  - intellexit, comparatus eft iumentis &c.
- 53. 5. Quoniam alieni infurrexerunt aduerfum me, & fortes quafierunt
  - 8. Voluntarie facrificabo tibi , & confitchor nomini tuo Domine-
- 44. 8. Ecce elongaui fugiens .
- 54. 13. Quoniam fi inimicus meus maledixiffet mihi ... 56. 11. Quoniam magnificata est víque
- ad calos iuftitia tua; & vique ad nubes veritas tua . 57. 6. Super ceciditignis, & non vide-
- runt folem # 4. Quoniam irruiftis in hominem.
  - interfecitis vniverfi vos tanquam

- quam maceriæ depulsæ. 41.

  2. Sitiuit anima mea ad Deum forten viuum.
- 65- 11. Induxiffi nos in laqueum, poluifit tribulationes in dorso nostro.
- 68. 10. Quoniant Zelus domus tuz comedit me. 243.
- 11. Operui in iciunio animam meam .

  7.

  72. 12. Ecce ipfi peccatores, & abbun-
- dantes in faculo obtinuerunt diuitias. 146. 73. 14. Quia tu confregisti capita Draco-
- 73. 14. Quia tu confregisti capita Draconum in acquis. 110. 76. 7. Exercitabar, & scopebam spiri-
- 70. To Elegit Dauid feruuni fuum, fu-
- fulit cum de gregibus ouium &cc.

  23. Et faciem peccatorum fumitis ,
  viquequo iudicatis iniquitatem .
- 146. 85. 117. Fac niecum fignum in bonum
- 87. 4. Quia repleta eft malis anima mea: & vita mea inferno approprinquanit. 08.
- 5. Estimantibus sum cum desiderantibus in lacum.
- 89. 11. Quis nouit potestatem irz tuz-61.
  21. 6. Quam magnificata suntopera tua
  Domine, onunia insapientia se-
  - 2. Cum exorti fuerint peccatores ficut feenum, & apparuerint omnes, qui operantur iniquitatem.
  - 13. Iuftus, vt palma florebit, ficut cedrus Libani, multiplicabitur.
- 93. 12. Beatus homo, quentu erudieris Domine, & de lege tuz docue-
- 101. 5. Percuffussum vt foenum, & aruit tanquam testa virtus nica.
  - 25. Ne reuoces me in dimidio dicrum meorum. 261.
- 196. 4 Erraycrunt in folitudine in inaquoso &c. 216.
- 108- 29. Induantur qui detrahunt mihi

- pudore, & operiatur diploide.126
  109. 2. Te cum principium in die virtutis
  tuz in fplendoribus fanctorum
  168.
- 110. 4. Memoriam fecit mirabilium fuo-
- in mandatis eius volet ninis &c.
- 117. 12 Circundederunt me, ficut apes, & exarferunt ficut ignis in fpinis
  - 27. Constituite diem solenné in condensis, vsque ad cornu altaris.
- 138. 8. Si afcendero in Cœlum, tuillie es, fi descendero in infernum, ades, 64. & 177-
  - 17. Mihi autein nimis honorificati funt amici tui Deus , nimis confortatus est principatus corum
- 140. 10. Singulariter fum ego donec tranfeam 140.
- 142. 6. Expandi manus meas ad te: anima mea fine aqua tibi. 86. 146. 9. Qui dat iumentis efeam ipforum.
  - & pullis coruorum inuocantibus eum. 230. ro. Non in fortitudine equi volun-
- tateni habebit 2. nec in tibijs viri beneplacitum er itei 4. 147. 16. Qui dat niuem ficut Ianam. 200

#### Dalli prouerbij.

- Cap. 3. 46. Ongitudo dierum in dextera cius, & in finiffra illius diuntiz, & gloria. 100.
  - 30. Mulier timens Deun ipsa laudabitur . 29.
  - 8. 18. Mecum funt divitiz . & gloria .
  - 23. Ab aterno ordinata fum. 166.
    3. Vocanit ancillas fuas ad arcem.
  - IO. 11. Vena vitz os iusti: os autem impiorum operit iniquitatem. 176.
  - piorum operit infquitatem. 176.
    18 .19. Frater qui adiuuatur à Fratte ,
    quafi Çiuitas fortis . 117.
    Thir ris

#### Indice delle Scritture.

80. Turrisfortiffima nomen Domi-20. 28. Misericordia, & veritas custo-

diunt Regem . 21. 25. Defideria occidunt pigrum nolucrunt quidquam operari manus eius, tota die concupifcit, & desiderat, qui autem iustus

eft tribuet & non cellabit. 87 25. 21. Si efurierit inimicus tuus ciba il-

lum, &c. Dall'Eccletiafte . Cap. 3. 12. Go cognoui, quod non effet melius , nifi latani , &

face e bene in vita fua. 7. 30. Soluino lo hoc inueni, quod fecerit Dominus hominem rectu.

Dalla Cantica. Cap. 1. 3. Tahe me postte, in odore curremus vnguentorum

> tuorum. 6. Indica mihi vbi pascas, vbi cubes in meridie, ne vagari incipiam post greges sodalium tuoruni. Si ignora te ò pulcheririma inter mulicres, egredere, & abi post vestigra gregum, & pasce hados tuos tuxta tabernacula pattorum.

8. Equitaturneo in curribus Pharaonis. 168. & 206

2. 10. Surge antica nica, & propera.292 16 Dilectus meus mihisctego ili. 1 3. 7. En lectulum Salomonis, Sexaginta fortes ambiunt, onines tenen-

tes gladios etc. 9. Ascensum purpureŭ media cha-

ritate conftractum. 4. 3. Sicut fragmen mali punici, ita genæ tuæ.

8. Veni de Libano, veni , coronaberis de capite Amana, de vertice Sanir, & Hermon, de cubilibus Leonum, de montibus Pardorum. 207

9. Vulnerafti cor meuni foror mea fponta in vno oculorum tuoru, & in vno crine colli tui. 10. Meliora funt vbera tua vino. 90

II. Fauus distillans labia tua, melet lac fub labia tua.

15. Fons hortorum : puteus aquarum viuentium que fluunt impetu de Libano. 5. 11. Comz cius ficut elatz palmaru,

nigræ quafi coruus-137 14. Manus illius tornatiles.

16. Guttur eius fuauislimum-296

6. Quảm pulchra es , quảm decora cariffima in deliciis.

7. Statura tua affiniilata eft palma.

8. 12. Que habitas in hortis, antici auscultant : fac me audire vocem tuani, &c. nella predica dell'-Annunciata. Dalla Sapienza.

Anguani aurum in fornace probauit illos Dominus, & quafi holocautti hoftiam acpit illos.

24. 14. Abinitio, & ante facula creata fum.

23 Ego quasi vitis fructificaui. 152 Dall' Ecclefiaftico. Cap. 2. 11. TYllus sperauit in Domino,

& confusus eft. 13. 26. Curua ceruicem cius in iuuentute . & funde latera eius, dum ininfans eft , ne forte induret , & non credat tibi dolor anima.263

15. 36. Si volueritis mandata foruare,&c. 158

24. 22. Ego quasi Therebinthus extendi ramos meos, & rami mei honoris, & guttæ. 25. 16. Timor Dei initium dilectionis .

30. 13. Doce filium tuum, & operare in

illo, ne in turpitudinem illius offendas. 39. 25. A facule, & vique in faculum respicit, & nih lest mirabilein

conspectueius. Dal Profeta Ifaia. 1. 10. A Vdite verbu Domini Principes Sodomorum, perci-

oteauribus legem Dei veitri Populus Gomorrha. 16. Quiescite agere peruerse, aufer-

te malum cogitationum veftra-1. Vidi Dominum fuper folium ex-

celfum

erat omnis terra maiestate cius. 177 12. 14. Mementote quoniam excelsum

eft nomen eius

17. 4. Vz genti peccatrici , Populo graui , fenuni nequam , &c. 78
 28. 1. Vz coronz fuperbiz , ebris E-

phraim, qui erant in vertice vallis pinguissima errantes à vino. 242

20. 21. Et dabit vobis Dominus panem artum, & aquam breuem, &c. 5

facta fuiffet ficut flumen pax tua. 35 54- 13- Vniuerfos filios tuos doctos a

Domino. 2 56. 2. Ego creaui fabrum, &c.

56. 2. Ego creaui fabrum, &c. 56 58. 3. Iciunauimus, & non aspexisti. 7

54 6. Non ne hoc est magis iei unium a quod elegi? dissolue collegationes impietatis.

7. Frange clusienti panem tuum,&c.

63. 3. Torcular calcaui folus , & de gentibus non cft vir mecum. 139 66. 9. Ninquid ego non parturiam , qui alios parere facio . 110

#### Da Geremia.

Cap. 2. 13 SCito, & vide, quia malum, amarum tibi est dereliquisse

Dominum Deum tuum. 124

19. Onnes, qui te derelinqunt, confundantur, &c. 125

2. 27. Quomodo dicis , non fum polluta , pos Balaam non ambulaui ? Vide vias tuas in conualle , & feito quid feceris. 204

11. 19. Quali agnus manfuetus, qui paratur ad victimam. 140 12. 9. Nunquid auis difcola hareditas

nea mihis 312
7. Abij ad Euphratem , &c. & ecce
computauerat lumbare , ita vt

nulli viui aptum effet.
30. 12. Infanabilis fractura tua, peffima
plaga tua. 227

33. 25. Si pactum meum inter diem , ac noctem , & leges calo , & terra

non po fui-

Dalle Lamentationi.

Cap. 4. 3. Amiz nudauerunt mamam, &c. 89
4. Paruuli petierunt paneni, & non

erat, qui frangeret eis. 13

Da Ezecchielo.

3. 17. Speculatorem dedi te domui If-

9. 2. Sex viri venichant de via portæ

fuperioris, quæ refpicit ad Aquilonem , & vniufcuiusque vas interitus in manu eius . 12 6. 40. Hæc fuit iniquitas Sodomæ foro-

16. 49. Hæc fuit iniquitas Sodomæ fororis tuæ, fuperbia, faturitas, panis abbundantia, & otium ipfius, & & filiarum cius. 78

### / Da Daniclo .

Cap. 7. 7. Cce bestia terribilis, & mirabilis, & fortis nimis, dentes ferreos habebat magnos, & comedens, & reliqua pedibus conculcans.

9. 3. Et possui facient meam ad Dominum Deum meum, rogare, & deprecari in iciumis, sacco, &

cinere . 12

10. 6. Oculi cius vt lampas ardens . 233

#### Da Ofea.

Cap. 4. 2. M Aledictum, & mendaciu, & furtum, & homicidium, & adulterium inundauerum, & fanguis fanguinem teti-

9. 13. Chanaam in manu cius statera dolosa calumniam dilexit. 57

Diuifum est cor corum, nunc interibunt.
 177
 1. Ephraim pascit ventum, quia se-

1. Ephraim palcit ventum, quia iequitur aftum. 186 7. Sed & Va eis, curu recessero ab

Cis.

#### Da Ioelo .

Omputanerunt iumenta in Cap. 1. 17. ftercore . 13

#### Da Amos.

Cap. 6. 1. T/ E , qui opulenti estis in Ston, qui separari estis in diem malum, & appropinquatis folio iniquitatis.

1. Anaritia enim in capite omnium-243

#### Da Giona.

Cap. 4. 1. A Fflictus eft Ionas afflictione magna, & iratus eft, & oraust ad Dominum , & dixit: Obfecto Domine, nunquid non hoc eft verbum meum, cum adhuc essem in terra nica ? propter hoc praoccupauit vt fugerem in Tarfis : scio enim.&c.

#### Da Naone-

Cap. 3. 5. Cee ego ad te, dicit Dominus exercituum , & reuelabo pudenda tua in facie tua,

# Da Sofonia.

Cap. 1. 17. A Mbulabunt vt ezci , quia Domino peccauerunt-254

#### Da Zaccaria .

TVmquid iciunium iciunaftis mihi ?

#### Da Baruch.

Cap. 3. 10 Vid eft Ifrael, quod in terra inimicorum es ? inueterafti in terra , coinquinatus es cum mortuis i deputatus es cum descendentibus irrinfernum- 26

28. Quoniam non habuerunt fa-

### picntian: Da San Matteo .

Cap 7. 10-B Eati qui persecutionem paquoniam ipforum est regnum calorum. 148

6. 22. Si oculus tuus fuerit fimplex, totum corrus tumn lucidum erit.

12. 27. In Belzebub Principe Damonio-

rum eijeit Damonia. 13. 15. Inimicus eius superfeminauit zi-

zania. 17. S. Hic eft filius meus dilectus . in

quo mihi bene complacui. 120 20. Hoc genus Damoniorum non

eijcitur, nifiinoratione, & ieiunio.

18. 24. Oblatusestei vnus, qui debebat ei decem millia talenta. 21. 44. Qui ceciderit super lapidem istu

confringe:ur. 2. Qui fecit nuptias filio fuo , &c.

204 25. 4. Quod vni ex minimis meis feciflis . mihi feciftis.

26. 7. Et effudit fuper caput ipfius recumbentis.

28. Triftis oft anima mea vique ad mortem.

### Da San Marco.

Cap. 9. 28. T T Oc genus Demoniorum non encitur, nifi in oratsone , & iciunio.

#### Da San Luca.

Cap. 1. 15. 7 Imm , & ficeraminon bi-

42- Penedicta tu in mulieribus. 23 9. 30. Quidam descendebat ab Hierufalem in Hicrico incidit in latrones, &c.

12. 20. Stuite hac nocte repetet animam tuam à te, que autem parafticuius crunt? 149

:Da

#### Da San Giouanni .

Cap. 1. 9. Rat lux vera que illuminat omnem honniem, etc. 176 6. 45. Efferiptum in Prophetis: et erut omnes docibiles Dei. 248

omnes docibiles Dei. 248
56. Caro mea vere est cibus, et san-

fanguis meus vere est poeus. 152 9- 19. In iudicum ego in hunc mundu veni, vt qui non vident, videant, et qui vident caci fiant. 252

11. 33. Infremuit spiritu. 276 12. 18. Clarificaui, et iterum elarifica-

bo. 280 15. Qui manet in me, etego in.co, hic fert fructum multum. 315 17. 15. Non 1050, vttollas de mundo,

fed vt feruus eos à malo . 88 19. 26. Mulier , ecce filius tuus. 46

19. 39. Erat difcipulus lefu, ocultus auteni 197 24. Sermo, quem locutus fum, ille iudicabit eum in nouiffimo dic

## Dall'Epiftola à Romani.

Cap. 1. 18 S Edet mors regnauit ad Adá.
víque ad Moyfen. 153
6. 12. Non ergo regnet peccatum in vefiro niortali corpore, vt obediatis concupifeentis eius. 97

9. 22. Sustinuit in multa patientia vasa iræ apta ad interitum. 218 12. 3. Vnicuique diuisit Deus mensu-

ram fidei . 29 47. Nullum malum pro maloredentes , neque maledictum pro maledicto , fed è contrario , etc. 38

13. 13. Non in commessationibus, et ebrictatibus.

#### Dalla prima à Corinthi.

Cap. 6. 53. E Sca ventri, et venter escis:
Deus autem et hune, et has
destruet.

24. 11, Qui manducat, et bibit indigné, iudicium fibi manducat, et bibit. 93

Dall' Epiftola à gli Efefi.

Cap. 1. 4. Legit nos in ipfo ante mundi conflicutionem vt effemus fanchi, et immaculati in conflectu eius in charitate. 157

3. 17. In charitate radicati, et fundati, vt possitis comprehendere cum omnibus fanctis, quæ fit lon-

gitudo , etc. 41 7. Vnicuique nostrum data est gra-

tia, etc. 30
5. 8. Fuiftis aliquando tenebrz. 410
6. 12. Quoniam non est nobis colluctatio aduersus carnem, et sangui-

nem, etc. 58 et 96

13. Accipite armaturam Dei, vi poffitis relifiere, etc. 58

#### Dall'Epistòla à Filippensi-

Cap. 1. 29. Obis donatu est pro Christo non solum , vt credatis in eum , etc.

158
2. 6. Qui cum in forma Dei esse , etc.

Propter quod et Deus exaltauit illum . 158

### Dall'Epiftola à Coloffenfi

Cap. 1. 24. A Dimplea ea, quæ defunt. 108 2. 16. Nemo vos iudicet in cibo, aut potu.

#### Dall'Epiftola à Timoteo-

Cap. 3. 1. S I quis Episcopatum desiderat, bonum opus deside-134

#### Dalla Seconda

Cap. 3. 9. S Tultas, et fine disciplina quastione deutra. 81

#### Dall'Epiftola à gli Hebrei .

ap. 2. 14. S imiliter et ipfe participanit eisdem, vt per mortem deftrue-

#### Indice delle Scritture .

ftrueret eum, qui habebat mortis iniperium. 174 aperuerit. ctc.

#### Dall'Epiftola di S. Giacomo.

Cap. 2. 15. CI autent Frater, et foror nudi Int, et indigeant victu quoudiano, etc.

8. Appropringuate Deo, et appro-

pinquabit vobis . 11. Qui detrahit fratri, aut iudicat fratrem, detrahit legi, et iudicat legens.

Dall'Epiftola prima di S. Pietro. Cap. 2. 9. T Os genus electum, regale Sacerdotium-5. 18. Circuit quærens quem deuoret . 174

Dalla Seconda. Os autem onmem curam fubinferentes, ministrate in fide veftra, etc. 79

Dall' Epiffola di S. Giouanni. Vi non diligit, manet in morte.

Dall'Apocaliffe Acies eius ficut Sol lucet . 2. 20. Sto ad oftium, et pullo, fi quis

1. Et ecce offium apertum in Cœlo. etc. F

5. 12. Dignus est agnus, qui occifus est accipere virtutem, divinitatem, 14. Quatuor animalia, et viginta

quatuor Seniores ceciderunt coram Agno, habentes finguli citharas, et phialas aureas plenas odoramentorum. 8. Et ecce equus palidus, et qui fe-

6. debat fuper eu nomen illi mors , et infernus sequebatur eum. 99. 259. 261

 Signum magnu apparuit in Cora lo, mulier amicta Sole, etc. 170

7. Factum eft prælium magnum in Cœlo. Michael, et Angeli eius præliabantur cum Dracone, etc. 71. 173

Ipfi autem vicerunt propter fanguinem Agni-71.173

14. 14. Et vidi,et ecce nubem candidama et super nubem sedentem, etc. ıσ. 1. Audiui vocem magnani de tem-

plo dicentem feptem Angelis. ite, et effundite etc. Et niulier erat circundata purpura et coccino, etc.

# TAVOLA DELLE

# Materie più notabili.

Α

A Bhandonamento di Dio quanto gra male. 220. Vedi Anima. Abiffo o che sia varie spositioni. 20.

delle diume mifericordie quale.

Acque di Marah s'adolcifcono col legno di Morfe 37-

Adamo, perche non li dicesse Dio: comme-

Agefilao teneua in vn libretto registrati li delinquenti 346-applicatione 347-Alessandro fii stimato felice per esfer nato in tempo, che poteua hauer per Mac-

ftro Aristotele. 246. Alfabetto in bittimo della donna. 4 in fine .

Alfabetto in lode di Maria- 5- in fine-Amicitia, fue conditioni. 142-

Amicitia indiffolubile di due - 287. Amici di Dio prenuiati nell'altra vita . 149paragonati alla palma . 149-gratiati da Dio con farli conoccere il tempo della loro morte, e con la prefenza de gli Angeli.

Amici finti , e parenti intereffati abbandonano nel maggior bifogno - 304-anzi offendono 305

Ammiratione, che cofa fia. 176.

Amore di Christo verso dell'huomo in Croce, e nell'hucharistia 267, e per tutto il Sermone.

Amore del nemico deue effer con le parole, opere, e cuore . 39. Vedi inimico.

Ammonitioni, & auuifi partoriscono odio.

Aninia abbandonata da Dio in quanto cattiuo flato fi troui 200

Anima è à guifa di Luna . 286. Antichi, come imbalfamaffero i corpi mor-

ti. 192. come condannaffero i rei · íui.
Aquila, fua proprietà. 39.

Archimede, e Pitagora mifurarono i Cieli.

Articolo di fede è più difficile capir quello della morte di Christo, che quello della

fua diumità. 340. Augritia domina in tutti . 241. anco ne gli

Ecclefiaftici. iui e fegue cagione, e radice d'ogni male iui & 331 affonugliata all'ybriachezza 241.

Augusto Cesare comprò vna coperta di letto d'vn indebitato, e perche. 273.

R

Bellezza confifte nella proportione delle

·C

Acciatori fimili à cacciator quelli ch'offendono il proffimo-202. Cuttighi di Dio tra questi qual il maggiore.

Caftigo horrendo , che Dio mandò alla Città di Roma. 289.

Cananea sua deuotione verso Christo, spiegata, e lodata. 85. e siegue.

Canc affanató » fua deferittione 348. Carità Regina di tutte le vitti 23. fi deue moftrare nell'affetto » e nell'effetto iuici fa afcender al Cielo 35. del Centurio-

ne lodata: 23.
Cecità dell'Anima è di tre forti: 25.2. origine, e caufa de caftighi: 253. quanto gran
malcella fia: iui: è pena de peccati. & origine di nuoui peccati: 254-chi fiano quelli
che fipiritualmente fono ciechi: 256.

Centurione Iodi della fua fede. 27. 28. 29.di fua oratione fatta per il feruo. 22. paragonata alla palma. 28.

Ceruo fua proprietà 87.

Chiefa chiamata con varij nomi - 130. fua nobiltà e dignità iui e fiegue -

Christoautor della gloria di tutte le creatire. 113. fua fortezza e potenza. 179. non può hauer merauigila e per la ficienza diuina e per l'humana. 27. di che fi merauigli nel Centurione: iui. fua gratia ti fenza mifura. 29. fua legge è d'annore. 34. 235.

fimile all'Agricoltore-34-al medico-35-all' aquila. 39. nella trasfiguratione finule alla luce. 116. Hauca due faccie, e come rifolendessero : 116. Perche si trassigura in presenza di Moise, & Elia. 117. Perche apparue la nube. 119. Perche vieta palesar la gloria · 122 · fua voce rende timore re terrore. 121. hà ecceduto tutti. 117. fua passione su sufficiente per tutti : mà l'essicacia depende dalle creature 108 fuoi defideris di patire, e morite. 137. e fiegue per tutta la predica · fuoi patimenti inefelicabili. 141.142. perche in Croce volesse prouare tanti atti di crudeltà . 191. suo maggior prodigio in Croce. 92. la fua fete fu d'Anime iui conosciuto per Dio quando feritonel costato- iui, sua proprietà è illuminare, e far parlare, 176, egli folo fenza interesse de parenti 185 hà in odio, che gli fiano ricercati fegni. 186. perche voleffe effer ferito nel coftato . 210 perche dal fuo costato vscisse sangue, & acqua, iuimorendo in Crocettionfo del Demonio. 211.con fatti prego Giuda il traditore.217 le sue preghiere furno esaudite dal Padre, enon dagli huomeni. 217. diede il fommo Pontificato à Pietro, e non à Giouanni perche 185 non può mirare le nostre calamità, che non ci foccorra. 222-quanto grande la fua pietà, e liberalità i ui et 236. e per tutta la predica-Suafcicava, e fapienza. 245. e fiegue. Infegno la fua dottrina prima con l'opere , e poi con le parole. 247. Sua dottrina come s' impari. 249. Fi chiamato meranigliofo, perche illumino il cieco. 255 fua prerogativa è l'illuminar i ciechi 256. fua imprefa ciui- piange il peccatore habituato 277, prega, e con lagrime per li peccatori . 278. Tira à fe l'huomo voluntate, et voluptate. 297. dal iuo alpetto ci deriua ogni bene. 286 egli è capo de predefinati. 314. con la fua obedienza ammaestro la Chiesa all'obedienza. 323- defiderio, che haueua di cibatfi con la fua gratia. 325: col fingue, et aqua, che gl'vsci dal costato, abbellisce l'anime nostre . 228. Quanti colpi nella slagellatione habbia riceuuto. 337. ct 365. Nella passione su felice e beato iui. et 337. Ci manifesta il suo amore nell'Euchari-1tia. 352. Suo foliloquio nella passione contro gli Ebrei. 366. Prouò allegrezza

indicibile per la fua Refurrettione 377 e fiegue. Fu fomigliante à San Gaofeffo nelle fatezze 12, in fine

Christo,e Lucifero contendono per l'acqui-

fto dell'huomo 175. Christo s'incarnò per destrugger il Denionio e si spicca 174, vedi Eucharistia.

Chriftiano, fua fede congionta con opere, e timore. 29. fua pietà, quale. 88. che deue far per conuertifi. 100. 101. fuperatodal Pagano nel viuere. 84. fuo obligo di far frutto nella Chicfa, e come, fi fipega. 161. deue far opere buone. iui. et 162.

Cicerone fino panegirico della pace. 60. Cielo fuo paralello con la terra. 163. Circumcisione, che sia. 180. 225.

Colori frà tutti il bianco è più bello: 27. Communione caftigo chi indegnamente s'accolta alla fanta Communione: 238. vedi Euchar (fia:

Compendiose opere di huomeni eccellen-

tiflimi 233. Confanguinci - vedi parenti -

Confeglio da chi fi debba ricercare. 330. Configlieri di che qualità debbano effere.

330. e fiegue. Confideratione. Vedi Meditatione: Conucriione d'va peccatore habituato qua-

to difficile. 276.

Correttione è maggior elemofina, she non

è il fouuenire col pane ad vn pouero famelico. 189. Opera tre cofe, e qual fiano iuiche conditione debba haucre. 192.

Coscienza dell'huomo a guisa delle montagne dell'Indie- 287-

Costume de gli Antichi in imbalsamar i corpimorti. 1921. Nel condannar i rei iui. De gli antichi Romani nell'assedio di qualche Città. 2821.

Coftume de gli Antichi · Vedi Antichi · Coftume antico delli fpofi · 267 ·

Coftume delli Popoli della Libia, quando nasceua il Sole 288-

Creature come debbanfi rinirare. 290. Croce nel giorno del giudicio farà lunninofa à predeffinati, e tenebrofa à prefeitti. 67. Da quefta s' auuenteranno faette contro

de peccatori. 67. Cupidigia maifi fatia: 348. e fiegue. Curiofità quanto grande nel mondo 80. Suoi pesimi effetti 81. nella fede prohi-

Suoi peffinii effetti 81. nella fede prohibita 82. Curiofi fimili alle farfalle, ad vn feroce cauallo, 81.

An, che fignifichi. 54. Dauid come prouò la fedeltà de fuoi ioldati. 39. Si duole per non hauer confessate le sue colpe. 97. da questo riconofce l'inuecchiarfi in effe. 97 diede à Salomone descritto in carra il modello del

Tempio. 359. Debiti che habbiamo con Dio. 318.

Demonio fuoi modi di nuocere, quanto diuerfi- 52. di tentare - 55.81. 174. deferitto da Giob nelle fue fintioni, 53. Non può nuocere all'huomo fenzalui. 55. fua forza consiste in persuadere . 56. vince per importunità-57. vinto da Christo-174-paragonato al ferpe. 54. al Bafilifeo . 59. al Fabro. 5 c. al Mercante. 57. alla Mofca. 56. c muto, e fa muti, c perche 175 c force in naturalibus • 177 · fua imprefa • 256 · fua proprietà è d'acciecare. iui. e fingue.

Denotione in the confifta 87. et 228. quanto necessaria. 86. et 87. à Maria è segno di

predeffinatione. 48.

Digiuno inuctione di Dio per faluar l'huomo. 3. mancamento di quetto rouina del Mondo. 3. fi deue intraprender per quatro ragioni. iut. Tanto deue effer, quanto bafti à mortificar la carne, e fottoporla alla ragione. 4. fenza lo fpirituale nulla gioua- deue accompagnarfi con la rettitudine d'intentione, e fuga di vanagloria 6.7. refifte al peccato se preferua . 4. 14. rimedio à vitij. 4. 15. fa ottenere le gratie da Dio, e le virtil. 4. 5. 16. e fiegue . fuelodi. 11. e fiegue per tutta la predica. Santische digiunatono 14.

Dio Vedi Iddio Diuisione quanto dannosa 177.

Ccho. 355. Ecclesiastici non si deuono spreggiare per la cattina vita. 135. loro nobilta. 130. Dottrina quanto necessaria. 132. alla loro dignità deue corrisponder la bontà. 134 .

B. Egidio fua risposta, perche S. Gio:Battista facesse aspra penitenza. 5. et che si deue andar in persona à far oratione, con vna fimilitudinc 319.

Esageratione contro chi riceue la sacra Eucharittia fenza la douuta preparatione. 328-353- contro quelli, che non caminano alla prefenza di Dio. 288. controgli indeuoti di Maria 228.

Efalationi come fi formino 105. Esempio di Christo in perdonare toglie ogni

difficolta. 27.

Esempio di quanta forza. 135. Esempio notabile d'vn Religiofo dissoluto, mà deuouoto di Maria. 228.

Effenza diuina paragonata all'oro. 45. Eua vltima perfettione d'Adamo. 106.

Euchariftia paragonata al Sole . 152. În effa vi sta Christo, come stete in Croce. 92. vi stà per amore, e per liberarci dalle colpe. 91. Da quetta deriuano le gratie. c2. In effa confifte la Redétione 91 prattica Chriflo il fuo amore verfo gli indegni 93 perche fotto specie di pane, e vino. 152. dopò il giudicio farà germogliare nella terra e fiori, e frutti . 153. chiamata vita . 154. da guerra l'huomo riceue tre vite e fi foiega-158 dopò l'eftensione dell' Eucharistia fi muore metaforicamente. 152. ci fpalanca la gloria celettiale, 210, sbandifee dal mondo il Demonio. 212. recca allegrezza al mondo. 267. dimoftra l'amor di Dio. iui. e siegue. è vn sacro spirituale incsto. 268. è memoria della pattione di Christo. 224. compendio di tutte l'opere merauigliose di Dio. iui. ci dona il micle, et il latte della diuina gratia. 325. è vn libro, che contiene li più mirabili misterii della nostra sede, e della nostra falute-247-e siegue. La necessità, che di essa habbiamo. 348. e fiegue · Mostra l'amore di Christo verfo di noi - 352.

Ede , mifura delle gratie 29. Và congionta con la buona vita, e con la mala fi perde. 79. 86.

Figlioli fono doni di Dio. 263. deuono effer bene educati. iui. e fiegue. Deuono effer corretti da Genitori- iui-e fiegue-Scorretti fono cagione di dolore à Genitori in questa,e nell'altra vita . 264. Emeglio vn fol figlio timorato di Dio, che molti fce-

ma. 299.

lerati. 264. incontrano la morte per li troppo accarezzamenti de Genitori . 266. Come debbano effer amati da Genitori.305. S. Francesco conobbe prima di mottre l'ho-

ra di fua morte. 150.

Abriele fua ambafeieria . 7. in fine, e I fiegue . Perche si partisse da Maria prima di pigliar partenza. 8. in fine.

Gange di la dal Gange abbondanza di pie-

tre pr etiofe, et d'oro 20%. Genma, che concepilce, e partorifce, e fua

virni- 110.

Geroglifico di Dio formato da gli Egittij. 122.285.

Giesu , suo nome quanto grande : potente , e gloriofo . 69. 70 e ficque. Suc eccellenze , elodi-72. e per tutta la predica. Paragonato all'oglio . 70 diffefa contro nemici . 71. Refe prodigioso Moise . e vincitori gli Angeli. 71. refe fortunato Giofue.72. liberò il Popolo dall'Egitto. 71.

Giesu, à lui folo conuiene l'effere di Profe-

ta, fi fpiega . 73. Nazareth perche fua patria. 75.

Giacob fi querelò de giorni di fua vita. 100. Gio:Battista perche chiamato Angelo. 16. volfe più tofto perder la vita, che lafeiar di dir la verità 330-

Giob di lui fi loda la perseueranza. 215. perche fosse da suoi amici regalato d'vna pe-

cora, e d'vn orecchino d'oro. 212. Gioseppe, perche sepolto nella Giudea. 154. Gioseppe sposo di Maria sue grandezze, e prerogature. 10. in fine, e fiegue per tutta

la predica . Gioseppe chiamato il giusto, perche non sia ftatoaffonto all Apoftolato 14 in fine .

Giouentu sfrenata corre alla morte, 260,261. 262 lafeiua fi accelera la morte. 261.

Giudei conte intendano il precetto d'amar il profilmo-32. Odio de nemici inuentato da loro, e quanto falfo. 32. calquità grandiffinie, che patirono al tempo di Tito, e Vefpeliano. 181-

Giudicio, quanto grande, e spauentoso. 62. fiero, e paragonato alla falce. 63. farà vniuerfale. 64. farà riprensioni à cattiui . 79. vergogna de peccatori, e quanto grande. 64.66. nel giudicio quanto farà rigorofo l'efame. 64. 65. fi paleferanno tutte le colpe quantunque minime. 65.

Giustificatione vna delle maggiori opere di Dio-255. Per la giustificatione nostra è bifogno delle mani di Dio e delle noftre 248 Gloria del Paradifo perche palefata à Pietro.

Giacomo, e Giouanni. 118 perche condotti al monte. 115. Gratia diuina è cibo, e beuanda dell'Ani-

Ebrei, loro maggior colpa l'adoratione del Vitello: 78-

recefie di diuerfi Herefiarchi firamentano c fi confusano, 16. e fiegue in fine.

Huomo perche creato ad vmbrani di Dio 86 immortale nel Paradifoterreftre . 152. Tre honori hebbe nel Paradifo perduti per lo peccato. 24. calligato da Dio con sei penalità. 12. fua viriu in che confifte. 28. da à Dio la diuinità, e come 49 fua indignità per lo peccato. 25. 26. non può andar à Dio, se prima Dio non và a lui. 21. sua carne fimile alla meretrice dell' Apocaliffe. 57. Per effer perfetto deue canunar alla prefenza di Dio 289. ogni fuo maggior bene gli prouiene dalla presenza di Dlo.

Huomini virili odiati da grandi. 220.

T Ddio Padre auanti la generatione del

Verbo perfettamente beato- 46. iddio non fi farebbe incarnato, fe Adamo no peccaua. 49. premia il pouero, caffiga il ricco. 148. e fiegue. deue effer amato con tutte le forze. 126. fua grandezza fi conofce dalla nostra bassezza. 25. allontanato dall' huomo per tre cagioni. 159. quanto hà fatto per l'huomo fi fpiega.157 e fiegue chiede à tutti i peccatori la loro falute-100 preuiene nel gratiare; e differisce il cattigare. 160. fue inventioni per faluar l'huonio. 2. vede egli folo l'interni penfieri. 177. è zelofo, mà molto piu mifericordiofo. 238. con la seuerità congionge la miscricordia. 220. il suo castigo non d flagello, mà quasi flagello. 240. Quando apparisce irato, all'hora è misericordioso.

iut. e fiegue. fuo aiuto quale. 295. ci afpettal pentieraziu. fuo affitto verfo di noi-296. gradifee più quello fi fa per lui fpontaneamente, che cio. che fi fa per forza. 318. ad effo deunon offeriri fi e cofe pui pretiofe. 321. s'incarnò per amor di Maria. 7. in fine. inmanorato di Maria. Vedi per tutta la predica della fantifima Annôciata, che fià ne fine.

Idolatria d'onde deriuaffe. 276.

Imagini diuerfe nel ritratto, e nello spec-

Impresa di Christo , & impresa del Demonio 296. Indulgentia plenaria , et non plenaria - 385.

e per tutta la predica Inganno . Chi via l'inganno , cagiona il

proprio danno · 335 · Innocenza non si può offerire à Dio senza

obedienza 213. Inimie noftri quali da odiarfi. 23. à quali fi deue il perdono - 35. e fiegue. fi deuono amare. 35. giouano alla falue. 41. à que fit chi non perdona , occide fe fteffo. 41. fiamo obligati à fouuenirli nelle necessità. 28. paragonata all'acque di Marath. 23.

Intentione qualifica l'attione. 6 paragonata all'occhio 6

Intereffe cagiona odio, et inuidia, 306, ca-

gione di molti mali 1866 et per tutta la predica : Interesse di Padre , e di Madre , e di paren-

tella abborito da Dio. 185. Intereffato peggiore del Demonio. 186.

Inuidia cagione di cattiui confegli 333.e fiegue cagione d'ogni male 334. Inuidiofi tormentati dalli fogni 307. fono tante fiere, e peggiori ancora iui. fono co-

me il cane - 334 ·

Ļ.

L Anuc quali fiere fiano- 90to 275.
Legge di Dio in che confifta -. 121-. cuftodifice l'Anime. 138.
Littera perduta da Adamo , et ricuperata da Abrahamo. 233.
Liberalità degnadote d'vn Regnante. 384-Luce lodata. 103. M

M Adri concorrono alla generatione actiue. 167. paragonate alle Lamie.

Maria, immacolata nella fua Concettione. 164. Idea della fabrica del Mondo. 167. Eccede tutte le Creature in tre cofe . e fi spiega 169 dona à Dio la suaparre, est spiega teologicamente, 165. dando il sangue à Christo, diede santità à Dio. 45. corona di tutte le di uine Persone-107. compimento della Trinirà 108 109 et 105 honore di Dio, e di tutte le Creature, 106. quanto nobile, jui, fenza lei non decreta Dio la redentione del Mondo . 165. per lei lo Spirito, Santo fantifica i fedeli. 100. ad essa sono da Dio communicate tutte le gratie-iui.Hà dato l'effete à Dio-167-fimile ad vna naue d'argéto. 44 diletta l'eterno Padre ineffabiliter-46. erario delle ricchezze di Dio. 47. addolci la giustitia del figlio iui predeftina l'huomo 48 da effa ci deriua il tutto 48 tesoriera di tutte le ricchezze del Paradifo, 170 fua pienezza di gratie fu con modo ammirabile, e fi fpiega. 171. perche apparue vestita di Sole, e calzata di Luna. 169. perche chiamata Muliet da Christo nella Croce-46 presente alla morte del figlio, come oggetto di beatitudine fua. 47. hà dato le gratie all'huomo.171. Trasfigurata con l'humiltà, obedienza e virginità 104 fupera Christo nella trasfiguratione e si spiega 105 ciba i fuoi denotise come 1 09 denotione ad effa è segno di predestinatione 48. si Madre di Dio perche peccò Adamo 49. Più stima le nostre orationi che la gloria del Paradiso: 49-paragonata alla luce e come 104-ad vn torrente, che no hà fondo 170 quanto difficile lodarla per la fua grandezza-43 non puo milurarfi. 170. Tanto da lei riceue il figlio, quato riceue dall'eterno Padre nell'eterna generatione e si spiega. 167. s'esagera la poca denotione verso Maria . 112. 228 Miracolo memorabile dell'imagine di Maria.111. è vna cosa stessa con le dinine Persone.223-sua profonda humiltà-227 è terra benedetta, diuina et immenfa. 224. Hà posto il moto. Non plus vitra alli dinini attributi iui. è forma di Dio 225 Hà reflituito, ò dato il dominio à Dio . 226. Hà fatto misericordioso Dio. iui. per Maria Dio hà fatto il tutto. 227. Maria fu la voce di Christo e si spiega-228 per Maria su preferuato il mondo dalla nihilatione per lei fu conscruato in eff re-iui-da lei si deuono riconoscere tutte le gratie cocesse da Dio-279 per lei furno fatte l'opere più illustri da gli antichi Patriarchi. 279. Fu in figura presente à tutte l'opere più meravigliose de gli antichi Padri. 280. fiì preseruata dal peccato originale 280. dal primo illante della sua concettione vidde Dio per modo di passaggioret hebbe da quel punto ne mai piu lo perdete l'vso della ragione.281. Hà fatto ella di Dio quello, ch'egli non potea far di se stello 282, sua proprietà è hauer mifericordia de peccatori ini af flittale confolata. 338. e fiegue fua paffione maggiore di quella di Christo, e si spiega. 338-con la corda dell'humiltà,e della virginità tirò Dio dal Cielo-342 e siegue. Fu erocefifia col suo figlio-344-senti indicibile allegiezza per la refurettione del fuo figliolo-179-innamorata fu di Dio-Vedi per tutta la predica della fantissima Annunciata-in fine - fu vn beneficio ecclefiaftico

di groffa rendita 15 in fine. Mattia perche fia flato affonto all' Apoftola-

to.17-in fine.

Meditatione di Christo crocefisso quanto gioucuole 291. Meriti, chericcuono il premio della gloria,

quali fiano-114.

Meffa, perche in effa fi mefcoli l'acqua col

vino. 211. Milete vergini s'vecideuano da per se, per le

Milete vergini s'vec ideuano da per fe , per l miferie della vita prefente. 64.

Misericordia prima dote de gli Imperatori. 85 maggior cosa, che sia in Dio 84. la migliore, che si troui in terra 85.

Moglie tal vol ta peggiore dell'inimico 303. Moisè perche non fia flato da Dio introdotto alla terra di promiffione 194, riccuè gra fauore, quando gli fu reuelato il nome di Dio 72 fua vergaaperche fi chiamaffe vir

Mondo illustrato dalla luce.103.

Montagne dell'Indie, e fue proprietà 287. Morte regno da Adamo fino à Moisè, come s'intenda 152.

Morte ritratto della vita-128.

N

N Aue di che sia figura nelle sacre scritture 44.

1

Bedienza di Christo ammaestra la Chiesa all'obedienza 323.
Obedienza alli precetti di Dio segno di pre-

deffinatione 313. Odio trà fratelli à delitto peffinio 305. Oratione à Dio , come deue effère 22 et 119. quanto fia efficace 217.

.

P Adre Eterno generando il figliolo penfauz alla falute del mondo 168s fi compiace nel figliolo e come 120. fi rallegrò per la refurcitione di Christo 379.

Parenti paragonati allo struzzo. 90. il loro peccato è castigato nelli figlioli 255.

Parenti,e confanguinei peggiori delli stessi inimici - 301 - e siegue. si ostendono vicendeuolmente 302.

Parfimonia de cibi gioua alla fanità. 6. Partenza di Dio nel di del giudicio quanto dolorofa à peccatori 65.

Peccato granifimo quando è miuerfale-78fimile all'albero infetto nella radice-78-6 il maggiori nimicocci peggior de Demoni-96-1a inuecchiare l'huonto-97-98-ntepie l'anima de nadi-98-e et 127-fuoraftigo viene da Dio-12-de-Padri viene affigato nelli figlioli 255-

Peccario edfinato paragonato ad vn mortacícpolto. 89-90: e 245, paragonato al ficno. 149.31 coruo-138 frimans ferito à morte ne doni gratuit e naturali 1988-condennato all'interno fecundum prafentem inifitiani. 99- più finna le ricchezze chel terrna vita 100- alba abbadonato da Dio proua il maggiori di tutti i callighi. 1-74 e fieginuano cetca Dio da Dio abbandonato 126quella fia la fumifera, mortalo in peccato. 128- e fiegue-è offefo dalli peccata-128- che nal viuegnal muore-iui.

Peccatore è mare, cin quanre cole · 274 habituato è e morto, e sepoto 275 gran aiuto di Dio si ricerca per resuscitato 278 vien

pianto

pianto da Christo. 277. Tirato da Christo a se voluntate et voluptate. 297. non appete le cose del Cielo, perche. 296. deue pianger li peccati-iui.

Perdono à nemici non recca dishonore 36. Perfeueranza è fegno di predestinatione 314 Perocome dipinto da gli Antichi 135.

Pietà de Padri verfo de figli, quale. 88 fimile à quella di Giob. 88 a quella di Tobia. 89. Poueti amici di Dio. 147 Martiri di Dio. 148 di poco contenti et fouuenuti da Dio. 235 Pouertà lodata. 147 predicata da Christo do-

pò l'Incarnatione-155. Precetto di Licurgo e di Socrate circa l'of-

ferte da farsi alli Dei-320. Predestinatione non si può sapere-48, suoi se-

Preghiere fua efficacia 217.

Prelati danno render conto de fudditi-160. Prefenza di Dio ci rende perfetti-286. e per tutta la predica-efageratione contro quelli, che non caminano alla prefenza di

Dio 288, Profeta per che non accetto in propria pa-

tria-185. Profetia e sue conditioni - 73. che cosa ella

fia. 381. Proffimo nostro quale fia. 33.

Q.

Valità necessarie per quelli, che gouernano. 329.

•

R Icchezze vanno congionte con l'Idolatira 48. fannoperdere la cafittà 13fuo difpreggio vince il Demonito 58 fono indiferenti 145.147. l'abufo le rende male-147. dopò l'Incaratione date da Dio a quelli, che non fono fuoi amici 145. fono grauezze-298. fua cupidiggia radice di vitiu 146.

Ricco rare volte fenza peccato. 145.146.difficilmente è buono. 147. fempre ingordo, e famelico. 234.

Ricco del Vangelo chiamato ftolto 149-Respettosi amati da grandi 330-

Roma vedi castigo cercana à chi connenisse la Deità 341. •

S Ale fi chiama diuino, e perche 191. Sara perche corretta dall' Angelo nel rifo, et non Abramo 7.

Scienza cabaliffica ottiene il primo luogo

frà la fcienza fecondo Platone. 61. Sdegno di Dio come fi conofca 67. e fiegue. Segni di predeftinatione quali fiano. 48-313. et 314.

Senfuali fimili a Sanfone cieco.254.

Serpe · fua proprietà 11.

Simulatori fono Scorpioni 312.
Socrate e Licurgo qual precetto daffero cir-

ca l'offerte da farsi alsi Dei 320. Sole collocato da Dio nella meta del Cielo . 169 accende il suoco nel cristallo. 152.

Sonno quanto male faccia, e quanto più il fonno nel peccato 274 Spirito Santo opera con noi doi effetti. 120-Si communica ad extra alla Vergine per

sfogare la fua inclinatione di communicarfi.166. Superiori fono eletti cattiui per caftigo de

peccati de fudditi 332.

Ţ

Terra, e fuo geroglifico. 221.

Tigre, fua proprietà. 63.
Traditioni di fanti Padri fi approuano, e deffendono contro gli Heretici. 197. e fiegue.
Tribulationi quanto gioucuoli. 205. e fiegue.
necefiatie per falire al Cielo. 208.

Tristo. vn solo per uerte molti buoni. 335.

v

V Erbo diuino, fua possanza, et esficacia.

Vergogna quanto può nell'huomo 64-Ventà abbandonata da timidi, pauroli, et intereflati 330-

Vitio è reggiore del Demonio 182. Volonia fe non fi 11fana, mai l'huomo lafcia

il peccato 13.14

E

ZElo di Dio verfo il tempio facro .243.

## PREDICA

## Nella festa della Santissima ANNVNCIATA,

Dilectus mens mibi, & ego illi, qui pascitur inter Lilia. Cant. 2.

Ipinscro, e forse meglio dirò . che folamente abbozzorono gl'Scrittori egregii cosi in eccesso, le magnificenze, così magnifiche, le pompe, cofi pompofe, le feste, cofi festose, le grandezze cofi grandi, e li trionfi e cosi triofanti d'amore, gl'antichi sponsalitij ò N. che ancora la fama parte del nome loro và publicando altiera: Ad ogni modo, quando comparue nel gran Senato di Roma, quello della famofa fi, ma poco auucnturata Lucretia col fuo conforte amato, che oscurò di forte gl'altri sponsalitij tutti , che non più matrimonij compatuero, ma quafi furti d'amore, debitamente dir si poteano, & volen-do di questo render la ragione Sabellio (ch'è l'Autor dell'Opra) non altra, che questa , n'volfe, ne seppe registrar gramais quando cofi fcriff. Quia ex admi bili Amore , eriam admirabilis nexus , cioè , che da vn'amor merauigliolo, com'era quello, che trà gli sposi versaua, non potea altro succeder frà loro, che di sponsalitio felice, vn'ammiranda conjuntione.

Hor fc dalla fcola del Padre S. Girolamo, non vogliamo discordarci, ediscoflarfi, il quale con le fue fentenze determina, che tolta hormai la supersiuità de capelli alle profane hiftorie, deuono feruire à noi per figura, e tipo di misteri celefti; Tronchiamo dunque à pieno l'imperfettione del mondano amore, e con la comparatione proposta trapassando all'amore Sacro, e Diuino, diciamo liberamente frà noi, che frà gli sponsaliti tutri fatu, e da farsi nel mondo de quali, e le facre, e profane carti fon piene, non vi fù, ne farà mai, non dirò maggiore, che Carebbe pur troppo, ma ne tampoco fomigliante yn nulla à questo d'hoggi, che wa l'altezza Diuinissima del gran Verbo Eterno Iddio, e la purità profondissima d'vna Hebrea Virginella per nome chiamata Maria fiftabilifce , e conchiude , com'ella stessa vantandosi dice . Dilectus meur mibi &c. E questo se bene per infinite ragioni dimoftrar fi potrebbe, baftaci

nondimeno per adeffo à noi questa fola di coloro addurre dicendo. Quia ex admirabili Amore , etiam admirabilis nexus: Attefo che da vn marauigliofo affet« to, come quello, che precedeua rispetto al fuo Spolo di Maria , e quello, che deriuaua rispetto alla gratia particolare di Dio, non potcua altro fucceder di certo. che questa coniuntione cosi cara, di cui no puole vguale nell' vniuerfo ritrouarfi giamai, che però il gran Padre Sa Vittore Vgonc: Ser. de A Jumpt. Marie, T 0.2. coli esclama. O veradigna digni , formoja pulchri munda incorrupti eccelfa alsiffimi Mater Dei , Sponsa Regis aterni : e cofi dalla meraniglia della coniuntione, fi conofchino apertamente nel discorso del dire, le merauiglie d'amore.

Ma di gratia O Dotti datemi licenza...
If thame, che dall'mort fospenco, anch'o tralafci ogni ragion da parte, e doute, adl'affetto dello fosfo cominciar doutei, nell'amor della fosta il bel principioritro, un accio da quetfo dolcementerapaffan do à quello, refit con pui doutua ragion rincelletto affecto doler, per l'entelletto affecto, per l'evono, e l'altro pui manifefto il fenifo, lez per sugli da d'amore: se voi ri tanto vedicori fe voltec in tanto eccetfo d'affetto in mamoratui anche voi, norate attenti di coffito i getti, comi o pur pronto, à tractorato d'arciento, e comi comi o da que contarlo m'accingo, e commentomo da...

cago.

Dilectus meus mibi , & Ego illi &c.,

Etamo fuicerata nell'amare o N. quefta
Verginella Cloirola, she quantunque trousite da fe flefil proportione difiguale tra
lo fogo e tana ripugnanza din natura, e
del Cielo ad impedir quefta comiuntione
otto vaga, ch' ella nondimeno audamente
ardita d'hauerlo in fe flefil, prima fi
ranta, che lo prenda. Dilectum meus mibi dec. Et prima che da lui fia riccuuta fi
gioria. Et gesili, exanto dell'into, quanto dell'altro, certa, e ficcura fi ficuopre
che ad onta del mondo, e dell'inferno
voglio che per tali ambidue, quanto più
reugnanti li Efasto, tanto più audeci fi

palefino à tutti, e fe voi mi domandate il perche, non fispre i altra tagione addurui, fe non perche adotto fi fanno le menuigine d'amore, quelle che apunto diffe Cetermi al Samo. Suppro, co mitabilio fadafantini intera core. Il che confirmo Michea Profeta. Et ostendom ei mitabichea Profeta. Et ostendom ei mitabilia, vialebra egunte; yo tronyundenue;
eap. 7. Ma per meglio conofecele, strapsifanno Scitturula i i concetti per non pairre; che il nostro fondamento fia fondato in ciale.

Ad effo appunto mi fouiene quel mifleriofo paflo di Scrittura cola nella Cantica al capuolo ottauo registrato, doue fattofi l'attdace sposo alla sua diletta vicino, cofi forfi per proua di lei dolcemente li dice. Que habitas in hortis amici tui aufculten : fat me anaire votem tuam : Qlà, quafi diceffe il diletto, giouenetta gra.iofa,& Verginella pudica, che dentro il deluiofo paradifo di meriri vagbeggiado iirofi , Amici te as scultant , già sono picni ambedue gl'emisteri de miei fpiriti immortali, che stanno rutti attenti per fentire con che fonoro concento la mia gratia chicci : Fac me audire vocem tua. Apri su dunque la tua bocca, fnoda la tua lingua, e quel che nascondi al petto, fà si manifeffi al mondo di fuori : Ella all'hora N. ( notate di gratia paradofio non... più intefo ) con quefte Enigmatiche parole , la fua grandezza esprime : Frege , fugoe ailecte mi, affimilare caprea hinnuleque ceruorem supermontes aroma:um t Ma che risposta è questa , ò Dotti ? che gran firauaganza e questa ch'io fento? lo ivolo la vuol fentire cantare per feco vnirfi, e pagar di cortese gratitudine il suo infocato Amore, ed ella in vece di accarezzárlo, efermarlo, quanto più brama dolceniente cantare, tanto piu l'affretra, che come velociffimo cerno su l'alta cima de'monti fugitivo formonti fen'vada?

Rifpondrei I.o. dice il Padre San Rupetro Abbate forți il meditino paflo di Scrittora citata, perche volcua la fpofa feorpir con Talktunof fuocano e le maratolgile d'amort; onde parendoli troppo poce d'apprenderlo cofi vicino, alcanto Illigana, e forraut, che s'inalizi pure mili, piu alaccima della gradeza Diuimi, e Diumiti put grande, siculo qui ella coli peropii medita it fulfilmi, e des per le fless, urasuigliofamente se medesima amando, con urasuiglia nacoca destaturante l'econquisi; e supe diseste mi, sid est per desta se l'assistato de l'assistato de l'assistato de l'assistato de l'econquisi s'assistato de l'econquisi na l'econquisi nue d'econquisi nue de l'econquisi nue d'econquisi nue de l'econquisi nue de l'econ

E per maggior conoscimento diquefto , fouvengauisò curiofi di belle lettere. quello che à questo proposito racconta. Plutarco , libro de mufica : cioe, che tanto era auuezzo Aleffandro à placar l'adirato fuo cuore, e darfi per tutto in preda, à chi per fe lo volcua, merce con dolce concento di mufica foane, che folo con questa strattagemma musicale, si otteneuano ben spello da lui le gratie, i doni, e li fauori. Timoteo vn giorno mufico veramente perfetto, e fenza pari alcuno nel fuo tempo, per far conoficere al mondo quanto cra maggiore la fua gloriofa virtu di qualunque akto che per cantor fi vantaffe, vedendo l'Imperadore, non sò perche diffetto contro lui era filegna:o. lafció che molto fi allontanaffe da lui co fdegno quanto più poteua, in modo tale, che ben colmo di forore,pareua, che dale la fua bocca fuoco, e fiamme fino al Cielo s'inalzaffe per guerreggiar con l'ifteffo Iddio de gl'efferciti gloriofo Guerriero : All'hora egli prefo il tempo opportuno , alle fue grandezze comincio à fonare . e cantare cofi dolce e foaue , che fatto tornar Alessandro da ferace, e rugeme Leone vn manfuetifilmo Agnello , fel fè correr in fretta amabilifilmo nel feno. Thimotheus , dice l'Autore , Alexandrum leone duriorem adhibito, quedam die concenin agno reddit mi iorem, & dusciter ca. tando , quafi nelentem rapuit .

O gloriofiliim cantarire Maria, o Amana veianunca degna à moftrar col fiu merito le Dinine merungilie d'amere, cettaella, e procuta ches inali il Ilmperador del Ciclo fino al maggior colmo della dinina giufitira ; c che li Rucopra in modo, che appena pi l'Angioli per la diema della dinina giudiza a comemplar il poetfici co. Fing dilibbi mi dei. Et all'hora ella i prefa la Cedna della fora gloriorà ; e prosenta la come della fora gloriorà ; e prosenta la Cedna della fora gloriorà ; e prosenta con la compania della fora gloriorà della fora glorio della fora gloriorà ; e prosenta della fora gloriorà ; e prosenta della fora glorio della fora gl

tonda

fonda humilià, e quella con la penna dell'affetto meritenole toccando, fuona, e canta & dolcemente, che non folo fa, che quel Dio qual Leone rugiente prima fi chiamana nelli antichi tempi di cui parlando,diffe il Profeta Egea . Leo rupiens, quis non timebit cap. 2. diuenti folamente per lei vn mansuetifimo Agnello per cui gridando dica . Ecce agnus Dei , ecce qui sollit peccar a mundi . Et ardentiffima amante lo rapifce à forza, e quafi non volendo nel fuo feno l'apprende ; cofi apunto lo và dicendo il Padre S. Cirillo Ales-Candrino ferm. de Salutatione Maria ; Adeo tam Bulcis fuit , à Virgo tuorum labioram humilis cantus , vt cum fuani voce dixiffi , ecce ancilla Domini , suanifima rapuifii filium Dei , e perciò debita-mente grida, e dice . Dilectus meus mihi, er ogo illi, qui palcitur inter lilia.

Ma diciamo meglio, e confirmiamo L'istesso, senza partirei punto dal precitato Autore : gia vi ricordate credo io curiofi, ch'egli introduce ne gl'Apoteg hmi fuoi quel fuperbo Arimante nobile di fangue si , ma per la fierezza dell'animo, cortefene i costumi, il quale stando in Corte dell'Imperador della Grecia, fi accorfe vn giorno, che molte di quelle Donzelle s'erano del fuo volto inuaghito, e quali à gara ogn'yna di loro tentaua d'hauerlo per marito, onde spinto egli da quel Superbo fausto, che li stimolaua i precordij, per leuar coloro da quella vana opinione, e fublimar fe fleffo in ako, efpreffe per corpo d'imprefa vna fuperbiffima fianima, che inalzando le fue vampe verfo il Cielo, sdegnaua mandarne in terra n'anche vna minima fentilla, e poscia scrivendo il motto , che animante diceua . Deersum nunquam , tu vifta queft'impresa da tutte le Donzelle amanti,quali ciascheduna di loro ammirando l'inuention dell'amato, conobbe apertamente in quello, che in vano potcuano col femplice foffiar de fospiri , ò con la pieciola pioggia del continuo pianto, (mor zar fi finifurata fiamma, onde fi zifolfe in fe medetimo ciascuno di quelle abbandonar l'impresa ; Vna di esse però fatta così dotta d'amore, come audace la faceua fouente , tronò freculando in fe fleffa , che fe bene la fiamma del fuoco vince, e fupera ogni creata potenza, ne da oggetto veruno se li puole resistere giamai , ad ogni modo inalzandosi tall'hora il sumo in aria de gl'accesi tronchi, & incontrando la fiamma , l'affalta , la combatte , e la vince, e cosi vinta lafà per forza ritornat all'ingiù , ed accenderdi nuouo i quali effinti legni , e cofi andando fortiuamente di notte, vicino à quell'impresa del suo bramato diletto, vn altra fua v'espresse at che fu vna vergoletta di fumo audace,che bramaua superar la fiamma, col motto per rispoder à quella, che così gratiosamete dicea: Deor fum nuquam, mai ciò farà fe io con la patiente humiltà non mi folleuarò quali fumo con quella, perche all'hora fon ficura, e certa, che vinta, e fuperata affatto, l'hauerò pur tutto mio, fi ego non sursum, Et gli riusci per questo coli bene il fatto, che à forza dell'humilrà gradita superò la superbia dell'amante, che miligato, & vinto, con la bassezza fua, sbafsar lo fece.

Ma ò facra, e per mille volte benedetta Theologia, che da cose si profane, e basle, m'infegni à folleuarmi in also à virtu celefti; Era, e chi di voi nol sà, ò Scritturali troppo faustolo , & altiero il gran. Canaliero Iddio, a tal fegno che ftimado ogni creatura più che indegna di lui , ftaua sui termini della fua propria grandezza fenza degnarfi vn nulla di mirarci giamai. Quia super cardines Coli habitabat, dice Giobbe, & res nostras non videbat , e cofi spiegando se medesimo l'imprefa, ch'era vna fiamma di fuoco-Deus noffer, ignir consumens eft , ed altro ue . Apparuit ei . Dominus , quafi flam . ma ignis, vi scrisse da se stesso il motto , che cofi diceua . Deorsumnunquam, che fu appunto all' hora quando pompofaméte diffe. Non videbis me homo, & vinet; Ma notate, ò Signori; Intende il mistero, Maria nostra Signora Verginella gratiofa , ch'era più che l'altre Donne tutte innamorata di lui ; onde quafi forfennata e ferma dal divino, e maravigliofo amore, andado per tutto gridantio, e cost diceva . Dicite dilecto meo , quia amore langues, & altique vulnerata chari aie ego sum , e subito fatta espetta ancho lei della proprietà della fiamma, fi accosta fecretamente nella notte terena della gratia divina; Quando venit pleniudo temporis, e fà per corpo d'impresa vna virgoletgeo, peto influerenente griduus. Eulei iem floribio de. Quali che pui aperamente dir volcifi. 1 inte che fiorifica laverga nelle mani di Gioleppe, che fabino, quali di fiori ornata , mi vedri il mo ditetto, fubito dico, fi fincera dal Cieloe. nel mio ventre virginale racchiufo, vettira carre pafiblie, e mortale. Pero incontinente che Maria vidde in mano di Grofope la verga finita a giubilata , trepudicua, et repudiando , e giubilando gricua noffe, vervi, carri cipra di di file mi, con più archi, e mi cipra di di file mi, con più archi, e mi cipra di file mi,

Parue che la spuntata di quel fiore di si glorioso Patriarca attendesse Maria per dilineate l'effigie, e le fatezze di Christo à modello delle bellezze di Giaseppe, che quantunque per honestà si dipinga vecchio, ad ogni modo, dice il dottiffitto Gerfone, fu egli vn belliffimo giouine. Existimo loseph fuisse suuenem , Serm. de Nat. Virg. di belliffime fattezze, alle quali corporalmente fimile fu Christo ge nerato da Maria. & tanto per diuina providenza, e fanta dispositione vuole il gra Padre eterno Iddio, affinche non effendoui fimilitudine trà Christo, e Giofesso stimato fuo Padre da Giudei questo, come adulterino l'haueffero ziudicato e confequentemente come adultera caffigata. Maria . Domino noftro lefu Chrifto ( dice Gerfone) eras fimilis lofeph, in facie, & in cateris dispositionibus corporalibus , quod Deus efe voluit, quia nifi inter flaturam , & effigiem Chrifti, & lafeph fuiffes fimilitudo, non effet reputatus à ludeis fi lius , & reputarent Beatam Virginem adulteram; Dunque come oggetto Prototipo essemplare, si dato Gioseppe à Maria per formare il belliffimocorpo diChrifto nostro Saluatore : hora vedete adesso quanto è frato il fuo ingrandimento Jehe di relatione più che di Padre putativo, si riferifea ad vn tanto gran figlio, che alla fine, c vn Dio.

Anzi era canto fontigliame Chrifto à Giofeffo, che correua pericolo , che altri non lo finnaffero per fuo Padre naturale, in che maniera fencire. Quando venneco in tracia del gran Figlio di Dio, quei tre Santi Rè della Giudea in vua letaminata falla dalle fpiaggie Quinnali, cogrando la posta con la guida d'vna stella fatta apposta per quelli, dice l'Euangelista San Matteo, che all'ingresso di quella pouera capanna. Inuenerunt puerum cum Maria Mare eiur , vi trouorno il figlio di Dio, il Verbo incarnato con Maria fua cara Madre: & doue fi troua Gioleffo, mentre di tui non se ne sa nessuna mentione ò Signori-Non fi troud presente, io vi rispondo, come non fi troua presente ? Quando vennero i Paffori, appena nato nel mondo il facro Bambino, dice San Luca, che. Inurnerunt Matrem, for lofeph for Infantem posium in Prasepio; & hora trascura la cura di Maria, e del fanciullo Giofeffo, à tanto gran miftero , egli fi troua affente ?: Non è trascuratezza questa, come voi fapete ò Dorti, ma diuina dispositione. Non vi dis'io , che Christo ; e Gioseppe crano di forniglianti fatezze ? Si pure, dice adeffo il Padre eterno, se à questa sacra adoratio, ne de Maggi vi ft a prefente Giofeppe, quefti Santi Re nel riguardare il Bambino, e poi rimirar Gioleffo, potrebbero argomentare, che gli fusse realmente figlio naturale, flia adunque per vn poco affente Gioletto, acciò queste tre corone non inciampino in quelto errore. Inuenerunt puerum, dice Vgone Cardinale, rum Maria Matre eius, fed non dirit cum lofepho, quia dinina dispositione actum est ot illa hora abiens eller , ne crederent de ipfo losepho Christum natum , ò grandezze di Gioleppe, che per fublimarlo à fi eccelta honori, à garra fanno le Diuine Persone.

Christo solo N. che non potè errare qua giu in terra vuole riconoscere per Padre solamente Gioseffo il Patriarca Sato, e questo honorato titolo à lui fingolarmente volfe riferbare, ma vdite di gratia in che modo. Mentre nella Sinagoga insegnaua la celeste dottrina del suo eterno Padre l'humanata sapienza del Verbo increato à gl'Hebrei, all'hora, Mater eius, 6 fratres eins ftabant foris quærentes eum, veduto da due che li conolecuano, entrorno à far l'imbasciata à Christo, e dirli. Ecce Mater tua, & fratres tui , flant foris quarentes te, al fentore di queste voci ; fe gli riuolge Christo toruo, e con parole acerbe, coli dicedogli; che Madre, che fratelli:Que eft Mater mes. & qui funt fratres mei, e girando alquanto sopra i suor Difcepoli la mano cosifoggionie . Ecce

Mater me a, & fraite: mei, & guicungue facit voluntatem Patris mei qui in Calife fi. ille meus fraite, foro, & pater efi : Quello che alla diuna legge aggiuftai lito volere, & a avalore del mio Padre; li fuoi coftumi, questo mi è fratello, sorella, Madre, e Padre.

Portateui meco adesso ne gl'atti Apofolici, oue hauerete più chiara intelligenza di quato di fopra vi hò proposto:hauca yn akro da fortire in luogo del preuaricato Giuda, che con la tradigione del fuo Maestro l'haueua perduto, onde compir & doueua quel numero di dodeci, che per fellonja era mancheuole, però gl'Apostoli: conflituerunt dues, lofeph qui coonomi. nabatur influs , & Matthias ; Ma perche dare le forti, e non elegerlo à voti) mentre qui era congregato tutto il Concistoro Apostolico? No, dice il Beato Lorezo Giu-Aimano, Serm. de Santo Matthia, Dut non prætuliffet, ex his lofeph iuftum cognomento, co vita? Tutti haurebbero dato Il voto à Gioseppe, però soggiunge il Beato. Aliter indicanis omnipotens, cuius in. dicia ab humanis funt longe diffimilia . Diuinamente volle, e dispose la diuina prouidenza, che la forte dichiaraffe Mattia e no Gioseppe frà gl'Apostoli, perche gl'Apostoli sono solamente amici, e fratelli di Christo: Vos amici mei effis, by juni fraires mei , e questo che fi hà d'annouegare frà di loro fi chiama Giokffo, il cui cognome,est influs, No,no, perche è troppo somigliante à mio Padre Gioseppe il Patriarea, ancor egh è chiamato Gioseppe, e cognominato giusto. lofeph autem cum efret suffus, nollet traducere eam fed occulte poluit dimittere illam : c cofi potrebbe alcuno perfuaderfi, che io haucfii posto mio Padre nel numero de gl'Apo-

Itoli, che fono folamente amici, e fratelli,

cada dunque la forte sopra Mattia, & à Giosesso cognominato giusto si riserbi

folamente il ticolo di Padre per leuare o-

gni equiuocatione, & ogni fospetto di vana credenza i Tanto diffe Hilario il Santo

N. quando cofi fcuffe. Amicos Christi vocanii Apostelos, toseph Pare ipse Dens,

& homo nominani:, ecco dunque ragione potiffima perche diffe all'huomo, frater,

& no pater, & alle donne, foror, & Mater,

potea dar titolo ad vna donna di Madre,

Senza pregiudicare alla maternità di Ma-

ria, che gl'era vera Madre reale, ma il timo lo di Padre, non lo volfe giamai ad altri concedere, perche era folamente riferbato a Giofeppe.

#### SECONDA PARTE.

Vm esset desponsata Mater lesu Maria Ioseph. &c. Lo Spirito Santo ancora fingolarmente fe ne preggia, & anco egli gratiofamente entra framane nell'arringo dell'ingrandimento et fi gloriofo Patriarcha in cocedergli per spofa, la propria fua Spofa,cioc, l'ammette Coadiutore nell'ineffabrie muft ro dell'Incarparione del Verbo eterno, di che maniera, vditelo di gratia-Viede l'assonato Giacobbe, quella marauigliofa fcala,che appoggiata alla terra foilcuaua il corpo fino al Ciclo, Scalam viai: lacob, cuius cacumen Cutum tangebate frà l'akre merauiglic che gl'inarcau ano le ciglia, fu il vedere. Angelos quoque de cendenses , qui eam lumine replebant. & Dominum inni-. xă scale . Diversi fono adefio Padri Scritturali i fentimenti de facri Dottori intorno a quefta marauigliofa visione di si prodigiofa scala.

Ruperto Abbate, rifponde al nostro propolito affai bene, edice : Mifterium fuife Incarnationis Christi. & Iofeph, cuius paterna cura Dominus indiguit , gradum illum fuiffe fcale , cui Dominus videbatur innixusicioè a dire, fù dell'Incarnatione del Verbo eterno vna tenfata figura, gl'Angioli, descendentes, ecco Gabricle che l'annucia , Dominum innixum ralescero lo Spirito Santo che l'opera.s: In vna fol cofa diuifa fconfaceuolezza, che Gioseppe venghi paragonato alla scala, in che modo, replico io, Gioseppe è fatto fcala nel miftero dell'Incarnatione? Notate fe Dio vi falui, che fortigliezza d' intelletto, fi accordano tall'hora frà di loro due ladri per andare a rubbare in vn.s Ciardino, che fanno costoro, cercano di scalare il muro, el'altro si oppone come fcala a i picdi dell'altro, acció poffa quello comodamente falire, e mentre l'vno tubba, l'altrofà la guardia di fuori, compito il latrocanto spartono il frutto insieme, e di questa maniera restano ambeduc fodisfatti a pieno.

Erano lo Spirito Santo, e Gioleppe, fe

cofi mi lice dire , due Santi Padri, che voleuano rubbare la notitia del mistero dell'Incarnatione al demonio infernale acciò di questa consapeuole, non hauesse impedito la redentione del Genere humano, però Ignatio il Santo Martire, dice che Christo nacque da vna Vergine ; Vt partus eins celaretur diabulo , hora per rubbare questa certezza dice lo Spirato Santo e necessario entrare dentro il ventre virginale di Maria , ch'è quel , Hortur conclusus, ma dall'altra parte, è anco nepeffario, che vno mi faccia spalla, acciò she da me folo fi conosca il furto : Horsu Gioseppe fammi scala, stà di fuori à farmi la guardia, e così vedrà il mondo infedele, & il demonio menfogniero, che questo figlio generato nel ventre di Magia, fia opera diuina, fia opera mia ; & ecco il mistero della scala detto da Ruperto . lefeph gradum illum fuifse fcala, cui Dominus videbatur inniti ; però fe doppo fubito i ladri fi dividono frà di loroil furto, anco lo Spirito Santo per ingrander Gioleffo riparte con esso il bottino, volendo egli effer chiamato l'Auttore . & operatore dell'Incarnatione , e che Gioseppe hauesse il titolo di Padre putativo dell'Incarnato Verbo, e Sposo della Vergine Madre ; e questa parte diede lo Spirito Santo à Gioleffo, perche ne a lui, ne alla fua grandezza conueniua feruire , & foffrire , incarnandofi, tutti quei difaggi, ch'erano consecutiui all'amministratione di Maria, e deuotione del figlio, & immitò in questo fatto quel tal grande, quell'Abbate, o pure beneficiato, che all'entrata hà congionta la carica di feruire à qualche Chiefa, quale come ad huomo grande, si rende assai malageuole; onde che fà coftui ? rinoncia ad vn akro il beneficio con riferbarfi per fe groffa pensione, e cosi resta sgrauato del peso ch'egli haueua .

Fu Maria vn opulento beneficio di grofia rendizi di beni del Paradito. Ane Maria gratia plena, la prima volta; fu sonferta allo biptiro Santo, come perfona nobule, anzi Regale. Spiritus Sandire spare rentesi inte dev. virtus altifimi obbumbrabit tib, richiedeua però per il beneficio, la carica congionat di feruire zila Chiefa del Cospo di Maria, di cutti dice. Tutumplum Spiritun Sandii I'u dice. Tutumplum Spiritun Sandii I'u

Dei ledes es , & Davidde'. Suftepimne Deus misericordiam tuam in medio templi sui, e perche l'altezza reale dello Spirito Santo, non poteua effercitar tal carica, che fà ? renoncia il beneficio à Gioseppe, con riferbarsi per se la pensione , onde cofi gli diffe; Piglia Giofeppe il beneficio, che ate volentieri lo renuncio a sposa perciò per tua Sposa Maria mia Spofa , e prendi il titolo di Padre del fuo figlio, per pentione, voglio folo, che tu paghi à me la recognitione di Auttore dell'Incarnatione, non potendo io tolerare la carica che al beneficio di Maria va congionto: Questo è verissimo, e cost successe in fatti dice il Padre S. Agostino. Ad omnes calamitates, & erumnas quas ipfe Spiritus Sanctus ferre non peterat , Sufferit fantiffimus Tofeph. Intanto che Gioseppe è fatto Vicegerente dello Spirito Santo, ò fingolari prinilegi conceffi dalle tre Divine Persone al nostro Gloriofo Patriarca.

E mentre conueniuali il preggio di cofi alti iponfali ò No con quello della gran-Signora Maria, che fu fingolariffinia in runti li fuoi priuilegi, fauori, doni, e gratie diuine.

Fu Donna, fi , ma tale , che di lei maggiore non fi vidde giamai . Beneditta te

rnter multeres.
Fil bella, fi, ma frà le belle, la bellissima: O pulcherimam mulierum.

Fu di gratie ricetto, si, ma con tal vantaggio, che tutte l'altre auanza. Multafilia congregauerum dimitiar, tà verò superpressa viniuersa.

Fu Vergine, fi, ma tale, che frà tutte porta la corona · Regina, & Corona Virginum.

H. bb. come Madre l'unico pegno, che ini figio di Dio, fi, matale liquello, che iniferme gl'è parto, padre, ceratore, e figio, onde e dia l'iffelsa attili Mai tras-nit me, requissit in tabernació meo, the Matero, Lie que matse e fl'istra, sei vocator Christies, choucu dunque nel Spoto de gran Donne affer printiglista, acció fotté fingolare a anche fità k. Donne maritate: O lefetisfima Spofa conjointa ad un tal'huomo o, alli cui ingrandimenti à grar fanno ket Duine Perfone; e non minore fortunato Gioloppe articchito di quei doni o, the la fiu signatara estano

fingolarmente riferbati , però chi diffe , che pregiudicana à quello della Samiffima Trinità, diede ne gl'eccessi delle merauiglie, nel vedere, che il Padre Eterno. teco . ò fantiffimo Patriarca communicaua quella parte di relatione paternale, che particolarmente à se riserbando, al figlio.

& allo Spirito Santo non concesse giamai. Stupiua Gioseppe Ninel veder fià tanta grandezza fublimato, che fe non fi chiamana Grofeppe , era facilmente per vna

Persona Diuina stimaio. Stupiua Gioleppe, nel vederfi duplica-

ta la dote , più che allo Spirito Santo di Virginità, e di Maternità. Stupiua Giof ppe nel vedersi i fiori .

che acceleraua ben presto l'Incarnatione del Verbo Eterno figlio di Dio. Stupiua nel vederfi concorrere con le

faitezze del fuo volto alli belliffimi delineamenti del figlio bambino -Stupiua nel viderfi tanto fimile à quel-

Stupiua nel vedetfi che il figlio tanto gelofamente confecrava il titolo di Padre

lo che s'era presente alla adoratione de Maggi portaua pericolo che fosse chiamato Padre naturale del nato fanciullo . non volendo dire all'huomo, frater, de Pa er, come alla donna difse, Soror, es. Mater, ne permetiere che il nome di Giaseppe giusto fosse frà gl'Apostoli folamente amici, e fratelli.

Stupiua nel vederfi fatta fcala, e guardia allo Spirito Santo primo fpofo di Maria nell'Incarnatione del Verbo.

Stupiua, e fi ammiraua fin Imente nel vedersi esser fatto Coadituore, & Vicegerente della Terza Persona della Santiffiina Trinità nell'amor di Maria , ch'era affieme Madre, & Vergine, & stupite voi: ancora Vditori, mentre io pongo filentio alla ingua di non parlar più auanti , ma folo a lui riuolto , cofi breuemente dir-

Deh Gloriofo Patriarca Gioseppe fanto, di quelle gratie delle quali, tu abbondi tanco, ti prego farne parte a tutti que. fi tuoi deuoti Afcokanti . che cofi-riuetente hanno vdite le tue grandezze deuotamente acciò dalla tua interceffione protetti, poffino fuelatamente ammirare in Paradifo quei contentische dal Paradi. fo ti furno veramente donati in terra. Amen .

### Predica nella Feffa

# DISANTO MATTIA APOSTOLO

Dederunt forter eis , & cecidit Sors fuper Mathiam , & annumeratus eft cum Vndecim Apostolis .

Ompariscono à merauiglia stà mane nell'hodierno Vangelo N. quafi in publica tabella di Teo-logiche Conclusioni, le più famole questioni, e dotte solutioni delle maggiori herefie, che con lingua viperina , ò penna infernale diceffero, ò feriueffero giamai à danno di Santa Chiefa i primi , e principali herefiarchi del mondo : Respondens autem lesus; Ecco il Diuino responsale, che confutando ogni hereiicale obiettione, in questa maniera parla. Confiteor tibi Pater: Non è questa confessione di sede Ascoltanti, perche sii comprehenfore nel primo instante della sua. Concettione; ne meno confession'di colpa, perche pote dire à fronte de fuoi nemici.Quis ex vabis arguet me de peccato;

Dunque è confession di lode, e di gratia e Confessio landansis, to non acculantis dice il Padre S. Agostino -

Conficer ist Paier: cior landando te. fed non accujo me ; hor chi rende gracie,e lodi , è inferiore a questo a cui le rende . non per supposito, ma per humanità asfonta . Ninor Patre fecundum humanitatem, dice Atanagio il Santo, e questa è vna mentita digola ad Euriche , che diceua, Christo non hauer sostanza huma-

na • Confiteor tibi Pater : lo chiama Padre .. erch'effendo egli figlio, fi dichiara vguale al Padre, contro Ario, che diceua il figlio effer pura creatura.

Conficer sibi Pater Domine Cali , & terra: lo chiama Signore del Ciclo, e del-

. Kantia Kerfis Zelus Zelotis Typus .

Gran danno in vero, degno dello sdegno li Dio, cagionato da si grave peccato

del victato Pomo.

Ma il Padre San Bernardo, paffando
siti auanti, confidera il bene, che mercè
ill'affetto, che apporto Maria, e come;
la per fe ffeffa fola rimedio vetamente
lella primiera Donna il danno, con vn.,
lella primiera Donna il danno il pode

iella primiera Donna il danno, con vn., iltro Altabetto di Epieti ancora in lode li quefta Gloriofa Signora fauiamene l'fiprime: Onde nel fuo fermone sila Salve Regina, cofi appunto diutamente dice. Non folium Celum, & firmamentum Domina errum intelligitur, fed alsi novimbus, tampaum vira falsat comunitar appellatur, & rerum vaecabili defi-l'mater 1 mn inche maniera Feco l'Alfa.

ette d Signori. Ipsa enim dicitur. A. Arbor, Aurora, & Arca. 3. Balsamus, Eissus, & Eotrus.

Candelabrum, Cedrus, & Cinitas. Dea, Deijpara, & Donum.

Exemplar , Exaliata , & Electa .

Filia, Fons, & Fluvius. G. Gloria, Gratia, & Grandis.

Hortum , Horreum , & Humilis .

I Ianna, Iaspis, & Inbilum .

1. Lac , Lilium , & Lux . 1. Manna , Margarita , & Mater.

N. Nardus , Nauis , & Nix .

). Olina, Oleum, & Ouis.

P. Panis , Platanus , & Porta .

Quies, Quercut, & Querens.

Regnum , Regina , & Rofa . Salus , Sel , & Stella .

Salus, Sel . & Stella. I. Tabernaculum, Terra, & Thuris,

V. Veritas, Via, & Vita. Et vi breuiter concludamus, foggionge I Santo Padre: De hac, ob hanc, & fu-

1 Santo Padre: De hac, ob hanc, & Juver hanc, totus mundus factus eft, Deus nearnatus, & homo redemptus eft.

Nous materia in fomma è questa ò N. heboggi si ved da noi in quuest eneraighe del diuino amore di si gloriofia-verginella, materia dico di eterna allevezza à tutti gl'huomini, & à tutte le Doune, perche da quel festo che si laz-vina del mondo, nasse assesso la filla vinue si con consensa de la companio de con la destructura de la companio de con la companio de companio de con la companio de c

ecce nim, o'rem mirahitm, '& o'hlfungtem plenam, 'h' oir eccidit per feminam, lam noweinjeur, nif) per feminam, aixilit tene o'ddam, musier quem de difil milh; hjola me decpil, musi nune exafationi verbum in voeem gratierum adifili mib; siple me censolata ett, quia tu nija, o'pe rigima viulifeditm, e però. Dilediu meus mibi; o'dupende merauigite del Diulon Amore.

Ma quello, che più importa Afcoltami, che che Softo paffa più aumic dice, et gesilli, cicè à dire, non tano e gli, piacque à me per affitto, quanto io gultai à lei per effetto e S'inna mota tanto l'Adio de gli metrii di Maria, che folo per ella fi rifolle laficiare tutte le deltite del Cielo, et le fluo facratifimo ventre, goder quelli fpaffi, e contenti con la noftra humana naura, a che già, a de stema godere defipofe, quando cofi và dicendo. El deficie mea est e tum filis phomitari di en me a fle cum filis from milità men filis cum filis from milità me a fle cum filis from milità milità ma fle cum filis from milità ma fle cum milità me a fle cum filis from milità me a fle cum filis from milità milità milità de ma fle cum filis from milità milità milità milità de milità de milità milità

Riferifce Strabone in vno delli fuoi libri , come in Bettrania fi ritrouaua vn. monte cofi vago di fiori, e freggiato d'herbette, che mirandolo vn giorno quel gran Monarcha Alesfandro, dital forte di quello s'inuaghi, che subito risolse nel fuo leggiadro, e delitiofo feno terminar le nozze con la bella Rofiana fua primicra sposa, ma prima che ciò facci per moftrar la fua giandezza al mondo, che fino i monti infenfati, non che le creature viuaci, con cuidenti fegni lo stimauano.e stimandolo lo rivirivano a gara; Inviòà quel monte mederno vn accorto Ambasciatore à penetrar di quello se volesse seco spolarsi : Et ecco all'hora, che postosi l'Imperatore alla posta per aspetiar vogliofo la cortese risposta, il monie in quell'inftante ( ò prodigiofo eccesso di natura terrena ) quafi che anco effo fosse di giuditio dotato, non folo fi fe vedere oltre l'viato fuo modo vagheggiato di fiori, verdeggiante d'herbeite, e corteggiato da canori augelient, ma da fe incdefimo per fegno di grata riverenza, quafi l'alta cima chinando, mostro con l'abbassarsi al quanto, offiir se stesso all'opra; Hor io non hò a disputare adesso con voi ò Dotti, se questa e vera litoria, ò pure chimerofa fauola, e come, e con che termine di nat ura posta all'effetto d'vn Re terreno mostrare vn monte si portentosi prodigi? Ma basta ben si à me, che de questo mondano racconto, ne tragga verità diuma, per mostrarut apertamente le merauiglie

del divino amore .

Poiche monte,e monte delitiofo,& vago carico di mille fiori , di gratie diuine , e herbette di fantifimi meriti fi moftrò nel mondo l'humikà fublime di questa. Verginella Gloriofa Maria, di cui fi diffe, Mons super vertiem montium , monte : cofi fublime , che per le deliue che in effo, tuttauia fi vagheggiauano, s'nè innamorò l'Imperator Celefte Iddio, Co dispose terminare solamente in lei le delitiofe nozze con la nostra humana natura : Onde diffe à questo proposito cantando il Citharedo Hebreo . Mons in quo beneplacium oft Deo , habitare in co, leggono altri, de/ponfariin eo , & ecco per hauer il confenio, spedisce l'Arcangelo Gabriele per Ambasciatore à posta colà in Nazareth oue albergaua l'Imperatrice del fempiterno dominio . Missur est An. gelus Gabrel a Deo erc. Che perciò il Padre San Bernardo homiii a fecunda fu per miffus eftefi dice, lis floribus Virgo ke . giaornala virtuin, fpecie tua, fo puichritu. dine tua Cali cinium in fe pronocanit a (pectus, ita vi regis omnium effectum in jui concupifcentiam inclinaret , & c. leflem nuntium ad je de firpernis adduce ret . Stà l'Imperatore alla posta , e l'Ambasciatore frettoloso colmo di vogliaaspetta, che però li dice il Padre S. Ago-Amo fermone de Nativitate : Responde, cam Vitgo facta affenfum tuum Angelus praftolatur , Deus in porta eft , & Ange. lum , quem moraris expediat , o beasa Maria die qua so verbum , & concipiatur verbum: Et ecco Maria tutta faustofa in fe medefima, all'hora non folo fuor del l'vfato colma di gratie, e di mertii à gl'occhi altrui fi scuopre in modo, che quafi stupito l'Angiolo per merauiglia gli dica: Aue gratia plena benedicta in in mit Bieribus , & benedictus fructus ventris tui, ma per se stessa ancora per segno di riuerente a ffetto china l'alta cima de fuoi meriti fublimi, sbaffandofi fino à terra al titolo di verace serua rende deuoto il confenfo, & accetta il parrito dicendo. Ecce Ancilla Domini pat mibifecundum ver bum tuum , & ecco che in vn fubito fi ri-

duce à tal termine lo sposo , che in lei , con lei , & per lei tanto ogni ragione di possibilità passa per salute nostra, che all'impossibile gionge, ne con altro titolo l'opre di questo dimostrai si possono , se non con dirli gridando, le merauiglie del diuino amore, e che perciò terminando il fatto, dice il Padre S. Andrea Cretenfe Vescouo Gerosolinvitano. In oratione de dermitiene Virginis, quefte parole appunto. Rex regum , o Domina noAra defideranit gloriam tue pulibritudinis, adamauit divitias tue virginitatis , & ideo in te babitanit , in te naturam di penfanit bumanam, & per te mirabiliter nos Deo, & Patri peccatores recocilianis, mirabiliter, & tutto questo dico, perche adesto solo si so fate per lei le merauiglie d'amore;ma ohime doue fiamo è N. troppo innamorata anche noi frà queste merauiglie trapassiamo auanti , e dubito , che coli merautgliati, e confufi, ci perdiamo affatto nel contemplarle ripofianioci dunque ya poco, e poi ci riuederemo.

#### SECONDA PARTE.

E di bio N. che il Verbo Eterno, vero lduto, come il Padre, fia fecto, qua gid nel melerando mondo e prefe came mortale frà noi per l'affetto interno che à tut-(a la nostra humana natura portaua, perche dice San Giouanni . Sic Deus dilexit mundum , vt filium luum vnigenitum dare', e lo conferma più chiaramente S. Paolo dicendo : Dilexit nos , & tradidit l'emetiplum pro nobis, e come tale fi chiamino effe , meraviglie del divino amore , che incarnancofi egli fece, come già nel« l'istesso modo le chiama cantando il Regio Vate . Venite. & videu opera Domi -. ni quia fecii prodigia fuper terram , bilogna dunque dire, che come fu commune l'amore per tutta la natura humana, cofi per tutti anco:a, queste meraurglie si dichino, e non foloper la Vergine fola, ma io concedendour il primo, cioe, che s'incarno per tutti, vi niego affolutamente il fecondo, cioc, che anco per noi le nierauiglie fece, perche furono coli particolarise rari per Maria folasche non fi poffono à natto veruno dir per altri giamai .

So che fanno i Dotti , Christo effer

incarnato per noi vissuto per noi morto, e erucifisso er noi, ma dir poscia come,ed in che modo veramente il fece, e quale affolutamente è la ragion del fatto, cofi come non lo poterono penetrar giamai, cost giamat ancora lo potranno dir per miente, perche: Quoufque, dice il Padre San Bernardo , filinguis Angelorum lo quatur explicare queat, quomodo faper. neniente piritu obumbrante virinte al iffimi ; Caro factum eft verbum Dei per quod falta funt omnia , & Dominus maicflais , quem minerfitas creature non capit intra virginea, fefe indufit vifeera factus bomo ; ferm. 1. de Afumpt. Virg. Cosa tanto lontana dalla potenza mortale, che se la fede non foste cascarebbe in penfarlo folo l'intelletto à terra, già che: Vtramque fabftantiam ; dice il Padre San Leone Papa , Serm. 8. de Na tiuit. Domini humanam (cilicet , & Dininam in vnum connenife personammif fi der credat fermo, non esplicat ; Anzitanto alla natura creara incomprchensibile, & ofcura, che ignota à gl'Angioli. & à gl'huomini, folo colui che la fece, potrà capirla, e narrarla, che cofrappunto dice il Padre San Giouan Chrisoftomo . Homilia 10 in loannem: Verbum caro fadum eft , quomodo autem fi: , noli dil. quirere , fattum eft enim , vt folus spie novit: Confiderarlo poscia, e penetrarla da feguiti effetti non fi puole, perche quefti maggiormente le meranighe accrescono', dimoftrando la creatura affai maggiore di Dio, posciache quello genera il Verbo Eterno, ma invisibile, impassibile , immortale , incomprehenfibile ed infinito, e non puole generarlo altrimentes Questa gloriosa Verginella, non dico, genera, e partorisce il Verbo con la Diuinità come haue, ma lo partorifce vifibile, comprehensibile, paffibile, e mortale , piu genera quello il Verbo, ma conla fortna, e l'affèriza veraméte di Dio,ma se volesse, porrebbe in akra forma generarlo ; Eh Dio? e questa genera; e partorifcetl Verbo fotto fotma di feruo rif rbado, però la gran forma di Dio, più genera il Verbo quello, e non puole col tempo terminare la sua generatione giamai, e questa genera per vna volta il Verbo, e dona termine col tempo alla generatione dell'afteflo, fenza più giarrai generarlo, ed in fomma gentra quello il Verbo , e connon puolo non gentralo vigualo , e confofianiale con lui , perche tutto quello che firrous in Dio, e folo fempre Iddio, e Maria genera, e partorifeci l Verbo , e e mal'infelo rempo fi, che fia Iddio, comiera Ab atenas, e huomo afficme con Dio per fempre, come nel tempo fi fece metauiglic cofi inecetflo , o quomodo falla fias, colas i per soni .

Ad ogni mo lo quello, che per noi comunemen en ni fai, ne fi puol la pere, quando poi fi trata per Maria s fubito aperamente fi conofec il tuuto, peridi dienzi pure quanto volete dell'incarnatione del Verbo, che fempre al perche va ripondero per Maria, attro che s'ella noni foffe flata al mondo,il Verbo Errino non fi farebbe incarnato gianni, che cofi appunto dicono il Padre S. Bernardo affemte coll'adre S. Agofitino, d'unque folo per l'affetto di let fe tanto, eccefiò la' do, e per lei folia fi pofino dire cantando, e per lei folia fi pofino di ce cantando, il merangilie d'amore, perch'ella fola dice. Eppa di lettomo e, per ch'ella fola dice. Eppa di lettomo e, perch'ella fo-

uerfio eius. Ma tralasciando hormai da parte le dourrine, veniamo pin al particolare N. dell'affetto di Dio verso Maria sua diletta Spola ; già sapete cuttosi, che non v'è. conditione, the maggiormente conuenthe al vero amore quanto effere nell'affetto medefimo impatiente, e zelofo. Hor ciò presupposto notate di gratia questo prodigiolo fa to ; Quali tutti li Dottora di Sanca Chiefa parlano per questo mistero dell'Incarnatione del Verbo, e diconoche si come non si poteua trouar giamag Madre vguale à questa corrispondente al Figlio, ne figlio più proportionato à quefta gloriosa Regina, dicendo il Padre Vgone di San Vittore. Nec alia Mater Jas lam decebat filium , nec alius filius tali inwe meri poterat Matri; Coftancora non-fi poteua trouar meffaggiero più perito, & efperto come l'Archangelo Gabriele, cofs lo afferma il Padre San Bernardo nell'homilia printe , Supermissar eft . Huic tow men festices Archangelo Gabrieli , fuum voluit Deus reuelare confilium que viigs inter fuor inveniri potuit excellentie , ve tali, & nomine dignus haberetur, & nun

Ad ognimodo N. lo per dirla qui fos

8

cretamente fra noi, trouo tanto indegno di quest'opera Gabriele, quanto che senza scusa veruna egli nel maggior'errore incorfe, che giamai confiderar fi poteffe: Voi sapete adesso, che la maggior cosa che si richieda in vn Ambasciatot d'amore altro non è, che i buoni termini di creanza, & vn effetto cortele di parlar foaue; Ma Gabriele (e tuttociò sia detto confua pace ) cosi poco prattico in quefto fatto, che nell'vna, e nell'altro grandiffimo fallo commeffe ; è vero ch'egli gionto alla Vergine si mostrò dicitor perfetto , & Ambasciatore veramente del Cielo, cominciando con si dolce, e foane diceria à manifestar l'affetto di colui ch'el mandaua, lodando prima la grandezza di lei , quando cosi disse : Aue Maria gratia plena , Dominus tecum , e pofcia rispondendo a i questi con quella dotta eleganza, che esprimere non si poreua maggiore, quando cofi foggionfe: Ne timeas Maria innenisti gratiam apud Deum forc. Spiritus Sanctus Superneniet in ter pulladimeno al la fine poi quando fi trattana d'effere conchiuso il fatto che Maria fi publicaffe come vera Madre di Dio, egli all'hora senza termine di creanza veruna si parte, e la lascia senza dirli più nieme . Et continuo discellit Angelus ab ea; Ma che proceder è questo , ò Gabriele Paraninfo celefte ? in che nuouo Galaceo hauete voi questi termini imparato? per tutto il mondo cofi fi fanno le ceremonie, cioè, nell'arrivo ad vn Padrone, come anco nel partirfi da effo , anzi maggiormente nel fine, perche nel prinnel primo ingrefio à Maria tante dicerie, e tante adorationi . Aus Maria gratia plema . Dominus tecum , benedictatu in mulieribus , & benedictus fruttus ventri tui

ére. Et nel fine né anco vin séplice faluaça Secrárelo Signon i perche l'impaticaxa del Spodo Diumo Iddio , lo condufte à quefto, acció ancora fi conofechino nel imancamento degl'Angioli le merauigit del diumo amore : Giá Espece curiofi, che érmi un Prencipe grande che fia , unandaffe vin fuo camerico, ò pure al tra perfona à friquale he imbacicaxa 3 signore , à Signora fa chi fi orglei, andrara colui, e gionco nella cafa , fatta la debiar riuerezza, e comircinaj ad efporer l'umbacia; caconforme l'era flata impossità Ma se fait anno, affando egli nel megio del dir e vedesti all'improuiso nella medesima etamera entare il proprio sio Signonera del directore, e da per le stessio con quel Signore, o Signora abboccandosi egli, il pouce o Ambasicadore senza parla parola , ne far gesto veruno, tacito , c muto in directo in riuta; a ma perche ? perche l'impro-ussa venuta (costi i risponderebbe) del mio Signore a punto richice de mio signore a punto

Pouero Gabriello, e come il fimile gli fuccedde 3 era egli ffato inuisto per Ambasciador dà Iddio à questa sacrata Verginella. Miffus eft Angelus Gabriel ad Mariam Virginem & c.haueua già trouata la casa oue costei albergaua, ch'era in Nazareth, e di già doppo il riuerente, e gratiofo faluto dell'Aue Glatia Plena O-c, appena cominciato ad esprimere il tenor del fatto che gli era flato imposto : Ecce concipies , & paries filium. & voca. bis nomen eins lesum , che subito questa gloriofa Verginella fi lafció feappar da bocca quelle parole feretrici. Ecce Ancilla Domini fiat mihi fecundum verbum tuum , che , flatim Verbum caro factum est impatiente dico il Verbo Eterno, preuenne il pouero Gabrielle, nè lo lasciò mai parlar più auanti, che perciò cofi li dice il Padre San Bernando. Serm, in Canticis, fopra quelle della Spofa, che cofi dicono . Dilectus meus venit exiliens in montibus, transiliens colles: Trafilift inquit Sponfa Gabrielem, & peruenit ad Virginem quonam modo , Volanit amans , & pravolauit impatiens Super pennas vensorum : Villus es o Archangele , tace quefo , & difcede , tranfilyt te . qui permifit te ; perche ? perche adeffo fa tratta delle meraviglie d'amore, ma dela volesse il Cielo à N. che à tante merauiglie amorose, ed à tanto amor stupendo effer affetto ammirabile ancora ad

ambedue gli Spofi si corrispondesse da noi con le virtu della gratitudine gloriose &c. Dicar audaci aliquid mira, & fac finem.

PRE-

# Predica nella festa del Glorioso Patriarca SAN GIOSEPPE SPOSO DI MARIA

Cum effet desponsata Mater lesu Maria, lo eph, ant quam convenirent, inventa est in where habens de Spiritu Sancto. Matth. cap. 1.

E nel felice, e fortunato Natale del gran Precurfore del Verbo Eterno Giouan Battista il Santificato N. fu permeffo alli fuoi parenti , & à quei del vicinato non senza Rupore, e meraniglia infieme di acclamarlo con queste voci : Quis puras puer ifte erit? folo perche, per testimonianza di San Luca al primo viddero fopra il nato fanciullo diffesa la mano del suo Signote. Etenim manus Domini erat cum illo; se parimente al Prencipe de gl'Apostoli Pictro su concesso di protompore in lode dell'altro Euangelista Giouanni, quando cofi diffe : Domine hie autem quia ? e ciò, non per altro, fe non perche Giouanni fii il diletto Beniamin di Chriflo. Hic eft Difeipulus , quem diligebat lefus ; il più privilegiato , quia (uprape. Aus Domini in Canarecubuit , & il più fauorito , perche ; Christus in Crucem Marem Virginem , Virgini comenda.

Perche dunque à Signori in questo solenne, e feffcuol giorno al gran Patriarea Gioseppe dedicato, , non sarà di ragione à me permesso in lode di sigran Santo esclamare, e dire quel che diffe Christo istesso alli Giudei, rimprouerando la loto incredulità , & offinatione ? Fece pluf quam Salomon bic : & io in honore di Gioseppe dirò. Ecce plusquam loanner bie : perche se Giouan Battista fu à tanta altezza folleuato, che fopra di lui ftefe la sua mano Iddio, non però l'yna, e l'altra mano l'vno , e l'altro braccio , come fu concesso à Gioseppe : Fu l'Euangelista Giouanni honorato colà nella Cena ripolare fopra il petto del Saluatore, si, ma non però in degno, che fopra il fuo petto ripolafie vn Dio, come ne findegno Gioseppe, fauori veramente grandi, e singolari furono questi , ma molto maggiori ancora, ne ritrouaremo in lui, confiderando, che le tre Divine Persone serno à gara per ingrandire, e sublimare si Glotiolo Patriarca , come vedremo in quefto discorso, se mi attenderete cominciamo da capo.

Gum effe desponsata Mater lesu Maria cre. Se nella persona di Gioseppe si ammirano le tre Dinine Persone à N. che à gara fanno per ingrandirlo, e fublimarlo, è cosa marauighosa in vero, poiche il Padre Eterno comincia à far o parrecipe della velatione parernale, con farlo Padre di Christo, Christo è due volte figliolo, vna nell'eterna generatione, e l'altra, nell'humana, e temporale; è vero, che la Cattolica verità c'infegna che nell'eterna generatione nacque di Padre fenza Madre, e nella temporale, e humana nacque di Madre fenza Padre, nulladimeno, cofinell'vna, come nell'altra, nacque di Padre ,e di Madre infieme , nè ciò repugna alla nostra Cattolica, e Santa Fede . Il Padre nella generatione eterna, firil Padre Eterno: Intendi ili Teologo ? I owm quod dici ur Pater , la Madre fii l'istessa secondità del Padre produttrica del Verbo, di maniera che viene ad effer il Padre Eterno, Padre, e Madre del fuo eterno figlio: cosi lo disse in vn suo Hinno Sinelio il Santo, quando coli scrisse .. Tu Pater, tu'Mater, tu mas , tu famina, tu filentium naturatu natura facun. da , al che si confà Santa Chiesa mentra gli fa cantare nel fimbolo Apostolico queste sormali parole. Et ex Patre natum , ante omnia fecula, done fi nota, lij, natum, cioc, nato dalla fecondità delfuo intelletto diuino, quafi di materno ventre, che tanto accennar volle Davidde, quando difse. Ex viero , ante Luciferam genuite ; legge l'oracolo de scritturali , De Vulum Anzi nella lettera Originale flà registrato, che , Vierus , vulnam fonat , vel marricem : di modo che il Padre Eterno inquanto a lui, & alla fua fecondità fi può dire Padre, e Madre, del fuo vnigemto figlio, & al medefino, che gli fu Ab aterno Padre , gli fil parimente , Ab eterno Madre ; fe dunque nell'eterna generatione hebbe Padre, e Madre era cola

conveneuole, che nella temporale, e humana generatione, hauesse Madre, e Padre, se non Padre naturale, almeno Padre putatino, acció Christo come figlio diuino , e humano haucíse Padre , e Madre, non poteua essergli Padre, come gli era Madre Maria, bilogneuole d'attione al mancamento di caufa naturale, per rifeibarla intatta, e pura, &'Vergine . Vir o ance parium; in pariu, & post par-tum al the concorfe lo Spirito Santo, il quele non poteua chiamarfi Padre per euitare le confessiont in Dininis, de duc Padri & vn fol figlio : ad altri dunque doucua riserbarsi il citolò di Padre putatano: equelto chi fu ; Non altro in vero che il Glorioso Patriarca San Gioseppe : Si, dice il Padre Eterno, fiamo entrattin gara a fublimar Gioseppe . Io dunque gli darò la grandezza della mia relatione paremale,e se io son Padre naturale del mio figliuolo nella generatione eterna, fia egli Padre nella generatione temporale dell'istesso mio figlio, non Padre naturale però, ma Padre putatino, che potraffi poi con San Pietro francamente dire. Pater à quà omnis poteftas eft in Calo; d in terra nominatur .

Nella gencologia, facondo la carre di Christo, cosi legge San Matteo al primo capo . Liber generationis lefu Christi fitif Danid, e poi conclude . Iacob autem genuit lofeph virum Marie, de qua natus eft lefus , qui vocatur Chrifius ; che cofa var dicendo Matteo ? nella genera-tione temporale di Christo, annoueri Groseppe ? si bene ? scancellalo, perche non ha quini il luogo, dice Origene, Frufira videtur nominari lofeph , qui l'ater non fuerat Saluatoris . Hom. 3.in Lucam, e certo che non è questo luogo naturalmente a Gioleppe conuçuiente : Atteloche per due foli capi puo le annouerarsi in questa Geneologia il Santo Patriarca , ò per Spolo di Maria, in quanto i loro sponfali hanno riguardo a questa generatione, ò vero come Padre del Bambino Giestì in questa generatione temporale, come sono veramente gl'akri, de quali si dice . Liber gemerationis lefu Chrifti gr. Queft'realmente gli fono progenitori della carne di Christo; ò pur Gioseppe ne per l'altra ragione hà l'uogo nella geneologia di Christo, noncome Padre, perche, le ne, perche veramente vn'huomo puol

Christo come huomo, non hà Pad: e naturale, non come Spolo , perche in ordine à questa generatione, Sposo era lo Spirico Santo - Et incarnatus eft de Spiritu Santo, ex Maria Vir inc & home factus eft; Dunque non vi stà bene Gioleppe: Se fi douca porre il Padre di Christo inquanto Dio il luogo è del Padre Eterno . fe lo Spolo, il luogo è dello Spirito Santo: Dunque dice bene Origene . Fruftra via desur nominari lofeph, qui Pater non fuerat Saluatoris ..

No , no , che non è in vano posto in. questa geneologistica linea Gioseppe il Santo, ma con fingolar mistero indrizzato alla fua effaliatione per li fuoi ftraordinarii ingrandimenti, che li fanno le tre Diuine Persone , è vero , che in quanto Padre, e Spolo, il luogo era del Padre Eterno, e dello Spirito Santo; ma è anco veriffimo; che le Perfone Diuine non doueuan centrare in vna generatione temporale, e geneologia carnale; però acciò non restasse vacuo il luogo, che fà il Padre Eterno Spola à Gioseppe Maria, già. che alli di lui ingrandimenti vermero a gara, e dice al fuo Cancelliero Matteo registralo nella gencologia temporale dimio figlio, che quiui occuperà quel luogo, che à me qual Padre di ragione che fi aspettaua; e quello; che allo Spirito Santos come Spolq di Maria fi conueniua : e perciò dice l'Enangeliffa: lofeph virum Maria; onde cofi conclude Origene: Vt penerationis ordo haberet lotum , appellatur oft Pater Domini. .

Ma notate meglio Noche dice . Virum Maria. Matteo gloriofo, quell'huomo di Maria, non troppo mi fuona bene nell'orcechie, poiche ci rapporti qual matrimoniale congiungemento, che fion fil maitrà Gioseppe, e Maria, perche furono di tutta integrità perfettamente intat is Six perche diffe Clemente Aleffandrino . Patrem officiuntur nuptie, & Vir officiur Matrem, ferm. 2. e fe Gioseppe viene ripurato Padre di Christo, e Maria gl'è veramente Madre vera, il chiamar Giolepfe : Virum Maria , farà in far fospettare qualche deuoto intelletto (il che , Abfit a fidelium cordibus ) clie per opera di Gioleppe , diuenifle Madre Maria : baflaua dunque dire . lofeph Sponfum Mas

chia-

chiamatî Şodo (naza la copola matrimoniale, come fiquefto Gloriofo Patriarea Giofeppe, conforme diffe il moserafoo Bonacentura (fopr. Picangelifta San Luca al capo vndecimo. Maior el copula menima, quam corporam, perche dunque chiamatio. Virum Manta; Notareo Dotti, che viuezza di dottrina è quefta / weramente degna della vostra.»

Quando lo Spirito Santo nelli fuoi Saeri Annali , volle proporci vnestempio di perfetta paticza nella persona di Giobbe : Quando erat maximus inter owner orientales cominciò così à dire. Vir erat in terra Hur . nomine lob : Alla prima parola lo chiama Huomo, e chi nol sa, ch'era huomo? lo confesso egli stesso piagato, & vicerato, quando diffe: bresss dier hominis [unt; che necessi à dunque di chiamarlo alla prima parola huomo ? Si gran necellirà v'era di chiamarlo tale, dice il Padre San Giouan Chrisoftomo, perche lo chiama prima dalle sciagure huomo: Quoniam vitam narraturus erat, ne quis agonis sublimitatem respiciens , putatet non bumanam , fed peregrinam afte naturam, daftribitur naturam, v: pro. prietatem mireres , qued home existens , Jupra hominem vinendo connersatur fit , cioè , haucua da scriuere vn Historia di vna vita, che dall'humana natura le fralezze di longa mano superaua, però in... vdire vna patienza imperturbabile à cofi fieri incontri , fi farebbe facilmente alcuno perfuzio, che non folic flato huorno, quafi che fia impossibile, che vn huomo cofi quietamente vlcerato, hauesse tante angustie, ma che sosse stata vna peregrina natura infitata per oggettare al mondo vn Christo di perfetta sofferenza.

Hora fi che pénetro il miltero dell'leungeliffa Marco, chiamando Giofefo. Pirum Marco, chiamando Giofefo. Pirum Marco, chiamando Giofetrie, non percha eltri fiperfuedelli a copola martimoniale, no, ma vedendolo polto, nella genealogia di Christio nel loggo del Padre Eterno, e dello Spririo amo: o quello Padre Giornio, e quello Roma della propositiona della propositiona di Christo, non fi lossi pertualo che eliquifuti il Padre Eterno, c lo Spuiro Santo quinti pofto in vece loro, però lo chiama humono; l'irum Maria.

det,

Ne quir sublimitatem respeciens , patarius non humanum , sed percerinam gle naturam, del pater, celle Obstitio Santo, però : Naturam describium , vu proprietatem misosis, che vu huomo venghi sublimato à tanta altezza , che occupi i luogo nella remporale generatione di Christo di due Persone Duine.

O che belle gare suscitate à gl'ingrandimenti di Gioseppe, e di si Glorioso Pa-. triarca N. che à vicenda pone, che il Padre Eterno, e lo Spirito Santo istesfo furono per fublimarlo. Nel precitato Thema San Matteo cofi parla o Scritturali . Cum effet desponsata Mater lesu Maria Iofeph, pieno con i titoli , dice Chrifaftomo Santo: hora fi Spofa, e già la.s chiama Madre? Suffecerat dixifle , cum effet de ponfata Maria lofeph, quid tibi vuit Sponfa Mater ? Mater non Sponfa , h Sponfa non adbut Mater , come effer dunque vna donna Spola , & Madre infieme ? Ecco il miftero N. due volte fii sposata Maria, la prima volta allo Spirito Santo, e la seconda al Patriarca San Gioseppe; dall'altra parte, è assai consucto, che la nouella Spofa , porti la dote al fuo marito, onde diffe quel tale. Coningis de doie, quarunt omnes, nemo de indole, e della dote fi fanno gl'istrumenti auteunci per mano di Notaro, che però diffe Ifidoro Pelufioca , Fpift. 117. Notary in fuir contractibur . Que ad dotem pertiment feribere confueuerat , alere , veffire quemadmodum muliere vxore dignum if .

Doueus intanto portar Maria la dote alli fuoi Spofi, che dote fiede il Padre Eterno allo Spirito Santo primo Spolo, s'è vero il detto di quel Poeta, che: Optima vita vxoris , dos pulcherrima eff, 6 non maritum oper vxoris fed virtutes ditant. Hebbe dunque lo Spirito Santo prieno Spofo in dote del Padre Everno per Maria fua figlia, e Spofa di quello la virginal purezza, dice il Padre Sant'Ambrog.o . Dos Virginis , verecundia eff ; & al Patriarca San Gioseppe che dote li fui data? Eh, che già che era cominciata la gara delle fue grandezze , parue , che dicefrea nostro modo di discorrere l'Eterno Padre . Tu ti preggi ò Spirito Santo d'hauerti sposata Maria mia figlia con la dote della virginità, & lo per ingrandir Giola terra, & ecco confulo il Manicheo, che diccua Iddio efferfolo Signore nell'Em pireo, e di quà giù fignoreggiare il demo-

nico, en qua ginnino esguar e vinio.

Na Pater, quoniam sic placisum suit ante te, dunque dice male chi diffeche:
Deur operatur ex necessitate natura, omgia mibi tradita sunt a Patre meo, con-

Hauer potestà di spirate lo Spirito Santo.

Venite ad me comner, chiama tutti, e

che dice. Iddio esser partiale; Qui la-

chiamando tutti, dà vna mentita à Caluino, che dice, ilddio effer partiale: Qui laborair, 6 merati effir, 6 ego reficiam vor, che dirà adefiò Lutero, è vero, à nò, che la gratia rinouelli, e rifocelli l'huomo per la colpa già motto.

Tollite ingun meum super vor, & discite à me, quia mitir sum, & humilir corde, per codere, & consumare il Manicheo, qual niega dell'huomo il suo libero arbittio. Et inuenietis requiem anima: bur vuffiri, contro Pelagio, che negò la.

neceffità della gratia .

Ligam enim menm (naue eft., co enus meum leus; contre de Neofini, che dubiratuano, che il pefo della natura non pofia rileuarii dalla diuina gratia: Eccoi già fatta la conficione, letto, e cheisara tut to il Vangelo, finalmente confictat ogni forte di herefia; refla folo chi ustato e di Santo, lietamente da noi fi canti, e fi dica. Cecidii 1017 lipper Mushiamyoi attentis.

incomincio da capo. Tocca quell'esperto Musico, e dotto sonatore vn dolce , & ben'accordo inftromento di Tiorba, ò Leuro, facendo cosi alternanti rocchi, e mouimenti di dita, vaghi contraponti, & vezzofi paffaggi, che co la dolce, ed accordata melodia riependo l'aria di foauissimi cocenti, manda la delicata armonia dalle parti dell'orecchie, fino alla ftanza del cuore; ma fe per finistro auuenimento, ò caso strano nel meglio delfonare fi rompeffe vna corda det sonante Leuro, chi non sà che subito · l'accorto fonatore , prendo il feattolino one conferuate hauca le corde, prende à foric vna di cffe, & infilzandola nell'inftrumento, di nuono ritroua il fuono della già spezzata corda.

Era , e non é dubio alcuno N. il Collegio Apostolico vn armato leuto, o teorba, come dir vogliamo di ben dodect b. lliffime accordate corde, toccato dalla celefte mano di questo esperto sonarore Christo Maestro di Capella dell'Empireo. Ves vocatis me magister &c. quando ecco per auuentura spezzossi vna di este, come fouerchia tirata col capestro nella gola del misero Giuda, quando suspeno jus crepuit medius, & diffusa sunt omnia wiftera eins , per il qual ftrano cafo , tramezzoffi al quanto tempo la mufica, e lafciatofi in disparte il leuto per la corda. mancante per mezzo rotta, e spezzata, 2fcefo il macstro Christo in Cielo, lasciato in fuo luogo Pierro per maneggiare il ftromento Apostolico, tosto dato dipiglio al buffolino, cofi diffe. Oportet ergo ex his viris , qui nobiscum funt congregati , tefterrefurrettignis eins nobifeum fieri vnum ex iffir,e poste le forti, cascò la forte fopra la corda di Mattia ; & cecidit fors Juper Matthiam, quale fubito fil infilzato con l'undeci corde de gl'altri Discepali di Christo, & annumeratus eft cum vondecim Apostolis per redere armonico l'istromento di fonare per tutto il mondo. In omnem terram exinit fonus eorum , e per riparare all'honore del Collegio Apoftolico dishonorato da Giuda . Es episcopatum eins, accipiat alter. Penficro è quefto del Padre Pietro Cluniacenfe, Traffatu de munere Apostolico, oue cosi dicc. Oportebat adimpleri scripturam de Inda preuaricatore , qui suspensus crepuit medius , de urmoniacum fieret Collegium Apoftolicum Domini lesu . & duodenarius non deeft numerus : O beata fors,que cecidit (uper Matthiam, o annumeratus eft cum undecim Apoftolis. Dunque per rimediare-e rendere armonico il leuro Apostolico,acció non vi mancasse la duodecima corda, dice Pietro Cluniacenfe, fu posto Mattia in luogo di Giuda, e per riparare all'honore dell'istesso dice il Padre S.Profpero li-2. conciftoro diffonorato dal traditore; Vi duodenario honori confeleret per unum proditorem deperditum,q: i fufpensus crepuis medius , oppositus est Sancius Marshias santa è la fiima che fà Iddio de noi fue creature, forzandofi à tutto fuo potere per rimediare alla perdita, e dishonor di effe, che forra di questo appunto, è tutto il nostro ragionamento :

Richiesti vna volta i Discepoli dal benedetto Christo loro Maestro, che cosa diceuano della fua perfona nel mondo le genti, cofi prorompe nel parlar con quelli. Quem dicunt homines effe filium hominis e doppo questo discorso si riuolta à lorore li foggionfe. Vos autem quem me effe dici . tic fi fa auanti Pietro Apostolo, e rispondendo da parte di tutti diffe. Twes Chri-Aus filius Dei vini: Ma piano vn poco d Santo Vecchio . Tu hora confessi il tuo macftro per figlio di Dio,e colà nell'Atrio de Prencipi de Sacerdoti, dicefti di no conoscerlo giamai ne ancoper huomo: Non moui hominem, e con tal parlare lo negafte ben tre volte? come adunque adelso ti fai fentire da tuttise dice . Tues Chriftus filius Dei viui .

O che profondo mistero N. già sapea il benedento Christo, che Pietro douea negarlo nella fua passione, onde per ripare al suo honore, volte che prima lo confessisse per figlio di Dio, e doue per la negatione doueua restar dishonorato, ricordandosi della cof. flione, reftaff. honoratoreccoui il Padre S. Agostino, Fractin loan. 132 che ne fi chiara reftimonianza cofi dicedo. Redditur negationi trine, trina confer fio, ne minus amori lingua feruta. , quam timori, fi che per rupediare all'honor di Pietro, permeffe la confessione della propria bocca, alla trina negatione della medefima, e per runediare hoggi al dishonore di tutto il Collegio Apostolico cagionato da Giuda, pone in fuo luogo il gloriofo Apostolo San Mattia; & cecidii jors

Super Manhiam. Quanta ftima fà Iddio dell'honore, e della reputatione d'yna persona, poiche fubito egli medefimo ne piglia la procettione, enerimedia tutto il danno cagionato dal dishonore. Andiamone adeffo in S. Giouanni al cap. 19-oue trouaremo, che dal lato di Christo nostro Redencore, già spirato sopra il legno della S. Croce, per la Janciata hauuta per mano del cicco Longino ne vsciffe fangue, & acqua. Et continuo exiuit | anguis, or aqua, quali pretiofi licori furono ilpi delli Saiiffinii Sacrameii della Chiefa, come dice Agostino. De late re Christi fluxerunt Sattamenta Etclefig. Io dimando adesso, perche volte il benedetto Christo; che dal suo lato vscisse il valore di S. Chiefa per mezo di effi Sacramemi:Per intendere tuttociò,rammentateui N. quando creato l'huomo, e posto

nel Paradifo Terrettre lo fe adormentare, adormentato, tirò dal fuo lato yna coffa. e ne creò la nostra prima Madre Eua. Immifit ergo Dominus Deus soporem in Adamscumqueobdormiffet , tulit muam de coffis eius , & repleuit carnem pro ca. Es adificanis Dominus Deus coftam de Ada in mulierem; & adduxit cam ad Adam . Gen.cap.2. Voi fapete adefforche Eua fulla rouina del mondo per cui restò dishonorato tutto il genere humano, dicendo il Profeta Reale. Homo cum in honore eset, no intellexit &c.che fi rimedi dungi dice Iddio à questo dishonore, e se dal lato del primo huomo dorm ente víci Eua cagione del dishonore del mondo , dal lato del fecondo Adamo Christo nella Croce dormiente, esca vna nouella Eua di S.Chiesa con tutti li Santiffimi Sacramenti: Eccoui il Padre S. Ambrofio, che lo dice diuinameme . Quare de latere Chrifti fluxit Feclefi . ? quia unde culpa, inde gratia,& il Padre S. Agoftino. Tra 10. fozgionac. Secudus Adam inclinato capite in cruce dormiuit, ot inde firm aretur ei coniux, que de latere dormi: n.is fluxit que ell Ecclefia. cioè vsci S. Chiesa dal lato di Christo per runediare all'honor d'Eua, vícita dal lato d'Adamosyfel l'Apostolo tra litor di Giuda dal facro Collegio Apostolico e con la fua peffima tradigione, lo dishonorò, hor che vi entri vn femplice & innocete Matcia per riparare al dishonore di Giuda, che pero Gecidit fors Super Matthiam .

Il Patriarca G oseppe per raccontare vn Sogno veduto. Vidi per fomnium, quafi So-lem, & Lunam, & fiellas und scim adorare me;fu per inuidia venduto all'Ifmaelitise poi appresso fu carcerato per la causa di Putifar come sano molio bene i Padri Scrieturali per la fua Donna ecco dunque dishonora: o Gioseppe per vn sogno raccontato alli fuoi proprii fratelli, che però dice il Sagto Tello: Ody, & innidua fomi em ministrauit. Signore rimediate all'honore del vostio servo recco il rimedio:l'à fognare à Faraone quel fogno ftrauagance di fette Bour graffi, e fecte magri, con altre tante fpighe di grano pi ne , & vuote, manda per l'interpretatione all'indouini, li quali, non feppero che dirfi, fui chiamato alla prefenza di Faraone Giofepre,e l'interpretò divinamente, là onde, non folo fu fcarcerato dalle carceri o te fi

trouaus, ma di più ne fu fatto Vicere di tutto il Reame d'Egitto: O che profondità di miferi,per vn fogno fii dishonorato, venduto,e carceraro,e per vn fogno fil honorato, fearcerato, e fatto Prencipe del Re Faraone: Sentitelo adeffo dalla Bocca d'oro di Chrisoftomo Santo. Magnum mifterium, propter jomnsum venditus eft lofeph , & propier fomnium eft libertate donains : ò che Dio honorato è il nostro Redentore N.al quale veramente folo fi deue l'honore, la lode, e la gloria in eterno. Soli Dee bonor , & gloris in facula faculo rum . E poi anco egli lo defidera à ferui fuoi e se per sorte lo perdessero per qualche finiftro accidente, tofto vi rimedia : ecco il cafo · in fonte,crano flati dishonorati tutti gli S.A. postoli per un traditore che da loro cra vscito che fà Iddio fà che fi rimedij prefto à quefo dishonore con far entrare in fuo luogo il glosiofo S.Mattia : Et ceciali jors fi per Alas thiam .

Dirò meglio, ma con l'affiftenza de mici Dotti Padri Scritturali: Sò che furono li Sati Maggie Reggi quelli li quali venero ad adorar Christo al numero di tre, perche dunque tre, ne più, ne meno? leggo adello in S. Matteo nella generatione di Christo, e trouo, che numera 14. Reggi del lignaggio del nostro Salnatore, effendo quelli 17. fi che come dice il Padre S. Agostino, ne lasciò tre fuori dell'ordine. Quatuor decim generationes dich, pretet. millio Accorias loas for Amafia quali furono tre pellims Re, che con la loro iniquità, trattenero la venuta del Verbo Diuino ad incarnarfi, fi che tutti gl'altri Reggi rimanenti re-Rayano dishonorati per le colpe di costoro ; che fi rimedij dunque dice Iddio al dishonoge di effi , e tofto incarnato il Verbo dell'eterno Padre, vengono dalle spiagge orientali tre altri Santi Reggi della Giudea, a cercarlo, à tributarlo,& ad adorarlo . Vbi eft qui natus oft Rex Indaorum vidimus fellam eins in oriente & venimus adorare eum. E cofi fu in vero, mentre siegue, e cosi dice il facto Testo. Omnes de Sabha venient, Autum , & Thus deferentes, & laudem Domino annuntiantes, in luogo di quei tre pessimi Rè che so trattenero. Il pentiero è del Padre 3. Girolamos VI trium Regum dedecus aboleres, esce tres ifti veniunt , numero pares , fed virtute impares Deum nature benorantes adorate : Hoggi il noftro honoratiffimo Iddio per riparare all'honore del Collegio Apostolico da vittadi-tore di Giuda dishonorato, entra in suo suogo il gloriofo S.Mattia, per farci fapere quanra ffima fà Iddio dell'honore de ferui fuoi, e delle fue ramoneuoli creature, e qui adeffo for forzato N. à dire, c. hea not Iddio facei conto delle creature irrationali, le quali fono folamente infentibili, t anco è honoreuole il noftro Christojin che modo, fentite.

Portorono vna volta li Scribi , e Farifei Christo Signer nostro sopra d'vre monte per precipitarlo dalla cima di effo . Duxeruni illum ofque ad supercilium montir, vt pracipitaren: eum Luc.ca.4. Quefto monte, dice il Gaetano era il monte Taborre . Mons ifte in in quò duxerunt enm ofque ad frepercilium a T hatereff, pouero monte, che per quefte attione fei reffato dishonorato per l'intentione maligna de Scribi , e Farifer, vedendo che volcuano seruits di lui per instromento di precipitio,e morte al fuo fauore, quado ecco, piacque à Christo de rimediare à questo dishonore, che riccuuto haucua il facro monte laborie che fa vn giorno, chiama Pietro, Giacomo e Giouanni, e portandoli feco fopra di questo eccelso monte, si transfigura auanti loio . Duxit in montem excelfum feorfum, or ranfigurains oft ante eos: che cofa fate Signor mio, a che fine vi trasfigurate fopra queflo monte, e non in aliro monte. Ah non per altro, fe non per riparare (cofiti rifponde ) all'honor perfo di questo glorioso monte, acciò per l'aunentre resti eternamente honorato, e fi dica per tutti li fesoli de fecoli, questo è il fanto monte Taborre, one Christo se pomposa mostra della sua gloria, e non più si faccia mentione del dishonore per il precipitio riceuuto vna volta, che intendenano fare li Scribi , e Farisci per esso all'ific sso Chriflo:Siegue il Gaerano,e cofi conclude.In quò pracipitare volebant, transfiguratus respiendet, vi iniuris remedia prabeat, & honorem incumbat. Li Maggi adorauano le stelle prima della venuta di Christo, ma acertatosi del vero, accio no restaffero dishonorate le stelle ne mandò loro vna per guida, acciò le teneffero nell'occasione per bene, se furono cagione del male; così dice S. Pictro Chrisolo-20. Stella millitur, vi ipfa materia erroris fic fieret falutis occafio. Ripofo.

SECONDA PARTE.

M folleuismori à ranaggior consideragino it confermi quanto sin hora habitamo
detto. Predisti l'Proteta Dauide nel Salmo
45-che nella vennta di Christo tutti i legai
delle silva si arrabbeto sallegrati. Tunc tama
exultadrata umita il grassimatima à faise Do

mini queniam venit , che fi doueffero rallegrare le creature ragioneuoli nella venuta del gran Meffia, tutto camina bene, perche doueuano effer redense nel Legno della fantiffima Croce, col prezzo infinito del fuo pretiofillimo Sangue, ma che habbiano à rallegrarfi ancora le piante infensibilis Io non l'intendo: Ecco il mistero ò Signori . Restorono dishonorati tutti li legni, piante, & alberi per quel legno del Paradifo Terreftre, che diede il pomo ad Eua, e cagiono il dishonore ad Adamo, & à tutti noi fuoi figli descendenti da es-'fo,quado poi viddero nascere il Verboliterno con fegno di Croce in spalla, come dice il Profeta Ifaia. Paruulus natus est nobis, o fa ctum eft imperium [uper humerii eins, il qual luogo contrapuntando il Padre S. Agostino, dice in questa maniera. Principatus factus est Super humerum eius , quoniam fanctam Grusem humilitatem portauit; & il Padre S. Bernardo foggiongendo dice, che Christo, Ab inflanti fue conceptionis crucem affumpfit , tanto più per la ragione naturale delle donne gravide, che toccandosi in qualche parte del-la propria persona, quando hanno desiderio di qualche cofa,imprimono il fegno del defio nell'istessa parcetoccata al parco nel ventre, il quale poi nafce con qui lche fegnale per virtu naturale di quel cotatto defiderato che muo tie li spiriti, e li spiriti muouono il sangue, & al fangue bollendo, fempre notrifee il parto, imprimendo in esto il segno del desiderio hauuto la madre della prole.

Hora mêtre Maria Vergine era granida del Verbo divino per la renelatione haunta, che doueua quello morire per l'huomo, flagellato, e crocififio, spesse volte si disciplinaua, & hauendo in pentiero la Croce, co estremo defiderio di effer con effo lui crocifittà fi 10ccawa le fue fpalle; quindi reftò il fegnale dell 🗻 Croce nelle facratiffime foalle del tenero Babino Giesii:Hora quando gl'alberise le pianre viddero quel fegno, tuni fecero festa per l'honore, che farebbe ftato loro reftituito con illegno della S. Croce, qu'al Croce doueua farfid'ynodicffilegni.ll penfiero è del Padre S. Eutimio quale cost dice. Tune exultabunt, quia ficut in primo ligno omnes plante oppro orium pafea fueruno, fic fecundo ligno hanori fuerun: restituta quisex eis resumendit erat falutifera Crucis lignum ; reftorono dishonorati gl'alberi nel Paradifo Terreftre fu poi restituito l'honore al Monte Caluario, e per questo dice il Profeta Dauidde . Exultabunt omnia ligna filnarum a facie Domini , quoniam venit, siegue Eutimio . Ille pependit in ligno, vot qui in ligno peccatum commiseramus, in ligno deleres desettum.

Finifeo con il S. Vecchiarello di Pietro Apostolo, e dico che frà li legni quali vengono raccontate dall'Euangelista & Matteo al cap. vigefimolettimo leguiti per la morie di Chrifto,vno tu,che Petræ feiffæ in perche fi fpezzorono le pietre, non bastaua il velo squarciato in due parti del facro tempio. Velum sempli ciffum eft in duas parces à Ecco la ragione del perche Negò Pietro il suo Marstro Christo; come tutti sapere, e perche haucua parentela con le pietre per caufa del nome che lui teneua . Tu es Petrus , or jupe nanc p. ram adificato Ecslefiam mean s florono tutte fuergognate, e dishonorare per cito, che da pietra folida, diuenne vna pietra ponuce o ad vna fola parolina d'vna Fantefea di cafa. Hor ou morendo Christo in Croce, dice San Pietro Damiano, Pietro Apottolo riceue Paffolutione del fuo peccato, oue piante nella grotta amaramente , quando exiuit forar , & lenis amare. Hora dice il citato Santo. In die illa plenaria Indulgensia oportebat primo Principi Apostolorum indulgere , lui doucua prima di tutti riceuere l'Indulgenza plenaria concesta dal Sommo Ponicfice Christo feritta nella carra del fuo corpo con l'inghioftre del fuo presififfimo Sangue , e figillate con la croce di cui fi dice. Huc Pater fignanti Leus, figno . no. quod eft crux , foggionge Ruperto Abbate; Vedendo dunque le pietre, che Pietro, Apostolo era stato assoluto dal peccato della irina fua negatione, incie fecero fegno di allegrezza, toccandofil'vna con l'altra, spezzandosi, perche erano reiniegrate dall'honor perduto. Il penfiero e del Padre Ottato Melliuctano, che cosi dice. Petra cocuffa funt, ne dum dicam pietatem Conditoris,quam reuereniiam negationis, de abjoluta negatione per lacrimas quafiganife, & ciffe funt; Allegrezza, allegrezza, diceuano lepietre, che adello l'ietro nostro parente è stato dalla sua colpa mortale affoluto & effendo di noi Poncetice, li faranno ic fedicie l'imprese Ponteficie, e cosi faremo per l'auentre tutte, & in o+ gni patte honorate: Rim:dia ancortu all'honor dell'anima tua con la penitenza o peccatore,mentre l'hai tanie volt con tanti diuer fi peccati dishonorata le pretendi godere à parte la divina effenza di Eto in compagnia di Mattia Apostulo il Beatonell'altra vita. Narta aliqued exemplum S. Matth. fat finem , & andate in pace, Amen.

# OVARESIMALE

Del Padre

FRAT'ANTONIO DI S. STEFANO AQVILANO Minore Offeruante Francescano.

## PROEMIOPRIMO Per la Feria Quarta delle Ceneri.

Pellegrina dottrina, peffima, hippocrifia, infrutuola fatica, falutifero confeglio, sfre mata allegrezza, abbondante mifericordia, efficace calamita, continuo timore, immarcefcibil teforo, fecura posfessione, se vna imperturbata Pace ci rappresenta stà mane Toele, N.

Pace a utti i giulti , possessione a utti gl'eletti, tesoro a tutti i predefinati, timore a miscredenti, calamita a veri obedienti, miscria a prossimi biognossi, allegrezza a cari amici, conseglio al bene oprare, satica a miscri hippocriti, shippocrissa all'ignorante dottrina de falle Ebrel.

Hippectifia, che diuora, e confuma; latica, che non gioua, n demetta; confeglio che periuade, & difpone; allegrezza, che folleua, & rincoa; milericordia, che dona, & perdona; calamita, che tira, & lega.; timore, che cruccia, & tormena.; teforo, che immortala, & glorifica; poliefifone, che dita, & arricchifie; & Pace, che imparadifa, & bea.

Pace, che mantiene la polifeffione polifeffione, che conferua il teloro, reforo che bandifee il timore: timor, recherapifeccome calamira calamira che raffigura la mierordia; mita che raffigura la mierordia; che conferua, il confeglio: confegreza : aliegrezza : che conferua, il confeglio: confegiio, che confegiio, che confegiia, che confegiia cha fatica; è & fatica; che ha per figii a

hippocrisia, adulterante di Christo la dottrina.

Dottrina, che moltra il calle, c.um icinatis, nolite firi ficus hypochrite triflets. Hippocrifia che difforma I-alma. Externaman facis funas, y appareant bominibus icimantes. Fatica, che hi per permio il veno. Amen dico vobis i receperum mercedem fuem. Confeglio, che prouoca al bene. Tu autem cum triunas y mge caput tuum, & care um triunas y mge caput tuum, & care um triunas luas, ve videaris bominibus iciduman. Allegrezza che giorifica.

dico vobis : receperunt mercedem (uam. Confeglio, che prouoca al bene. Tu antem cum teiun as prige caput tunm, O. faciem tuam laua, ne videaris hominibus ieiunans. Allegrezza che glorifica. Iddio . Sed Patri tuo qui eft in abscondito. Milericordia, che tutti abbraccia. Mifericordia omnibus innocantibus eum . Calamita, che trahe l'istesso Iddio . Et Pater tuus , qui videt te in abscondito , reddet tibi. Timore che il ferreo dente del tempo ogni cofa diuora. Vbi grugo , o tinea demolitur . Tesoro, che dona gli eterni beni. ThefauriZate autem vobis thafauros in Cale. Poffeffione, che mai fi perde. Neque fures effodiunt , nec furantur . Et Pace che sempre regna . Pbi est enim Thefaurus tuns ; ibi eft , & cor tun. Questo é quanto contiene sta mane tutto il corrente Vangelo N.

Ma voi è mio inclito Redentora, che fiete della conuèriatione, la fantità, della pace, la tranquillità, della pofieffione, la ficurtà, del teforo le ricchezze, del timore, il rincoramento, dall'auartità, il nemico, dell'auartità, il nemico, dell'auar Fetia quarta delle Ceneri.

calamita, l'attinità, della mifericordia, la vena, della confeienza la purità, dell'allegrezza, l'inuentore, del confeglio, il Maeltro, della fat ica., il retto fine, dell'Hippocriffa, la fuga, & della dottrina la verità.

Menre io fpiego d tuoi diletti del la dottria l'elicacia, lalcio da parte dell'Hippocrifia il danno, della fatica, il mezzo, del configlio, l'vrilità, dell'aligereza, il connetto; della conficiensa, la limpidezza; della micricordia, la compafitore della calamita, la virtù, dell'auaritia, l'auidita, del tecloro, le gemme, della poffecione, il dominio, della pace, l'amo nia, & della concertatione, i perfonaggi.

Fate voi col vostro fauore, che io

con i miei ascoltanti, entri nella connersatione delle Diuine persone conpace, & quiete, acciò habbi della potfessione il teloro, della dottrina. l'infegnamento fenza timore di perderla giamai, & dispensi quella senza niuna auaritia ad vtilità dell'alme . & a guifa di calamita, io tiri ( fe fia polfibile ) tutto il mondo con misericordia, con fapienza, & allegrezza, all'offernanza de tuoi dinini confegli,& al dispreggio della vana fatica; dolla... fimulata Hippocrifia, acciò ogni vno apprenda la necessaria dottrina di voi vero Maestro Christo Signor nostro; Et ecco che con humilta tanto chiedo,& con pietà altretanto da te afpetto . Incominciamo .

### PREDICHE DVE DELLE CENERI.

Predica prima per la feria quarta delle Ceneri.

Tu autem cum iciunas voce caput tium, & faciem tuam lana . Matth. Cap.6.

Vrono sempre oh. N. così rare, & così esquisite l'inventioni che dal principio del mondo fino a giorni nostri, ha trouato il benederto Iddio per la nostra faluezza, che con granzagione ci dicono i Santi, notas facite in populis ad inventiones eius. Ma se fra le molte, ci poniamo a confiderare attentamente l'innentioni del facto digiuno, del vngere il capo, & dello lauar della faccia, che hoggi auanti gl'occhi ci propone la nostra pietosa Madre Chiesa Santa, io per meli giudico, & reputo tanto più grandi, & più esquisite di tutte l'altre : & certo, chi di voi nol fa, che rarissime inventioni furono quelle che prefe il nostro Christo per convertir gl'huo mini peccatori, in. giufti, & fanti ? attefoche; per conuertir pescatori , fi finse pescatore; per convertir Dottori , fi finse catedratico ; per conuertir peregrini,

fi finse peregrino ; & quello che par difficile , ma è verissimo , per conuertir ladri , anch'egli si finse

ladro. Rariffime inuentioni futono quelle, che prese per mondarci da peccari con legni lenfibili, cioè con l'acqua, mondarci dal peccato originale, con l'oglio mondarci dal peccato veniale, con la parola, mondarci dal peccato mortale, & quel che più importa per lalciarci le stesso in cibo , & in benanda, s'occulta fotto specie di pane, & di vino; lascio quelle inuentioni, che prese per farci capire. le cole celesti, quale con mille metafore, hora raggiona d'agricoltore, & di campo : hora di mercante, & de merci: hora di tesoriere . & di tesoro: hora di grano, & di paglia; hora di farina, & di pane: hora di nozze, & d'inuitati : hora di feminatore; & di semenza : hora di vigna , & di: vignaiolo; & finalmente di cento, & mille cole tali, tutte per farci intendere le cole celefti, & mostrarci insieme, che fi come le cose con che le dimostraua erano comuni, così il Ciclo era commune á tutti, ò fosse agricoltore, ò mercante, ò tesoriere, ò leminatore, ò vignaiolo.

Ma se vogliamo vedere l'inuentione, eccò l'incarnatione del Verbo eterno, ecco l'auuenimento del figlio di Dio in carne, che però, exinaninit femetip jum , che però formam ferui accepit et alla fine con noua inuentione, dice Paolo Apostolo, in similitudinem bominum fallus & babitu inuentus vt bomo . Dunque è vero , che fono ra riffime, & efquifitiffime l'inuentioni di Christo per saluar l'huomo, però doue noi leggiamo in Ifaia, ad inuentiones eius; leggono i fettanta, gloriofa eius, perche fono inuentioni tutte maeflose, tutte gloriole. Ma ecco l'inuentioni, che per nostra salute ci fi propongono hoggi, l'innen tione del digiuno, ecco la prima, & che digiunando, ci vngessimo il capo, & ci lauaffimo la faccia, ecco la feconda, voge caput tuum, & faciem tuam laua; Inventioni così facili, come gioucuoli & misteriole insieme , la prima del digiuno per mortificar l'huomo, & la feconda del vngerfi, & di lauarsi, per purificar l'ittesso huomo. Cominciamo col nome del Signore .

Et quanto alfa prima ; Tu autem D Amb. cum icianas. Non è dubio, che Iddio de Halla, fin da principio, per salute dell'huonio c4 mo, inuentò il digiuno; Primus mundi vius à le iunio cepte, dice Ambrogio fanto , anzi foggionge , che phi cibus cepit, ibi finis factus est mundi, di donde cauiamo, che non folo il digiuno fù innentato da Dio dal principio del mondo, ma di più, chedoue si cominciò a lasciare il digiuno, & a pigliare il cibbo , cold fi principiò la fi-

ne del mondo, & la rouina dell'huomo: Tutto questo apertamente si dichiara nel secodo della Genesi, quando così dice , de ligno antem scientis boni , & mali ne comedas , ecco il digiuno, in quocumque enim die comederis ex eo , morte morteris , & ecco il principio del cibo, che all'huomo caggionò la morte : Dunque certo, che primus pfus mundi , à iciunio cepit , O pbi cibus cepit, ibi finis fallus eft mun. D. Pett. di. Quindi è che diffe il Padre San. Pietro Crifologo, questa inuentione de lemdel digiuno, non est bumana innentia . fed auctoritas eft dinina , & San Giou: Chrisoftomo dopo hauer detto , fi hoc pharmaco vius effet Adam, non effet mortale genus bumanum , replica . quattro voite , che fi digiuni ; & rende quattro belliffime ragioni, vditele di gratia. Iciuna quia peccafti, ecco la prima, ieiuna venon pecces, ecco la seconda, iciuna vi accipias, ecco la Chryc. terza : O iciuna vi permaneant, que feim. accepifii, ecco la quarta, fi che se hai peccato, diginna: le non vorrai peccare, digiuna: le brami ottener gratie da Dio, digiuna : & le le gratie di già ottenute , le vorrai conferuare. digiuna, & prima; leiuna quia peccafli Davidde dopò hauer detto, Ego autem cum mihi molefli effent induebar cilitio ) che cosi si puole intendere. della persecutione de gl'infmici , come si puole intendere della molestia che sentina delli peccati, che fono caggione, di tormenti eterni ) foggionge Ilumiliabam in ieinnio animam meam : O oratio mea, Oc. & è come diceffe il Santiffimo Profeta, io parlo per elperienza. Ego autem cum mibi molefti effent, quei peccati, che tanto dilettano a mondani, mduebar cilicio, & trouando che non baftaua l'effermi vettito di cilicio, bumiliabam in iciunio animam meam; perche è tanto superbo l'huomo, che se con questa ferza, & flagello del di-

Feria quarta delle Ceneri.

giuno non fi castiga, & doma, è impossibile à sperarne salute : Onde San Paolo anch'egli parlando in fua pro-.. Cor. pria periona loggionge: Calligo corpus meum, & in feruitutem redigo, che S. Giou. Crifoltomo, & Teofilato fopra questo luogo intendono del castigo

Pal st, del digiuno , fenza il quale . Fallax equus ad falutem : in abundantia autem virtutis fue non faluabitur, dice Dauidde, & altroue allude l'istesso quado foggionge: Nen in fortitudine equi poluntatem babebit : nec in tibijs viri beneplacitum erit ei; perche si come a Dio dispiace la superbia, così grandemente li piace l'humilta, che benspesso è cagionata dal digiuno: Onde diciamo ogni mattina nell'Hinno di Prima; Carnis terat Superbiam, potus cibique parcitas, & però diffe il Profe-

ta:Humiliabam in iciunio animam mea,

che altri in vece di Humiliabam . leg-

gono affligebam : queste due parole accoppiò infieme il nostro Dauidde quando diffe: Afflittus fum , & bu-Plal. 17. miliatus (um nimis, & è come diceffe, non mi contetai di poca mortificatione dico del digiuno d'yn giorno folo, ma come, nimis peccaui, cosi afflittus, & bumiliatus fum nimis , per sodisfare con tanti digiuni, à tanti peccati: Dunque ò peccatore, & peccatrice : Ieiuna quia peccafti, & fi co: me nimis peccasti, cosi, nimis iciuna se voi renderti degno, & giusto di ritrouar pure vna volta pieta, perdono, & misericordia di tante spetie de

> Ma di più ; leiuna, vi non pecces , & in questo bisogna fare ogni sforzo, acciò il Demonio per il peccato che commettiamo, non s'impossessi di noi: Ma con che più si resiste al De monio. & al peccato le non che con il

peccati, che ogni giorno commetti

contro Iddio .

Mate, . digiuno . Hoc genus Demoniorum in nullo potest exire , nifi in oratione , & . icimie . cioè non è demonio cofi

pertinace, che non fi vinca col facro digiuno, come anco il peccato. En lectulum Salomonis , ambient fexagenta fortes, omnes finentes gladios, & ad bella doctiffimi : Ma vnufcniufque enfis fuper femur fuum , propter timores nocturnos , si legge nella Cantica, che se il letto di Salomone Christo è l'anima no: ftra ,è necessario , che propter timores nocturnos, che sono i peccati, noi ci armiamo, noi vegliamo, noi finalmente valorofi combattiamo, ma fopra tutto digiunare, & col digiuno mortificarfi ; che però dice, vniuscuiufque enfis super femur sum, à ciascheduno la propria maceratione, & il proprio digiuno, che si come la propria carne è a ciascheduno incentiuo di peccato, così vniuschiusque ensis super femur fuum , boc est super propriam carnem, per raffrenarla; & notate che dice super femur, perche tanto deu'efsere il digiuno, quanto basti a macerar la carne, & rendere il fenso sottoposto alla raggione, acciò che per mezo del digiuno, non fi cada ne i peccati; Et quelto è quelio che intendeua Dauidde , quando diffe: Ecce elongani fugiens, che altri in luogo di Pal, 54 ; elongani, leggono, teiunani, perche nessuna cosa ci allontana da commetter peccati, più di quello, che faccia il digiuno. Però la generola Giuditta doppò che digiunò non folo non. commile peccato nellano, ma troncò il capo d'Holoferne, ch'è la fuggestione del Demonio, & questo è il vero digiuno . Nonne boc est magis ie. Ila c. 16. innium , quod elegi? diffolue colligationes impictatis dice il Profeta Ilaia. perche senza il digiuno spirituale, il corporale niente non vale: & Sant'-Ambrofio nota di più, che Iddio all'vitimo diffe all'huomo, comede perche sciebat quia per escam culpa deberet intrare; Et l'illeffo Santo chiama. li digiuni efferciti inuitti, & muri inespugnabili, perche ci desendono, &

di notte, & di giorno ci custodiscono acciò il Demonio di noi non s'impossessi: Qade il Padre San Gregorio nota molto bene al nostro proposito cofi dicendo, che si come le mura di Gierusalemme furono destrutte da. Nabudardan ; Princeps Coquorum ; cofi le mura della mistica Gerusalemme , ch'è l'anima nostra , vengono destrutte dal Prencipe di Coqui, ch'è il nostro ventre; però diceua S. Paolo Apostolo. Non in comessationibus, & ebriegatibus, Oc. lapedo certo, che queste apriuano le porte ad ognigenere de peccari ; tanto più, che Esca ventri, & venter efcis : Deus autem , & hune , O has destruce : Dunque se desideri

non peccare, ieiuffa pt non pecces. Ma di più , ieiuna ve accipies , & in vero chi è quello che ci faccia ottene. re da Dio le gratie, se non il sacro digiuno ? Quindi è che a gl'Apostoli dopo che digiunorono li fu dato lo Spirito Santo, che prima gl'hauea promefio; Et accipietis virtutem Spirtsus Sanctiti pos, però Santa Chiefa, dopò hauer detto : Vitia comprimit, mentem elenat, è come dicesse, ieiuna quià peccasti, iciuna ve non pecces, & dice finalmente virtute largitur, & premia, ch'è l'istesso che dire, ieiuna, pt accipias . idelt virtutem . & iciuna , pt permaneant que accepifti, cioè, premia: Ma notate che Santa Chiefa dice , virtutem , in generale & non dice, banc virtutem in speciali, come la fola humilta, la fola caftità, & fimili, perche si come la crapula è semipario di tutt'i vitij, cosi il digiuno è feminario di tutte le virtà, & però il Padre San Gio: Chrisoftomo chiama il digiuno Maestro ditutte l'altre virtil: Matrem omnium bonorum O pudicitia aliarumque virtutum omniu ma-

tor.G. n. giftra ichinium : dunque con raggione Santa Chiefadel digiuno dice, che pirtutem largitur. & però, miuna, vi acciptes, & fe non altro riceuerelti,

questa virtù almeno acquistaresti . maeftra di tutte l'altre virtu, fenza . eccettuarne nessuna.

Finalmente, ieiuna pt permaneant que accepifii 3 & certo nessuna cola ci può tanto conferuar le gratie, che habbiamo acquistate, quanto il digiuno : O dabit vobis Dominus panem to, o-te arttum, & aquam breuem: & nonfaciet anolare à te vitra doctorem tuum . dice il Profeta Efaia : Il Beato Egidio cópagno del mio Patriarca San Francelco d'Affifi à quello, che li dimandò, perche San Giouan'Battista, elfendo stato fantificato nel ventre defla Madre facesse tanta penitenza ? li rispole si in questa maniera argutamente , & perche voi altri salate la. carne fresca ? acciò si conserui , ne si marcifca, rifpofe l'huomo; & per confernar le gratie diuine che hauca riceuute fece tanta penitenza S. Giouā Bartifta , replicò il fanto, volendo alludere, che fenza la maceratione, la mortificatione, & il digiuno, mal fi possono conseruare le virtù: Dunque, ieiuna; vt permaneant , que accepifti: Et io aggiongo di più , & dico , che il digiuno non folo è buono per fodisfare alli peccati commeffi, per far ehe non si commettano, per aequiftar le gratie, & per confernarle; ma è tanto efficace, che ci fa feruire da gl'Augioli, anzi fa menar vita d'Angioli in terra : Che ci faccia feruir da gl'Angeli, of founchga, che nel terzo de Reggi fi narra, che quando Elia digiuno , li fu portata la refettione dall'Angelo, ma quando mangiaua carne, non gli la portaua va Angelo. ma vnCorno, legno el presto, che si come quelli, che digiunano, sono seruiti da gl'Angioli, così quelli, che non digionano, retta mente, & mangiano carne in questi facri giorni di vera penitenza, & forsi senzaneceffità, ò con necessità apparente: non fon degni d'effer feruiti dagl'An-A 3

geli, ma da Corni, che si fermano alle carogne, da Corni procrastinanti, che così denotano effer quelli, che magiono la carne come quelli che gli la portano: & doue li digiunanti fi fomigliano a gl'Angeli, all'incontro, alli Corui fi fomigliano i crapulanti : Onde à fauore de digiunanti, così per eccellenza conclude il Padre fant'-D. Ambrogio . Ieiunium est vita Angelode Ella rum. Dunque s'è così rara, s'è così nio c. 1. esquisita questa inuentione del digiuno per nostra propria salute, perche tu Christiano , & Christiana non digiuni per tua falute : Dunque , jeiuna qui peccasti; ieiuna , vt non pecces ; ieiuna ve accipias , & ieiuna , ve permaneat que accepifti, perche col digiuno ricu perarai la tua perduta falute; che però anco l' Adagio prefio i Medici dice; Indigentia mater fanitatis, che done i Signori Medici intendono la. parfimonia de cibi per fanita del corpo; il Padre S. Gio: Chrisoftomo, vuole che non folo col digiuno fi fani i corpi, ma che fi purghino anche l'anime da peccati, Però con quella inuentione faniamo l'anima, & il corpo; ma quello che leuate alli vostri corpi è peccatori , & peccatrici digiunando, datelo prodigamente per amor di Dio alli pouerelli elemefina. do , & cominciate questa mateina d far larga limofina, mentre io mi ripolo.

### SECONDA PARTE.

I Nge caput tuum, & faciem tuam laua: & certo puoco giouerebbe alla nostra salute l'inuctione del digiu no, se non fosse qualificato, & circonflationato da quelle due altre inuentioni, cioè dalla rettitudine dell'intetione, & dalla fuga d'vna vanagloria, che quelto vuol dire vnge caput tuum, cioè digiuna con buona intentione; O faciem tuam lana , cioè leua date.

ogni simulatione, perche i Demonij che sono nostri auersarij non tanto temono le nostrebuone operationi, quanto l'allegrezza con che le facciamo: Et quanto all'intentione, è cola. chiara, che ò buona, ò cattina fi chiamalempre la nostra attione, secondo, che ò buona, ò cattina farala nostra intentione; fioculus taus fimplex fuerit, totum carpus tuum, lucidum erit; one S. Ambrogio, San Gregorio, & comunemente tutti, l'occhio l'espongono per l'intentione, fi che quando l'intetione è setta, all'hora l'attione ancora è buona: però nella Cantica, quando fi loda la sposa fi dice: Oculi sui co- cama lumbarum, per la fincerità, ch'è fenza fiele ; All'incontro poi , fi oculus tuns nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrofum erit; cioè, se la tua intentione è cattina, cattina all'hora. fard ancora la tua attione, & qui douemo auertire , ch'è proprijisima la metafora, & la fomiglianza dell'occhio, & dell'intentione N. perche fi conie l'occhio è quello ache regola le mani, lipiedi, le braccia, il capo, & ció che in noi si ritroua:così l'intétione, regola tutto quello che da noi fi opera: Onde al nottro proposeò alludendo il Padre S. Agottino così dice .. Affectus twus , nomen imponit opers tuo, & quello è il proprio nome dell'. Offici. opera, qual'e l'intentione di chi la la ;. In quella maniera, che io, vn fanciullo alato, così lo posso chiamar Angelo, come Cupido, & vna donna con. yn vafo in mane, così la posto chiamar Madalena, come Venere, & la\_ raggione è questa, perche, intentio tua , operi tuo nomen imponit'; così va digiuno , lo pollo chiamar buono ; quando è fatto con buona intentione, . eioè di piacere a Dio, di mortificar la carne, di fottoporre il fenfo alla ragione, & la ragione al dinin vole. re; & loposo chiamare anco cattino, quando però sia fatto con carrina.

Feria Quarta delle Ceneri.

intentione, cioè, folo di placere a gl'huomini per effer filmato buono, giulto, & fanto, ò per fare molti peccati, ò per facquiftar qualche grado, che ad altri buoni di ragione fi contenifie; Et in fomma è tanto grande la forza dell'intentione, che un situlfa cofe la fà varia ; & diucerta.

Nella Sacra Genefi fi racconta della promessa che sece l'Angiolo al Patriarca Abramo, & a Sara fua moglie del figlio che doucuano generare ; dice il Sacro Telto, che vdita tal promella Abramo . Cecidit in faciem fuam, Prifit. & nel capitolo decimo otra no, dice; Quo audito Sara, rifit poft offium tabernacuit; onde dispiacque talmete il rifo di Sara all'Angelo, che dicendo Sara, non risi, l'Angelo quasi fdegnatoli rispose, non est ita, sed risisti; Hor dico io adello N. fe ride Abramo, fe ride Sara, & ridono ambidue per vn'istessa cosa, & nondimenoSara è riprefa dall' Angelo d'hauer rifo , & non è ripreso Abramo, qual dunque è la cagione che quelto ridere fia prelo diuer(imente dall'Angiolo, fenon la diuerfica dell'intentioni ? ride Abramo, ma per l'allegrezza della promessa, ride Sara, ma per disprezzo, & per diffidenza, & lecondo l'intentione, cofi è giudicaro il rifo, non per altro, le non perch'e vero, che Intentio tua, operi tuo nomen imponit: Et quando la tua intentione è cattiua cattiua anco fempre è la tua operatione, però quado digiuni; vaze caput tuum, digiuna con buona intentione, che cosi fantificarai il digiuno, come ci esorta il Prosera Ioele, che hoggi in Santa Chiefa così dice: Sanctificate ieiunium, che però Acab fe bene digiunò, non per quelto santificò il digiuno, perche lo fece con carriua intentione ; Iezabele scrisse alli luoi Giudici, predicate ieiunium, ma per vecidere il pouero Nabot; ma. quando fi fa con buona intentione,

all'hora fi (antifica il digiuno. Cofi tece Dauidde, come nel secodo de Reggi fi racconta; leiunanit Danid ieiunio 1 Reg.c. leggono li fettanta, iciunanit iciunin, 15 ch'è fare il digiuno ben qualificato, che ogn'altro digiuno dispiace à Dio, à quale non gioua dire : Ieiunauimns, & non afpexifti , Ge. perche ecce in die iciuni) veftri, reperitur poluntas veftra, & done è la volontà nostra, non vi è la volontà di Dio, che questo à punto diffe per bocca di Zaccaria: Numquid Zich e7 ieiunium ieiunastis mihi , legge l'Hebreo Propter me , ch'è come diceste, se hai diginnato, I hai fatto per tuo intereffe, l'hai fatto per compiacere a gl'huomini, & non per piacere à me ; però recepifti mercedem tuam, mà quando tu vorrai da me la mercede, ringe caput tuum , conferma la tua humana intentione, con la mia volonta diuina , & faciem tuam laua , rettificata l'intentione, leuz ogni stolta fimolatione dalla tua faccia, prima con la propria acqua, fecondo con l'acqua maturale, & terzo có l'acqua artificiale, cioè à dire. Lana amalitia cor tuis, perche altrimente il tuo digiuno à Dio non è giamai accetro, che cofi leuarai ogni macehia dalla tua confcfenza: Operui in iciunio animam mea, Pal, 68, diffe il Reggio Vate, legge l'Hebreo, fleui , O reinnium , afflixi animam meam, & questo è lauarsi la faccia. con l'acqua propria quasi più apertamente dica, quando si digiuna piangere le colpe comeffe contro Iddio. & digiunare per sodisfare alle pene che fouraltano alli nostri peccati. Ma paffiamo dall'acqua propria, all'acqua aliena, & fentite il patientiffimo Giobbe, come apertamente lo fpie-Ba: fi lotus fuero quaft aquis niufs , che 10b 6.2 altri penforono fi douelle leggere, aquas niuis, & è misteriosa Ivna, & l'altra lettione : aquas niuis, che stendono dal Cielo, aquas nines, che fecondano la terra, & aquis niuis, che

non cellano mai, perche il diginno i deue effer fatto per fine celefte , & non terreno, & però digiunando bifogna, che ti laui con acqua di neue, che viene dal Cielo, & non con acque de paludi, che vengono dalla terra, perche con la neue, cioè, col fine celefte, ingraffarai, & fecondarai, la terra dell'anima tua, & dir'iempre con Dauidde: Amplius laua me, ab

iniquitate mea : Ma quando le macchie fiano talmente incarnate, che ne acqua propria, ne acqua di neue ti possa lauare, si come fanno le donne , ricorri all' acque artifi ciali, come infegna Geremia, si laueris te Nitro, Nitro idest , panitentia , diffe il Padre San Girolamo , per mezo di cui , nitidus eris , ò vero Ni-

tro, ch'è mordace per leuar le macchie incarnate, all'hora potrai dire, super niuem dealbabor, in somma lana à Malitia cor tuum ; & quando mai fi verifica più il detto della facra Genefi San. e s. fe non quando dice: Cum multa malitia hominum effet in terra, O tuntta cogitatio bumam cordisintenta effet ad maium omni tempore, se non hoggi a tempi nostri? che non contenti gl'huomini di peccare;ò per fragilità, o per ignoranza, o per malitia, fi fono talmente habituati nel peccare, che peccano non solo per malitia, ma per mol-

ta malitia, cum multa malitia hominum

effet in terra, ne ad altro fi penfa con-

tinouamente che à far peccati : Ma

che rimedio v'è , se non-essercitarsi in

questa inventione del digiuno ben-

qualificato, che ci propone Santa

Chicfa? fentire Dauidde: Memor fui Pfal. 76operum Domini, quia memor ero ab inirio mirabilium tuorum? cioè . non mi scordarò mai di quant'ha satto Iddio permia salute, hauerò continoua. memoria di tanti benefiti riceunti, & di tante altre gratie, che jo cro per ricepere, fe per me non fuffe mancato , anzi , & meditabor in omnibus operibus tuis , & in adinuentionibus tuis exercebor, ch'è come dicesse, puoco giona hauer memoria dell' opere marauigliole di Dio, fatte per noi, se non le meditiamo, & niente vale se le meditiamo, & in esse non-ci essercitiamo : Hor dunque riuolto à questo Christo è peccatore, di meco, ma con tutto il tuo cuore : Memor ero ab initio mirabilium tuorum Domine , che mi hai creato à tua imagine , &c fimilitudine, che mi hai redento, non . con prezzo vano d'oro, e d'argento, ma col prezzo inapprezzabile del tuo pretiofilimo fangue, & in quello semper meditabor in omnibus operibus tuis, di quanto hai fatto, & patito per mia faluezza, & per quedo mi metterò a patire anch'io per tuo amore, fame, fete, freddo, caldo afflittioni , persecutioni , in fin. tormenti, & morte, & cofi inadinuentionibus tuis exercebor, perche di

si fatti efercitii, ne riceuero il premio di eterna vita; & Pater meus ; qui videt te in abscondito . reddet tibi .

Amen .

# PREDICA SECONDÁ

## Per la Feria Quarta delle Ceneri.

Auendo, Gionata, & Simone i Macabei, all'hora à ponto , che condufero la .. foola Canaanne i figli di Iambre : & convertite le nozze in lucto, le mufiche in lamento, anzi pagando fangue per fangue , fatta cruda ftragge di molti di loro , quando già vittorioli ritornati alle fpatiole riniere del Giordano, essendo assaliti di nuono da Bacchide , volendo Gionata inanimire i fuoi , & mostrarli che , o do ueuano combatter valorofamente, ò esser preda de spietati nemici . dopò d'hauerli detto finalmente, non eft locus divertendi , voi vedetelo con i vofiri proprii occhi è miei generofi foldati , binc , O inda, & ripe, & paludes, & faltin, da vna parte fono l'acque del Giordano, dall'altra le paludi, da questa le seluc , da quella il campo nemico, surgamus ergo animolamente, & pugnemus valorofamente, noi così pochi contra inimicos nostros, che fon'tanti; Non enim eft bodie ficut bert. O nudius sertius , &c ecco f che fatti corraggiofi alle parole di Gionata i foldati, & combatterno, & combattendo, riportorno gloriosa vittoria.

Hor qual maratiglia è oh N. [c. Cannanne è il mondo, i figli di Lambrei nostri siremati (enti, le nozze, i piaceri carneualechti ; Bacchide il Demonio, le paludi ; limmondiriedella carne, le felta-le entationi, il Giordano Chrifto nostro Redentore, il Gionata io vostro Euangelico Predicadere, è i foldati voi turti mici generota altanti, che redendoul accampati da gli nemici, riuolto a voi dica, furzamus. « Pagaremic coura jumicos meltros del Demonio, del mòdo & dellacarne: ? Nun timo gli bodici figure beri, O mudino testita, histri diffolato carnettale, hoggifa fanta quarefima , hieri quello digratato a Dio, hoggi, quello accetto a Chririto.

Hierichi non hauea dato il cuore, & tutto fe fteflo al mondo, & all'faferno; Et hoggi I ddio per bocca de fuo Profeta Toele, dice à tutti. Gonuertimini ad me in toto &cc.

Hieri cht era che non attendesse, alle crapole, a il usii, & galle-orieta'; Er hoggi dall' Enangelitta come cola per necessaria, ci si propone il fantissimo sigiuno: cum icinasis &c. & dall'Epsitola è confirmato quando diccin icinaso &c.

Hieri quai mondani non fi delettaluano di fuoni, canti, & balli, Et hoggi fi dice d ciafcheduno, in flethu Galantiu feindre corda vestra, Ganove-stimenta vostra.

Hieri quant'i dilettauano giacer foazamente nelle piume delle lafeiuie; Et loggi fi clorano fin'gli foofi, & le fpofe, che fi akenghino da loro letti maritali. Egrediatur fponfus de cubili fuo, O fponfade zbalamo fuo.

Hieri quanti erano spettatori de gl'atti ridicolosi, dishonesti lastini, & vani , d'Istrioni . & di Comici nel pazzo nazzo mondo : Fe haggi Inele chia ma tutti ad vdir i Sacerdoti, ad alcoltar i Ministri di Dio , che pregano, che sospirano, che piangono, & che fempre dicono. Parce Domine, parce populo tuo.

Hieri Finalmente quanti erano, & huomini, & donne, che fi dilettauano portarornato il capo , & veltir poposamente il corpo ; Et hoggi per darciad intendere Santa Chiefa, che altro fatto non habbiamo con tanti vani ornamenti, fe non per meglio conoscere le nostre miserie . Puluis es, O in Oc. Incominciamo.

Cco framane ; che Santa Chicfa retta, & gouernata fempre dallo Spirito Santo ordina quelte diuote cerimonie si faccino in quelto principio di penitenza, in queste prinitie dell'anno, in. quello tempo accetto, & in queili giorni di perdono, & se in. quella maniera, che fono state ordia nate, & offernate pur hoggi in duefto facro tempio, così ordinatamente à vna per vna fossero da noi condiligeza ordinate, cioè, che à tutti fi mettono le ceneri fopra il capo, che tutti: fiamo formati di terra . & in. terrà haueremo à tornare, che à tutti, purche non vi fia legitimo impedimento fi commanda il digiuno, che a tutti si prohibisce il vano culto di questo vil corpaccio, la vanagloria, l'hipocrifia , l'affetto delle cofe terrene,& cento,& mille cofe tali: Hor ditemi di gratia chi potrebbe penfar di voi , che fosse cosi poco ricordeuole del suo proprio fine; cosi poco amoreuole della sua propria salute; che considerando la pieta di Santa Chiefa, & l'impieta di questo pur troppo corrotto fecolos che non fi vergognaffe della fua mai paffata vita, di quella vita io parlo con la qua-

te ogni trafcurato fi ba comprata la morte, & non penfasse risolutamente. vedendo in pronto fi bell' occasione. di questi santi giorni, lasciat le inperfluita, abandonar le crapule, cellar da giochi , feacciar da fe ogni dishonefla, & in fomma di metter da buon fenno in perpetuo oblio, tutto quello, che può far sporco, &c licentiofo il viuere Christiano ., .& compungersi, & emendarsi per l'auenire, & condigiuni, & con brationi, econ l'anima, & con il corpo, dedicarfitutto a Dio? Vi dico il vero, fe vi fusse qualthe vno (ilche non credo)che considerata la breuita di questa presente vita, l'incertezza dellamorte, l'incerto termine quando ella habbia à venire, la terribilità del giuditio, & le pene atroci dell' Inferno, & l'huomo non si emendasse, ò non A compungeffe, direi, ò che non. folie home , o che folie homo contro Te stesso inhumano; esticacissime parole di Dio, potentissima dottrina Euangelica , anai fantifimititi , &c deuotiffime ceremonie ordinate tutte da Santa Chiefa à nostro profitto, nociue al corpo fi , ma gioucuoli all'anima ; difforme alla carne fi , ma conforme allo (pirito; odiolo al fenfo fi. ma grate alla ragione, & questa ch'è pur fode, & non picciola, dispiaceuole al Mondo, & al Demonio, ma tanto bin grata , & piaceuoled Dio, oh quanto diuerfe, & quanto contrariciono quelle fantiffime cerimonie da quelli cattini abufi del Mondo, innentati dal Demonio per nostrarui-

. Hor chi fara quello , che ponendofi à confiderare da douere quelle parole, quelta dottema, quelti precetris quelle perfuafioni , questi facri riti, queste cerimonie, & tutto quello, che non folo quelta mattina , ma tutta quelta Quarefima; ci antepone Santa Chiefa, che habbia, ò il cuor fi

duro.

duro, ò la volontà cofi pertinace, ò i sensicosi rebelli, che non si penti delle passate colpe? Il serpe , dicono i naturali ,quando per naturale inftinto conoice che la fua spoglia è vecchia, fi mette à passar fra due strettiffime pietre, fin tanto, che lasciata l'antica, mostri la noua tanto più bella , & quafi indorata al Sole : Et la natura iltesta in questo tempo di Primauera, vergognandos, che le piante, ò habbino le frondi languide, & fec che, ò pure siano rimalte ignude, le fa rinouar ogn'anno con nouo manto; cofi noi à quali ci dice Christo: Estote prudentes ficut ferpentes , oh quanto volentieri doureisimo ricorrere alla fretezza della vita Euange lica, per effer vestiti di noua veste di gratia diuina, mediante la vera pietra, ch'è Christo nostro Redentore. acciò riccuessimo poi la veste d'oro di gloria, & risplendissimo auanti la faccia del vero Sole di giultitiai & per dire il vero non potrà mai purgar l'humor putrido, & corrotto il Medico nell'infermo, fe l'infermo non fi preserva da quello che gli noce &c imparticolar dalla crapula, & dall's ebricta , che sempre augomentano humor peccante; & quefto tempo effendo, come dice il Padre S. Giou. Chrisosomo luogo di prender la me dicina spirituale, non è cosa conueniente, che quelli, che vi vegono fi partino senza hauer presi i rimedij, & ie possibile fosse del tutto sani : Oh che rimedio dice quello famolo Dottore, è il fantiffimo digiuno, legge, freno, sferza, flagello, antidoto, medicina di tutto l'huomo, norma capo, fcola, via, mezzo d'ogni gratia, & d'ogni perfettione, che macera la carne, che raffrena i fensi, che donia il corpo, che regola questo strenato giumento, anzi che mitiga. la carnal concupifcenza, che frena l'ira, ch'eccita la raggione, che fueglia l'intelletto, che nobilità il corpo, che fa illustre l'anima, & quanto alle cole attenenti allo spirito, ci fa perdonar i peccati, conceder le gratie scacciar i demonii, disprezgar le cole prefenti, prometter le future. & dinentar Angioli in terra: quello & molto più dice San Giouan Chrisostomo Homilia prima sopra la Genesi, & sopra San Marco, & nei Sermoni istelli, de jejunio. Ma che cola. non dice San Girolamo ad Nesona, num, & ad Demetriadem lopra S. Marco; & altrone? Che cola non dicono S. Ambrogio de Helia, O ienmio: San Bafiljo nel fermone de deiunio, San Leon Papa de seinnio decimi mensis, & altti Dottori facri, & profani : Mavdite le parole del Padre S. Agoitino, qual dice, che il rimedio efficace fia il digiuno. Et winnum purgat mea- termtem , sublenat fenfum , carnen spiritus lemulo. Subucit , cor fecit contritum , & bumitrainm, nebulas concupifcientia dispergit , I bidmum ardores extinguit , O caflitatis vero lumen accendit , cioè quando la nostra mente è ripiena di cattiui pensieri, il digiuno la purga, quando il fento è oppreffo dal pelo delle cole mondane, il digiuno lo solleua, quado lo fpirito è superato dalla carne, il digiuno lo reltituifce nel fuo luogo, quando il cuore dell'huomo. è gonfio, & tumido di vanagloria. & d'arroganza, il diginno la fa hunsile, & pietolo, quando l'huomo arde d'interna, & esterna libidine, il digiuno, quafi acqua i cocenti ardori, estingue, e smorza, quando il lume della castità è sopito, & spento, il diginno lo raccende, lo ranujua. & lo conferua. Ma che andiamo cercando trouar la moltitudine de gl'effetti del digiuno, ecco che S. Chiefa in breue epilogo li raccoglie tutti quando cosi dice. Vuia comprimit, mentem eleuat , virtulem largitur , & prem:4, oh medicina falutifera, o rime-

dio efficace, che purga l'humor putrido, & corrotto d'ogni peccato, rende la fanità all'anima, da maggior gagliardia alla virtà vitale, & conferua l'huomo tutto contento, & felice perpetuamente in vica.

Vitia comprimit, non vi pare che fia effetto marauigliolo, effetto flupendo del digiuno in reprimere li viti), fi pure ? & in vero grandiffime , & innumerabili quafferano fin dal principio del mondo, & fono fin a tempi nostri , le vitiole infirmità , che continouamète tengono oppresso quest'huomo nostro interiore N. Putruerus, & corrupte funt cicatrices meg à facie in fipientis mes , oh putredine caufata. dalla nostra trascuragine, & cicatrici tatte dalle faette di Dio, fagitte tug mfixe funt mibi , dice il fantiffimo Profeta Dauidde : fei faette fra l'altre percossero la generatione humana;fame, fete, freddo, caldo, laffezza, & infiumità: queste sono quelle sei penalita, con le quali, & percosse Iddio il nostro Padre Adamo, & furono l'origine d'ogni nostro mate .; Quando dall'Arciero, Vditori, fi tirano le faet ce , prima fi tendono nell'Archo , & poi scocchano, & colpiscono quello che gli stà al bersaglio ; Così Iddio prima che percotelle Adamo co quette penalità, gli mostrò telo l'archo della comminatione quando li diffe : In quacuque bora comederisex eo, moste morieris, mangia Adamo il pomo vietato, & l'archo ch'era tefo, torna & fcoccano le faette, fi che non lolo infixe (unt in Adamo, ma di più infixe sut da lui contre di noi come fuoi rami , che procedemo da si fatto troncho percofio, & vitiato da questo archo nel quale Iddio , paranit à tutto il genere humaño vala mortis, & con raggione il Profeta chiama queste penalità, vafa mortis, perche fi come ne i vafi fi ferbano afcottamente i liquori, ò altro, così in effe penalità, come in

vafi fi ferba à noi ascostamente la cruda morte : Ma quelliche Danidde chiama vafi, il Profeta Ezecchiele li. chiama huomini, che portano in mano i vafi . Sex vi i veniebant de via porte superioris , que respicit ad Aquitenem : O pniuscuiusque pas interitus in manu eins: notate ogni parola, che ogn'vna ha il suo proprio pelo, notate il pumero di fei , notate viri , notate , che vengono de via porte superioris, notate che vengono da quella via, che respicit ad Aquilonem, & in fomma ciafcheduno di loro hanno il vafo di morte. nelle mani, Oh tremenda, & fpauentofa visione? li sei hubmini sono le set penalità. In fex tribulationibus libera- 104.6 bit teadice il patientiflimo Giobbe, Cr in septima non tanget te malum, cioè le bene queste penalità sono origine di morte, nondimeno se le sopportiamo patientemente , in feptima , ch'è la morte, non tanget te malum, ne male di colpa, ne male di pena, ne male d'-Inferno, ne male di Purgatorio; queste fei penalità le portanano quelli . che fono chiamati, Viri quantunque foffero Angeli in aspetto humano Fire duque d virente, che hanno di poter caffigare il corpo con effer conforme al voler diuino; Veninano dalla via della porta superiore, perche si come il caftigo d'ogni colpa procede dal fupremo Gandice, ch'e Iddio, così venendo di forca, è incuirabile per opra humana; Ventuano dalla parte, che guarda l'Aquilone, così da quel luogo è necessario, che ogni male di pena venga fopra di noi , finalmente haueuano i vafi di morte nelle mani . perche con queste penalità, che fono origine di morte sempre ci assigono, quindi è che prouandole con esperiéza Dauidde dicena : Non eft fantas in carne mea à facie tra tue , non eft pax offibus meis à facie peccatorum meorum . cioè, perche veggo l'ira tua quafi la. vedesse in faccia concitata da miei

peccati : Non eft fanitas in carne mea , & perche fon confueto al peccare in\_ modo tale, che ricommetto i peccati, & li riueggo per esperienza, come li vedeffi in faccia ; Non eft pax offibus meis, mi fi fono debilitate le forze dell' anima mia, mi siè turbata la pace dell'huomo interiore, & però Iniquitates meg supergreffe funt caput meum , O ficut onus graue , grauate funt fuper me : Sentite, iniquitatis meg, dunque non era vna (ola infirmità, ma molte . & quasi inumerabili , iniquitatis mes, duque non erano folamente pec. cati contro Iddio, ma iniquità contro il proffimo , supergresse sunt caput meum, & chi fa che hauendo passato il capo, non fiano falite fino al Cielo ? Ed.t.c. Iniquitates noftre multiplicate funt super caput nostrum si dice nel primo di Esdra . O delitta noftra crenerunt vique ad Calum . da qui viene , che ficut onus grane, grauate funt super me, questi fono i fascicoli deprimenti, che il gran Profeta Esaia all'ottano dice che li sciogliamo; questa è quella oppositione, 10be 7. della quale parlando Giobbe dicena, che lo faceua contrario à Dio, oh male, oh male, & perche è tanto confueto questo male ? perche non viè flato applicato mai rimedio, & così fi fono infestolite le piaghe, & putrue. runt , & corrupte funt cicatrices meg à facie insipientig meg : Putruerunt fi puol vedere cofa più horrida, che putrefattione ? Si puol sentire maggior fetore, che quello che procede da putrefattione? Si può trouar più abomineuole sporchezza, che putrefattione? & ecco gl'horrori, ecco i fetori, ecco le abominationi, che leel.c. rocedono da nostri peccati, computruerunt iumenta in stercore , traduce il Profeta Ioele, ci chiama giumenti fenza raggione, perche nel commettere, & trascurare i peccati, siamosicut equus , & mulus , quibus non est

mellettus, che noi medefimi ci fia-

mo computrefatti coo la putrefat. tione de nostri stessi escrementi, con i peccati da noi commessi i Et quid est iumentum in stercore suo computrescere dice il Padre San Gregorio , nificarnales bomines in fatore luxuria vitam finire? questa è quella tela che cingeua i lombi , di cui dice Geremia , che fe putrefece in tal modo, che non era atta d cofa alcuna ; Abijt ad Euphraten , terc. 15. & ecce computruerat lumbare , ita vt nulli plui apium effet . Eufrate è interpretato abondanza , lumbare fignifica continenza; fint lumbi veftri pre- Luc,c. 11 cinti, dice l'Euangelista San Luca, Et tune lumbos pracingimus, espone San Gregorio, cum carnisluxuriam per continentiam coarftamus; nell'abondanza. ne i troppo commodi del mondo . & fi perde la caltita, & fi putrrefatutto fe fleffo l'huomo, faturaut eos, & me- ter,c.c. chatifunt , dice Geremia , hor questa è la causa di tanta putresattione N. vi è di più che al troppo commodo, che da gran occasione di peccare, è aggionto anco il poco conoscimento di Dio, & di le stello, & questo è quello, che dice Dauide , à facie insipientia mea questo è segno di morte nell'infermo quando è più graue la sua infirmita, che tanto meno la conosce; Periculofissime agrotat , qui se agrotare ignorat, dice Ambrogio Santo, propterea populus meus captinus ductus eft , quia non babuit scientiam, foggionge Ifaia, ripiglia il Profeta Baruch : Que- Batuch. niam non babuerunt fapientiam, periernt ".s. propter fuam insipientiam, ò pure se non moiono, almeno restano putresatte. le ferite, ancorche ad altri paia che fa saldino le cicatrici. Delle ferite N. alle volte fi faldano esteriormente le cicatrici fenza che fiano faldate intrinficamente le piaghe, & all'hora fi putrefanno, fi corrompono, così corre delle ferite de nostri peccati fe non si sana la volontà, se bene par che si lafci il peccato, non dimeno con la. lun-

lung hezza del tempo, anco i penfieri causano putrefattione ; & questo & Mal, a.s. Quiescite agere pernerse, fi,ma, auferte malum coguationum veftrarum , cioè , seccate le paludi de vitij si machiudete i riuoli, che la principiano, & la fan'maggiore, così saldate intrinfecamente le piaghe della volontà, all'hora preservarete l'anima dalla putrefattione de peccati, & quando ben vi restassero le cicatrici, le potrete leuare con la penitenza : Ma fin hora. chi ha cercato rimedio à tanto male? chi ha proposto di far penitenza de fuoi peccati? chi dispone di medicar la volonta, pur troppo vicerata da cattiui penfieri ? Numquid refina non eft in Galaad , aut medicus non eft ibi ? non vi fono forfi rimedii efficaci nella Santa Chiefa nostra amorosa madre altri che in Galaad ? non si trouano forfi Medici valoroli in essa più che in qual fi voglia luogo dell'vniuerfo ? fi pure 30 Signori N. & questo e il sacro diginno, vdite adesso quello, che di elto ne dice il Padre San Giou: Grifoftomo : Si boc pharmaco fuiffet pfus Adam, no effet mortale genus bumanum. Ge all'hora non fareffimo fottopofti, alle penalità, alle guerre, alle putrefattioni , & alle morti , fi boc pharmaco del venerando digiuno fuffet plus Adam; Hor ditemi di gratia chi leua meglio i dolori del capo, la grauezza del ventre, l'indispositione dello stomaco, & la corruttione del corpo tutto le non il digiuno ? & questo quanto alla carne, ma quanto allo spirito, Dio buono, chi gli presta la gagliardia, chi gli rende le forze; chi gli fa vincer la pugna, chi gli fomministra la corona, se non il digiuno , & quanto all' huomo tutto chi lo preserua da i peccati, chi lo li-

bera dalla morte della colpa, & per

confequenza dalla morte della pena.

antidoto efficace, oh medicina falutare del corpo, & dell'anima: hai offeso Iddio è peccatore tante, & tante volte con diuerse specie, & generi de peccati, fi certo, diginna ? acciò quei ti siano perdonati, perche cosi digiunarono i figli d'Ilraele doppò che tante volto hebbero offeso quel Dio che gli haucua tanto benefitiati ; cosi digiunò Dauide doppò commesso l'adulterio con Bersabea, & l'homicidio in persona d'Vria; cost digiunorono Pietro, Paolo, la Maddalena, & tanti altri appresso di questi; Cosi digiunò Tobia, Gioseppe, & i Macabei, che più tofto eleffero altri patir cattiultà, altri carceri, & altri morte, che trafgredire le fante leggi, se desideri riceuer gratie da Dio digiuna, cosi digiuno Mosè nel Monte Sina, Helia nell' Horebbe, & Anna madre di quel gran Samuele, se su dunque brami che si fermino teco, & non ti abbandonino le gratie diuine che di già hai riceunte da Dio, digiuna; così digiunò Elisco doppò riceunto lo spirito doppio d'-Helia ; cosi digiuno Giouan Battista doppo effer flato fantificato nel ventre materno: Quindi è che Ambrogio Santo de Helia, O icianio, dimanda il digiuno, morte delle colpe, destrutrione de vitij, rimedio disalute, radice di gratia. Hor ditelo vei N. s'è vero , che il digiuno Vitia coprimit, che io dirò con San Bernardo, che il digiuno. Non folum delet pec- D Berni cata praterita que commistmus , fed feta etiam repellit futura , qua committere poteramus, & giudichi poi se facendo questo primo effetto, facci anco il fecondo.

Mentem eleuat , quella mente ch'è stata creata da Iddio, acció lo conoscesse, l'amasse, lo fruisse, lo posse desse, hora nó solo è lontana da Dio, ma quelch'è peggio rebeila, per el-& dall'Inferno, se non il digiuno? oh 1 fer contraria al fuo Creatore, questo

cl-

è l'esterminar delle faccie che fann o gl' hipocriti tanti odiofi à Christo, perche si come per la faccia, conofcemo, & fiamo conofciuti, cofi per la mente, & conoscemo Iddio, & fiamo conosciuti da Dio,ma hora quant'è peruertita, quanta è fuora de termini, che in cambio d'inalzarfi alla contemplatione del fuo Creatore, & Redentore, fta immerfa, & fepolta in queste cose terrene, & per venire hormai a gl'esfempij, ditemi di gratia, oue fon'hora gl'eccessi di mente de Profeti ? oue l'estafi de contemplatini ? oue il ratto di Paolo ? ou . . quella conversatione de Santi? che se bene stauano in terra, conucrsauano in Cielo? & conofcenano i fecreti, & preferutauano la Maesta, & appré deuano per qualche poco anco vinendo tra di noi, fin l'effenza dinina : Non si troua à tempi nostri vno che possa dire com'Isaia . Vidi Dominum sedentem super soliura excelsum, & elenatum, vno che possa dire come Daniele, che si chiama per eccellenza; Vir delideriorum, vno co na Gio ianni à cui fiano rinelati i fecreti del Cielo. currenelata funt fecreta ce'eftia . vno in fomma come Paolo, che dice alla fcoperta: Audiui arcana Dei , que non lices homini loqui. Ohime, & cento volte ohime : O's cur stum eft aurum, mutatus eft color optimus, quella manteehe in altri sempre era tutta intenta, alle reuelationi, alle contempla. tioni, & alle visioni diuine, hora è tutta intenta alle crapule, alle dishonefta, & all'auaritie: quella mente, che prima (degnando il picciol lum: della natura, fatta Aquila fi affifi. na al Sole da cui ricenena non pochi raggi di cognitioni fopranaturali hora a guifa di Nottola fi diletta, fi compiace, & fi nutrifice dell'ofcurità, & delle tenebre di quella bassa terra, al rimedio, al rimedio N. Dimista mens vivis dissipatur, nist per iciunium.

reperetur, dice San Gregorio ne suoi D.loan. Paftorali, Sicut corporalis cibus impin- homilis. guat corpus , ita iciunium eft alimentum pel. anime, dice San Giouan Chrisottomo, & perche vi pensate, che Christo dica, Tu autem eum ieiunas, page caput tuum, le non per faldare, & fanares con quest'ynguento pretioso del Santo digiuno tutte l'infirmità della nostra mente, & vuole più apertamente dire, se l'infirmità della tua mente è fuperbia, vage caput tuum con il digiuno, & dirai; Quit Superbis terra, er cinis , perche le tempre crapulatti. pur hai da ritornar in cenere; fe. l'infirmità della tua mente è libidine. roge caput tuum con il digiuno, & dirai. Si fecundum carnem vixero, mariar, perche i piaceri fenfueli mi conducono alla morte, all' Inferno; fee l'infirmità della tua mente è l'Auaritia, vnge caput tuum con il di giuno, &c. dirai . Quid prodest homini fa vniuer um. Mindum lucretur, anims. vero fue detrimentum patiatur? perche le ricchezze (ono foine pungentiffi me, che fempre trafigono l'anima noftrejle quando digiuni ti viene qualche prurito di vanagloria, page caput tuum.ricordati di Christo nostro capo, che esfendo figlio di Dio, fi chiamò verme, animale il più abietto della terra. Ego sum verms, O' non bomo, opprobrium bominum , & abiectio plebis ; Sel'infemità della tua menteè l'hipocrifia, vage capataunm, & ricordati, che fono sepoleri fetidi li tuoi amici, & che la gloria che tanto ambiscono nel Mondo gl' hipocriti, est ad inft er punti : Se voleffi diginnare per auanzare le tue foltanze, & laiciarle ad amici,& parenti, unge caput taum , & ricordati, che eruzo, O tmea dem dieur, che fures effodiant, O furantur, & all'hora con la mente eleuat a tutta verso il Cielo, quello, che leuarai al tuo ventre, lo darai per amor di Dio di poueri. Risposo. SE-

### SECONDA PARTE.

N On v'dist'io N. che per risana re, & conservare quest'huomo nostro interiore infermo pur rroppo di tanti viti, & peccati, non fi poteua trouare ne più efficace rimedio, ne più eccellente medicina del diginno? & perche n'hauemo di già quafi fatta la proua , spero , che in questo tempo opportuno di primauera vi risoluiate da buon senno di purgarui da tante infirmità fpirituali, che v'opprimono la mente, & l'intelletto: ma dall'altra parte (pero , che di già vi fiate rifoluti , & io predicarò tanto più volentieri, quanto più vedrò voi intenti al ben oprare, voi mi ascoltarete con maggior attentione, quanto più hauerete così il corpo voto de cibi fenfuali, com'il cor di vitii, & così vincerete le tentationi diaboliche, & vi fi concederanno le gratie diuine, & ricenerete i premij, & vi fi prepararanno fin le glorie, & tutto per il digiuno, oh effetti mirabili di questo pretiofo antidoto, quia vitia comprimit, mentem eleuat .

Virtutem largitur, & al fine largitur, O premia : Nolle facre fcritture, ò Padri (critturali , non folo fi nominano con questo nome di virtà, è le virtà. Teologiche, è le Morali, ma anco gl'Angioli, le gratie di far miracoli, i doni gratuiti, che per sua bonta, & non pernostri meriti si compiace Iddio donarci ; Quindi è che de gl'Angioli non folo; & San Matteo, & San Luca dicono; Et virtutes calorum mouebuntur, che molti l'intendono per gl'Angioli; ma anco San Paolo alla... fuelata numerando i Chori Angelici, chiama vn Choro, Virtu, & Santa Chiesa in quelle belle prefationi, che dice chiaramente, che tanto gl'Angioli, quanto gl'Arcangeli, Troni, Dominationi , Principati , Potesta ,

Cherubini, & Scrafini infieme con le virti cantano tre volte: Santius, San-Elus , Santtus , auanti l'Altiffimo ; les gratie di far miracoli in San Matteo al fettimo fi chiamano apertamente. Virtu. Domine in nomine tuo virtutes multas fecimus ; de gl'altri doni gratuiti dice Dauidde : Ibunt de virtute in pirtute Oc. fi che è veriffimo, che tanto gl'Angioli, quanto i doni gratuiti fi chiamano, Virtu, è non dimeno anco vero, che i doni dandofi ad conofcendum folamente, & le virtu ad operandum, fono differenti perche vno s'appartiene all'intelletto, & l'altro alla volontà, ma prendendo per hora, & doni, & virtu per vna cola istefla, ditemi di gratia chi meglio ci fa concedere le virtà , conferir li doni , donar le gratie, far miraceli, profetare , interpretare , hauer diuerfi linguaggi, di curare, & di fanare, & non folo di tutti gl'doni gratuiti , di tutte le gratie gratis date, che numera San Paolo, ma di cento, & mille cofe tali, in fino di effer chiamati Angioli, anco viuendo in terra, fe non il digiuno ?

Veniamo a gli essempij, Gionan-Battifta per qual virtù credete voi fofse chiamato sin'dalla bocca di Christo Angiolo, fe non per il digiuno ; Vinum , & ficceram non bibebas , & per sostentarsi, solo abondana di locuste, e mel filueftre la fua lauta menfa. quindi è che dopò , che Christo hebbe lodato alle Turbe il digiuno & l'austerità del suo Precursore, & del suo santificato Giouanni , diffe di effo. Ecce ego mitto Angelum meum , qui preparabit viam ante te : Di Chrifto itello , Angelo del gran confeglio , quando si racconta, che gl'Angioli accefferunt , & ministrabant et , fe non doppò il digiune ? Ma veniamo alli doni, & alle gratie di far miracoli, & chi fu concessa la gratia di far miracoli , fe non à digiunanti ? Fu mira-

colos

colo, che Mosè parlaffe à faccia, d faccia con Dio come fà l'vn amico con l'altro, & riceuesse la legge scritta dal medefimo Dio , & nell'illeffo tempo rettaffe viuo, mentre è scritto: Non videbit me homo , & vinet , & pure gli fù concesso, perche auanti . Ieiumanit quadraginta diebus , @ quadra. ginta nochibus, vt legem Domini mereretur accipere. Fù miracolo che Danie. le'. interpretaffe, & dichiaralle, & riuelasse, ma che non fosse diuorato da Leoni, & che i tre fanciulli dalle voraci fiamme d'vna fornace fette volte più del folite ardente non fosse. ro arfi , & inceneriti , fii perche ogni giorno con femplici ligumi, & acqua digiunauano, vi ricordate di quella richiesta che ferno i tre fanti giouenetti al Custode, quando così questi à quello dissero : Date nobis legumina ad rescendum , & acqua ad bibendum , & ecco, che questo fù quafi vn miracolo , mentre vultus eoru pulcriores, corpulentiores, & meliores, apparuerunt pra omnibus pueris, qui vefeebantur cibo Regio. Fu miracolo, che Niniue, conforme al Decreto dinino preluppolto il peccato, conforme alla comminatione di Giona non rimanesse destrutta la Città con tutti gl'habitatori di essa : ma si perche dal maggiore al minimo fi pentirono de loro falli, & digiunarono fino i giumé ti, Fù miracolo, che Bethulia, non fosse, presa, & saccheggiata, & rouinata da quel orgogliolo effercito del Prencipe Holoferne fi , ma fu maggior miracolo, che Giuditta donna vedoua con la fua ferua fola. mente accompagnata, paffasse per mezzo al campo, & entraffe nel padiglione del Capitano, & con animo virile, acciò altri non fossero partecipi della fua gloria, & cauaffe fuori la ferua, & prendesse il coltelle, che al capo del letto di quello pendeua, & lo sfoderaffe, & intrepida tagliaffe dal superbo butto, l'altiero teschio,

ma chi fù N. che concesse tanto ardire ad vna donna, fe non il digiuno? oh prerogatiua marauigliofa fopra tutte l'altre marauigliofe prerogatiue : Ieiunabat omnibus diebus vita lue prater fabbata , & neomenias , & festa domus Ifrael: V dite voi che vi pare cosa dura il digiunare, ò che digiunando vn giorno, vi par d'hauer fatto miracoli, vna donna hebrea, fenza precetto alcuno , ieiunabat omnibus diebus vita fua, & vn huomo Christiano, ligato da precetti di Santa Chiefa, non può digiunare yna quarefima; Ma che vado cercando le maraniglie del digiuno per l'Istorie antiche, sentite hora queste della legge noua, &c vi basti per sempre : Chi dira , che. non fosse miracolo, chegl'huomini, & daffero, & riceuessero lo Spirito Santo per l'impositione delle mani . Apostoliche, Ieiunantes, & orantes. imponentesque cis manus accipiebant Spiritum Sanctum, hor fe per il digiuno si concede la gratia anco di far miracoli, direte ch'egli non largiatur virtutem? Io per me dirò con San Giro. nimo ad Demitriadem , che il digiuno , non folo è virti , ma ceterarum virtutum fundamentum . & fondamento tale, che dubito mancarebbono tutte l'altre virtù senza egli , dal quale hanno origine, fortezza, stabilimento, e fermezza, la prudenza, la giuftitia. & la perseueranza : però San-Gregorio nel secondo de suoi morali dice , che , ifdem alimentis nutrita virtutes vinunt ; & San Leon Papa foggionge anch'egli così dicendo : Semper virtuti cibus , ieiunium fuit , & Ori- fipa fei gene chiama la fobrietà nell'homilia designi ottantafette , madre di tutte le virti ; menfe . lascio da parte quel tanto, che in diuerfi luoghi, & nell'homilia prima topra la Genefi, & ne i fermoni de ieiunio, & altroue dice San Giouan. Grisostomo, che hora lo chiama madre ditutti i beni, maestro di tutte le virtu & causa di tutti i premij , & chi

dire . che se conserisce le virtil non conferifca i premij il fine della fatiche sono i premij, i fini delle virtù, fono le corone; dunque se col digiuno, & con l'altre virtù, che acquistiamo digiunando, ci affatichiamo, riceueremo i premij, fi fi, largitur virtutem , ma largitur & premia . Ma ditemi quai premii, quali corone fi danno à gl'huomini, che non gl'fi diano permezzo del digiuno? & con ragione dunque nell'homilia di hoggi dice San Gregorio, che doppò, che à parad fi gaudijs per cibum cecidimus, è conuenientiffimo, per non di re necessarissimo, che ad bac per abflinentiam resurgamus; Anzi che secondo dice S. Ambrogio nel fermone della quarefima, il digiuno stesso è premio, & però foggioge questo Santo Dottore; omm tempore iciunare premium est, è niezzo efficacissimo per il quale vedemo Iddio,e fenza del quale; Nemo videbis Deum , dice il Padre S. Girolamo ad Demetriadem : & San. Bernardo esponendo quella sentenza, Oratio iufti penetrat Calos , così dice , funt adiunanda iesunio, v: facile Calos penetrant ala due , orationis, & iuftisie . & qual forza non ha l'oratione del giusto assidua, che se bene no sempre impetra, sempre però merita, & pur queste ali dell'orationi, & della giustitia no si possono solleuare al cielo, ne potiono entrare alla prefenza di Dio, se non l'aiuta, se non gl'apre le porte, fe non gli da adito parente il facro digiuno i però l'ifteffo Santo foggionge , Si feffierus es ad menfam Patris cum Chrifto , ieiunes cum Chrifto , oh Santo digiuno, oh benedetto di giuno, che non folo all'anima, ma al corpo ancora, Et color faciei ieiunu tepore beatior facit , & ferenier , dice San , Gio: Chrisoftomo, & il Padre San. "Girolamo . Temperatus cibus , carpi , & anime villis eft , carni , perche con il digiuno fara fana, anima, che col mezzo del digiuno, farà fanta,

carni,che co il digiuno fara più atta a feruire, anima, che fara più atta deo. templare, carni, che per mezzo del digiuno fara ornata, & anima, che fara gratificata . carni . che con quello agiuto farà glorificata, & anima, che fara deificata, con questo digiuno ingredientur , & egredientur , tutti , & Pajena innenient , per mezzo di questo digiuno, intus, & extra, riceueranno la beatitudine, intus, nell'anima, & extra, nel corpo, felice. egresso, ma più felice ingresso, felici quelli, che escono da i confini della carne con il digiuno, ma più felici quelli, ch'entrano à godere vna eterna requie per mezzo del diginno :hor chi fara quello che non vogli digiunare, fentendo che il digiuno : Vitia comprimit, mentem cleuat, virtutem largitur, & premia. Forfi il giouine, anzi da putto fi deue affuefare à prender spesso questa medicina per crefcere, & confernarfi fano, & viuere eternamente, perche fi come incrementum dat Deus , così , dat fanitatem , dat quoque vitam. Forfi il vecchio? Anzi col moderato digiuno, scacciara tanto più presto non solo la sentina della pituità, propria de vecchi, ma di più feccherra la fentina de fuoi vitij , & viuera vita fenile , vita immaculata. Forfi i deboli ? Anzi, che fi come apparisce languido il lume nella lampade, ò per la foprabondanza, ò per l'imperfettione dell'olio, così la debolezza nell' huomo viene spesso per la foprabondanza d'humor putrido, & corrotto, quale col digiuno fi confuma; tutti dunque fon obligati à digiunare ? tutti pur che possano, & l'impotenza sia giudicata da chi deue, få, & ha timor di Dio, & gl'impotenti deuono compensare il digiuno con altre opere buone, & digiunare da vitij,no dico però che il digiunante s' affliga tanto, che non poffa far gl'altri efercitii, & al corpo, & alla falute. ma fit rationabile objequium veftrum .

thiye. bom. to ga ściu. & fe il diginno quantunque moderato gioneuclo vi par duro , ricordateut che il Pellicano sobrana se fiello per dar la vita digili. & voi altru, il doue teaffligerui per far viue le vostre buone operationi , ricordateut che quando vo flatuto è pieno deutro di terra, quantunque perfettiffime fiano le corde, & eccellentiffimo i sonale corde, & eccellentiffimo i sonale.

mai il fromento rendera la fua dolce melodia. Et bomo nifi vacuns fit per abfilmentiam non redder dinna laudis melodia, dice Bonaucentura al capo 13 della Dieta fuluri. Hor fiu melodia fib a Dio N. miei cantiamo quel bel cantico. Etce in ielunio profermius preces, che faremo dal Signore effauditi. Amen.

## PROEMIO SECONDO Per la Feria Quinta delle Ceneri.

Ffettuosa Oratione valorolo guerriero, disperato infermo, magnisfea liberalità, prosondissima humiltà,
sfrenata luce, validissimo argomento, meraniglia non più intesa, altifima sede, & instantanea salute, ci
rappresenta. &c.

Saluce al pouero feruo, fede all' amante Padrone, marauiglia all'ilfefo Iddio, argomento a perfuadere,, luce à mente humiliata, humiltà à pentito cuore, i liberalità al petto di Chrifto, infermo ad incurabile infermità, guerriero à valorofe imprefe,

& Oratione à benigno Signore,

Oratione, che chiede, & impetra; guerriero, che anela, & bramai; intermo, che langue, & muore; ilberalità; che impromette, & affida\_; humiltd, che fi sbaffa, & profonda; luce, che accende, & Illumina; ar. gomento, che fitringe, & prouoca; marauiglia, che afforbife, e rapifice; fede, che crea, & confefla; & falute, che riflora, & rifana.

Salute, che si ottiene per mezzo della sede: sede, che porge maraui-glia all'onnipotente: marauiglia, che si argomentare argomento che sparge luce: luce, che porta seo il humiltà, che consida nella liberalirà; liberalirà, che guaricie l'infermo: infermo, che col Padrone-

dimanda: & dimanda che si sa per mezzo della fanta oratione.

Oratione, che adita l'affetto, Cumintroiffet lefus Capharnaum, acceffit ad eum Cumurio : Guerriero, che gionge, & corre. Roganseum. Infermo, ch'è immobile al moto. lacet in domo paralyticus, & male torquetur. Liberalita, che non ha meta. Ego veniam, & curabo cum . Humilta , che fi rende incapace. Domine non fum dignus, pt intres sub tellum meum . Luce , che l'increata luce apprende. Sed tantum dic verbo, & sanabitur puer meus. Argomento, che allo stretto riduce va Dio . Nam, & ego homo sum sub poteftate conflitutus , babens fub me milia tes : & dico buic , vade , & vadit , & alio , veni , & venit , & ferno meo fac boc, of facit. Maraniglia, che inalza la virtà . Miratus eft Iefus , & fequentibus fe dixit . Fede, che merita . effer lodata. Non inueni tantam fidemin Ifrael . Et falute , che l' Alma per l'efficacia della feruente, & continua oratione intieramente rifana. Dixie lefus Centuroni . Vade , & ficut credidift , fiat tibi . Et fanatus eft puer in illa bora. Questa è tutta l'Istoria dell'. hodiero Euangelo N.

Ma voi ò inclito Saluatore, che fiete della falute, il fonte, della fede, il Maestro, della maraniglia l'oggetto, dell'argomento la verita, della.

luce, il raggio, dell'humiltà, la radice, della liberalità l'abbondanza, dell'infermo, la speranza, della domanda, l'affetto, del guerriero, lo scudo, & dell'oratione l'essembio.

Mentre stamane io spiego a miei diletti dell' oratione l'efficacia, lasciando da parte del guerriero la vittoria, della domanda la risposta, dell'infermo la languidezza, della liberalita, la prontezza, dell'humiltà, la nientezza, della luce la chiarezza, dell'argomento, la fodezza, della. marauiglia, la cagione, della fede il merito. & della falute l'auide brame.

Fate che io fia follecito della falute. de tuoi denoti ascoltanti, & procuri quella con intiera fede, ne mai mi arresti per marauiglia, ne tampoco mi fgomenti delli anuerfarii nemici . ma illuminato sempre dalla vostra sourana luce, & ben fondato nell'humiltà, conosca la magnificenza della vostra infinita liberalità, & dell'infermo il morbo, domandi come inuitto guerriero la sospirata salute per tutto il Mondo, & ecco che con deuotione tanto chiedo, & con pietà da voi altretanto aspetto. Incominciamo.

# PREDICA PER IL GIOVEDI

### Delle Ceneri.

Cum introiffet Iefus Capharnaum , accessit ad eum Centurio rogans eum dicens, Domine puer mens lacet in domo parailticus, & male torquetur, ego veniam, & curabo eum. Matth. Cap. 8.

mi nobili, & doi generofi cuori, che non folo in tutti gli euangeli quadragefimali , ma in quelli di tutto l'anno non fi troua il fimile, non. che il maggiore, oh gratiofi contrafti , oh guerre amorofe , oue non fi combatte con armi, ma con virtudi, oue quello è vittoriolo, che più cede, che più concede, che affatto si rimet-Pal 4, te, & firende : Abiffus , abiffum inuoasat in poce cataractarum tuarum , diffe Dauidde; & qual luogo delle facre Scritture ci può meglio scoprire questo gratioso contrasto, che del sopra mentionato Profeta ? Vero è che San Girolamo fopra il terzo d'Abacuh dice, the per il primo abiffo s'intende la legge Enangelica, che chiama. la legge vecchia in testimonio della fua verità, & chiarezza: Ma Beda fopra il quinto della facra Gene fi, dice che per il primo abisso s'intende la

Anno così gratiolo costrato N. 4 nell'Euangelo d'hoggi doi anilegge vecchia, che innocat abiffum, cioè, la legge nuoua, petens per eam aperiri misteria qua latebunt in ipfa » perche si come la legge vecchia, nella legge nuoua fi è adempito, così per la legge nuona, s'è dichiarata: Il Padre S. Agostino sopra questo luogo di questo salmo dice, che l'abisso, che inuoca l'abiflo è l'huomo, che chiama l'altr'huomo alla nostrafanta fede, perche gl'huomini fi efortano l' vn l'altro alla fede : Ma l'istesso Dottore nel sermone trentaquattro, de verbis Domini, dice che l'abisto, che chiama l'abisto, è l'vna colpa che chiama l'altra colpa, l'vn peccato, che fa strada all'altro peccato, & poi la colpa inuoca la pena, & vna pena l'altra pena: di modo che di colpe , & di pene si fa vna in ancilata catena, che ci auince, & liga in fempiterno: Ambrogio-fopra l'istesso salmo, loggioge che l'abifio inuocante, è Dio Padre, che dice al figlio: Hic eff

flins

filius meus dilettus, o vero, è il figlio, .. che Inuocat Patrem eum pradicando , manifestando; Ma Ruperto Abbate fopra il terzo di Amos Profeta, dice, che l'abiflo, che inuoca l'abiflo, fono i Christiani, che inuocano Iddio, & questo è vero, che non solo gli ragioneuoli, ma anche gl'irragioneuoli in egni lor bifogno inuocano Iddio: Qui dat iumentis escam ipsorum, & pullis cornorum innocantibus eum, dific Dauidde : & con ragione l'inuocano, perche l'abiffo delle miferie delle creature, non poteua effere alsorto le non dall'abisso delle misericordie del Creatore, la creatura, e Dio questi fono gl'abiffi, che fi chiamano: I'vn 1'altro. Iddio chiama la creatura al fuo dinin feruigio. & la creatura chiama Iddio in fuo aiuto: Ecco stamane nel correte Vangelo Christo,& il Ceturione. Christo inspira al Centurione, & il Centurione prega, & inuoca Chri-Ro, hor quelto è quel gratiofo contraflo que a fleccato escono magnanimita, & humilta, magnanimità da parte di Christo, che viene, che promet. te . & che loda , che viene, cum intraffet Capharnaum , che promette , ego veniam , & curabo eum : & che loda, non inueni tantam fidem in Ifrael : Humilta da parte del Centurione , che prega, che si reputa indegno, & che confessa Christo potente : che prega; Domine puer meus iacet in domo parali. ticus , & male torquetur , fi reputa indegno quando dice ; Domine non fum dignus , vt intres fub tellum meum ; &c che finalmete confessa Christo omnipotente , fed tantum dic verbo er fanabitur puer meus, & ecco la raggione, nam , & ego homo fum fub poteftate confirmins , & dico buic vade , & vadit , & als veni , & venit & ferno meo fac hac, o facit: Tre da vna parte, & tre dall'altra, ma (econdo l'ordine confueto cominciamo da capo, che vedremo quanto quelli doi nobiliffimi animi , gratiofamente contrastano.

Cum introillet lefus Capharnaum: acceffit ad eum Centurio rogans cum , & dicens ; Ecco l'abiflo della milericordia divina che invoca l'abiffo delle miserie humane : & per dire il vero N. mai il Centurione accessifet , Si Pal, 18, Christus non introisset, ma entra Christo & preuiene , & all'hora , accessit Centurio : questo volle dire il nostro Danidde ; Exurge in occurfum meum , fa muone l'huomo, & fi muone Iddio. fi muoue l'huomo per arriuare à Dio, ma fi muone Iddio per entrare, & ftar con l'huomo ; & ad eum veniemus , & manfionem apud eum faciemus : ma non fi puè muouere l'huomo per venire à Dio, se prima Iddio non si muoue per venir all'huomo: Exurge, comincia tu prima ò Signore à darmi la gratia, acciò che io doppò possa inuiarmi à darti il confenso, perche, milericordia eins preueniet me: & quefto ordine, ò Padri Scritturali, è neceffariiffimo , cioè , che prima Iddio fi muoua con la fua dinina gratia, che l'huomo fi muoua con il confenfo, ma anco è giustiffimo quest'altro, che fe brami, che Iddio, occurat tibi ò bomo , & tu occurrere illi , conforme à quello, che dice San Giacomo Apoftolo : Appropinquate Deo , & appro. Iscie, & pinquabit vobis : Quest'ordine scoperfe San Gionanni nella fua Apocaliffe, quando in persona di Dio dise. Stò ad oftium, & pulfo : fi quis andierit 49 vocem meam, & aperuerit mibi ianuam, intrabo ad illum, & cenabo cum illo, & ipie meeum : Ego , ecco la dignità del vocante , anzi ecco l'amore , che non patifce, che ci mandi altri, ma vien' egli stefso : & però in Ifaia dice duca volte , Ecce ego , Ecce ego ad gentes Ita. c.ed que non inuocabat nomen meum : lo dunque fto ad oftium, & pulfo, io fono il primo à chiamare, maperche l'hnomo è libero, dico , fi quis aperuerit . & mi dara il confenfo.

eum, di questo consenso diste la sposa. Peffulum ofti) mei aperui diletto meo: la porta per la quale entra Iddio in noi , è la volonta nostra, stà serrata questa porta al ben fare, ma fe al picchiar di Dio, l'huomo leua ogni impedimento, Iddioentra nell'huomo, & fi ferma con l'heomo: ma se prima Iddio non batteffe, mai si mouerebbe l'huomo ad aprirli: Ecco come l'abiflo delle misericordie diuine, precede l'abifio delle miferie humane: Ecco l'entrar di Christo, & l'accostarsi del Centurione ; Cum introiffet lefus Caphamaum , acceffit ad eum Centurio , nelle quali parole trouo anco di lodar la sollecitudine del Centurione, & riprendere la negligenza de Christiami , cum introiffet , acceffit , non tardo , non aspettò, che andasse altroue, ma a guifad'amante , cum introiffet , accessit, & accessit rogans , queito è modo più conueneuole a noi, & a Dio: a noi , che doue no pregarlo, & a Dio, che dene effere da tutti pregato : questo istesso modo vio Daniele pregando per la Città di Gerulalemme guando così diffe : Et polu faciem meam ad Dominum Deum meum rogare, O deprecari in iciunis , facco , & cine re , la preghiera che si fà à Dio deu'effere con attentione, con feruore, con perseueranza, con mortificatiomer & con humilta . & queste cinque conditioni fono nell'oratione, & nella prighiera di Daniele: Pofui factem meam, ecco l'attentione, tanto del corpo, quanto della mente, quindi è che non dice, ho alzato gi'occhi al Cielo, ma dice pofui, che dimostra. fermezza, & constanza, & poi foggionge , faciem meam , tanto l'interiore, quanto l'elteriore; Md à chi ha fermata la fua faccia Daniele ? ad Dominum Deum meum, non à gl'huomini del Mondo, che non lo poteuano aiutare, ma al fuo Dio, che l'amana, & l'aiutaua, perche hauena lafciato fcritto di fe : Adintor in oppor-

tunitatibus, in tribulatione, però, fpei rent in te, qui nouerunt nomen tuum. quoniam non dereliquifti quarentes te Domine : Quindi è, che questo Signore del Centurione così amoroso, & pictolo haucua stabilito rogare, & de. precari, rogare, ecco il feruo, dices Nicolò della rifonante Lira, O deprecari, ecco la perseueranza: ma rogare charitatis prinilegio, dice l'Interlineare, ch'è quando si prega prima per altri , che per le Rello , quia charitas non quarit qua fua funt , jed qua funt lefu chrifti,che questo a punto fece il Centurione, rogans, prima per il feruo, che per se medesimo : al fine Daniele chiude la fua oratione con la mortificatione, & con l'humiltà, con la mortificatione, quando dice, in ieiunis, facco , & cinere , acciò insieme si faceffe facrificio à Dio, per fpiritus orationem , & per carnis mortificationem , dice l'istesso Nicolo de Lira: Ond'è che Tobia à nostro documento cosi loggionge. Bona est oratio cum tein- Tobas nio, & con l'humilta,quando dice, & cinere, ricordandosi della propria fragilità, ch'è d'effer cenere: Hor ecco la prighiera di Daniele ben conditionata ; Ma sentite adesso quella del Centurione ch' affatto gli si assomiglia . Daniele dice, posui faciem meam, & il Centurione , accessit, per non più separarli da Christo : Daniele dice. ad Dominum Deum meum, & il Centurione ad cum , ch'è Dio suo ; Daniele, dice rogare, & il Centurione rogans; Daniele , dice deprecari, , & il Centurione , dicens : Daniele, in iciumijs, facco, & cinere, cioè con mortificatione, & humiltà, & il Centurione mortilicato,& humiliato dice, Domine, &c che non l'haurebbe detto fe non fosse stato mortificato, & humiliato, perche non è natura disoldari dar quel titolo ad altri, che più ambifeono loro, & perche fi motfe a pregare, charitatis prinilegio, però prega per il feruo , prima che per fe: & dice.

Puer meus iacet in domo paralicicus, e male torquetur. Puer meus, oh che carità, oh che affetto, ecco perche il Centurione ha tante virtù, perche poffiede la carità, ch'è regina di tutte le virtu: Vocanit ancillas suas ad arcem, dice il Saujo; perche la carità è quella, che chiamaindrizza, e incamina tutte l'altre virtù all'eterna beatitudine, ch'è Torre munita, & forte, & commanda loro, come la Padrona alle ferue : & l'iftesso Sauio nella Can-Can, , tica in persona della carità, così soggionge, & dice à ciascheduno : Trabe me post te, che poi tutte, curremus in odorem vnguentorum tuerum ; Hor da. questa fanta virtu della carità comincia il Centurione, quando dice puer meus, perche la carità fi deue mostrare, & nell'affetto, & nell'effetto, hor fi poteua dimostrare maggior affetto di questo dall' Euangelico Centurione , quanto dire puer meus? Ma que-Ro mio feruo, ò mio Signore, & Dio, facet in domo mea paraliticus: & ecco l'affetto della carità tenerlo in propria lua caía, & gouernarlo, non come quelli, che priui d'ogni humani. tà, non che carità, ò li cauano fuor di cafa, ò li fanno morire di necellità; hor ecco la preghiera del Centurione piena di virtà di carità d'hospitalità , & di pietà : di carità quando dice puer meus: d'hospitalità,quando dice , iacet in domo , & di pietà, quando dice , paraliticus, & male torquetur. Anzi in questa preghiera si esplica. Ja maggior parte delle conditioni del peccatore: Puer, ecco la prima, che il peccatore è detto ferno, quia qui facit peccation, feruns eft peccate: lacet ecco la feconda, che fi compiace tanto nel peccato, che mai filena da quello, onde diffe il Saujos facebant mali ante benos ; Paraliticus , ecco la terza, diffoluto nel peccare, che però fi può dire à tatti quello di Gere-His a mia, Viquequo delicus diffolneris filia . raga ? & male serquetur secco la quarta, che per il peccato, ciascuno è cormentato in terra, & nell' Inferno, si suo c.
che, potentes autem, nelle colpe, potenter
tormenta patientar, si cie la Sapienza,
ma delli giutti, dice l'infelia Sapienza
nel terzo, che non tanget illos tormentam mortis, pecche, non tanget illos tormentam mortis, pecche, non tanget illos
tormentam malitia, hot ecco il contemuto della preghiera del Centurione:
Ecco l'abillo delle miferie, seruirà
nel peccare, compiacenza nel peccare, dissolution nel peccare, & tormento per il peccato: & ecco l'abilio
delle misericordie.

Ego veniam, & curabo eum, oh promessa vícita da vn cuor magnanimo non dice, ci mandarò, ci peníarò, & fimili, ma dice rifolutamente, affolutamente,& prontamente:Ego veniam, perche, Ego feci , ego feram, però, ege veniam, curabo eum, & chi fenza nota. à di temerità, à di menzogna poteua dire affolutamente queste parole, & far quella promeffa, fe non quello, che può anco dire: Ego occidam, 67 ego pinere faciam , O ego fanabo , O non eft qui de manu mea poffit ernere? Quero diciamo come dice il dotto Tertulliano fopra quelle parole di S. Luca al primo : Benedicta eu in mulieribus , @ henedictus fructus ventris tui ; cioè quia benedictus fructus ventristui , & però benedittatum mulieribus,cofi diciamo in questa promessa: Quia curabo enma ideo ego veniamiche coli l'esponiamo & rispondiamo à quelli, che potessero penfar menzogna nella promelsa di Christo nostro Saluatore, che promile andarci,& fanarlo, & poile fand fenza andarci : Ma chi non sa che fi verifica la promeísa d'andarci con la fanità, che gli diede? però quell'ifteffo che gli promife, gli l'oiseruò, fe no con la prefenza corporale, almeno co l'effetto che vici dalla prefenza della fta Dininità, & per dir'il vero, queffe due cole lempre vanno infieme la venuta di Christo, & la fua gratia diujna, & però nella promelsa accoppia.

24 infieme ; Ego veniam , & curabo eum , perche con la venuta di Christo nell'anima nostra, discaccia il peccato, ch' è infirmità pestifera, & mortale, & dona la gratia , ch'è fanità compita: Dunque è vero tanto quelche promette al Centurione, quanto quello che promette all' anima ch'è inferma nel peccato mortale,& dice; Miserere mei Domine, quoniam infirmus fum, fana me Domine , quoniam conturbata funt offa mea, & antma mea turbataeft valde, fed tu Domine vfqueque? ch' è come dicesse; il Centurione ; ò mio Signore, ti chiese misericordia per il feruo, & difse puer meus, & io ti chiedo misericordia per me stesso, miserere mei Domine ; il Centurione dilse, che il suo seruo giacena in letto, iacet in damo; & io ti dico, infirmus fum ? il Centurione dise, che il suo seruo era paralitico, paraliticus, & io ti dico, che non folo si sono dissoluti i membri, ma conturbata funt offa mea : il Centurione conchiule del fuo feruo. & difse, che male torquetur, & io concludo di me ftefso, & dico, Anima mea turbata eft valde: Dunque con ragione io posso dire , fed tu Domine » (quequo ? infino à quando differirai di fanarmi? forfi no puoi?forfi non fai?Si Dominus es, come non puoi?fi Deus es?come non fai? Duque je puoi,& fai, connertere Dom me, O eripe ammam meam, & dic. Ego vemiam, C curabo te, deh fallo per pietà: Saluum me fac propter mifericordiam tuam: hora effendo tu vu abifio di miferie ò peccatore, prega cofi ancor tu, come prega il Centurione, à cui corisonde l'abisso delle misericordie con si larga promeffa della quale conoscendosi indegno, ricusa, & dice.

Domine non fum dignus, pt intres fub sellum meum , oh indignita oh incapacità caggionate all' huomo per il peccato, & certo, voi lo sapete N. che nel stato dell'innocenza, non gli mancauano all'huomo dignità, & grandez |

Iddio, ma peccato che hebbe, firefe indegno, & incapace d'ogni bene: che però diffe Danid : Homo cum in bonore effet non intelle xit, coparatus eft iumentis insipientibus , & similis factus eft illis : Homo cum in bonore effet : Tre honori , tre dignità particolari fra tutte l'altre, hebbe l'huomo nel Paradiso Terrestre, il primo honore fu l'esser creato à sembianza di Dio, intellettuale. & raggioneuole : Faciamus bominem ad imaginem, & fimilitudinem noftram; il secondo honore fù constituirlo padrone di tutti gl'animali irragionenoli : Dominamini piscibus maris , volatilibus cali , beflijs vninerfeque terra: il terz o honote , fu farlo capace di gratia, & di gloria, che però lo fece con il volto elcuato al Cielo: Ma pecca l'a huomo, & fi perde tutti questi honori, & queste dignità, perdè il primo honore, ch'era l'effere intellettuale & raggioneuole, perche, non intellexit : & quel ch'e peggio , noluit intelligere , vt bene ageret : perde il fecondo honore , ch'era il dominamini de gl'a irraggioneuoli , perche , comparatus eft iumentis insipientibus , ch'è peggio che nascerci, dice San Giouan Grisoftomo; Qui naturaliter non habere , tolerabile eft , perum ratione decoratum . irrationabili natura comparari , voluntatis eft in meri : perche d i bruti l'effer irragioneuole, gl'è naturale, che non è lodeuole, ne bialmenole; Ma all'a huomo l'effer irragioneuole, è diffetto di volontà, & non di natura, però è cosa molto vituperosa più il dire comparatus eft iumentis insipientibus che il dire , natum est iumentum insipiens : Il terzo honore , ch'era la capacità della gratia, & della gloria, anco la perfe come perfe gl'altri , & però conclude il Profeta, @ fimilis fa-Auseft illis: & notate, che dice, factus & non dice , natus : Onde San Bernardo piglia occasione d'esclamare, & dire ; Hen quomodo de grege , fatta eft se per le quali era capace à riceuere | gregia creatura , & di degna fu fatta

indegna, è puoca indignità questa? che di Padrone, & Signore di tutti gl'animali irragioneuoli, farsi vno di loro? è peggio che non farebbe, fe di pastore, si facesse pecora; oh come tutti fe hauessero potuto parlare hauerebbono detto : Ecce Adam quafi vnus ex nobis factus eft , & l'ifteffo direbbono à te mentre tu pecchi, & ti affomigli à loro: hor per questa cagione dice hoggi il Centurione : Domine non fum dignus , pt intres fub tectum meum, ma confessarsi indegno, è mezzo d'impetrar la gratia, tanto più che confessa, che gli la può fare securamente, ogni volta che vuole.

Sed tantum dic verbo, & sanabitur puer meus: oh potentiffimo verbo, oh efficacissimo verbo, die tantum verbo, ecco la potentia, & sanabitur puer meus, & ecco l'efficacia: quelta potenza del verbo la mostrò Danidde Mal. 12, nel falmo , quando diffe , verbo Domini Cali firmati funt , & fpiritu oris eius , omnis virtus eorum : & l'efficacia la dimostrò l'istesso Profeta, quando sog-Place gionie: Mifit verbum fuum , O' fananit eos , & eripuit eos de interitionibus eorum: & quanto alla potenza, verbo Domini &c. verbo , ch'è il figlio: ò vero verbo, che s'intende il verbo effentiale, & non personale : ò pure, verbo, ch'è sostantia, & non prolatione , ch'è accidente: & però dice , Domine , che conviene à tutte tre le Persone diulne : ouero dice Domine , per far la differenza, & darci ad inrendere , che , non est verbum hominis : con questo verbo così potente, Cali firmati funt : facti , firmati, & confirmagi , fatti , & stabiliti questi Cieli che noi vedemo, & omnis ornatus corum. come legge San Girolamo; & confirmati li Cieli metaforici, che sono gl'-Angioli, & li Santi, & perche, opera Trinitatis ad extra funt indivifa , fiegue il Profeta , & Spiritu oris eius , omnis pirtus corum : fpiritu oris eius , che non è fiato , non è aria attratta , ma è l'-

istesso Spirito Santo, che procede così dal figlio, come dal Padre, & da questi tre , come da va principio , vengono la terra, & li Cieli, & omnis virtus corum , & notate che dice , omnis virtus corum, & non dice, aliqua virtus , ouero , pars virtutis corum , ma ciò che hanno, ciò che pollono, tutto l'hanno riceuuto da queste santissime tre diuine Persone: per il verbo, quia omnia per iplum facta fune , & fine iplo fallum eft nibil anod fallum eft: per queto dice stamane il Centurione, dic tantum verbo, non dice, verbum, fed verbo , ter quem fatta Oditta funt omnia: Ma dicendo, & sanabitur puer meus, confessa l'efficacia di questo verbo, ch'è quella istessa che confesso Dauidde quando disse: Misit verbum fuum , & fananit eos , & eripuit eos de interitionibus corum : Misit , sanauit , & eripuit : perche se non lo mandaua. , non haurebbe fanati el'infermi: se non fi fuffero fanati, non fi farebbono dalla morte liberati, anzi da più morti, de interitionibus corum, hor ecco, che volse consessare il Centurione in queste parole, dic tantum verbo, & fanabitur puer meus, la potentia, & l'efficacia di questa potentia : Ma ecco la raggione ch'è assai chiara, ò Padri Scritturali della potentia che confessa.

Nam, & ego homo fum, sub potestate constitutus, habens sub me milites, O. dico buic vade , & vadit , & ali veni , & venit . O feruo meo fac boc , O facità oh chepotentissima raggione N.per prouare la potentia di Christo, &c certo con nelsun'principio si può conoscere la grandezza di Dio, se non con il principio della nostra bassezza: Nam, O ego bomo sum, & tu sei Dio altiffimo , grandiffimo , & potentilfimo : Io fub poteftate constitutus, & tu non lei fotto niuna potestà, ma tutto le cose create visibili, & inuisibili sono fotto la tua potentia: Quia potestas Dei eft , & tibi Domine misericordia , dice Dauidde: perche la potestà d Do- Post sa

mino Deo eft : babens fub me , milites , ma huomini, & pochi, & tu hai fotto ia rua giuriiditione, non folo tutti gl'hnomini del mondo, ma infino gl'Angioli del Cielo, che, non eft numerus militum tuorum : & dico huic vade, & vadit, & tu dici a gl'Angioli, che vadino, & vanno, che per questi fono detti Angioli, che, dicuntur miffi: Et ali veni. o venit. & tu dici d gl'huomini che venghino quando gl'chiami , venite ad me omnes, & eglino vengono fenza punto ritardare : Finalmé te al mio feruo io dico, fac bec, & facit, & tu à tutte le creature comandi, & eglino t'obedifcono : anzi indifferenremente, tanto commandi all'infermità, quanto alla fanità, tanto alla prinatione, quanto all'habito, perche Vocasea que non funt , tanquamea que (unt : però, fi vis, potes dunque, dic santum verbo, & fanabitur puer meus; oh ragione efficaciffima de minori ad maius; anzi de minimo ad maximum: & che altra cofa vogliono esplicare quefle parole, nam, O ego homo (um fub poteftate confliturus , le non dimostrarci l'effere, & la nostra humana conditione esser minima? & qual cosa più minima, che l'efser huomo? che però altri dicono , chet'huomo è di bassa. conditione, & altro non è che foglia sbattuta dal vento; Contra folium quod vento rapitur oftendis potentiam tuam , & Ripulam ficcam perfequeris ? Altri ch'è vapore; Vapor ad modicum parens: Altri che fia vanita: Homo vanitati fimilis factus eft: Altri dicono, che fia vn niente : Tanquam nibil factus fum ante te, hor che cola fi puol dire più minima di niente ? & niente fei ò huomo : Aggiongi a questo , che fet , fub poteffate conflitutus, primo forto la potefla dinina, & poi fotto la poteffa humana : Anzi quel ch'è peggio per i tati peccati che hai comme!ii,& di continuo commetti , fei fub poteltate Diaboli constitutus, ne pensi punto di le- | fto, quanto alla sua diuina scientia., vartene: Deh leuati hormai da quefta

questa tirannica potestà, & ricordati dir fpello , nam , & ego bomo fum , &c perche fon huomo, fono folamente forto la potestà di Dio, & sorto lapotestà humana subordinara à Dio, & non fotto la potestà del Demonio, però, folue vincula colli tui, & ripofiamo.

#### SECONDA PARTE.

V diens autem Iefus, miratus eft, & [ ] sequentibus se dixis, non inuenitatam fidem in Ifrael: Sin qui fono andati cofi gratiofamente chiamandofi, & richiamandosi questi abissi di misericordia diuina,& miferia humana,che vno venendo, & l'altro incontrandolo; vno pregando, & l'altro prometté. do, hanno veluto mostrare, che la grandezza , & la profondità , che fono proprie conditioni, che conuengono a gl'abitti, fono venuti à tal termine, che volendo il Centurione mostrare la profondità della sua humiltà confessandosi indegno di si ampla prometla, Christo mottra in lodarlo, la gradezza della fua magnanimita co meraniglia no ordinaria. Audiens autem lejus miratus eft,oh merauiglia che l'vdir alle parole d'yn huomo, & d'vn huomo gentile, l'ammirabile fi marauiglia:e com'è poffibile, ch'egli fi marauigli fe non gl'è coia, che non gli fia manifesta, non glè cola nuqua. non è cofa ch'egli non vegga , et non Erel. jee Sappia . A faculo , & pfque in faculum respicit , & nibil eft mirabile in conspettu eius , dice l' Ecclefiastico, & è quasi dicesse, l'ammirarfi è talhora per veder l'effetto , & non faper la cagione, è ralhora per efferli rinfeita vn'imprefa,che à chi la fece,era impossibile à farla ; è talhora per auenirli qualche cofa nuoua, & infolita,& è talhora per non effer magnanimo, perche; Magnanimus non eft admiratiums, dice il Filosofo, & Chri-& quanto all'humana, hauedo la noti-

tia di tutte le cole je quato alla coanitione in verba, e quanto alla cognitio 1 e n proprio genere, di e quato alla notitia infufa, non glè cofa nuoua, non gl'è cosa insolita, non gl'è cosa che no fappia, perche à faculo, & pfque in faculum ab aterno, con la fua fcientia di uina, hi visto, & vede tutte le cose in. quel terfiffimo, & limpidiffimo fpecchio della sua Diuina Essenza & resoi cit, come di presente, ò le cose che siano fatte, ò che fi faccino, ò che hanno da farfi . & con la fcienza humana... quell Anima Santiffima conofce nel verbo oue rilucono, & per habiti infusi tutte quelle cose di cui è capace, in quel modo, che se gli conuiene, si che per l'vna, & per l'altra scientia diuina,& humana, come fi è detto, potemo coucludere, che, Nibil est mirabile in conspettu eius: Et qual cosa dung:poteua apportar meraniglia à va cuore magnanimo com'è il cuor diChristo? & certo vn'istessa cosa reca meraui. plia al plebeo . & non reca meraniglia al nobile, reca meraniglia all'ignorate, e nó reca merauiglia al dot to; cofi altre cofe recano meraniglia all'hnomo, che non recano maraniglia à Dio: Di che dunque Christo verohnomo, & vero Iddio fi merauiglia che di esso parlando l'Euangelifta dica : Audiens autem lefus , miratus eft : lo dirò io , & lo sapete ancor voi ò Dotti; fi marauiglia Christo non perche vegga qualche cosa nuoua, & infolita, che prima non hauesse, ò veduta, ò preueduta,ma fi meraniglia dell'esperienza che sa della medicina del fuo proprio pretiofisimo sangue, che fia cofi operatorio, & cofi efficace apáci, che lo sparga nel Caluario móte,ir quella maniera, che fi ammira vn Medico dell' operationi del Reobarbaro in euacuar la bile, che sapeua nondimeno, che per la fua facolta l'enacuaus:cofi Christo:miraius eft, & an diens m ratus eft, audiens, vna preghiera coli affettuola: Domine puer meus ia-

cet in domo paraliticus, & male torquetar; vna fcula cofi ragioneuole ; Domine non fum dignus , ve intres fub tellum meum; vna confessione cosi grande, die tantum verbo . O fanabitur puer meus :. & vna ragione finalmente cofi vera . che non fi poteua dire più auanti : Nam. & ego b:mo fum fub pott flate cofitutus, habens sub me, &c. Hor poteua dir meglio vn Oratore, & vn Tcologo, di quelto che dice vn foldato: però non è di merauiglia, che il Sacro Euagelifta dichi, andiens antem lefus, miratus est: Anzi non è di merauigha, che Christo fi meranigli, & dichi, non inneni tantam fidem in Ifrael: oh lode. &: lode di candidezza, di fede: onde con. ragione polso dire con l'Ecclesiasti- Ext. 41. co: Pulcritudine candoris eius admirabitur oculus; & certo frà tutti i colori il più bello,& il più grato,è il biaco, onde auiene che l'occhio no s ammiri, ò nell'intenfo rofso, ò nell' intenfo negro, ma fi bene nell'intenfo bianco, che però con meraniglia diciamo del latte ò d'altro fimile : oh com'è bianco?& cofi per appunto l'occhio interiore di Christo, non tanto s'ammira dell'homiltà, della pietà, e dell'hofpie talità del Centurione, quanto della bellezza del candore della fua fede. Pulcritudinem candoris eius admirabitur oculus : et qual cofa fà più bella . e più candida vn'anima, che la fede ? di quella fede, io parlo, che leua ogni macchia, & ogni bruttezza, come fi Ad An. legge ne gl'atti de gl' Apostoli . Fide c.18. purificans corda hominum, questo è quel candido bilso di cui ragiona nella. fua Apocalisse Giouanni, con questo si veste, e si fà bella l'anima : Bi finum 99. autem funt iuslificationes fanctorum : et li Santi si giustificano con la fede dice Romite Paolo Apoltolo. Iuftificati ergo ex fide, pacem habemus ad Deum ; pero con ragione potemo dire di quelto Centurione : Pulchritudinem candoris eius admirabitur ocu'us, perche cosi denota in lui la brutezza dell'Idolatria, et la negrezza de gl'altri peccatiqual occhio dunque, ò interiore, ò diferiore, ò di dunque, ò interiore, ò dictore, ò di Chrifto, ò de gl'huomini, è che non s'ammiri di quella mutatione di bruttezza, in bellezza, ct di negrezza, in candore? Anzi confiderando quera l'alma ornata di tantevirt è, e di zante gratie non dica: Quamp bietra est, © quam decora charifimna in delies, et due volte bella apprefiso I dio, Sc apprefiso gl'huomini: però, quam pulchra, o quam decora, una indelies, si tante virtici, che quafi di chiète fi gode, e fi firuifee: onde con regione dice Chrifto di quest' alma

Non inueni tantă fidem in Ifrael, oh fe-

cosi ornata,e cosi bella.

de,oh lode,oh fedeCéturiana,oh lode del Centurione, che in tutto Ifraele,& in totra la Giudea ou'era stato mandato, non haucua trouata così pronta. fede, & così gran fede come in quest'huomo gentile, fede dunque cercaua Christo, & fede cerca hora, & nontrouandola, dice, non inueni tantam fidem, perche data la comparatione, fu maggiore la fua fede, della fede di tutti gl'altri: Quindi è che potemo di re di esso quel della Cantica : Statura tua assimilata est palma: la palma è profondiffima di radici, & il Centurione è profondiffimo d'humiltà, la palma calta più d'ogn'altro albero, & il Céturione è più eminente di fede di tut-Pal,42 ti quelli ch'erano in Ifraele: oltre che del giusto dice Dauide : Iustus ve palma florebit: & del giusto soggionge Pao lo Apostolo. Iuftus ex fide viuit: la palma fi da in fegno di vittoria à vincitori.& la fede è cagione di far sempre nelle battaglie di diuerse tentationi vincere i Santi: Santi per fidem, vicerunt Regna: però diciamo con Christo, Non inneni tant am fidem in Ifrael, perche, flaturaeins affimilata eft palmæ ; Anzi dichi egli stelso quello dell'Ecclesiastico : Beel. 24. Ero quafi therebintus extendi ramos meos , & rami mei honoris , & gratie : il Terebinto nella Siria , & nella Palefina , crefce grandemente , & crefce aguzzo in modo di piramide con bella proportione di parità di rami, & di fronde, che però è honoreuole, & gratiofo, hor così, è il Centurione, che aguifa di terebinto con l'altezza piramidale della fua fede, que furfum funt quarit , & non qua super terram: ha di più l'ampiezza de rami nell'operatione, si che operando conforme alla fede ch'egli tiene:può veramente dire , extendi ramos meos: & perche le fue operationi (ono elemplari, & meritorie, può con ogniragione concludere. O rami mei bonous, O gratia bonoris appresso gl'huomini, & gratie, appresso à Dio, honoris per l'essempio, & gratie, per il merito: Diciamo dunque, ò che si somigli alla palma, che nella (corza è nuda, & brutta, & nella cima è verdegiante, & fiorita, è al Terebinto il cui frutto, è rosso, o biaco, vero odorifero, & soaue, femore potiamo dir con Christo: Non inueni tantam fidem in Ifrael, cioè à coparatione di tutti gl'altri, che hora fono nella Giudea : questo è à guisa di palma tra gl'altri alberi communi , nudo, & brutto, prima nella fcorza. dell'Idolatria . ma verde . & fiorito nella cima, ch'è il fine di mille Santiffime virtù, & però fra tutti gl'huomini in Hraele, porta la palma nella fede & nella credenza ...

Ouco diciamo : Non inueni i matem fidem in filma percha il Centriono in utta Siria , & in tutta la Palefinia è a guifa di Terebinto , che con i frutti, ò to roffi di caritti, ò bianchi di iede, apporta à gilatri diletto, « in in fletiso merito , « corona: hor vedete fe il dire 'Non inuem' Gr. è lode fopra ogni lo desche però poffiamo dire di el so, come di quella donna , che tra la moltitudime delle donne deboit ella iola fufe la lorte di cui difise il fauto: El laudes ami partis opera entra, di quello diciamo, El laudes tempi partis policifica di contrare cual Collega, e vanifi col numerare nalla Chiefa, & vanifici col numerare nalla Chiefa, vanifici col numerare nalla Chiefa, vanificia col numerare nalla Chiefa.

ro de credeti, l'altra d'entrar nel Cielo per congiongerfi con la moltitudine di regnanti ; & non dice , che Laudent eum in portis bominis, perche ben. fpesso gl'huomini lodano quello che fi dourebbe bialmare, & pure; Landatur peccator in defiderijs anima fua, & iniquus benedicitur, dice il Reggio Profeta: Ouero,non dice, Laudet eum fides, assolutamete, perche, fides sine operibus mortua eft, ma dice , Landent en in portis bominis, cioè in preseza de gl'huomini, & in presenza di Dio, opera eius, perche l'opera loda il Maestro, si come, pir fidelis, dice il fauio, multum laudabiturache s'intende di quello che fermamente crede , & viue con ragione, in quelto modo, così anco, mulier timens Dominum ipfa laudabitur, la doue è da notare, che no dice, eredens, perche molti lo credono, ma no lo temono!, perche nó lo credono perfettamente con fede viua, con fede ferma, co fede có opere, ma có fede morta, có fede inferma, có fede fenz'opere Dice, times, che no fi può temere perfettamete di timore filiale, se no si crede anco perfettamente: hor ecco la mera lode del Christiano, nó di creder solaméte. ma di operare, & di temere di timore filiale ; & fe bene il Centurione non par che fia lodato, se non della fede, nondimeno, è lodato anco dell'altre virtù, ma è lodato principalmente. della fede come porta di tutte le virtù, perche, fine fide impossibile est placere Deo, & omnia possibilia sunt credenti: Ouero lo loda della fede perriprendere con quella lode li Giudei, che no gli credeuano : quafi gli diceffe, à voftra confusione à Giudei, che in voi, che donresti credere, non hò tronato tanta fede, quanto in quelto Gentile, & Idolatra : & questo istello fi dira a noi nel giorno del Giuditio à confufion noitra ò Christiani : Non inueni tantam fidem inter ves; Anzi ne fede,ne

pietà, ne hospitalità, ne humiltà, ne.

cola alcuna: perche le haueili fede, &

& operaresti in altro modo di quel che tu fai:è attione buona d'effer infedele à Dio, & al profilmo ? à Dio di rompere la sede batte male: al proffimo di romper la fede fraternale : alla moglie di rompere la fede con iugale? onde è necessario, che io dica con Geremia : Perit fides , & ablata eft de ore eorum; Non vi sono hoggi trà gl'huomini se non infedeltà, frodi, inganni, & bugie:la fede è morta, la fede è tolra dal cuore, dalla bocca, & dalle robbe:dal cuore.ch'è fraudolente.dalla .. bocca, ch'è buggiarda, & dalle robbe che sono falsificate: & qual cuore tronate schietto, & fincero, qual bocca reale, & verace; & quali robbe che no fiano falfificate?più dirò con Christo non in vostra lode, ma in vostro biasimo : Non inueni fidem in Ifrael, non c'è fede nel mondo . O non dico tantam fidem , perche non posso dire ne tanta . ne quanta, doue non ci è fede affolutamente in Ifrael in questo Ifraele del Christianelmo, perche se non si troua fede in Turchia, è tolerabile, mentre non è fede in quello, che a Dio la nicga; ma che non fi troui fede nel Chriitianelmo,questo è male sopra ogn'altro male; hor sù Christiano sedele. ch'è credere, & operare: Efto fidelis pf. Apo.com que ad mortem, & dabo tibi coram vita, dice l'Euangelista Giouani in persona di Christo al Christiano fedele, se voi il premio, credi come il Centurione.

credeffi perfettamente, tu temerefti,

Vade , & ficut credidifti fiat tibi ; le gratic si misurano a misura di fede N. Vnicuique Deus dinisit mensuram sidei , dice Paolo Apostolo; Vnicnique dimisit, perche, divisiones gratiarum funt, vnus !. Cor.e. atque idem fpiritus dinidens fingulis pro ve vult , dice l'ifteflo Apostolo , in. Christo si senza divisione, & seza mifura.come dice Giouanni al terzo,non enim ad menfuram Deus dat fpiritum .. che s'intede di Christo, perche de plenitudine eius omnes nos accepimus, à gl'. altri poi , tanto le gratie gratifdate .

quanto la fede, que per dilectionem ope. rainr, Deus dat ad mensuram:perche le-Ad Boh. condo dice San Paolo a gl'Efesi: Vnicuique nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi; & notate, che dice , fecundum men furam donationis Christi, perche la gratia nen è dal fato, ò dal merito, ma da Christo che n'è padrone, & donatore: hor ecco la gratia, & ecco la milura. Vade, & ficut credidifti, fiat tib , credidifti , ecco la prima gratia, fiat tibi, ecco la fecoda gratiajouero, ficut credidifti pro menfura fidei,quia credit omnia poffe, dice l'Interlineare, aut indicat per fidem meruiffe , fat tibi, perche, pnicuique ficut credit, ita fit, ecco la mijura, & ecco il fegno euidente della gratia che gli concesse: Et fanatus eft puer ex illa bora: che vn. medicamento habbia gionato all'infermo, si conosce dalla sanità, che l'infermo riceue, & che quella gratia lia efficace, si conosce dalla fanità ricuperata dall'infermo paralitico, & però dice il facro Euangelista, & fanaius est puer ex illa hora: fanatus est, ecco la proua della fede del Ceturione, du fanitas ferui fequitur, dice l'Interlineare; Puer, ecco il merito del padrone che può giouare al teruo, dice Rabano citato nella Catena: ex illa bora, ecco la potenza di Christo, che non solo si mostra nel sanarlo, ma nel sanarlo in vn momento dice il Padre San Gionan Chrisoftomo nell'homilia: Hor

chi dirà, che in tutte le cole, & in tutte l'infermità, ò spirituali, ò corporali non possa sar il simile Christo nostro Redentore? Deh Christiano infermo pur troppo di mille infirmità mortali, ricorri à Christo, & di meco con Hiec. 17 tutto il tuo cuore stamane : Sona me Domine, & fanabor, faluum me fac, & faluus ero, quoviam lans mea tu es, da te riceuerò la fanità, da te la falute, da te la lode,& da te ogni gratia: Dunque, fana animam meam , quia peccaui tibi . Ego dixi Domine milerere mercome ho fatto io così fate voi vuol dir il Profeta N. fi secutus es errantem , sequere penitentem, & dite in questo principio di questa sata quaresima; Miserere mei Domine fina animam meam, quia peccauitibi: Tu puoi, se vuoi, perche es Dominus, però miserere, O sana: Miserere mei, perche, misereris omnium: & sana, perche fei il vero Medico dell'anime nostre : di queste due cose ho bisogno Signore di misericordia, & dilanità, dunque perche mi confesso misero, milerere, apri l'abiffo delle tue mifericordie . & aflorbifci l'abiffo delle mie milerie, & perche mi confesso infermo, & però sana : già io lo credo, già io lo confesso, che se tu vuoi, il tutto potrai, di tu hora, vade, & ficut credidifti, fiat tibi , che io dirò per ftabilita conclusione, & fanata eft anima mea ex illa bora: il che Iddio ci conceda à tutti. Amen.

## PROEMIO TERZO Per la Feria Sesta delle Ceneri.

Morolo precetto, fingolar 1 beneficio, feruida oratione, ricca mercede, lucidiffimo Sole, celefte rugiada, validiffimo argomento, efficaciffimo efsepio , & altissima perfettione,ci rappresenta hoggi il cancellier Matteo nel corrente Vangelo N.

Perfettione à tutti i giusti, essempio

à rozzo popolo, argomento à depranato intelletto, rugiada à fitibonda. terra, fole à dense tenebre, mercede à fido amante, oratione ad vtilità del fratello, beneficio à fauore del fino proffimo.& Precetto à tutto il modo. Precetto, che perdona, & condone, beneficio, che folleua, e confola, oratione, che supplice, &prega, mercede,

che dita, e arricchisce, sole, che sgom. bra, e illumina, rugiada, che irriga, e feconda, argomento, che stringe, & proua, estempio, che moue, e commoue,e perfettione che glorifica,e beati-

Perfettione, che à tutti porge essé. pio; Essempio, che chi l'ammira argomenta.

Argomento, che ragiona della rugiada:Rugiada che rinfresca doppo il fole : fole, che dimostra la mercede, mercede, che si riceue nell'oratione : Oratione, che rende gratie del beneficio: e Beneficio, che ofserua il diuin Precetto.

Precetto che porta feco l'amore. Ego antem dico vabis : diligire inimicos vestres. Beneficio che essercita la carità . Benefacite bis, qui oderunt vos . Oratione, che fomenta la dilettione. Orate pro persequentibus, & caluniantibus vos. Mercede, che costituisce l'herede. Ve fitis fili Patris veftri qui in Celis eft. Sole, che scuopre l'amante. Qui solem suis eriri facit fuper bonos, & malos, Rugia. da, che fmorza gl'odij . Pluit fuper in flos, o ininflos. Argomento, che doma i curiofi.Si diligitis eos,qui vos diligunt, quam mercedem babebitis? Efsepio che debella, e abbatte i superbi. Nonne, & Ethnici faciunt boc? e perfettione, che non hà meta. Effote ergo vos perfetti, fi cut & Pater vefter celeftis perfettus eft . Questa è l'Istoria del Vangelo ho-

dierno ò miei vditori . Ma voi è inclito mio Signore, che fiete della perfettione la forma, dell'essempio l'originale, dell'argomento, laverità, della rugiada la nube, del fole il fplendore, della mercede il premio, dell'oratione il maestro, del beneficio, il benefattore, e del precetto l'offeruanza.

Mentre io spiego à tuoi diletti del precetto l'obligatione che ciascheduno tiene di perdonare l'ingiurie al fuo nemico; lasciando da parte del beneficio la grandezza, dell'oratione la constanza, della mercede la dignità, del fole gl'effetti, della rugiada, i frutti, dell'argomento la fottigliczza, dell'essempio la perfettione, e della perfettione l'Idea :

Fate che io col vostro fauore facci acquisto della vera persettione, per esser doppo quella acquistata, vn viuo essempio à miei deuoti ascoltanti, e con veridico argomento fgombri da effile tenebre dell'ignoraza per mezzo della rugiada della tua dinina dottrina,& a guifa di chiaro fole additi la mercede, la quale con l'oratione s'acquifta in far sempre beneficio al proffimo. & ofseruare intieramente verfo di quelli che ci moleftano l'obligatione del precetto dell'amore. Tanto con humiltà io chiedo, e più che tanto dalla tua benignità aspetto . Incominciamo.

# PREDICA PER IL VENERDI

### Delle Ceneri .

Audistis quia dictum est antiquis, diliges proximum tuum, & odio babebis inimicum tuum . Matth.cap. 5.

Equest'animi humani, che dou- I non sarebbe necessario, che si affarebbono effer ricetto di pieta naturale, & di carità Chriffiana, non fostero stanza d'ire , d'odij ,

ticassero tanto i Predicatori sopra questi pergami a persuadere l'amor del profiimo : Ma perche gl'huomidi rancori , & fentine di vendette. , I ni lasciato il proprio , & naturale , diucn-

uentano inhumani, & ferini, fi che à lor paragone, par che poco fia la ferita, & di leoni, & d'Orfi: è necessario, che alzino le voci, & riprendino le crudelta, & detestino le ferita, & dimostrino l'ostinationi, & ammiriuo le pertinacie di quei , che a precetti di Christo son cosi renitenti, & così cauellofi, che hora dicono, che no è poffibile amare, chi gl'odia; hora che non è spediente apprezzar chi gli disprezza; hora che non è honore à pregare per chi gli maledice; hora ch'è vergogna à far bene, à chi gli fa male, & quando gli s'antepogono i premij, & l'vtilità che si riceue per amar l'ini. mico, le riculano, & se con la bocca no olano dir questa biastema, quant'è di non effer Christiano, ò di stimar poco d'esser figliuoli di Dio;almeno co certi vilacci torti, con vn certo mouer di labra, & lo dichiarano pur troppo, & lo scoprono manifestamente; oh vergogna de pazzi modani:gl'huomini.che portano il nome di pieta scritto in fro re riculano d'esser humani, d'esser pietofi? & in qual petto, & in qual cuore fi trouard la pieta, fe gl'huomini ne fon primi? Hor sù voglio prouar anch'io quelta mattina se voi sete humani ò N. & principalmente mostrarui la falfira de gl'antichi ; fecondariamente la verità di Christo, terzo l'vtilità che potrete cauare, amando l'inimico, & tutte cauate dall'Euangelo qual dice Audiftis quia dictum eft antiquis , diliges proximum tuum , & odio habebis inimicum tuum : ecco la falfità de gli antichi, Ego autem dico vobis, diligite inimicos peftros , ecco la verità di Christo; Vt sitis fili) Patris vestri qui in Cali eft. & ecco l'vtilità che se ne caua: ma cominciamo da principio.

Audiflis quiz dictim est antiquis; quafi dirli volesse Christo, vdiste mai, ò miei Discepoli quel suono, v'arriuorono mai all'orecchie quelle parolepriue di carità, & d'amore, che cono-

scendo pur troppo esfer falle, no osorno scriuerle gl'Antichi, ma come cofa,che fegnisse da precetto di legge l'infegnauano così à voce come foffe feritte nella legge, cicè, che si amasse il proffimo, & s'odiaffe l'inimico: oh Arpie delle scritture, oh profanatori delle leggianco quelto precetto d'amare il proffimo forsi haurebbono negato, come di gial'hano peruertito fe non fosse stato scritto in più luoghi. Et certo N. quanto à Giudei, loro haurebbono sempre detto, come dicono ach'adello, che il precetto d'amare il proffimo, s'intede, che l'vn Giudeo . ami l'altro Giudeo, & fuori della lor'natione, odiar tutti: Quindi è, che Iddio commandaua espressamente che hauesfero sempre guerra, & con Amalechiti, & con Cananci, & con altre. gent' Idolatre, & che nella legge non era scritto altro, se non questo: Diliges amicum tuum ficut te ipfum , dal qual precetto fi dou cua cauare necessariamente.che fi doucuano amare gl'amici, dunque si doueuano odiar gl'inimici,& questo è quel che dice Christo : Audifis quia dictum est antiquis &c. & questo detto è anco scritto, & odio habebis inimicum tuum, & quelta falfa. propolitione è inuentata da loro, & non commandata da Dio, ò Scritta. nella legge: Et quanto fia falfa quefta illatione, che loro cauauano dal precetto della legge, lo potremo vedere folo cofiderano il nome del proffimo: hor vdite di gratia quel Dottore della legge volendo tentar Christo gl'andò à dimandare che cofa doueua fare per posseder la vita eterna: Christo gli rispole in questa maniera. In legge quid feriptum eft? foggionfe all'hora il Dottore: Diliges Dominum Deum tuum &c. & proximum tuum ficut te ipfum? Ma il maligno, volens inftificare fe ipsu, fiegue ancora nel dimandare così replicando & quis est meus proximus? & Christo gli risponde.Quidă descendebat ab Hicrusa-

le in Hierico, et incidit in latrones, qui defpoliauer ut eum, & plagis impositis abierunt feminino relicto; oh che parole piene di carità, & amore, quidam, ò fia. Giudeo, ò Cananeo, ò Amalachita pur che sia huomo, che habbia necesfital, & bifogno, tù per pieta humana, & Christiana, lo deui soccorrere: per questa strada oue giaceua il sauciato paísò prima vn Sacerdote che di quel milero non hebbe pietà alcuna, paísò poi vn Leuita, lo vidde, ne tampoco gli ne venne compassione, alla fine, paffa vn Samaritano, ne più tofto lo vede, che precipita di fella, che gli s'. accosta, che gli medica, & con vino , & con oglio le piaghe, gli liga. le ferite, lo mette lopra il proprio ginmento, alla fine lo conduce all'-hosteria, & all'hoste caldamente lo raccomanda, gli paga due denari, & finalmente fi obliga, di pagarne anco più fe fard dibilogno:hor di questitre, & del Sacerdote & del Leuita & del Samaritano : Quis horum trium dicitar effe proximus,illi qui incidit in latrones ? Rispose il Dottore: Qui fecit misericordiam in illum , & all'hora Chrifto fo. gionfe, vade , O tu fac similiter, donde caniamo due cofe, chi fia il proflimo, ecco la prima , & quello che donemo far noi con il proffimo, ecco la fecon da; il proflimo, fecondo questo detto Euangelico, è quello da cui poffiamo riceuere misericordia, & quello al quale noi potemo viar mifericordia ; quello da cui potemo riceuere mifericordia (intendendo di quella mifericordia che include compaffione ) è la facratiffima humanità di Christosfono gl'Angioli,& gl'Beati,quella humanita gloriofa è il nostro vero Samaritano, che vuol dir Custode, & custodie nos abromni malo, da ogni male di colpa & da ogni male di pena:gl'Angioli ci cu ftodiscono, Angelis fuis Dens mandauit de te, pt cuftodiant te in omnibus vijs tuisi & i Beati ci protegono, hor quelti fon quelli che viano co noi misericordia,

ecco i nostri amici, ecco i nostri proffimi ; Nondicam vos feruos , fed amicos meos, diffe Christo a i fuoi Discepoli:Quelli poi a quali noi potemo viar misericordia, & da quali potemo riceuere misericordia, son tutti li Viatori, & perche l'anime che sono nel Purgatorio non fono ancora in termine, si come da loro potemo riceuere... misericordia con il pregare Iddio che fanno per noi , così da noi riceuono mifericordia con il pregare che faremo per loro e gl'altri huomini che viuono nel mondo ancora, perche fono creati a fomiglianza di Dio come fiamo ftati creati noi , & perche fono capaci dell'istessa beatitudine, che siamo capaci noi, son tutti nostri prossimi, & come proffimi douemo amarli: hor se prossimo è quello dal quale noi potemoriceuere misericordia, & al quale potemo víar mifericordia, fone tutti gl'huomini,ò fiano Giudei,ò fiano Gentili, ò fiano Christiani, ò siano Pagani, che possono viar tra loro mifericordia, douemo concludere, ch'l'vn huomo, è profilmo all'altr'huomo: hor fe gl'huemini so proffimi l'vo, all'altro, & il precetto è feritto d'amare il profilmo, fiegue necessariamente. che non hauemo persona la quale si poffi odiare,& della qualle fi poffi verificare il detro de gl'antichi : Diliges proximum tuum ficut te infum , Godia babebis iningteum tuum

Ma fapede voi quali (ono i nostri nemici è il demonio di cui dice San più troi: Aduer fatius refter diabolus creasie quaeras quem denores, il mondo, di cuis duce Chrittos si de munde julicis, mundus quad funm elf diligeres; se de qui de mundo non dispropetere ad in vo midue la carne di cui dice S. Paolo e Caro ōcusplet a durrius piritis, es piriusu adares carnem, bac enum fibri muici aduer fanture ex questi piacette a Dio chi lo vi potefce periusatre, che gl odiabete che gl'perfeguiratte, perche all hora hauded ad combatteres co questi, non combate-

taretti col proffimo, questo sarrebbe l'odio perfetto, più gioueuole d'ogn'amore: Perfetto odio, oderam illos, dice Dauidde, odiaua il male ne gl huomi ni, & non la natura; così facciamo ancor noi lasciamo quei abusi antichi.& appigliamoci alla nuoua dottrina di Christo, che renoua lo spirito, & c'ringiouenisce nel seruitio di Dio: Mandazum nouum do vobis, vt diligatis innicem; Nouum, perche nouamente ci è stato dichiarato; Nouum, perche nouamente è flato messo in vso, ve diligatis muicem, le io v'commandalle, che v'odiafte, che v'perleguitafte, che v'occidefle, potreste dire, che fosse contro la vostra natura; ma che v'commando che v'amate, qual cola può effer più conforme, & alla natura di quello che ve lo commanda, ch'è tutto amore,& alla natura vostra che si conserua amãdo, quanto questo precetto d'amare?

Ego autem dico vobis diligite inimicos reftros, lungi , lungi dalle fallità de gl' antichi ò N. & applicateui tutti alla verità di questo nuouo precetto d'amore infegnatoci da Christo, così fempre a noi replicando: Diligite inimicos veftros : fapete com'fa Christo per leuare le falfita degl' Antichi,& inefta. re nel cor'de gl'huomini questo nuono precetto fa come gl'agricoltori , quali prima che gittano la semenza in vn capo, lo purgano bé bene da triboli, da spine,da ortiche,& altre herbe. dannofe, & quando non bafta il ferro per nettarlo vi adoprano il fuoco:cosi fa Chrifto a noi , mentre ci vede ripieni di spine d'odi), & di ortiche di rancori;Tranfini per agrum flulti, O ecce totum repleuerunt spina, per mondar. ci,& farci fimili a fe stelso, prima adopra con noi il ferro del timore, & del terroresperche, Qui dixerit fratri suo faque reus erit gebenna, & doue vede, che questo non basta, v'aggionge il suoco dell'amore: Ego autem dico vobis, diligise immicos veftros, questo è quel fuoco del quale parlando, dicena Christo,

ch'era venuto a metterlo in terra : Ignem veni mittere in terram , & quid pole, nifi vt ardeat? & ecco che all'huomo fatto di terra, gli da il precetto della carità, acciò che lo metta in. opra Hora si che posso dire con il nostro consueto Dauidde; Signore: Igni. tum eloquium tuum vehementer,perche non folo commandi, che si amino gl'amici,ma che anco sì amino gl'inimici: gl'amici, perche volemo & gl'inimici, perche ci lo commandi: gl'amici, perche ci piace, & gl'inimici, perche ci giona; Et ecco perche quando diede la legge à Mosè fece apparire & lampi,& fuoco, perche la legge che daua,era legge d'amore, piena di fuoco di carità: Ma le Iddio no era altro, che carità, altro che fuoco: Deus charitas eft : Deus noft. r ignis confument eft , che altro poteua dare, che carità, & amore infocato? Quindi è che il gl' A. postoli promulgatori di questa legge, di fuoco di carità, gli fece discendere nel facro Sionne, le lingue, ma lingue di fuoco: Et ecce apparuer ne illis dispertita lingua tanquam ignis feditque fuper fingules corum : Quelto prediffe tanto tempo prima Ilaia Profeta quando diffe. De Sion exibit lex. Or verbum Do. Ifala mini de Hierusalem : Onde il Padre San Giouan Chrisostomo sopra del Salmo primo, dice, che Christo è Legis. latore,& è legge:Legislatore: Dominus legifer nofter , legge ; Lex Domini mmaculata conuertens animas, dice Dauidde:& qual legge conuerte l'anime, le non questa di Christo? Ma lex, che. in se fert paterna consilia, raddoppia il Padre San Giouan Chrisostomo, & che viene da Sionne, & verbum Domini Ce. che quanto all'effentiale, eft in separabilis à Patre, & viene da Giernfalemme ambidue luoghi di quiete,& di pace, & no di diffentioni, & d'odij: per i luoghi,per la persona, & per la. cofa istessa che si commanda tu deui effer pacifico,& quieto co il tuo proffimo li luoghi fono Sionne, & Gerufa-

lemme: quai più fanti, & quai più celebri ? la persona è Christo, verbo del Padre, figlio di Dio, Dio di Dio, & la cofa che ti fi commanda, è che ami il tuo proffimo come te medefimo, hor chi non lo puol farerhor chi no lo de-Une. 48. ue fare? V tinam attendiffes madata mea: falta fuiffet ficut flumen pax tua , dice Ifaia;il fiume s'è percosso non ritiene fegno neffuno della percussione, ma lubito le acque si ricongiungono, oue altri con la percossa cercauano diuiderle; così l'huomo no deue riferbare ne minimo fegno d'odio, ma perdonar di tutto cuore;& fe vn Rè,ò vn Signore temporale ti commandaffe fotto pena della propria vita, dice San. Giouan Chrisoftomo nell'homilia. quarta fopra la Genesi, che tu mofiraffi fegni di beneuolenza d quello che t'ha offeso, non lo farestirsi pure,& che tu ami il tuo proffimo, te lo commada Christo, & non vuoi farlo ? ohime mifero, & infelice peccatore, che temi più quello che non ti potrebbe dar altro, che la morte del corpo, & non temi quello, che, babet poteflatem mittendi te in ignem eternum, oltre che di quello ch'egli ti ha predicata la dottrina, t'ha dato anco l'esse mpio:ha detto,& dice. Diligite inimicos veftros; Ma ha detto ancora, Pater ignosce illis quia nescinnt, quid faciunt, et hora per noi che tanto l'offendenio ; Eft apud Patrem, & semper interpellat pro nobis: Dunque si come noi, cum mimici effemus , reconciliati fumus Deo per mortem flineius:cosi mentre siamo in rissa con il nostro prossimo, riconciliamoci, amiamoci perche c'lo commanda il fi glio di Dio. Ego autem &c. Io che fon Maestro : Vos vocatis me magister , & Domine, & bene dicitis fum etenim : fcimus quia à Deo venifti magifter , diffe 16 e. 15. Nicodemo: Ecce teftem populi dedieis , ducem ac pracepto em Gentibus , dilse Isaia, & perche è venuto da Dio, & perche è Maestro,& perch'é Duce del popolo, & perch'è precettore delle

genti,& perch'è fomma verità, & via Dei in veritate docet , però lo douemo vdire, rinerire , & obedire : Feritatem Pun cal. tuam meditabitur guttur meum, fi dice. ne Prouerbii di Salomone, & la bocca di Christo non puol dir'altro, che il vero perche tanto è via quanto verita, quanto vita: hora si che potiamo dire con la sposa:ordinanit in me charitatem; il Medico quando vede l'infermo aggrauato gl'ordina molte cole. acciò che fi curi , & fi fani , & Chrifto quado scorge noi poco meno che frenetici di rabbia. & di rancore, ci ordina la carità, & l'amore, ordinauit in me charitatem, però dice la Sposa, ch'egli habbia le labra di porpora, ficut villa Cui coccinea labia ena , la porpora ch'è di color roffo, è dinotata per la carità nelle scritture sacre, hora Christo ha le labra di porpora, perche non gli escono dalla bocca altro che precetti di carità . Ego autem &c. Questo è il trono portatile che fece il Rè Salomone nel mezzo di cui: Erat afcenfum purpureum media charitate conftratum , &c. notate quel, afcenfum , perche la carità è quella che ci fà ascendere in Cielo,& incorporare con l'istesso Christos in fomma egli è tutto fuoco, è tutto amore, & non può non ardere, & abbruggiare: Lampades cius lapades ignis, atque flammarum , & inostri peccati non l'hanno possura raffreddare in coto nelluno : Aqua multa non potuerunt extinguere charitatem; horsu al fuoco dunque di questa fornace riscaldiamo la nostra tepidezza, anzi liquefacemo il giaccio dell'odio, che fin hora c'ha occupato si malamente il cuore, & amiamo non folo l'amico, ma l'inimico ancora: Ego autem dico vobis diligite mimicos vestras ; gl'inimici , in quanto inimici no douemo, ne potemo amarli, perche come inimici fono odiofi. &c cattiui, ma come huomini dell'ifteffa natura che sei tù capace della beatitgdine,tù deni amarli, ò almeno non odiarli quant'all'affetto,& quant'all'ef.

fet-

fetto, porgendofi l'occasione, ò presetandofi la neceffità tù lo deui foccorrere, & aintare fe non per altro per questo folo deni amarlo, perche te lo commanda Christo, & prendi l'essempio da questo ch't'dirò . Labano era. gentile,era Idolatra, & mentre, che Giacobbe se ne suggi da lui, & gli rubbò gl'Idoli, fali in tanta rabbia, che pensò d'arriuarlo, & veciderlo, che fa coliui, si mette in viaggio con questo pensiero di lenargli la vita, & adormentandofi, gli parue, che Iddio gl'dicelle: Cane ne quicquam afpere loquaris contra lacob, al fine l'arriua, & doppò ch's'è lamentato alquanto, & querelato della fua inopinata parteza & degl'Idoli che gl'erano stati rubati, vdite che diffe : Nunc valet manus mea reddere tibi ma'um,io mi posto vedicare dell'ingiuria che tu m'hai fatta d Giacobbe, ma ; Deus patris tui heri mibi dixit; cane ne loquaris contra Iacob quicquam durius, però volentieri te la perdono, per quello non ti farò male nessuno: hor se Labano, ch'era Idolatra, & per vna visione in sogno che vidde hauere hauuta, non folo nonfece quel male ch'egli haueua ordito, & poteua fare nella persona di Giacobbe, & pure non gli diffe ne tampoco vna minima parola ingiuriola: quanto maggiormente noi, che fiamo Christiani sedeli , & che vdiamo non infogno, ma alla fcoperta dirci dalla bocca verace del figlio di Dio vero: Ezo autem &c. & non han'forza in noi queste parole? & non hanno efficacia in noi Christiani i precetti di Christo?oh duri,oh crudi, & oh inhumani tutti quelli che a sì amorofo comando non obedifcono: Hor fentite, & arrossiteui iracondi, se à i discepoli di Socrate bastaua solo vdire, inse dixit, & taceuano, & acconfentiuano, & obedinano a quello che Socrate lor diceua: quanto maggiormente deue obedire il Christiano vdendo che lo commanda quello di cui è scritto: lpse

dixit, & facta funt, ipfe madauit, & creata funt? & fi vocat caque non funt , tamquam ea qua funt, & gli rispondono.& gl'vbidiscono : Noi che siamo , & siamo stati creati, & redenti da lui medefinio non con prezzo vano, & corruttibile d'oro, & d'argento, ma col fuo pretiofo, & inaprezabil fangue, & quel che siamo , & speriamo d'essere , fiamo tutti da lui,alle fue dimande no risponderemo?alli snoi diuini precetti non obediremo? Hor se hebbero tãta efficacia le parole di Affalone per far che i ferui , vccidesfero,& facessero del male, solo per hauer vdito dal lor Signore. Ego fum qui pracipio vobis, quanto più deuono effer di valore, & d'efficacia à Christiani le parole di Christertanto più che a quelli si commandaua il male , & a i Christiani si commanda il bene, a quelli fi commãdaua l'vecidere, & a noi l'amare, a. quelli commandaua Affalone,& a noi Dio humanato: hor confiderate dunque, quanto più male facciamo noi à non amare, che quelli ad obedire. Ego autem dico vobis diligite &c. Se mirifpoudi che ti par duro, & io ti replico con Dauidde: Propter verbalabiorum tuorum, ego cuftodini vias duras, dures erano al menfionato Profeta le perfecutioni che di continuo gli faceua il Rè Saulle,& pure, perche volcua obedire à i precetti di Dio, potendo tanto volte torgli la vita, non folo non l'occife, ma non l'offese giamai; Anzi lo raccomandò caldamente a gl'iftefti ferui di esso, che con maggior vigilaza per l'auenire lo custodifsero, & quando fù vecilo le ne dolle, & le ne pianfe, & contro l'vecifore fè cruda... vendetta,& lodò,& ringratiò non poco quelli che gl'haueuano data honorata sepoltura.

Ma le mi replichi, che il perdonare al tuo nemico ò N. ti porta dishonore, ci o ti rifondo; dunque la legge di Christo è legge che apporta dishonore? odi a tua maggior consusione quel

che dice il facro foglio . Nos infensati vitam illorum extimabamus infaniam , G finem illorum fine honore,ecce quomodo computati funt inter filios Dei, T inter fanctos for s illorum eft; Dunque è dishonorato Christo il quale è quello, che à te espressamente lo comanda, ma. fenti, che cofa egli stelso ti replica. Ego bonorifico Patrem meum, & pos inbonoraftisme, non è dishonore ad vbedire d Christo, è védicatiui, è crudeli è sãguinary, & amare anco gl'inimici, ma ben fi, è dishonore ripugnare à Chrifto,& voler fare vendetta del tuo riuale, che Christo te la vieta: Dimmi di più a questo, che honore sarebbe ad vno che s'incrudelisse contro d'vn'corpo morto ? gli sarebbe dishonore grandilfimo, non v'è dubio nessuno, & appresso Iddio, & appresso gl'huomini del mondo, ecco dunque il cafo. ò il tuo nemico tu lo tieni per buono. ò per carriuo? se per buono, tu non gl'potrai nocere, quando Iddio l'aginta, le per cattiuo, duq; è morto di peggior morte, di quella ch'é vn corpo morto, & tu volendo far vendetta, non vedi che t'apporta gran dishonore, perche ti vendichi d'vn morto? Oltre che non è lecito fare à te, quel che spetta à Iddio; Mibi vendiftam , & ego retribuam, dice Iddio iltelso, & til la vuoi fare co le tue mani; Deh Christiano ama di tutto cuore il tuo auerfario, perche con tutto cuore, con tutta carità, & con tutto amore à te queito divin pre cetto lo fà Iddio , & del resto lascia la cura à Dio, che sempre opra il meglio per noi , acciò tutti entrianio nella fua gloria; Ripolo.

#### SECONDA PARTE.

B Enefacite eis qui odernut vos, à gl'huomini carnali, che non pereipiù qua funt spiritus Dei, se gl'è difficile l'annat l'mimico, più difficile gli parrà il farli bene, ma à quelli che hanno yn poco lo spirito di Dio, se bene gli

parra duro quanto al fenfo d'amare ch'l'odia.& far bene à chi gli fà male. pur tutta via, vedendo che lo comanda Christo replicard cento mila volte con il sopracitato Profeta d'Ilraele: Propter verba labiorum tuorum ego cu-Rodini vias duras: Quelli che beuerono l'acque di Marath auanti che vi fosse gittato il legno, gridorono di sì fatta maniera, che le voci, e le lamentationi si sentiuano sino al Cielo così dicendo. Amara funt nimis aque ifte ad bibendum; Ma dopò, che Mosè v'gittò il legno, tutti le beuerono dolcemente: L'acque amare di Marath sono gl'inimici, li quali prima che Christo patisfe nel legno della Sata Croce, nessuno volcua amarli, ma non più tofto, chequesto sacro Legno su gittato in que: fle acque d'odi), & di rancori, che tutti l'vno à gara dell'altro li beuono, & gl'amano: Anco Giezi quando gustò che la colaquintida fraua nella mineftra,grido ; Mors in olla Pater Santte ma non più tosto il Santo Poseta Elifeo. vi mife della farina che diuenne dolciffima; oh candida farina, ch'è la : carne di Christo, la quale si come può indolcire ogni amarezza, così può fatiare ogni famelico appetito: Et adipe frumenti fatiat te : In fomma tutte le durezze, tutte l'asprezze, & tutte le amarezze, che ci fa prouare il fenfo, le potiamo mitigare, correggere,& addolcire con l'essempio di Christo; & quanto al benefacere is qui oderunt nos . a chi più ha concesse tate gratie, e coferiti tanti benefitij, quanto il Giudei fuoi fieri perfecutori ? Ma fe noi volemo cercar altri essempij, Gioseppe a chi te più beneficij, che alli proprii fratelli che l'haueuano venduto a gl'-Ilmaeliti ? & Christo istelso a chi fi mostrò più amorenole che à Giuda. che gl'fu traditore? Anzi a chi concelse più gratie, che a noi che gl'erauamo inimici ? & donandoci il proprio figlio; Nonne omnia cum illo nobis donauit.: Ma fe dopò gl'efsempij volemo

Predica per il Venerdì delle Ceneri.

corcar l'autorità, non dice Ifaia, Fran-Ilac, 18, ge efurienti pani m tuum , O egenos vagofque induc in domum tua? Ma fe qualche vno mi rispondesse che non s'intede dell'inimico, odi il Stuio ne fuoi Properbij, e San Paolo alli Romani fe più chiaramente di quello lo possono Proces dire: Stefa i rit inimicus tuus,ciba illum,

Ad Ro. fi fitit, potum dail i, boc autem faciens, carbones congeres super caput eius, le tu vedi il tuo inimico morir'di fame,e di fore, e lo puoi fouenire in quella necef fita, tù fei obligato per ogni legge, e dinatura,e diuina di fouenirlo, e fe tu lo fouenirrai, oltre che fodisfarai all'obligo, ma accenderai talmente di fuoco di carità il tuo inimico, che hanra continona memoria d'vn tanto

beneficio da te nelle fue necessità ricenuto, e d'inimico ti dinentera amico,e feruo: oh che gran guadagno con vn pezzo di pane, co vn poco d'acqua fredda, guadagnar il cuor d'vn huo mo:però conclude in quel fuo capito lo S. Paolo: Noti vinci à malo, fed vince in bono malum, d'vn male, non fare vn. male maggiore,non ti lasciar sur crare da vna cola cattina, da vna cola ci n éte,com'è il male, che s'è vergogna sépre il perdere, e maggior vergogna quando fi perde con vno da niente,

t'è vergogna, fed vince, che fu fempre iodeuole, o vince in bono mulum, e così haurai doppia gloria, vna d'hauer vinto , te iteflo, & il demonio ,e l'altra di hauer vinto col bene: Benefacite bis qui odermit vos, perche quello è tut. to il fondamento della vita dell'huo. Secle, mo dice l'Ecclefiafie. Et cognoui, quod non effet melius nift letari, & facere bene m vita fuaie l'amare, e far bene all'inimico, è la base della perfettione d'vn vero Christiano, perche altrimète:

che con vno da qualche cofa: Noli vin-

ci, dunque, à malo, che ti è danno, che

Oui babucrit suoftantiam buius munds. & Epin t. piderit fratrem fuum neceffitatem babere, Or clauferit vifcera fua ab illo,quomodo charitas Des manet in illo ? fi puol dir

più chiaro di questo che lo dice San Giouanni; oltre che lo dice anco San Giacomo al secondo; Si autem frater . aut foror nudi fint , & indigeant vitte quotidiano, dicat autem aliquis ex vobis illis,ite in pace, calefacimini , & faiuramini,non dederitis aucem eis qua neceffari : funt corpo i, quid proderit? & vuol dire questo glorioso Apostolo, se Chriftiano, ò Christiana haura necessità ò di vestimento, ò di vitto, & voi che hanete la possibilità non li souenite, che vi gioua di chiamarui Christiani, di vantarui che credete in Christo se no fate l'opere da veri Christiani ? Benefacite, dunque, & benefacite his qui oderunt vos, che se bene quando gl'inimici non hanno tanto bilogno, è di confeglio,e de perfettione, nodimeno quado voi li conoscere bisognosi, è di precetto,e di receffit à, & à fare il contrario si pecca, e poco giona il chiamarsi Chriftiano: Et orate pro perfequentibus, & calumniantibus pos , oh che regole piene di carità, e d'amore, prima voler bene a gl'inimici, secondariamente far bene à quelli che vi odiano, e terzo orare per chi vi calunnia,& v'perfeguita, quafi più apertamete dir voleffe , quanto lete , quanto hauete, e. quanto potete, tutto e con il cuore,e con la lingua, e con l'opere datenra beneficare gl'inimici:con il cuore, diligite, con la lingua, orate, e con l'opere, bene facite; perche, diligere , eft bene pelle; orare,eft benedicere, e foccorreili, eft beneface:e, che però San Paolo ad Rom.gl'eforta, non folo che non redano mal per male, ma ne meno dicano male per gran male che aloro felle Ad ERo. detto: Nullum malum pro maio ridden. 4.24. tes,neque maledittum pro maleditto , fed è contrario benedicentes , e prima haueua detto, B: nedicite persequentibus vos, benedicite, o nolite maledicere:benedicite, cioè, bene orate, dice la Glosa, e perche albene orate, bifogna accoppiar, dicere con le parole, però S. Paolo dice due volte, benedicite, vna che corrispo-

39

alla lingua, orate in fomma, e con il cuore, e con la lingua pro persequentibus, & calumniantibus vos; cosi fece Mosè quando per quel duro popolo, che gli fu tanto contrario : Aut dele me de libro vita, aut parce populo buic : così fece Samuele, anzi che temendo il populo, che ello Samuele cellaffe d'orare per loro, vdite che gli risponde; Ablit a me peccatum bac, pt ceffem orare pro vobis, anzi orando per voi che fete miei caluniatori, e persecutori, lasciamo,& a voi, & a posteri vn vero elsepio di carità, e d'amore, e di quella. maniera . Docebo pos piam tellam , & bona; fregue al nottro proposito il Rè Danidde, e così dice : Sireddidiretribuentibus mibi ma'a, decidam merito ab inimicis me s inanis, cioè, fe io non hò amato, fouenuto, e pregato giustamé te Iddio per i miei nemici, perderò il frutto,& il guadagno che da vna tant' opera ne viene per mia falute: & il pa tientiffimo Giob alludendo alle medesime parole di Dauidde, così ripi lob e se glia : Si ganifus fum ad rumam eins ani me oderat, & exultani quod inneniffet en malum, Iddio mi castighi, e mi punisca feueramente : oh cari amici di Dio . the amarono, the non offerere, the pregarono per il lor proffimo, e perche amauano Iddio , amanano anco gl'inimici in ordine à Dio: Ma che dirò di S.Giacomo, di S. Stefano, di San Lorezo, e di Christo stesso che furono tanto feruenti, tanto folleciti, e tanto pronti di pregare per quelli, che gli perfeguitauano, & vecideuano? S. Giacomo fratello di Christo come di carne, così di spirito, se bene lapidato, e precipitato dal più eminete del tempio giacena fracallato, e feminino nel paumento di esfo , pure alzando le mani al Cielo, diceua in questa maniera .Ignofce eis Domine, quia nesciunt, quid facine, così di Stefano, così di Lorenzo, e così di Christo stesso, regola, forma , e norma d'ogni amore, e d'o-

da al cuore, e l'altra che corrisponda |

gni carità, che vece di dire, Vindica Domine languinem meum, ò come Zacha. ria; Videat Dominus, & requirat, diffe, Pater ignosce illis quia erc. hor chi fara tanto duro, e tato pertinace, che à tanti essempi no si voglia risolucre, no solo di no odiare l'inimico, che questo è obligato di farlo ogn'huomo, ancotche freddo nella carità, ma d'amarlo in ordine à Dio, come Christo amo. & ama tutti noi , farli benefitio , ò almeno souenirlo in tempo di necessità. e non folo non escluderlo dall'orationi vniuerfali , che fi fanno dalla. Chiefa, e da tutti i membri di essa in. differentemente per amici, e per inimici, ma far qualche oratione particolare, acciò che si ranegga, e d'mimico si facci amico, e s'emendi, e s'falui; così tenderete alla perfettione, così feguirete l'effempio di Christo; Qui cum malediceretur, non maledicebat, eum patereinr , non comminabatur , tradebat enim iudicanti fe iniufte, e douete farto infallibilmente fe defiderate faluarui, & effer figli di Dio .

Vi fitis fili Patris veftris qui in Ca'is eft : il figlio non dene degenerare dal Padre,il nostro Padre, che ci ha creati,è Dio, dunque Eftote mifericordes,fient & Pater refter mifericors eft : 11 Padre, che ci ha redenti è Christo, dunque somigliateui à Christo, obedite à Christo: ogni figlio deue obedire al Padre, e noi non vorremo obedire à Dio, che ogni giorno lo chiamiamo mille volte Padre?l' Aquila proua i figli se so suoi alli raggi del sole,e Chriito vuol far esperienza di noi se gl'fiamo figli alli raggi della carità; l'Örefice col fuoco fa paragone dell'oro, e. Christo sa paragone della nostra bontà col fuoco dell'amore : Vi ricordate di Dauidde, che volendo esperimentare l'amore che gl'portauano i suoi foldati, quando più era accampara. con l'inimico esercito la Citta di Berleme, all'hora mostrò d'hauer maggior fete dell'acqua della cifterna di

quel-

40

quella ? Et Christo, all'hora che tu sei più perfeguitato da gl'inimici per conoscere, ò per sar conoscere à tutti le tù gli sei figlio, ti commanda, che gl'ami: Dimmi di gratia, quando Iddio se conoscere al mondo tutto la fedeltà d'Abramo, se non quando gl'comandò che gli facrificatfe il fuo proprio figlio? quando fe conoscere l'inuitta. patienza del patientissimo Giobbe,se non quando permife, che il diauolo lo perseguitasse? quando se conoscere la feruente carità di Mosè, se non quando gl Hebrei lo volfero lapidare? così per far sperienza di voi, per far conoscere che sete suoi veri figliuoli:e quado vi mostrarete veri figli di Dio, fe non quando effendo perseguitati, odiati, e biafmati, voi all'incontro quelli che vi perseguitano, gl'amate, quelli che vi odiano gli fate bene, queli che vi biafmano,gl'benedite per adempir i precetti d'vn tanto amorofo Padre, che espressamente vi commanda: Diligite in micos vestros, benefacite bis qui oderunt vas , orate pro perfequentibus, & calumniantibus pos? Ecco l'effetto dell'amore che porta a noi fue creature, e suoi figli il nostro benedetto Iddio . Solem fuum oriri facit Super bonos , & malos , & pluit super inflos , miuftos, e quai elempi potcuz dar più noti,e più vniuerfali di questi? il fole ogn'vn lo vede, la pioggia ogn'vn la conosce,& egli indifferentemenre fà nalcere il Sole sopra i buoni, & i cattini, com'anco indifferentemente fa piouere sopra i giusti, e gl'ingiusti; ma fe volemo trasferire questa lettera allo Spirito, e queste cose create all'increate: rifpondetemi per cortefia, non è vero che Christo istesso è detto Sole, e pioggia nelle facre fcritture ? fi certo , Orietur fol institia Christus Deus nofter: Eccolo fole, Et descédet ficut pinuia in vellus, che però dicenano i Profeti; Rorate Cali, & nubes pluuant iufin, & eccolo pioggia , hor per chi non è pato questo Sole?per chi non è caduta

quelta pioggia? come Sole: illuminat omnem bominem venientem in buc mundum, come pioggia, dat omnibus afflueter, o non improperat, di questo Sole ftimo, che voglia intendere l'Euangelifta quando dice, qui folem fuum, ch'è Christo tutto suo, veramente suo: questo sole duque illumina tutri, questa pioggia humetta tutti, così, noiamiamo tutti, facciamo bene à tutti, oriamo per tutti : Quia plenitudo legis est dilettio,e come dice San Gionanni. Qui non diligit manet in morte, cioè fono in peccato mortale ch'è cagione e non folo della morte temporale, ma dell'eterna, non folo della morte del corpo,ma dell'anima ancora:e fe amarete quello che fin'hora hauete tenuto per nimico, vi farete fubito per amore veri figli di Dio; & fi fii, & beredes, beredes quidem Dei, coberedes autem Christie le vi par difficile amare chi vi odia,beneficare chi vi danegia,& orare per chi vi bialma, ricordate uidella grandezza del premio, e che si può dire,defiderare, e cercare, ch'effer figli di Dio ? Ma i Santi perche patirono, tanto fe non per acquiffare questo honorato titolo, e per hauer questa suprema mercede?che però di loro cantala Chiefa Santa . Verbera carnificum non timuerunt Santti Dei, morientes pro Christi nomine, e perche? vt beredes fieret in domo Domini: qual cofa grane non. sopportaresti d Christiano per esser ammeffo all'heredita d'vn huomo rico ? e Christo che ti offerisce tutte le ricchezze,e del fuo Eterno Padre,e le fne insieme vnite, solo perche tu ami, perche tu facci bene, & acciò preghi per chi ti odia, e le ricufarai? e li diiprezzarai? e dirai che non ti curi effer figlio di Dio? io non poffo credere, che huomo, che defidera faluarfi, fia così scemo di ceruello, e così pazzo d'intelletto, che recufi tato grade offerta. Oltre se noi miriamo bene inostri nemici, ci gionano alla falute. Saluté ex inimicis noftris, & de maPredica per il Venerdi delle Ceneri .

nu omnium qui oderunt nos;qual più ca- 1 pital nemico di tutto il genere humano, che il demonio, & egli metre ci teta, e noi resistemo, ci da materia, e di acquistar la salute, e d'agomentar il il merito : Virtus in infirmitate perficizur, diffe Iddio à San Paolo, e Giobbe quanto n'è lodato, quanto n'è remunerato, oltre che bilognò che il demo nio à lua confusione dicesse: Pellem pro pelle, O omnia que habet homo, dabit pro anima fua: Dunque, falutem ex inimicis nostris; Non guadagnò più Dauidde per esser perseguitato da Saule, che per hauer vecilo il glgante Golia ? al fecuro, che fi, perche per hauer occifo il gigante, gnadagnò folo il grido popolare, e perfe la gratia del fuo Re, e per hauer amato l'inimico, guadagnò la gratia di Dio,e però quando lo maledicena Semei diffe lafeiate ve maledicat, O probet Deus humilitatem meam: Salutem ex inimicis nofters ; Chi fù più inimico di Christo, che Giuda che lo tradi? e dal tradimento che fù fatto à Christo ne segui la morte, ch'è shata la falure di tutto il genere humano, onde forse quelto sù vno di rispetti per quali Christo non lo chiamò mai tradito. re-ma amico. Amice ad quid venisti? Salutem ex inimicis nofiris , e quando) mai, e oriamo, e facemo pregar per noi feruidamente, fe non quado fiamo perfeguitati da nostri nemici? quando più ftiamoriguardati, e nelle attioni,c nelle parole, se non quando scorgemo, che ci veggono, ò fentono gl'inimici? Onde nel nono delle confessioni è scrit to . Sicut amici adulantes pernertunt, fic inimici licigantes plerumque corrigunt : In fomma dalli Neroni, dalli Diocletiani, dalli Maffimiliani, dalli Maffentij,e da gl'altricrudi Tiranni, hà hanuto tanta copia di Santi Martiri la Chiefa di Dio: hor ecco l'vrile che ci apportano gl'inimici, & ecco i danni che fanno a loro ste fi: Quoniam irraiflis in hominem? interficitis pniner (1 pos tanquam parieti melinato, O maceria

depulsa: oh che bella metafora N.& infino à quando ò iracondi vi gittarete precipitoli contro l'huomo, ch'è creato ad imagine, e somiglianza di Dio come voi, & è capace dell'istessa beatitudine che sete voi ? oh forsennati chevoi fete, e non vi accorgete, che, interficitis pniner fi pos , vecidete il vostro inimico fi, ma nella fua piaga voi maggiorméte vecidete voi medefimi, perche à quello non gli potete altro torli, che la vita del corpo,e mentre à quello vecidete il corpo, à voi stessi yccidete l'alma: tanquam parieti inclinato, il quale se vuole vecider gl'altri,è necessario, che primaruini se stesso, e con la sua ruina vecide gl'altri. Ouero, taquam maceria depulsa, che la pietra che si gitta nelle macerie, e percote l'altre, ben spesso, quando l'altre percore,ella stessa si rompe; così quelli che vogliono offendere il proffimo, nell'istessa offesa del lor profismo, restano maggiormente offesi se stessi. Ricordateui ò vendicatiui, che la legge Euangelica è legge di fuoco, e non di ferro, è legge d'amore, e non di crudelta . In dextera eius ignea lex, dice il Deuteronomio, e che quelli che hora no vogliono víar questo suoco, & amare il nemico, nel giorno del giuditio contro loro farà viato il ferro: Et confriget eos Deus in virga ferrea , & acciò che vi amiate l'vn altro, non folo io mi affaticarò con la lingua, ma anco con le preghiere, come diceua San Paolo à gl'Efcfi: Vt in charitate radicati, & fundati poshtis comprehendere cum omnibus fanitis , que fit longitudo, latitudo, sublimitas, & profundum. Longitudo, è che sia perseuerante, Latitudo, è che corrisponda & amici, & inimici, sublimitas,è che si facci per amor di Dio,e no per gl'huomini del mondo; Profundio, e che non si vadi inuestigando la cagione perche? e se taluolta quel curio lo volesse mostrarsi importuno per saperlo, gli fi potrd rifpodere per chiudergli la bocca, che così comanda la

dinna legge. Queflo è il Latam mādatum nimis; Latum, per côpiacer à Dio, & al profsimo; Latum, perche contiene legge, e Profeti; Latum perche abbraccia amici, & inimici; Lati, perche obliza tutte le Nationi del mondo; final-

mente: Latú nimis, perche fi deue amare Iddio, Ex toto corde, ex tota amura, extota mente, de ex tots viribus nofiris, eproximum tuum ficut te upfum, in ordine à quel fegno, che ami te flesso. Amen-

# PROEMIO QVARTO Per il Primo Sabbato di Quarefima.

Hiaro Sole gionto all'occafo, procellofo mare, periclitàre naue, allontanato Saluatore, i tribolata caterna, contrario vento, orrida notte, prodigiolo portento, apparente fantalma, i pautentolo clamore, graue conturbatione, fimoderata conolazione, e aminifable traquillida ci rapprefenta hoggi nel vangelo corrente l'Eurangelifa S. Marco. N.

Tranquillità à nufragăti nocchiericonfolatione à melh Difecpoli, co turbatione à timidi petti , clamore à notrumo filentio , fantfan à gl'occhi Apellolici, portento, à poueri pefeatori, fauore à cart a mich luce a deze enebre, notre à miferi curiofi, vento alle fasimare vele , carcus al facro colleggio, faluatore a tutto il mondo, naue à fiera tépelfa , mare d fommerger pronto, occasio à non dar il Sole .

Occafo, ma miracciofo, e furibódo, mare ma inquiero, e indído, naue, ma agirara, e sbartuca, faluarore ma benigno, e pio, caterua, ma gemibonda, extemante, vento ma stienato, e irato, notte ma caliginofa, o fotura, la temanta, e tenane, fauore, ma bramaro, e gradito, portento, ma inaudito, e inolito, fanafama, ma fapuantofá, e penofa, clamore, ma lutruofo, o cruciofo, conturbatione ma interna, & eflerna, confolatione, ma diuna, e fourana, e canadulli, yma folpirata, e anelata.

Tranquillità che apporta confolatione, confolatione che bandisce la conturbatione, contribatione che pronoca al clamore, clamore che cagiona la fantaſma, fantaſma che dimoltra il portento, Portento che impromette fauore, fauore che apporta la luce, luce che (gombra la notte, oute che fi concorda col vento, vento che è autorario alla cateru a che vien fauoritadal faluatore, faluatore che falua lanaue, naue che combatte con l'ondedel mare, e mare che congiura aſsieme con l'occafo.

Occaso che vela la luce, cum sero effet. Mareche fuora del suo termine fi gonfia con la nane. Er at nauis in medio ma i, Saluatore che mira da lugi. Erat lefils folus, Caterua che fi affatica Vidit eos laborantes . Vento che tiraneggia . Erat ventus contrarius. Notte che nasconde la verità. Quarta autem vigilia noctis. Luce che verso l'Aurora comparifce. In aurora lucet , fauore che por al quanto fi differisce, colebat eos, portento che mai vu altro fimile fi vidde. Et viderunt illum ambulantes, fantafma che da niuno fi lascia conoscere, putauernnt phantasmam effe. Clamore che chiede aita. Clamauerunt omnes, confolatione che tutti recrea . In flannum locutus est eis, e tranquillità che manda. in obliuione ogni patimento, ascendit ad illos ad nauim, & seffauit ventis.

Ma voi ò inclito mío Signore che, fiere della tranquillita la calma, della confolatione la vena, della turbatione il refugio, del clamore la benigna orecchia, della fantafina l'emolatione, del portento la marauiglia, del fauote la gratia, della luce la chiarezza, della

potte

ne te la ftella matutina, del vento l'aura foaue, della caterna fa maefta, del mondo il Saluatore, della naue le merci, del mare il porto fecuro, e del.

l'occaso, il felice augurio.

Mentre io stamane spiego à miei diletti di voi la vostra infinita pieta lasciando da parte dell'occaso l'ecclisfe,del mare il moto, della naue il pericolo, della caterna l'afflittione, del véto la vehemenza, della notte l'oscurita, della luce lo splendore, del fauore la grandezza, del portento lo stupore, della fantasma, l'arua, del clamore l'-Echo, dellatribolatione l'angustia, della consolatione la dolcezza, e della

(erenità, la tranquillità. Fate che con tranquillità, e consolatione, io sopporto la tribolatione, e. nell'istesso tempo intenda il clamore » acciò fauorito dalla fanta (ma, a ponto come gl'Apostoli, conosca il porteto, Hicero e riceua il fauore di effere illuminato, dalla vostra luce nell'oscura notte di questo ferreo secolo, e con il fauor del vento, gionga alla caterna in voltra. compagnia, fopra la prora della naue in mezzo l'onde del mare, prima che P al a. il sole della mia vita, arrini all'occaso della morte oscura. Et ecco che con humiltà tanto io chiedo, e con pictà. più che tanto aspetto. Incominciamo.

## PREDICA DEL SABBATO

Auanti la Prima Domenica di Quarefima. Erat nauis in medio mari, & Iesus solus in terra &c. Marc.cap. 6.

Ardua, difficile, e malageuole 1 impresa mi pare à prima vifla N. Solcare l'oceano im menfo delle lodi, prerogatine, nomi , freggi , & attributi della gran. Regina de Cieli Maria, de qualisi può dire : Mare magnum , & [patio]um manibus, oue quafi tutti li Santi Padri ingombri di stupori sono arrestati, attelo che gli Euangelisti, altro non differo, folo, de qua natus est tesus, qui rocatur Chridus, e queito è il non plus piera , delle colonne Herculce per effer diftauza infinita tra lei e gl'altri San . Dom, tie Sante del Paradilo . Dei matris fernor, m infinitum eft dijerimen , dille Damalceno, per effer ella tenza paragone di tutt: li celefti eferciti. Nula com paratione, omnibus superis exercitibes gloriefier, dice Efrem; Anzi hi dell'incomprehenfibile rifpetto a Serafini, che sono i più vicini a Dio. Incompreben fibiliter glorioficiem quam Seraphim, scriue il Padre S. Giouan Grisoltomo, includendo in atto heroico tutte le virtù, meriti, e titoli de Santi del vec-

chio e puouo testamento : Merita fingulorum, o omnium titulos antecedit, afferma Pietro Damiano, auanzando in dignità tutte le creature. Excepto felo Deo est omnibus altior , lottoscriffe. Andrea Cretenfe, & Anfelmo Santo di ciò non mi fa mentire dicendo anch'egli . Qua maior sub Deo , nequit intel-. igi, per esser'ornamero de Patriarchi. che tra Santi hanno il primo luogo : Maximum Patriarcharum ornamentum. crida Nanziazeno il Saro, mercè che auanza di bellezza il Ciclo stellato, & il Ciclo Empireg. Dem ciium Cale ipfo piestantius, conclude Andrea Gerosolimitano, ammirata per tal carione da Ignatio Vescouo, così va dicen-40. Celefte prodigium, facratiffimum for faculum, perche, Cali terraque miflerium, elclama Epilanio Sermone de laudibus Virginis, elsendo il tutto à lei minore: Attende Seraphim & videbis quid qued maris minus Vargine eft , registra Pietro Damiano, perche lei è Santa de Santi,& teloro di fantiti;Ob Sanda, & Santis Janthur, Commis fantlitatis Sa.

Biffime the fauru, vocifera il gran Cretenle, che però considerandola il mio Serafico porporato Bonauentura il Santo, dice, che doppò hauer confiderato, quanto può, e sa l'intelletto humano, non può tentare, e capire cofa. maggiore di essa, oue volgendo l'occhio la Chiefa, mette il motto: No plus pltra, con dire Quibus te laudibus efferam nescio, non essendo di grandezza maggior capace pura creatura in terra, dice il dottiffimo Durando, per hauere, vn non sò che di diuino, e d'immento scrisse Tomaso d'Aquino; Ex eo qued Dei mater est, habet quanda dignitatem infinitam ex bono infinito; ma fe tutti li Santi Padri fono arreftati, che farò io quafi Pigmeo nel cor fo di si gran Giganti, resto immobile Tamquam lapis, e priuo di parole:Ma perche patlare, & non tacere riceue il loco,però con la scorta dell'Euangeli Ra S. Marco, che presenta hoggi vna Naue, dicedo . Erat nauis in medio Mari, &c. vedremo come la Regina de Cieli Maria è naue,& di che materia, secondariamente che cosa porta, & terzo quanto stima l'ammiratione de fuoi deuoti. Incominciamo.

Erat nanis in medio mari , & Iefus folus in terra, & c. Potrei fta mane ò miei N. dire, che questa naue sia l'humani tà fantifima del nostro Christo, carica di pomi vecchi, & nuoui, de quali gustorono i nostri antichi Padri in. iperanza di Christo venturo, & noi li gustiamo in vua, hauendoli realmente qua giù in terra : Penfiero è questo del padre Origene sopra S.Luca al capo quartodecimo, figurata nella naue di Giob ,'quando cofi difse . Dies mei tranfie u tamquam naues poma portanges ; Quero potrei dire, che naue fia la Sinagoga Hebrea dalla quale scacciato Christo, quando nel mare di tante pene fu buttato, penfiero è questo di S. Cirillo fopra S. Giouanni al capo fecondo, figurata nella naue da cui fu biatato Giona nel mare : Ouero potrei dire, che questa naue s'intenda la :-Croce oue dormina il nostro Saluatore, quando motus magnus fattus est in mari, ipse vero dermiebat, pensiero del Padre S. Hilario nella Cantica: Ouero potrei dire, che questa naue fia il genere humano, oue ascendendo il Signore de gl'eserciti, insegnaua le turbe ; De nauicula docebat tubas, penfiero del Padre S. Gregorio libro terzo · de fuoi Morali, al capo decimonono : Ma per non tenerui più a bada Signorislo intendo per questa naue la gran Madre di Dio, figurata nella naue del (apientissimo Salomone, carica d'argento, e oro, di Simie, e Pauoni, e di ceto, e mille altre gemme di cole pretiofe, e pretiofi Tefori,quale faceua in tre anni il luo felice viaggio . Falla eft quali nanis & c.

Ma perche più volte vi farà ftata. prefentata quella miffica naue agitata in mezzo all'onde dell'opinioni, circa della fua facratiffima Concettione,naue ch'è stata combattuta dalle ragioni di fi graui Dottori, che hanno cercato fommergerla nel Mare dell'onde del peccato originale, dal quale lei fulibera,& immune, cioè, che se nel mondo nelli antichi tempi non era conofciuta, cominciorono molti fuoi Di-(cepoli à fatigare con li remi delle péne. Erant Discipuli laborantes in remigando; par che hora fia tranquillato il mare e ogn'vno gridi . In Conceptione tua virgo immaculata fuifti, or a pro nobis Patré, cusus filium peperifts, quia evat nauis in medio mari, si poneua la Regina. de Cieli in alto mare per il palsato, ma hora è libera dalle procellole tepeste delle fortuneggianti opinioni , mentre la Chiefa non vuole, che d'altro, che d'Immaculata Concettione fi ragioni.

Ma scioco, che io sono, se questo più volte è stato inteso, à che fine dunque in questo mi trattengo, siso bene lo sguardo nella materia di questa mislica naue, qual'è fabricata della più su-

blime materia che possa giamai nel módo trouarfi: la nane fi fa di legni di quercia, perche questi nelle acque s'indurano, e la nostra naue Maria è fatta d'argento, ma come può stare, che vna naue, che deue folcare il mare carica di merci, fia d'argento, l'argento è vno de minerali, che per principio interno ha il graue, e questo, tendit deorfum, dicono i Filosofi, dunque se vn huomo volesse nauigare l'oceano, ò altro mare con vna naue fatta d'argéto maficcio al ficuro che in cambio di paffare all'altra riua, toccarebbe il fodo, come dunque Maria è Mare d'argento. Notate per intelligenza di que-Ito N. Due naui io confidero Teologicamente ò Dotti, la naue dell'Esfenza Diuina, e questa è d'oro masiccio, e và folcado l'effere di tutte le creature,per ester centro, sfera, e circonferenza di quelle, che però diceua il gran Trimegifto. Deus eft fphera intellectualis, cuius centrum est phique, circumferentia vero nulquam . L'altra nauc è d'argento; e questa è Maria Vergine : nell'oro, nell'argento io cofidero due cofe, granird, e prezzo, e l'vno, e l'altro fi ritroua in queste naui; la naue d'oro dell'effenza Diuina ha grauita di giustitia che, tendit deorfum, e tocca il cetto dell'Inferno iui gastigado quei spiriti ribelli;hd il prezzo,e la bonta della mifericordia nel Cielo, beatificando quei fpiriti Angelici. Aurum terre illius optimumi eft. Grauità, e bonta, ha la noltra mistica naue d'argento Maria attesoche lei ha dato al mondo la gravita della giustitia, & al Cielo la bonta della mifericordia, metre la granità della giultiria andò all'Inferno gridando: Attollite portas principes vestras, & elenammi porte eternales &c. Andò al Cielo la misericordia, & il prezzo, gridado gl'Angioli diceuano. Quis eft ille , qui venit de Edom tinctis veltibus , vedendo la bonta di questo argento , ch'è il sangue preso dalla nostra naue Maria, dando in quelto modo ( fe così

può dirfi)la fantità à Iddio, ò paradoffo,nó mai più vdito, che Iddio riceua sătită dalla creatura; Intendetemi bene ò N. Era costume de gl'Antichi no chiamare fanto vn facrificio, fe prima non era tinto di sangue : Satissima per effenza fu fempre la naue dell'oro di Christo, ma no sù mai tinta di sangue, fe non dalla naue di Maria Vergine : coronatore di questo sublime pensiero è il dottiffimo Giouan Genouense in Catholic, one dice. Apud veteres nihil dicebatur fanctum, nift fanguine boftie effet tinctus, sed in Beata Virgine de pura eius fanguine carnem affumendo fanguine tindus quodamodo dici potest; Ne questo à me apporta stupore, perche fissando l'occhio nella naue d'argento la miro federe conuenientemente più pura della naue d'oro, ch'è l'humanità di Christo, ch'è insieme Dio, e huomo : hora dicono alcuni che mischiandos frà di loro questi due metalli l'argento,e l'oro, l'argento non hi bisogno di purificatione, ma l'oro si: Effendo Iddio congionto all'humanità nella perfona, ancora che l'humanità fusic purissima, dicesi però ella argento, e Dio oro, e così in vn certo modo pare che Iddio posta estere purifica to, Ma Maria, che sommamente è congionta con Dio non hà bisogno di purificatione, dalla congiuntione con Dio, altro no fi hà, che vna luce immenfa, e pura, fi scorge in Mosè, che hanendo parlato con Dio, discese pieno di luce dal mote: Essortandoci à riceuere questa luce Dauidde, così diffe nel Salmo. Accedi - Pral, 111 te ad eum, & illuminamini; & il Padre S. Gironimo più chiaramente dice . Respicite ad eum, C confluite, O vultus vefiri non confundentur; scriue Pagnino. Et facies corum non funt pudorum effectus perche chi s'accosta a Dio, non ha il diauolo onde l'oltraggi, restando cosolatissimo. Vede Gionani questa noftra naue fotto fimbolo di Donna lucida, luce nel capo per le stelle, luce. nelli piedi, per la luna che fotto di effi

tiene, e luce in tutto il corpo per il Sole có cui è vestita, e questa è la ragione perche la nostra naue è formata d'argento per la lucedezza; e però poffiamo con ogni liberta dire. Erat nauis in medio Mari, & lefus folus in terra &c.

Diciamo cosa non più vdita : canta la Chiefa della nostra naue . & và così gridando.Ab initio, & ante fecula crea. ta sum; Il principio auanti li secoli, io trouo ch'è il Padre dicendo Agostino.

D. Aug. Pater eft principium totius Dininitatis , fentenze, distintione seconda, alla queftione festa, ad oppositum dice, che, Non eft principium,nifi per produttionem:Hora dice Maria Vergine: Ab initio, cioè. in questo principio io hebbi l'esfere, e fui creata non cerco io adesso, se della cognitione delle creature viene generato il Verbo Eterno, perche questo verte in controuersia fra li Teologi, e la mia scola de sottili dice che, non generatur de cognitione creaturarum ; Vi dimando si bene, se Iddio all'hora era perfettamente beato:Sò che rispondono i Scotisti, che; Pater ante generationem filij eft perfette bearus, la ragione è questa perche l'essenza Diuina è oggetto totale della beatitudine dell'istesso Iddio, & anco de gl'Angioli, e de Beati nel Cielo, di modo che,nulla cofa fuora dell'istesso Iddio può satiare l'appetito dell'Angiolo, ò dell'huo. mo, come dice Agostino: Inquietum eft cor meum, donec requiefcat in te, que-Ro oggetto dell'Esfenza, che contiene ogni perfettione, si troua nel Padre, fi che la propositione è più che vera, che Pater eft perfette beatus ante generationem fili), alta, & fublime Teologia è quelta N.Ma le io trouassi vna Teologia maggiore, non istupiresti vscendo fuora di voi stefli? Ah, dicono i Teologi,Padre voi fete vn forfennato, che con tanto ardire dite di voler trouare Teologia maggiore di questa : tutto bene, ma però attenti. Iddio è infinito, è eterno, è immenio, è incircum-

(crittibile, inenarrabile, indinifibile, & oggetto finalméte d'ogni beatitudine Satiabor, cum apparnerit gloria tua, diffe Dauidde : Hora fe si trouasse vn oggetto, che delettaffe il Padre Eterno non con delettatione ordinaria, effendo che la delettatione, confeguice la beatitudine, ma che delettaffe il Genitore Eterno Ineffabiliter, non farebbe quefta, ò Padri Teologi, per così dite, Teologia maggiore? Si per certo, eccoui N. la Regina del Cielo presentata da S. Marco fotto forma di naue, che ineffabilmente deletta il Padre. Eterno, il Figlio, e lo Spirito Santo, & acciò il pensiero non vi pata firano fentitelo come per eccellenza viene coronato dal Padre Cartufiano, così dicendo. Summa Regina adstans semper ca à dextris fily sui, que ineffabiliter delectat Patrem aternum , & incomparabiliter placet sponso , ac Filio suo . Et però. Erat nauis in medio Mari . O Iefus folus erat

in terra Oc. Ma sentite cosa più curiosa: Qu ado il benederto Christo pendeua in Croce, volfe che la fua fantiffima Madre fosse presente alla sua dolorosa morte, e la chiamò Donna, così dicendo. Mulier ecce filius tuus ; perche caufa Chrifto chiama Maria, Dona, e no Madre, volendogli lasciare per figlio Giouani, forfe fi vergognaua tenere per Madre Maria, non certo? ma vi dirò io la ragione.Signori; Alli pledi della Croce vi stauano molti semplici, che per la simplicità, e purità loro haurebbero confiderato, che Maria offerisse al Padre Eterno il Corpo di Christo in Sacrificio, & in quelta occasione non l'hauerebbero tenuto per Figlio di Dio, sapendo tutti, che dalle Madri, si offeriuano in Sacrificij i proprij figli , come dice il Profeta Davidde: Immelauerunt filios. & filias fuas demoniss.e così Christo nó sarebbe stato tenuto per siglio di Dio, che volontariamente doueua morire per faluezza del genere. humano: Oblatus eft, quia ipfe volut .

mă perche îl noftro Redentore erazelantifimo de fuo honore, per queflo fi volto alla Madre, e li chife; Muther ecet filius tuus: 10 o Donna mi offerifco în factificio volontatiamente, percito va pur via, che io non fono il tuo figliuolo , ma il tuo figlio e Coicuranti, confiderate Domine in Cruecciditate cei l'Padre S. Cipriano, de Mater foliumenti il mani, confiderate Domine in Cruecciditate cei l'Arder S. Cipriano, de Mater foliumenti il mani, confiderate Domine in Cruecciditate con l'archive con l'archive con l'archive colloquium, CP ratellers Matri sultiores ve-bi dicens cosifect tib pro Matre , qui voluntai l'artris blumperaret.

Ma diciamo meglio, chiamò la Madre, Mulier, per dimostrare, che lei era lontana da ogni miseria di peccato, & ornata di purità : fanno molto bene i Padri scritturali per intelligenza del pensiero, che subito che Iddio hebbe creata la nostra prima Madre Eua, & ornatala della giustitia originale, la chiamò, Mulier, che però dice il Tefto. Tulit coftam de Adam, & adificauit eam in Mulierem; pecca quelta Donna, & viene chiamata Madre di calamità. e di miferie. Mater cunftorum viuentin. e questi viueuano con gran fatiche, e però vien'chiamata Mulier, perche pura, e fenza macchia, effendo tutta diuina;e che sia la verità, sanno i Filo. fofi, che nell'Arbore predicamentale si riducono alcune cose dirette, & altre indirette: Alzate hora l'intelletto. e dite, che l'vnione Hipostatica sia vn Arbore, oue alcune cose si riducono dirette, come l'humanità fantissima di Christo, che Hipostatice sù suppositata dal Verbo Diuino : Altre cole si riducono indirette, come la nostra. Regina Maria rappreserata fotto forma di Naue dal fopracitato Euangelista San Marco, il che volendo dichiarare il benedetto Christo, dice, Mulier . Oh quantum, dice il Padre Cartufiano, dilexit te Virgo dinina .

Madre flanno in Groce chiamandola, Malier, ma doueua iui godere vn celefle Paradifo, fii Chrifto in yn Mare di penne, & in quello lafeiato dall'Eiérno Padre, gridâdo dicua Deur Breus, vi quid dereliquifit me: Notate Teologi, et come hò detto di fopra; I ddio è oggetto perfett della bearitudine, se bene so, che, quod femel affumpfit, nun-quan dimigi; con tutto e io dicendo i: Euangeliita, che Chritto fu lafeiato in abandono nella fua amara paffione, diciamo, che volse hauere Maria presete, come oggetto di be attitudine, che petò dice il Padre Cartusiano nel loco lopra citato. Placer incomparabili filio sino, quia Virgo singularis, cò dinina, Erat mauti in medo mari.

Naue è questa nostra Regina N. e. naue d'argento, che beatifica,per così dire , l'istesso Iddio, ma carica d'ogni bene, che nell'vniuerfo si ritroua: Sogliono i Prencipi fare vn armario, doue pogono i loto vafi d'argeto, ed'oro. le genime, e pietre pretiofe con tutti li loro tesoris Voleua il gran Prencipe Iddio vnire insieme tutte le sue ricchezze, perche le ricchezze di Dio fono tutte quelle cofe, che hanno vita & effere, e così gl'Angioli nel Cielo, li Demonij nell'Interno, gl'huomini nel modo,li brutti nelli Deferti,e bofchi , le piante nelle campagne,e felue, queite fono le richezze di Dio rinchiule in Maria vergine, come in vno Erario, e tesoro del medesimo Iddio, da cui par che habbiano l'effere tutte le. creature. Duque anco i Demonij hanno il loro effere da Maria Madre di Dio: Pecca il diauolo nel Cielo, quando noluit adorare humanitatem Christi, come dice S. Bernardo, e la diuina giustitia lo condana all'Inferno, e tal volta la diuina giustitia l'hauerebbe annichilato, fe la mifericor dia non li hauesse presentato l Erario, ò Armario della vita, oue fi trouaua la giustitia. ad elser mitigata, & adolcita come l'acqua del Mare, che passando per le cauerne, e per li meati della terra diuiene dolce,e gusteuole. Tale fii la nostra Santissima Vergine, la nostra

Pí 41.

mistica naue quale adolci la giustitia del suo figlio diutno; Dunque se il demonio non fù annichilato e ha l'essere nell'Inferno, l'haue per mezzo di Maria, ch'è l'Erario di Dio: corona queflo pesiero Crisippo Gerosolimitano, fermone de Virgine. così dicendo. Aue sgitur femper armarium vita, qua es bortus Patris, notate quella parola, femper, che corrisponde alle sue parole. Dominus poffedit me in initio piarum fuaru essedo all'hora questa nostra nauicella horto fecondo dell'Eterno Padre. arricchito, e ricolmato d'ogni bene;e però; Erat nauis in medio mari, & lefus folus erat in terra .

Più si può dire N. e dirò che quanto ha l'huomo, tutto l'ha da Maria:Si pone vna volta San Paolo tromba dello Spirito Santo a confiderare l'elser'dell'huomo; hora lo vede carico di scettri e corone, come si veggono li Prencipi, li Reggi, & Imperadori; hora lo mira cobattente, come stanno i soldati; hora ricco d'oro, e d'argento, come fono i Mercadanti,& altri:In fomma doppó hauer vagheggiato quanto può hauer l'huomo in questo mondo, parla in questa forma: Quid habes, quod non accepifii; dunque quanto di buono in te fi ritroua hai hauuto da I ddio: Ah San Paolo, nota bene quello che dici? quanto ha l'huomo, il tutto riceue da Dio, & io dico, ò Paolo che il sutto riceue da Maria Madre di Dio, perche se Iddio da all'huomo la sua dinina gratia, la dà per mezzo di Maria: Mulla gratia venit de Colo in terra , nife tranfeat per manus Maria , dice l'Adagio de Santi: Anzi hò penfiero di dire, che se Iddio predestina l'hnomo alla gloria , lo predestina per la. Madre; Anzil'istelsa Vergine predeftina, cano questo o Padri Scritturali dalla Sacra Scrittura. Il Patriarca Ifaac hebbe due figliuoli, vno chiamato Giacobbe, e l'altro Efaù, questi due gemelli fono fimboli nella Scrittura Sacra di due Popoli, cioè de presciti Eiau, e de predestinati Giacobbe,che però dice il Sacro Tefto . Efan odio babuit, I acob autem dilexit : Hora fappiamo tutti, che quando vn huomo viene affentato fopra vna fedia reale con lo scettro nelle mani, si giudica che habbia potestà Reggia, Ecco N. la nostra Regina Maria collocata dall'onnipotente Iddio nella fedia dou'egli pre: destina, ch'è Giacobbe, lo dice Santa Chiesa sposa di Christo ch'è capo di tutti li predestinati . In Iacob inhabita , O in Ifrael bereditare , Dunque fi può dire, Maria habbia autorità di predeftinare alla gloria l'huomo, il penfiero è d'vn Dottor moderno, il quale parlando con ogn huomo, cosi li va dicendo, Quid habes bomo, quod a Virgi-

ne non accepisti.

Ma se la predestinatione no si puol fapere, mentre è opinione commune di tutti li Padri delli Concili, e di tutta la Chiesa Cattholica, che nessuno può fapere s'è predeftinato ò vero reprobato; Nemo [cit, an odio, vel amore dignus fit,e con tutto questo io vi dico. che va huomo puol sapere s'è predeftinato, ò reprobato: Padre voi fete heretico, auertite quello che dite, non. habbiate tanto ardire, perche gl'heretici si abbruciano? Non contemerario ardire, ma con giulta ragione io dico Signori, che l'huomo può lapere le fia dannato ò pure predeftinato, e come? attenti di gratia : lo dimando . hauete denotione à Maria Vergine . Padre si; dunque io replico, voi nonpotete perire, perche chi è deuoto di Maria non potra dannarsi: Dicono i Teologi, che la porta del Paradifo fut aperta da Christo, e nessuno si salua se non per mezzo della Madre di Christo, Christo è figlio di Maria Vergine, e per confequenza niuna gratia niega alla Madre il figlio;anzi Maria è obligata al peccatore, cioè gl'hà obligo. particolare.

So che qui tutti mi risponderete che Maria fia obligata à Iddio, puol. pal-

Predica del Primo Sabbato di Quarefima?

paffare, ma che la Madre di Dio fia. obligata alli peccarori, ci pare impoffibile:In questa così ardua propositio. ne io vi desidero attenti ò Padri Teologi; Tutti già sapete, come anche io sò, che si dubita dalle due scole, de sortili, & Angelici ; Se il Verbo diuino fi fosse incarnato se Adamonon hanesse peccato e conchiudono i Scotisti nella mia scola, che si sarebbe incarnato come glorificatore, e non come Redentore; ma mi sia lecito lasciare l'opinione del mio Scoto, e feguir l'altra che conchinde, se Adamo non hauesse peccato, Iddio non si sarebbe incarnato: Dite hora voi, Maria Vergine non sarebbe stata Madre di Dio, se il Verbo non fi fo se incarnato il Verbo divino non si farebbe incarnato fe non fosse stato il peccato, e per confequenza Maria non sarebbe stata Madre di Dio, perche Iddio si è incarnato per il peccato, dunque perche peccò Adanio, però Maria è fatra di Dio Madre; dunque la Vergine dal peccatore riconolce la Maternità, dunque la Vergine ha obligo di pregare Iddio per li peccatori fuoi deuoti, Chrifto ch'è figlio di Maria Vergine, e dona le gratie,niuna gratia li niega:Dűque conchiudiamo, à primo ad vltimu, che chi è deuoro veramente di Maria, chi imita le sue fante virtù, di sicuro si falua, e di certo andara à fruire Iddio.

Non basta nò oh N. dire quello porta l'habito della santissima Vergine, dunque si falua, nò, perche al fegno, deue corrispondere il segnato, ch'è la purita, la carità, l'humilta, e l'altre sate virtù delle quali è carica la nostra. naue Maria, che all'hora è certo l'. huomo di faluarfi, & acciò non vi paia ftrano il pensiero, sentite il Padre San Bernardo come per eccellenza con la fua facondia lo corona, così dicendo. MH. Cum ergo beata Virgo mifericorditer omnibus ea inuocatibus famulis suis adest. & ad ents praces, ac intercessiones, non potest Christus contemuere, quin exaudiat. Penfiero figurato al viuo nel Terzo de Reggi, quando così fi dice. Pete Mater mea,neque enim fas eft, vt auertem facie meam, e però dice bene l'Euangelista. Erat nanis in medio mari .

Ma diciamo qualche altra cosa per nostro maggior profitto N. & è che Maria Vergine, oh Venetia, stima più la tua oratione, essendo tu di essa vera diuota, che non stima la gloria del Paradifo, nè questo è Paradosfo fondato in ciarle, ma verira ordinaria fondata nel vero in terra. Fiì vna volta S. Giouanni eleuato in spirito, e trouandos auati all'Alriffimo Trono di Dio, seti le voci Angeliche delli Angeli, e delli fanti che così diceuano . Dignus est Ap. e.c. Agnus, qui occifus eft, accipere virtutem. divinitatem fapientiam fortitudinem bonorem, o gloriam, così fi registra nell'-Apocalisse di Giouanni; lo adesso leggo N.che all'infinito no si puole agiugere cola nessuna: Infinito non potest fieri addictio, come dunque è possibile. che le creature possino dare divinità à Christo di cui parlando S. Paolo à Filippenfi , diffe . Qui cum informa Adrille Dei effet, non vapinam arbitratus eft, fe. effe, equalem Deo; Christo ha la Dininita, che per riuerenza naturale li conuiene, no come il vostro amico ò modano l'hà rubbata, ch'è il diauolo, che volse rubare à Dio la Dininità dicendo. Ero similis altissimo.

Sentite a questo proposito l'Angelico Dottore S. Tomafo d'Aquino fopra S.Paolo à Filippensi al c. 2. Sed boc non fuir rapina , ficut diabolus , & bomo polebant ei equare : come dunque da Giouanni fi dice, che dalli fanti fi daua gloria, e honore al figlio di Dio : Anzi li dauano Diuinità, cioè, ch'l'istesso Iddio riceue dall'huomo diuinità-come questo è possibile ? se prendete da vna parte vna bilacia, e da vna bada di essa ponerete la vita, la diuinità, e gl'artributi di Dio, e dall'altra le lodi, le orationi, e le preghiere che fe li mandano dalli Christiani Fedeli 5

tanto le stima, quanto stima la sua di uinità e però le creature possono dare diuinità al benedetto Christo. Il Padre Cartufiano coronando questo péfiero, dice in quelta maniera . Accipit erro ista à nobis, quando laudamus, O confitemur ei, perche stimano tanto le di sine Persone l'honore che gli dano al huomini,quanto la propria divini tà ch'è la vita di Dio: Hora al nostro proposito, più simile alle dinine Perfone trà tutte le creature , è Maria Vergine: Quando aliquid eft propinquins primo, dicono i Filolofi, tato magis participat de illo, dunque participando la Vergine più delle altre creature dell'effer diuino per effer più fimile alle dinine Persone, anco come quella stima più l'honore, che se li dà dalli suoi denoti, che la propria vita gloriola, che hà hoggi nel Cielo. Accipit ergo ifta d nobis, quando tandamus, O confite. mur ci.

Mache lode doni tù hoggi ò Venetia alla Madre di Dio, s'ella è tutta pura, e tù imbrattata di mille peccati; Ella è tutta humilta, & Virginita, età tutta superba, c lasciua; Ella è naue carica d'ogni gemma, e pietra pretiofa, e ru naue sconcertata fatta di terra. . che ad ogni momento porti rischio di piombare al fondo dell'Inferno:Su,sù anime deuoto di Maria Vergine, alla denotione della gran Madre di Dio . lasciate gl'odij, li rancori, le lascinie, le rapine,i contratti illeciti, le anaritie,i furti, restituite il mal tolto al vostro proffimo, à gl'orfani, alle pouere vedoue, alli derelitti orfanelli, & amateni con carità fraterna l'vn con l'al-

Tù dunque ò Regina del Cielo ; Principeffa de gl' Angioli , Monarchela del Mondo, e finalmente fiella del mare, mira queffo popolo con gl'occhi della tua pietà, eccolo, che at e ricorre, te chiama, te inuoca, e te adora, exaudi eum; quia tu Afillum es peccatorum.

Maah che fento, che la Vergine di voi si lamenta dicendo, è vero che io fono Auuocata de peccatori, è vero che io dono la gloria, e che il mlo figlio mi concede quanto li chiedo ; ma, cum multiplicaneritis orationes vestras, non exaudiam, e se desiderate fapere la caufa, fentitela: Manus enim vefire plene funt fanguine, hauete le mani piene di langue, piene di vendette, piene di rancori, e piene di odii : Oh Padre risponderà quel curioso, le mani infanguinate, le tengoso i macellari, e non altrimenti noi, e che altro è vn huomo,& vna donna, così io replico, colmo, e colma de peccati, se non... che vn macellaro, se non che vn beccaio di Dio: dunque, eum multiplicaueritis orationes &c. Et pure è vero, che posto esclamare con Isaia, e dire.: And to verbum Domini Principes fodo-, morum, percipite auribus legem Dei mi-. fire populus Gomorrbe, & à questi dice la Vergine . Audite verbum Domini &c. perche di questi si lamenta Iddio quado dice. Incensum abominatio est mibi. cioè à dire, le tue corone, le tue orationi,tono incenso è vero, nol niego, ma incenso, che puzza à Dio per esfer' attacati nelle cose terrene : Deh N. se per il passato fei stata infangata in tati homicidij,odij,rancori,viure, conrratti illeciti. & in cento, e mille forti di peccati, ricorri hoggi à Maria Vergine , ch'ella al fecuro t'impetrera il perdono generale da Dio di tutti li tuoi peccati.

Et voi o miflica naue di Maria, che per vn tempo agizata fofte da fofche, e nere tempelfe, hoggi che fi e trăquillato il borafcolo mare di quefto Mondo fillace, che chi vi ede, ; li Gorgea-Naue con prezzo inellimabile d'argento , che garteggi con la naue del oro dell'Effenza Diuma, per così dire, beatificando le dinine perfone, dando refrigerio à Chriflor, tri flaggli, e tormenti immerfo, apportando vilità al Cielo, all'Inferno, a nail'effere i utte

le creature donando à peccatori per [ obligo gratia, e gloria, con darli vera alta Regina, & il Cielo t'honora, pre- rori . Amen .

ga per noi peccatori il tuo fantifimo figlinolo, che per fua pietà infinita, fi speranza di vita eterna: Io fenisco, ò i degni perdonarci i nostri infiniti er-

#### INTO PROEMI Per la Prima Domenica di Quarefima.

Pauetoso deserto, famelico Dio, sagace tentatore, durissima pietra, adequata risposta, propinquo precipitio, diabolica perfuafione, mirabile repulfa, altiflimo monte, vano teforo, prodiga offerta, debellato tiranno, codardo competitore, & vn. maranigliolo correggio ci rapprelenta hoggi l Euangelista Matteo N.

Corteggio à degno personaggio, competitore al mansuero Christo, tiranno all'ingiulta preda, offerta al Saluatore, teforo à falfa chimera, mo. te a gl'ambitiofi, repulsa all'instigatore, persuasione ad incorrotto volcre, precipitio a peruerfo giuditio, rifoosta à satanasso, pietra all'assumato Giesti, tentatore all impeccabile; Dio ad effer tentato, e deferto à faluatiche fiere.

Deferto, ma folitario, e folingo; Dio,ma infinito,& immenfo,tentato re ma empio, e maligno, pietra, ma aggiacciara, e gelida, risposta, ma giufla,ed honefla,precipitio,ma eminen te,e profondo, perfuafione, ma iniqua e peruerfa, repulfa, ma efficace, & verace, nonte ma sublime, & eccelfo, teforo ma chimerico, ed apparente, offerra,ma finta,e mentita, tiranno, ma fpietato, e crudele, competitore, ma sfacciato, e superbe, e corteggio, ma. denoto e humile.

Correggio, che si si per la vittoria del competitore; Copetitore che tiene nome di Tiranno: Tiranno che fraudelentemente offerisce: Offerta, che finge d'hauer telorit teloro che fi mo ttra dal monte : monte ch'è il luogo della repulfa:repulfa, che fuccede al la

perfuafione : perfuafione , che adita ilprecipitio:precipitio, che no ammet te rifpofta:rifpofta, che non fi afcolta. dalla pietra: pietra, che ftà in mano' del tentatore : tentatore , che tenta l'istesso Iddiose Dio, che digiuna in valalpestre deserto.

Deferto vicino alla Città di Gierufalemme . Ductus eft Lefus in defertum à Spirita vt Oc. Dio che parisce fame . Et cum ieiunaffet quadrazinta diebus, O Ce. tolla elurit. Tentatore che mai dorme. Et accedens tentator, Pietra che manifesta l'ostinatione . Die vt lapides ifti panes fi int . Rilposta, che fa mutar penfiero. Non in folo pane viuit homo . fed &c. Precipitio che no ha termine. Statuit eum supra pinnaculum templi . Perfuasione, che induce alla peruerfione. Mitte te deorfum. Repulfa, che. rintuzza l'orgoglio . Non tentabis Dominum Deum tuum. Monte, che il sutto. scuopre. Iterum affumpsit eum diabolus in montem excelsum valde. Tesoro che impouerifce . Oftendit , ei omnia regna mundi, o gloriam eorum. Offerta, che impromette il niente . Hac omnia tibi dabo fi cadens adoraneris me . Tiranno » che resta confuso . Vade retro fatana . Competitore, the ha perfo l'honore .. Tunc reliquit eum diabolus. E corteggio finalmente che fanno i fanti Angioli . Et Ecce Angeli accefferunt , & minifira. bant ei. Quelta è l'Istoria del corrente Vangelo N.

Ma voi fommo Signore, che fiete del corteggio l'honore, del competitore la rouina, del tiranno la perditione, dell'offerra , l'affetto, del monte altezza, del teforo le ric hezze, rella , Predica per la prima Domenica di Quarefima :

repulfa, il vigore, della perfuafione, la rettitudine, del precipitio, il propitio, della rifoda, la verità, delle piete del fornace, del tentatore il vincitore, del vero Iddio, il figlio naturale, e del deferto, la folitudine.

Mentre i Islamane mostro à meie diletti, del tentatore, l'alfatie i, lafcià do da parte, del deferto i mostri; del figlio di Dio la patienza, delle pietre la durezza, delle ripota, l'acutezza, del precipitio , l'abisso, della persiano la praviat, della repulia, la viuacti, del monte, la verdura, del tesono, la pouetta, della repulia l'apouteza, del monte, la verdura, del tesono, la pouetta, della s'esta, l'apouteza, del correguio, l'Ossequio del competitore, l'amporéza, edel correguio, l'Ossequio.

Fate che col vostro fauore io entri in corteggio, acció fia cotrario al copetitore,& al tiranno, dispreggiando lempre l'offerta, & il vano tesoro che dimostra nel monte, e mi opponga. convalorofa repulfa alla fua ingiufta perfeueranza per non cadere nel precipitio del baratro infernale, e la mia acuta risposta fia più dura delle sue dure pietre, a fronte delle quali perda l'ardire, il tentator nemico, & attenda a seruire tè mio Dio nel deserto di questo mondo per tutto il tempo di mia vita:tanto chiedo con humilta, e più che tanto aspetto dalla vostra benignità.Incominciamo.

# PREDICA DELLA PRIMA DOMENICA Di Quatelima.

DuAns eft lefus in defertum à spirita, ve tentaretur à diabolo. Matth. Cap. 4.

E bene tutti chiaramente confesfano, che si come sono molti li nomi dell'inimico del genere humano, così sono quasi innumerabili l'afforie, l'infidie, le frodi, gl'inganni, e le stratageme, che tiene per vincerci. e superarci: Ad ogni modo, se miriamo l'Enangelo d'hoggi, ouecome in vna intanolatura, fi veggono i modi principali, ch'egli suol tenere; à me pare, che con l'agiuto del nostro poté. tiffimo, e sapientiffimo Iddio, anco con puoca forza, può effer da ogn'eno ageuolmente vinto, e superato: Che però diceua Antonio il Sato Abbate, effendo egli stato prima di noi Soldato veterano in così pugne crudeli del nostro inimico infernale. Mihi credite fraires pertimescit satanas piorum vigi. las, orationes, ieinnia, voluntaria baupersatem , mifericordiam , & humilitatem , maxime vero ardentem amorem in Chriflum Dominum, in tal modo, che, Crucis figno debilitatus aufugit : Ma dall'altro canto, l'ifteso Antonio non si rendea

ficuro di tante diaboliche tentationi, qui diaboli, innumerabiles artes, nocendi nouerat. Et certo da i nomi iftetli fi posson'vedere i modi che tiene, e l'ar. ti ch'egli vía: hora fi chiama Leone. per la ferocità che asconde, tanquam leo rugiens, e hora Tigre per la crudeltà che cela, tigris perijt, eo quod no baberet predam:hora fi chiama Lupo per la voracità che cuopre, lupus rapit, & dispergit oues, e hora volpe per la duplicita che asconde, partes vulpiù erunt: hora fi chiama Serpe per la malitia che afcode, nam & ferpens erat callidior, e hora mostruoso Drago per il velenoso fiato che cela, Drazo ifte quem formafti ad illuden dum Oc. hora fi chiama Balena per l'infatiabilità che afconde, numquid extrahere poteris leuiathan ba. mor, e hora Vccello per la velocità che scopre, numquid illudes ei quasi Aui? e quel che pare, che non li fi conuenga. per la viltà, li si conniene che si chiami Moscha per l'importunità , In Belzebub principe demoniorum: in fomma,cui Predica per la prima Domenica di Quarefima.

nomina mille , mille nocendi artes , difse Homero nel libro decimonono. che così rispose vn giorno egli stelso a vn Monaco, che li dimandò, come si chiamasse, mille modes artitex vocor, perche quafi vn altro Protheo, cambia mille forme; Ma le principali fono quelle che si leggono nell'hodierno Euangelo, come fintioni, si films Dei es &c. persuasioni, mitte te deorsum, e promesse, hac omnia tibi dabo, e perche le fintioni fon sciocche, le permafioni fon false, e le promese son vane, chi di · noi non potrà vincerlo, e superarlo ? cominciamo da capo.

Sifilius Deies, die ve lapides ifti panes fiant: Due fintioni fono in queste parole N. l'vna di verita, e l'altra di pieta; di verità chiamandolo figlio di Dio, che non lo credena; perche come dice il Padre S. Ambrogio; Deo le profitetur gredere , & homini conatur illudere ; di pierà, essendo tutto crudeltà: Onde S. D.G.z. Gregorio Nazianzeno, dice, fi conte Naz. of. ferinono del Camaleonte, che in tutti i colori fi possa mutare, fuor chenel bianco, così faccua Giuliano, in tutte le forme fi mutana con la Christiani . fuor che nel bianco della pietà ; hor fe questo dice il Nazianzeno di Giuliano, quanto più lo posso dir io del demonio? che tutti i colori piglia, fuor che il biaco della purità, e della pictà, ch'è contraria a lui, essendo per sua colpa bugiardo, e crudele? però Giob con tutta la prattica ch'egli per esperienza n haueua disc. Quis reuelabit faciem indumenti eins, O medin oris eins quis intrabit? portas pultus eius quis aberiet? per gyram dentium eins formido;& auertite, che dice tre cole, la prima, chi riuelara, di che colore fia il fuo vefumento per sapere come va vestito, la seconda chi entrara nel mezzo della sua bocca, per saper come parli, & la terza chi aprirà le porte del fuovolto per conoscerlo di persona: e sono tre contralegni per conoscere chi si

fia,cioè nel vettire,nel parlare,e nella !

faccia: E quanto al vestimeto, quis renelabit faciem indumenti eius ? il vellimento del demonio. N. è sempre vitio ma la faccia del vestimento è sempre fimulata fantità, quello, che ordinariamente fogliono mostrar gl'hipocriti, che vanno sempre vestiti di proprio interesse, & mostrano alla faccia del vestimento d'esser-vestiti di zelo dell'altrui salute: però non dice Giob che conoscerà il demonio il vestimento che essendo vestimento vitioso. sempre lo tien celato: Ma dice, quis renelabit &c. cioè, scoprir quelle fintioni conoscer quei beni apparenti con a colori de quali, egli cerca ingannare chi che si siase certo se conoscesse l'Anaro, che non è per farlo star commodo, ch'eglili perfuada di toglier ingiustamente la robba altrui, ma è per farlo penare eternamente nelle pene infernali, forfi restituirebbe il mal tolto,& farebbe liberale a poueri : fe conosce l'iracondo, che non è per farlo viuere in pace, che li perfuada che vecida l'inimico, è per aggregarli d'ogni parte più guerra all'anima, & al corpo, for fi perdonarebbe l'ingiurie riceuute, & amarchbe cordialmente il fuo proffimo, come fe ft elso: fe conofcefse il libidinofo, che non è per farli goder delitie,che li perfuada l'infatiabile dishonestà della carne, è per condurlo a patire molti più tormeti, forfi lasciarebbe quella continoua traccia. che il misero con tanta cecità fin hora ha feguita, & in fomma fe conofceffe. quell'huomo, e quella donna, che quel bene che li mostra il demonio, quado li persuade à peccare, e considerasse. che non folo non è bene, ma è appareza di bene, & esca con cui si copre il male, forsi non sarebbono così facili à commetter il peccato, ma perche nefiuno s'affatica à scoprir queste fintioni, d moltrar quelti ingani, però Giobdice, quis renelabit & c. Male non fi fa diligenza di conoscerlo al color del yestimento, si facesse almeno diligen.

Predica per la prima Domento di Quarefima.

za di conoscerlo alla fauella, che però Giobbe foggionge, & medium oris eins quis intrabit? questo è certo N. che il demonio è Padre, autore,& inuétore d'ogni bugia, quindi è, che San. 100 e7 Giouanni dice: Cum loquitur mendacii, ex proprijs loquitur, perche la bugia non l'ha appresa da altri, ma egli n'è stato l'inuentore, e perch' è stato sempre bugiardo, tanto di quello che difle temerariamente nel Cielo, quanto di quello che frandolentemente diffe nel Paradifo terrestre; però no li si deue credere perche quello che diffe nel Ciclo, cioè: Ascendam super altitudiné nubium , similis ero altissimo? su dichia rato bugiardo dal nostro familiare Danidde nel falmo quando diffe Quo-Pfal. 83. mam quis in nubibus equabitur Domino, fimilis erit Deo in filijs Dei ? e di quello

che diffe nel terrestre Paradiso: Eritis fient Dij, fü dichiarato bugiardo dall' Product. ifteffo, qua lo così foggionfe. Quis ficut Dominus Deus nofter, qui in a tis babitai? però bandito per bugiardo, ch'e suo proprio, volendo perfundere, non fi ferue di quel ch'è proprio fao, perche non trougrebbe chi li credette; ma fi ferue della verità, ch'è proprio di Dio, però il parientiffimo dice; medini oris eins quis intrabit?cioè,chi è quello che mentre ricorre al demonio a indiuini, a incantatori,a streghe, & a maghi, entri a confiderare quello ch'è di Dio,e quello ch'è del demonio,ò mentre lo fuggerifce, entri nel mezzo della fua bocca a confiderare che par-

Hoom volendo seturat interpreta Hora volendo seturat interpreta dichlarare più auanti la dupplicato, leggono di quella motto capital nemuco, leggono di quella maniera: Et ruga pellavia tius quin impediatura? Anzi leggo Simmaco, I-siphidaplicationeni spasma cini qui siphibito i che si come il sentata mofirano per la ruga del petto, la malitia del cuore, così Simmaco con lesquame duplicate, de sipetposte, mofira che alconda i ru visito conti altro, ouero il vitio con la virtà, che però con tali fintioni,è difficilissimo conofcerlo, così nel colore del vestimento, come nella fauella e così è anco difficile conoscerlo nel volto: portas vultus eins quis aperier? foggionge Giobbe . e con ragione dice porte del volto, perche si come in vna cala, che ha più porte, non si può saper da qual di loro, voglia secondo l'occorrenze, ò entrare ò vícire il Padrone della cafa:così per l'esterne demostrationi del demonio, che son sempre varie, e dinerle, difficilmete fi può conoscere le sue falfiffime ftratagemme, perche fá contanta variet) di porte vn grandiffimo laberinto: Dunque in ogni maniera, è necessarijilimo, che lo temiamo: e però conclude Giob, per gyrum dentium eins, fortitudo , che si come in buona. parte, i denti fi pigliano per li Dottori,e per le Dottrineicosi in mala parte fi pigliano per quelli , che ci fuggerifcono il male, che lono i demonij, e per le loro suggestioni, & perche ambedua fono per giro, cioè, continue : per gyrum dentium eins, for ruido, pouderiamo vn altro luogo di Scrittura, ò Padri scritturali.

Nella Sacra Genefi Giacobbe in. quel fuo misteriolo testamento diffe. di quelta maniera . Fiat. Dan coluber in Gen,a via , ceraftes in femita , mordens vngidas. equi,vt cadat afcenfor eins retro:le quali parole altri l'espongono di Sansone che tù della Tribu di Dan tanto terribile, ò in luogo stretto, ò in campo aperto a Filiftei; Altri l'espongono per Antichrifto,& altri per l'iftello demo- tot-tat. nie,perche questo,eft coluber in via,coluber torenofus , dice Giobbe , perche mai camina per dritto, ma fempre va. auolgendo con nuone infidie,e fi come qual serpe con li suoi auolgimeti mofira d'andar in en luogo , & va in en. altro, così il demonio fa con le fue fintioni, che mostra tentar'i mondani, e tenta gl' Ecclefiaffici; Anzi dice S. Gregorio, che fe alli mondani è ferpe or-

dina-

Predica per la Prima Domenica di Quarefima?

dinario , a gl'Ecclefiaftici fi fa bafili fco.& questo vuol dire, coluber in via, & ceraftes in femita, ma ambidoi offede con fintioni, perche alli mondani, & a gl'Ecclefiastici non tende l'infidie in mezzo la ftrada,& alla fcoperta, ma inxtaiter, come dice Danidde, & a gl'-Pal.139. ifteffi,mordet vngulas equi, perche hora gl'offende nel corpo, e hora nelle facoltà, pt cadat alcenfor erus retro, e le li fublima nelle dignità, e nelle pre lature, lo fa, acciò l'efaltato, cada táto più a baffo, quanto più in alto l'ha fublimato, e fia, quanto flatus altior, tanto ca fus granier, & cadat retre , ch'è caduta di presciti, che cadono senza veder doue cadono: & in fomma quando no li basta di fingersi serpe, basilisco, e drago, fi finge huomo, fi finge Ange lo ; & in vero quando fu auelenato l'huomo, si serui del serpe, ma aue lenato che fu l'huomo, lasciò la forma di serpe,e si finse huomo, perche contro l'huomo non ci è il più grande inimico, che l'huomo medefimo; quefto è quello che diffe Danidde.Induxifli nos in laquenm, pofuifli tribulationes in dorfo nostro , impofuisti bomines super capita noffra; Legge l'hebreo; aquitare fecift bominem fuper caput noftrum , perche il demonio, fenza l'agiuto dell'huomo, è vo fantacino à piedi, ma agintato dall'huomo, è caualiero armato, e però il danno della zizania fù imputato all'huomo inimicus bomo . bec fecit e quando vede che cosi non. 2.Core. preuale, fi finge Angiolo, Satanas traffigurat fe in Angelum lucis, diffe S.Pao. lo Apolloloje comincia à perfuader e aftinenze, ma indifcrete, macerationi, ma immoderate, acciò che gl'huomini per debolezza facciano quello che prima non volfero far per volonta ma tutte at fine fono fintioni, che hanno puoca forza; quindi è che il Padre Origene, es. Gregorio Nisseno espon gono le volpi picciole per li demonij. Cant 14 Capite nobis valpes parulas, Iono volpe 1

fi li demonii per la malitia ma piccio-

Pf. 6c.

le per la potenza, perche con l'agiuto di Dio- anco da fanciulii fono funerati, & vinti; ma passiamo hormai dalle fintioni alle perfuafioni .

Mitte te deorfum : questo è certo N. che il demonio, non può precipitarcia ma ben fi può perfuaderci, che ci precipitiamo: Ego cream fabrum, dice Iddio per Ilaia, sufflantem in igne prunas , questo gran fabro non è dubio nessuno che fia il demonio nondimeno con tutta la fua maestria malitiosa, nonpuò far altro, che foffiar nel firoco: &c auertite, che non dice, ch'egli facci il fuoco, ma dice, che foffia nel fuoco perche fuggerisce, perfuade, e foffia in quel fuoco che troua nell'huomo . ò del fuoco della concupifcenza, ò dell'habito vitiolo, è almeno del fomite : Ma le pigliamo per il fuoco, è l'inclinatione naturale, ò la confuetudine questo è vero che il demonio non fà altro che foffiare con le più gagliarde perfusiioni, secondo che vede, à l'inclinatione naturale, ò la consuerudine nel percare; fi che quelto è anco vero per quel che diffe Ilaia. Ego creani fa. Ilaia brum , mafabro d'ogni male, & fabris suffiamem in igne, quale procura di ter nerlo fempre accelo, o in igne prunat l'anime nostre senza la gratia di Die. fono quafi carbont fpenti:denigrata eff super carbones facies tua, e quando fono accesi dalla gratia, non paiono carboni, ma luminose lampade; così erano gl'animali d'Ezechiele quofi carbonum ignis ardenium, & quofi afpe Eus lampadarum : ma fono accesi di concupisceza, ancorche siano infocati, perche quel fuoco è oscuro , e senza spiendore però fono fempre più negre, e più brutte, e di quella bruttezza fi dice denigrata eft fuper carbones , perche ff come la candidezza della gratia,eft (uper minem , cosi la negrezza del percato,eft juper carbones; Onde il demonio accende si l'anima, ma la fa reffer ne. gra, e questo vuol dire, inigne pronas, quello volle anco dire il patientislimo

Predica per la prima Domenica di Quarefima;

Giobbe con quelle parole pregne di tob,c,41 mifteri diuini . De naribin eius procedit fumus, ficut olla succensa, atque fernentis : Walitus eins prunas ardere facit , & flamma de ore eius egreditur, cioè il fumo per anegrire, el'altro per accenderesperche con tutta la fua forza, non può far altro, che perfuadere, ma non forzarci, che però come dice a Chri-Rodice a noi tutti : Mitte te deorfum , perch'egli non ci può nocere fenza. noise da qui venne che S.Pietro rispofe ad Anania quando diffe . Cur tentanit Satanas cor veftrum ? che fe bene à prima faccia, pare fuor di propolito dirli Cur tentanit Satanas? mentre fi poreua rispondere, Satanasso tenta, essendo per antonomafia chiamato il tentatore, & accessit tentator, perche quefta è la fua professione, e nondimeno diffe bene S. Pietro , cur tentauit Sata . nas? quafi diceffe, io sò, che Satanaffo è il tentatore, ma sò anco che non può niente fenza il confenio dell'huomo, però, cur permififti tentari ? cur confenfifir & a chi non si potrebbe fare quelta riprensione? e chi non consente anco à picciola persuasione? il demonio no può far altro, fe non dire, mitte te deorfum, che fe bene par facile, quia faci'is difeenfus Auerni, nondimeno fe miria. mo il fine , è peffimo, perche eft deorfum, ch'è pericolofissimo, e così fa il demonio, il primo aspetto è orpellato di bene, ma il fine è petlimo, però alla nostra prima Madre Eua mostrò l'afpetto d'huomo, ma il resto era tutto in forma di ferpéte, e S. Giouanni nel-Apoe la fua Apocalifie dice: Stella magna cetoa.c. s. cidit de Calo, cuius nomen erat abfinthin,

edit de Calo, cuiu nomen erat abfinitii, perche a primo afpetto parea fiella, ma net fune, erat abfinitium, per le colpe, e per le pene, che ci fouraftano per tutta l'eternita; e Ripofo.

SE CONDAPARTE.

Ten ressumpsit eum diabolus in moié excelsis raldes & oftendie ei omnia reena mudi, & gloria eorum, & dixut; Hac omnia tibi dabo si cadens, adoraueris me.

Gid diffi, che per effer così picciola, e così debole la molca, che parcua cofa non conuencuole, che il demonio ch'è di si gran mole, e di potenza così forte, fi fomigli a lei; Ma hora dico, che vno de'maggiori titoli che fi poffano dare al demonio, è il chiamarlo mosca, perche con le proprietà della. molca fá più , che non farebbe con la proprieta di Balena, di Leone, e di Dragonese certo la molca è vilissimo, & impertinentissimo animale; senza artigli, feza denti, fenza veleno, e fenza qual si voglia cola, che possa offendere, nondimeno esfendo così picciola, tanto più importuna, tutti infelta, e cacciata mille volte da noi, più di nuovo ritorna, e mentre mostra di girfene altroue, torna all'istesso luogo.& a molestare l'istessa parte, donde è stata impetnofamente cacciata: Si che ottiene tal'hora per la fua importunità, quello che non haurebbe potuto mai ottenere con le sue forze, e con il suo potere. Hor così a punto è il demonio N. che per la colpa è viliffimo ,& impotentissimo, ma nondimeno è così importuno, che ottiene per importunità, quello chetal'hora, non ottenerebbe mai con tutte le fue forze: onde per questo forsi diceuano li Giudei in Belgebub principe demoniora &c. perche votendo dite Belzebub, dio delle mosche , volse dire, che quello era il titolo principale del demonio, che confeguiua la proprietà delle mosche: ouero, chiamato, Bel (ebub prencipe de demonij, perche tutta la potenza,e la forza del principato del demonio, confifte nell' importunità con laquale ottiene molte vittorie; non folo de deboli, ma anco de i più forti che nel modo fi tronino : l'effempio l'habbiamo di Sanfone, che per l'importunità della moglie, riuciò l'intelligenza del mo problema, e perfe la fcommel. fa che fece co li conuitati,oome fi racconta ne Giudici , done dice il facro Tefto, che la moglie Septem diebus cePredica per la Prima Domènica di Quarefima

tinuis flebat ante eum, in fin a tato, che die septimo, cu ei effet molesta,exposuit, e concede all'importuna donna quel che vuole; così fa il demonio, che ben spesso da huomini verili ottiene per importunità, quello che non può ottener per forza; e questo è quello che dice l'Enangelista con la parola. Iterum assumpsit eum diabolus in montem excellum valde,& è come dicelle,ancor che non fi vinca il demonio con il primo,ò con il secondo assalto, non ti fidare, ma stà vigilante, perche torna fpesso, perche non cessa mai di tentarci, & questo è quello, che volle dire S. Pietro quado diffe: Fratres fobrij eftote, er vigilate, à due cole ci eforta, à lobrietà, & à vigilanza, à fobrietà, quia omnis qui in agone contendit, ab omnibus le abstinet scriue Paolo Apostolo, & alla vigilanza, perch'egli ancora, peniet pt fur de notte, & la cagione di queste s.Cot.c. due cose è perche Aduersarius noster diabolus tamquam Leo rugiens circuit, & notate, che prima dice, tamquam. Leo rugiens, perche prima proua à vincerci con terrore, & poi loggionge, circuit, & quando vede non poter vincer con forza, cerca vincere con l'affiduità, & con l'importunità, in somma è vero, che se ben cacciato, iterum venit, come hoggi fece à Christo, che iterum assumofit eum diabolus in montem excelsum valde. O oftendit ei omnia regna mundi , & gloriam corum. Il Padre S. Bernardo dice al nostro proposito, che, via diaboli funt circuitio, & circumuentio, & foggionge, che però il demonio, circuit terram , ot nos circumheniat , fi che col caminar continuo, & fup Pal, con inganni , cerca d'ottener vittoria da tutti : questo volse medesimamente dire il Profeta Ofea fotto nome di Canaan, quando disse . Chanaan , in manu eius statera dolosa,calumniam dilexit; Canaan è interpretato, Mercator, nessuno più camina, nessuno più negotia, in ogni luogo, & in ogni tepo, che yn Mercadante, ma neffuno fta pofto

sù le frodi, & sù gl'inganni più che va Mercadante; cofi il demonio, circuit, perche trafica in ogni luogo, & in. ogni tepo, circumuenit, perche tutta questa fatica la fa per ingannare, & fa come il mercadante fa vna bella mofra per vendere vna cattina robba. cosi il demonio per venderci l'Inferno, fa vna spesa di tutte le ricchezze, & di tutti gl'honori vani del mondo : & oftendit ei omnia regna mundi, & gloria corum, folo perche, cadas & adores eum, attefo che cercado le ricchezze, a gl'honori, tu pecchi, e peccado ti dania Anzi se noi miriamo bene co l'occhio dell'intelletto questa parola, circumuentio, è propriamente quando vno è ingannato,& li fi dà la burla,cofi diffe Giacobbe à Lia, & à Rachele. Sed Or Pater vefter circumuenit me, & mutauit mercedem meam decem vicibus, onde Simmaco in luogo di circuuenit, legge in questa maniera, decepit me, che vuol dire propriamente, mi ha ingannato. & m'hà data la burla: hor se cosi è, chi più c'inganna, & ci da la burla infieme, che il demonio ? Ostendit omnia regna mundi, & gloriam corum, & poi per ingannarci,& burlarci, foggionge; Hec omnia tibi dabo, si cadens, adoraveris me.

Hor chi fi pensasse mai N. che forto cosi bella coperta di ricchezze, & d'honori, fosse cosa cosi brutta, & difforme, quant'è il peccato d'Idolatria? & pur è vero: Vi souiene quella donna dell'Apocalisse, che parlando di essa l'Euangelista Giouanni disse. Et mulier erat circumdata purpura, & coccino, & inaurata auro, O lapide pretiofo, & margaritis, notate adello, babens poculum aurum in manu fua , plennm abominatio. los site ne, C immunditia fornicationis eius; hor cosi è questa nostra carne fragile N. che diuenuta meretrice, quia fornicata est cum amatoribas fuis, porta vna tazza d'oro nelle mani , che tali sono le rica chezze in apparenza, & gl'honori del mondo, che tanto si apprezzano, ma questa tazza che in appareza pare coff

Predica per la prima Domenica di Quarefima.

belia, & cofi pretiofa, è piena, & colma d'immonditie, che sono i peccati, & abominatione, ch'è l'Idolatria, di cui Christostesso difle in S. Matteo. Cum videritis abominationem, & c.ch'e intela per l'Idolatria. Ma sentite vn altro luogo della Sacra Scrittura, che mostra chiaro, che le ricchezze, & l'Idolatria vanno infieme : Il Profeta Ofea dopò hauer detto. Chanaan in manu eius flasera dolofa, loggionge, & dice : Dixit Ephraim, veruntamen dines effettus fum, inneni idelum mihi , doue che questo Profeta accoppia le ricchezze, & l'-Idolo infieme , perche vna persona . fatta ricca, subito fi da all'auaritia.ch' è conforme alla dottrina di S. Paplo. cofi dicendo à i Coloffenfri Et anaritia. que elt simulacrorum feruitas, onde con' Ad Col. ragione ance l'Apostolo accoppia l'anaritia con l'Idolatria, perche si come' l'Idolatria cerca d'elurparfi quella. gleria ch'è fola di Dio,& quel nome di Deità, che non conuiene propriamente ad altri, che à Dio; cofi l'auaritia cerca viurpar à se tutte quelle cose, che Iddio ha create communemente per tutti, fi che, cofi sanno infieme l'aparitia, & l'Idolatria, come vanno infieme : bac omnia tibi dabo fi cadens adoraneris mesperche se ti dà qualche poca cofa, te la da , accioche con quel mezzo, facci più peccati, & al fine diuenti Idolatra delli più perfetti, che giamai nel mondo fi ritrovino.

ma la tentatione Lotta : Quoniam non eft nobis colluctatio aduerfus carnem , & fanguinem, fed aduerfus principes , & re-Hores tenebrarum barum. Chi lotta ignudo N. difficilmère è gittato à terra,ma, fi veftitus quifquam cum nudo lu-Statur , citius ad terram dencitur , quia D. Gue, babet unde teneatur ; dice S. Gregorio fopra gl'Euangeli; Il demonio lottò co Giobbe, & perche lo spoglio de proprij figli, di robba, & d'ogni cofa terrena, che, funt quadam corporis indu-

In fomma S. Paolo a gl'Efcfi chia-

non lo potè mai gettare a terra, onde il demonio medefimo diffe, peliem pro pelle, o omma que habet homo dabit ora anima [na; hora muta la lotta, & vuole prima, che fi volta di quelte cole terrene, perche veltito che fara, fi afficura di buttarlo à terra, & però primieramente dice : bee omnia tibi dabo per farlo vestire, perche in questo vestimento fara vna buona prefa, & ti fara cadere quando, vorra, in modo, che ti fard fino idolatrare : però conclude S. Gregorio, & dice. Wibil autem ma'igni spiritus in hoc mundo proprium possident, non occorre fi vanti il demonio con. dire, hat omnia tibi dabo, perche no ha cofa alcuna per darti, fe non l'Inferno N. Dunque, qui contra diabolum ad certumen properat, vestimenta abijcist, ne fuccumbat; non fi curi nessuno di cole terrene, fe non quanto per feruire & Dio, & all'hora non occorre temere del demonio, perche fe h) mille arti di nuocerci, non li gioneranno in conto alcuno, attefo che tutte le fue arti fi riducono d fintioni, ma sciocche, à perfuationi, ma falfe, & a promeffe, ma vanesprofpera accipite armatura Dei, dice Paolo a gl'Efefi nel fopracitato capitolo, ve peffitis refifiere m die male, & in omnibus perfettiffare:armature di Dio, fono le virtu, armature del demonio fono èvitij, giorno cattino, è questa nostra prefente vita mortale, perche giorne buono è l'altra vita, peto, induite vos armaturam Dei, vt poffi. tis refifiere adnerlus infidias diaboli, dice l'ifteffo Apostolo nel medefimo luogo, e ci cforta due volte, per farci flar più vigilanti, ma la prima volta. dice, rt poffitis refiftere,e poi nella fecoda, pe poffites fiere , ftate dunque in gratia di Dio, & all'hora farete fecuri di stare in gratia di Dio, quando starete in diferatia del demonio, non hauendo fopra di voi niun peccato mortale, che così di continuo facedo, haucrete in quefta vita la gratia di Dio per hamenta, dice l'ificho S. Gregorio, però | uer nell'altra la fua gloria. Amen.

PROE-

## ROEMIO SEST"

### Per la Feria seconda della Prima Domenica di Quaresima.

Remenda maesta, maranigliolo corteggio, fontuolo trono copiolitlimo fluolo, perpetua (eparatione, delttiofiffimo Paradilo, penofiffimo infer no, dolciffimo inuito, cruciofa repul fa, eterna pena, & vna infinita gloria, ci rapprefenta &c.

Gloria a tutti i giusti, pena a tutti i peccatori, repulfa à tutti gl'indegni , inuito à tutti gl'amici, inferno à tutti i reprobi, Paradilo a tutti gl'eletti, leparatione à tutti i dannati, thuolo ad esfer giudicati, trono à supremo Giudice, correggio al Verbo incarnato, e

Maeità al divino aspetto.

Maesta, che conturba, e confonde; corteggio che offequia, e honora; tro no, che fourafta, & ammetta, ftuolo, che teme e trema; feparatione, che duole, e dispiace; Paradiso, che immortala e glorifica i inferno, che crucia, e tormenta, inuito che dita, & arriechife; repulfa, che danna, e condanna; pena ch'è denza, & immenía; e ploria ch'è perpetua & cuiterna .

Gloria, che si oppone alla pena: Pena, che incomincia dalla repulla : Repulla, che fi fa, fatto l'inuito: Inuito, che allontana dal oscuro inferno . Inferno che è carcere del Paradifo : Paradilo , che feriempie fatta\_ la leparatione: Separatione, che lepara lo fluolo fluolo, che ammira il trono : Trong che è honorato dal correggio: e correggio, che affifte alla Maefti .

Macita, che cagiona tremore. Cum venerit filius bominis in maiestate jua . Correggio, che fanno gl'Angioli. Et owner Ange seinseum eo . Trono, che fothene il Giudica . Tune fedebit fuper fedem muieftatis fun Studio, che afperta la fenteza. Et congregationeur ante en

omne gentes, Separatione, che divide da gli eletti, i reprobi. Separabit ees ab innicem . Paradifo, che vnifce l'huomo con Dio. Et ft itn & oues q videm à dextris fais. Inuito che incela l'alme. Venite benedicti Patris mei poffidete paratum pobis regnum à conflitutione mundi . Inferno che imprigiona gl'infelici peccatori. Hados autem a finifiris. Repulfa che non fi renoca. Le maleditti in ignem aterum, Pena che sempre si auanza. Ibunt bi in fupplicium aternom. E gloriache lempre comincia tulli autem in vitam aternam . Questa è l'Illoria del corrente Vangelo N.

Ma voi ò mio inclito Pastore , che fiete della gloria, la ficurtà, della pena il refugio, della repulfa, il conforto, dell'inuito, la promeffa, dell'inferno, il conculcatore, del Paradifo, l'Imperatore, della separatione, lo spettatore del stuolo, il Rè, del trono la magnificenza, del corteggio, l'honore, e della Maesta, la grandezza.

Mentre io spiego stà mane à mici generofi aftanti della separatione de reprobi il dolore, lasciando da parre della macità l'empireo, del correggio, la feruità , del trono la potesta , del ftuolo, l'vnione, del Paradifo, le delitie,dell inferno,le miferie,dell'inuito. la cortefia, della repulfa, lo spanento al della pena, l'immenfità, e della gloria. l'euiternita.

Fate col vostro fauore che io con. questi miei fedeli ascoltanti, entri nel-, la gloria, fugendo la pena cagionata dalla superbia, e sentendo il dolce inuito del Venite benedicti Patris mei, dinenghi bandito dall'inferno, e fia citadino del Paradifo ; e nell'amara feparatione del stuolo, mi troui in compagnia de gl'eletti vicino al tuo mae ftow

floso trono, acció in eterno corteggi la Diuina Maesta del Trino Iddio, & ecco che con humika tanto chiedo, e con piera altretanto aspetto. Incomia ciamo.

Auertimento à chi legge .

Vi si termina di non proseguire più audit i leincominciare Apopire de gl'altri proemi; rimanenti ò mio cortese Predicatore per non fare pregiuditio all'acutezza de tuo sollenato ingegno, si che al tuo subbime intelletto lacio libero il passo di faretutto di rimanente, se però ti gradife; bauddo solo voltuto infinuatti il monore la predica di mentino di considerati il monore però di supportanti propositi di monore di considerati il monore di c

do che deui tenere in questo stile così fublime di parlare mentre à tua mag. gior comodità dalli stessi proemij potrai cauarne le sopraccennate Apostrose per tuo diporto, e contento. Ricordandoti finalmenle, che quanti motini ti propongo in cialcheduno proemio, tanto potrai al tuo genio dell a predica, formarne la materia, con accoppiar fempre al motiuo, proportionato e corrispondente il tema... del corrente Euangelo; Io fempre che hò teunto fimil Regola, mi è riufciuto affai bene nelle mie predicationi fatte in Napoli, Mantoua, e Venetia. E le no fon stato in tutto, almeno in parte gradito dalle persone intelligenti.

## PREDICA PERIL LVNEDI

Dopò la Prima Domenica di Quaresima.

Cum veneret Filius bominis in maiestate sua, O omnes Angeli eius cum eo , tanc sedebit super sedem maiestatis sua, O cong eg abuntuu ante cum omnes gentes. Matth. Cap. 15,

Alle preghiere di curiofi popoli , quell'celeberrimo (). ratore chiamato per nome Cicerone, instantemente forzato ne venne vn giorno N. acciò con la fua facondia quasi dinina sgorgar faceste d'eloquenza i fiumi dell'eccellenza della pace, al folito, accettò egli il partito,e da faggio, & eccellente nell'arte oratoria cotrapelando da vna parse le preghiere di quelli, & bilancian. do dall'altra le prerogatine di quefta, per riportarne di così malageuol imprefa il trionfo di lode, arriuato al de-Rinato luogo con festenol fembiante, con maestola apparenza, fiammegiaze gl'occhi, ondeggianti i capelli, allegra la spatiol a fronte, colorite le vezzole guancie, ridente la bocca, battendo palma, à palma non capendo in se stello di contento, e nuotando finalmente in vn mare d'allegrezza, sciolse alla fine con queste parole la docta-

penna della fua lingua . Pacis nomine nibil incundens babeo, quod offeram vobis, ferua per longo discorso, e fiorito encomio in lode della pace il folo nome di pace, & il Panagirico fia repetere più volte, pace, pace, pace: e fempre da voi lontano la guerra: hor le tanto fù stimato la saggia resolutione d'vn Oratore gentile, mentre ragionar volle della fingolar virtù della pace: Che dirò io Predicatore Enangelico, dicitor difertofo, e pouero di sapere, effendo aftretto fauellare di quel (degno, e furore del fupremo Giudice nell' estremo giorno del giuditio vniuerfale, quando che atterriti i morti dalle trombe Angeliche, víciranno da sepoleri per esser sempre lotani dalla pace dinina, atteloche, non est pax impis; Hai , che à questa voce mi fi folleuano i capelli, mi fi arruga la fronte, mi s'increspano le ciglia, mi fi ofcurano gl'occhi, mi s'illimidifcono le guancie, mi si scoloriscono le labra, al palato resta attacata la lingua, la voce nella gola s'affoga, mi cadono a terra le braccia, mi batte con modo ftraordinario il petto, mi corre vn. freddo gelo per l'offa, à pena mi reggo in piedi, e dato tutto in preda al timore imitando quell'eloquente Oratore, dirò (olo: Indici) nomine, nibil babeo terribilius, quod offeram vobis, non v'è cola più terribile nel giuditio, che il nome dell'ifteffo giuditio:Hor mentre io mi accingo al discorso del giuditio vniuerfale, attendete voi ad afcoltarmi con attentione particolare, mentre si tratta di terrore, horrore, e fpauento, cominciamo.

Cum venerit Filius hominis &c. Oh quato volentieri N. mi prenderei per faggio partito stamane starmene con profondo filentio a piedi di questo Signore,e prender il procetto della mia malmenata vita di tanti anni che fono nel mondo , e 'quini leggere il primo foglio della mia infantia, il secondo della pucritia, il terzo della adolesceza.& il quarto della vecchiezza, e co. fiderando le bruttezze delle mie colpe infinite, polcia piangere con amare lacrime incompagnia del Santo Rè Ezechia, e dire. Recogitabe tibi omnes annos meos in amaritudine anima mea , perche non v'è stato giorno, hora, momento, nel quale non habbi offe. fo il mio Iddio , & vedendomi reo di lesa Maestà nella gran sala di questo Giudice formidabile, condannar me steffo alle douute pene, perche : Si nofmetipfos dijudicaremus, non ptique iudicaremur .

Ad ogni modo già che per l'officio io tengo fono aftretto à ragionare, chiamo per mia fecura scorta il dottismo Platone, il quale alla scienza de numeri, frd le scienze tutte diede il primo luogo, & Alem fuo discepolo confermò del suo Maestro la saggia... determinatione, e della medefima setenza fit il sapientissimo Alearco, oude nacque quel prouerbio à lode di Dotti. Numerare scit, e questo platoni. co detto, non s'intende gia de numeri ordinarij dell'Abaco, perche les ciò fosse, li mercadanti sarrebbero li più dotti huomini del mondo, ma s'intende della scienza Cabalista per la quale si scuoprono li maggiori secreti della natura. Numerare feit. Oh quanto felice mi riputarei in questo giorno, s'io sapessi summare il sdegno del mio gran Signore Iddio nel giorno del giuditio vniuerfale, sì che si potesle di me dire: Numerare scit. Senti il Profeta Dauidde come chiaramente. lo dice nel Salmo. Quis nouit potestatem poseira tua,O pra timore tuo iram tuam dinumerare, chi può arrivare ad intendere la grandezza dell'ira di Dio , e. chi può intimorito fommare, e computare il suo sdegno diuino ? v'è forsi chi meriti questa lode? Numerare scit;

Ma sò bene, che il Padre San Maffi. mino nella Cantica infegna il modo come possiamo arrivare ad intendere il computo dell'ira di Die: che duque fi ha da fare ? scotemo la poluere de: peccati la quale in noi genera ignoraza, có atto di vera cotritione delle no-Are colpe, che fubito fparirà questa nube che ammanta il nostro intelletto, & al fecuro arrivaremo al cóputo dell'ira di Dio: Nemo potest adipisci sapientiam D.Maxi. ira Deinifi prius lappitudinem ignoran.

Lo non lo só Signori.

tia, & puluerem vitiorum excufferit. Quis nouit potestatem ira tua Oc.Se n'entra fu'i principio per maleuadore. del numero dell'ira di Dio vn prattico Computista, & è S. Efrem Siro, quale cosi dice. Volete sapere quale, e quanta sia la somma dell'ira di Dio nel giuditio vnjuerfale ? cauatela da quelta voce Giuditio ; cum venerit Filius bominis : Non v'ricordate forsi ò Padri scritturali che li figli di Seth'ha. unto raguaglio, che douendo venire nel mondo due dilunij, vno di fuoco, e l'altro d'acqua, defiderofi, che reftaf-

fcienze, che apprefe haueuano, ereffero due colonne, vna di Selce, e l'altra. di piombo , vna che refiltesse nell'acqua, e l'altra nel fuoco, e quiui conmisteriose note, intagliorono il compendio di tutte le scienze a beneficio detutta la posterita humana: Hor così io dico adello, è tanta, e tale la feien. za, de ira Dei, nel giuditio vninerfale, che quasi in piombo, ò in selce scolpir fi dourebbe questo nome, giuditio, ginditio, refurrettione de morti, tanto che, altro per le strade non si vedes le,per le piazze, e per le case altro no si guardaíse, che giuditio, e refurrettione de morti: Tutto quello era il desiderio del patientissimo Giobbe qualobas, do così egli diceua . Quis mibi tribuat, pt fe ibantur fermones meloquis mibi det pt exarentur in libro flylo ferreo, & pinbi lamina, vel celte feulpantur in filice . Eccoui le colone de figliuoli di Seth', di selce, e di piombo; Hor che dottrina, e che scienza si deue intagliare in queste colonne ad eterna memoria. de futuri fecoli, è fantifsimo Giob ? fentitela voi ò pazzi mondani, che fin hora nescitis numerare, come v'risponde il vero ritratto di patienza : Scio quod Redemptor meus viuit, & in nouiffimo die de terra furretturus fum : la venuta del Redentore del modo al giuditio vniuer fale, la refurrettione de morti generale , questo vuol ditel-Euangelo . Cum venerit Filius bominis , per il che così esclama S. Estem Siro . Viulate fratres , & depiorate fodales, en sudicium prope eft, & refurctt o mortuorum in foribus adeft,e se non lo credete, eccoui i fidi contralegni, di peste, di guerre, di ribellioni, di careftie &c. Et pure mai si vede l'emenda di tauti peccati, che facciamo?

fero all'eternità le memorie delle

Quisnouit potessacmira, & pratimore tuo, rram tuam dnumerare; chevuol dire questa parola, Giuditio; entra il Padre San Cirillo per secondo conputista N.ela vabilanciado dall'altra parola che segue nel Vangelo, In maieftate fua,e dice, oh, che horrore, oh, che spauento apportarà la venuta del Giudice al giuditio vniuerfale, mentre comparirà. In maiestate [ua; Ma per meglio affai crederci di quanto ha d'auuenire in quel giorno tormidabile fopra di noi miferi peccatori, vediamolo tutto chiaramente nella Sacra Scrittura, Giouanni il Sa-: cro Enangelifta, va offernando nella: fua Apocaliffe, che vn giorno víci vn commandamento imperiofo dal fommo Monarca Iddio à sette Angioli dell'Empireo, che venissero sopra la rerra à spargere sette vasi tutti pieni della fua ira dinina: Audini pocem ma- Aperes anum de templo dicentem feptem Angelis , ite , & effundite , septem phialas ira Dei interram: & ecco, che il primo Angiolo , effudit phialam fuam in terram , e che ne legui, & falla eft vulnus faun, Deffimum in homines hor che funboleggia questa piaga crudele, & pessima vditori? San Cirillo Aleffandrino, e mol traktri antich: Padri intendono della piaga della quale faranno impiagati i peccatori nel giorno del giuditio.e dicono.che fara.puinus lauum, & patlidum, vna piaga crudele, e tutta pallida, perche intimoriti i peccato-. ri, dice Giouanni per la Maetta infoli-. ta del Giudice, cum venerit in maiellate lua, s'impallidiranno per il gran. terrore che fentiranno. Iudici) adue nientis Maiestas, pallidos facies peccatores: dice Cirillo.

Quis nouit poteflatem ine tua O'c. che cola vuo dire quella voce, Giudicio, on mifero peccatore, e quanto importa? Il Padre S. Girolamo la và ponderando dalle fequenti parole, the diconoste umes Angelie une sum eo, cioè, che il (upremo Giudice farà cimo, & accerchiato da tutti gl'Angioli del Cielo, e da tutti i figirat beati del Paradio, oh che hortore, oh che fapuento ne i cuori de miferi prefeiti : Hautet mai offerunta la firana proprieta del.

14

la Tigre Ascoltanti dice S. Girolamo. che quando la Tigre sente risonar l'aria da cor centi de ftromenti muficali,non resta ella inuitata dal suono alla piaceuolezza, ne dall'armonia alla. mansnetudine, ma più inferocita che mai arrota gl'artigli, fende la propria pelle, fquarcia le proprie carni, e s'incrudelisce tutta contro se stessa, perche?per la mufica che fente: Hora donete lapere, che quella strana proprietà, è heredità de peccatori nel languinoso giorno de l giuditio vniuersale,il che quando vedranno, e sentiranno cantare gl'Angioli fanti le lodi all'Eterno Monarcha Iddio, dicendo. San-Etus, Santtus , Santtus Dominus Deus Sa. baoth, quafitante arrabbiate tigre of. fele dal luono, che vicirà dalle bocche Angeliche, s'inaspriranno, e s'incrudeliranno contro loro (teffi:Eccoui la belliffima (crittura del nostro familia re Dauidde, come à noi la canta col fuo Arpigero stromento così gratiofamente dicendo . Beatus pir, qui timet Dominum:in mandatis eius volet nimis .. Potent in terra erit femen eius; generatio rell rum benedicetur; oh che teifere,oh che intrecciare di lodi, di grandezze, e di magnificenze di Dio, faranno i Santi nell'accompagnamento del lor'. Signore.Gloria, & dinitia in domo eins: O institia eius manet in faculum faculi . Dispersit dedit pauperibus, & cornu eius exaltabitur in gloria : & che ne feguirà di questo musicale rimbombamento, che faranno i Santi à lode del gran-Giudice eterno, nell'anime de peccatori?lo dice l'ifteffo Dauidde. Peccator videbit, o ir afcetur, dentibus futs fremet, & tabescer; il peccatore vdendo quelte musiche, si arrabbiara e si consumera con le stello. Sentite adello il Padre S. Girolamo. Peccator ad inflar Tigris irafcetur dentibus, ficut enim tigris dilace. rat fe ipfam , @ laniat, fic , er peccator proprio suftorum cuentu , propriam dilacerabit animam.

Quis nouit poteflatem ira tua & pra

timere tuo iram tua dinumerare? Voglio ancor io effer fentito, dice Gregorio Dottor di Santa Chiefa ne fuoi morali: hanno detto bene i Santi Padri,ma sapete che vuol dire, Giuditio al mio parere,nó altro in vero, che; Omnes gétes ante eum congregabuntur , cioè che ha da effere vniuerfale la stragge miferanda : Hora mi souiene quel detto di colai, ch'essendo in vita sempre rimasto superiore de suoi nemici, comparue vn giorno con vna falce in mano,con il motto,che animante diceua. Intus ceciderunt omnes, quafi dir voleffe, sin come l'acorto Bifolco nel tempo delle meffi và con la falce al campo, e taglia tutte le spiche, così io hò reciso indifferentemente tutti i miei nemici. Intus ceciderunt omnes. Io non faprei in altra maniera esprimere ò N.la crudeltà, e la fierezza del fupremo Giudice nel giudițio vniuerfale, quanto che rappresentario co vna falce acuta nelle mani, con il motto, che dica. Intil ceciderunt omnes,e così dice l'Enangelo. Congregabuntur ante eum omnes gétes, legge Gionanni nella fua Apocaliffe. Et vidi, & ecce nubem candidam, C. fuper nubem (edentem fimilem filio bomiuis habentem in capite fuo coronam auream, o in m :nu fu a fa'cem acutam , chi non n'auifa in quetto perfonaggio il Verbo incarnato, mentre viene al giuditio vniuerfale per giudicare i viui , & i morti ? e che fara con quella tagliente falcello dice l'istello Giorani, che vdi vna volta vna voce imperiofa, che così li diceua, e comandana: Atitte falcem tua, & mete oh dice Gregorio, fapete che fimboleggiana ia falcernon altro che l'ira di Dio? Cam potefias mdicit per falcem exprimitio diciti perche fi come con quelta fi recidono ne i capi tutte le spighe così anco nel trenie. do giorno del giudicio, ogni creatura ragioneuole, anco l'Angelica, den elfer giudicata, e pero . F. d. C .. V. te le parole di Gregorio ne fuormonal. Rette indien potestas per ja c. m exprange tues. ane persus flettitur intus cadit, Anco il Profeta Dauidde cofessa nel salmo esfer fotto la falce del Giuditio dicendo. Si ascendero in Calum tu illic es; si de scedero in Infernum, ades; fi sumpfero pennas meas diluculo, & habitanero in extremis maris. Etenim illuc manus tuà deduces me: O tenebit me dextera tua: Siegue l'istesso S. Gregorio nel medesimo luogo,e dice.Intra quadam falcem bomo cu ex nullo fibi loco patere fuga aditum poffe cognonie : Quelto giuditio fara vni uerfale perche faranno giudicati tutti i Santi; Ma Iuditio approbationis, come dicono i Sacri Teologi; Sarano giudicati quelli della vecchia legge; Indicio inclutionis; farranno giudicati i fanciulli della nuoua,& antica,morti fenza battelmo . Inditio exclusionis; farrano giudicati tutti i beati,e beate, se bene per li commessi peccati,ne hanno fata la penitenza . I udicio discussionis , & Sprobationis; Sarrano finalmente giudicati gl'demonij, peccatori, e peccaerici.ludicio discusionis, exclusionis, & reprobationis : oh che orrore, oh che fpa-

sur ? In falce enim qui quid inciditur qua-

u ento? Quis nouit poteflatem iratua &c. il lacerato petro della Dalmatia, e specchio di vera penitenza di tutti quelli che aspirano entrare nell'eterna gloria, vuole effer intefo vn altra volta : Sapete che vuol dir giuditio?vuol dire vergogna grande: Quis nouit, dunque tutta la mia vita, tutte le mie attioni, tutte le mie parole, tutti i miei penfieri hanno da effere effaminati da Dio alla prefenza di tutto il modo, oh che roffore, oh che terrore, oh che vergogua, oh che rigorolo Giuditio? Mi ricordo hauer letto delle vergini miletie , le quali (come riferisce l'historia Luigi Granata) hauedo inteso discorrere Diogene Filosofo delle miserie di questa nostra vita mortale entrorono in tal pazzia, che fenza nessun ritegno si dauano volontariamente la. morte da per le stelle , per leuarie da.

questa pazzia, comandò il Senato, chè chi di loro si vecideua per l'aunenire fusse portata ignuda per la Città al sepolcro, subito al pensiero d'yna imaginata vergogna si asténero di più darsi da loro medefime la morte:e foggioge Plutarco, e dice in questa maniera; A nece, fola imaginatione nuditionis poft mortem, se abstinuerunt, vn solo pensiero d'imaginata vergogna dopò morte, hebbe tata possanza in quelle vergini che mai più per l'auenire elercitorono crudeltà così inaudita; hor chi potrà tolerare quella nostra reale,e senfibile vergogna del giorno del giuditio, mentre alla prefenza ditutte le creature angeliche, e humane hauerrano da effere publicate le nostre vergogne, scouerte, e publicate dall'isteslo Iddio tutte le nostre brutezze. Vdite il Profeta Naum. Ecce ego ad te, dicit Nahami Dominus exercituum, & renelabo pude. .... da tua in facie tua , & oftendam gentibus nuditatem tuam , & regnis ignominiam tuamida quel Dio che io fono, ò huomo ,ò donna , dice questo tremendo Giudice, nel giorno del giuditio vniuerfale ti voglio suergognare, & voglio far vedere in publica fcena nella terribile valle di Giofafatte tutte le tue vergogne, ò peccatore, e peccatrice; oh che roffore, oh che vergogna: Il Padre San Girolamo, ponderando questo rosfore, va così dicendo: Quoties diem indicij confidero, toto corpore cotremifco,fine dormiam, fine comedam, fine bibam,intonat auribus meis vox illa, furgite mortui , penite ad indicium : perche causa ò Girolamo Santo tanto timore,tanto fpauento, Ego conscius(ri-(ponde lui medelimo ) scelerum meorii in sepulchris habito, & semper audio illa voce; Hieronyme, Hieronyme veni foras; meschino nie che citato che sarò, sarò forzato vícir in publico spettacolo : Veb mibi, quia in illa die omnes iniquitates mea denudabuntur, si hanno da vedere, & da palesare à gl'occhi ditutti, le mie colpe, & i miei peccati, ò huomini,

meaning Cough

mini, ò donne, ò giouani, ò vecchi, fate fpesso questa consideratione; e diteVeb mibì, che si hanno da palesare primieramente il mio peccato originale; Ecce enim in iniquitatibus coceptus

"Sum, & in peccatis concept me matermea-\*\*Veb mibi , che fi banno da feoprire nel giorno del giuditio tutte le furbarie della mia pueritia, fuperando l'eta con la malitia. "Puer centum annorum. \*\*Veb mibi, che fi hanno da vedere da

tutto l'vniuerso apertamente, e diflintamente i peccati sensuali della. to: mia adolescenza. Et consumere me vis

peccatis adolefcentia mea.

Veh mibi, che si ha da manifestare la conscienza della mia virilità, tante of sese di Dio, satte da me in tanti modi.

Pol. 1. Multiplicate sunt iniquitates meæ super capillos capitis mer.

Veh mihi, che si hanno da publicare Prof.11 i peccati della mia vecchiaia ; Adolefcens inxta via fuam, & cum fenuerit ro recedet ab ea : hai pollo ò vecchio la bianca bandiera della tua partenza da quest'all'altra vita in far presto il breue passaggio, & ancora stai immersio ne i peccati della giouentù:oh vergogna, oh roffore, oh vitnperio grande, in così grandissima confusione. Vdite il Padre San Bernardo nelle fue meditationi . Veb mibi mifero cum venerit des illa indicii , & aperti fuerunt libri in quibus omnes mei actus , & cogitationes Damino presente recitabuntur. Tunc demiffo capite pre confusione male confciétie in indicio coram Domino fabo trepidus . O anxius , pt pote commemorans feelerum commiffa meorum, & cum dicetur de me; Ecce bomo, O opera cius: Tune reducam ante occulos meos omnia peccata mea, & delitta, quadam namque pi dinina fiet , vt cuique [ua opera bona , vel mala in memoriam renocentur, & mentis intuitu, mira celevitate cernantur, vel accufet wel excufet fuam confcientiam , atque na fimal , & finguli , O omnes iudicantur . Indicium facit & florum quilque fuor um cunttaque cunttorum cuntis arcana patchunt: quid cuim nunc conficts, embefamus, turs, o quicquid bine diffirmalando palpaturs, o quicquid bine diffirmalando palpaturs, o turs, o quicquid bine diffirmalando palpaturs, o tura life pinder forexensis regnabis bacuis; quantoque dinitius, Deus nos expedits, y ne emcodemas, sano difficilius indicabis fin neglexerimus, babent opera quafi loqu'nità dicent, quando quisfe exceptate tentanerii, tunnon coffi, opera tua jumus, so te deferanus, fi emper cuis dentius, tecno programs ad uniciem.

Quis nouit poteflatem iratua, & pra timore tuo iram tuam dinumerare? Entra per vitimo computilla dell'ira di Dio, il Padre San Giouan Chrisostomo sopra quelle parole di San Matteo al 2c. che vuol dire Giuditio, non altro invero, fe non che voce del Giudice sdeghato ouado dirà: Ite maledilli in igne aternum, apportară più terrore à mileri peccatori si dolorosa partenza, che non gl'apporteranno le fiamme dell'-Inferno; voce del Giudice sdegnato. per il rigorofo esame che farà di tutti li nostri enormi peccati Signori Preti è decretato nel Sacro concilio di Treto Selfione 22. cap. 22. che le vno di voi vuol effer folleuato al grado Sacerdotale è necessario esfer esposto ad yn rigorofo efame; in the cofa v'efamina il Vescouo? secondo la protessione che fate, così anco precede l'elame, fe lei cafilta, ti efamina de cafi di conscienza, le lei Teologo, ti elamina di diuerse materie di Tcologia,non è vero?verissimo: Hora io à te replico, se il Vescouo vi volesse esaminare delli casi della Grammatica, delle declinationi. ò pure appendici, che direftino? Padre ci renderessimo dissordinative non ordinatiattelo che farebbe impoffibile & ricordarfi di quei principii che s'infegnano à figliuoli, e così per fimile efame, non potressimo mai ascendere al grado Sacerdotale.

Questo nostro Iddio è il somo Pontefice di tutti i Pontefici . Christus affistens Pontifex suturenn bonorum, che

pretendemo noi nel giorno del Giuditio vniuerfale o N pretedemo d'effere ordinati alla gloria, d'effer posti nel ordine de gl'Angioli lasciato dalli ribelli confinati nell'Inferno Iudicabit in nationibus, @ implebit ruinas;ma donete sapere, che dene precedere l'esame all'ordinatione, e fara cost rigorolo quelto fenero Gindice nell'elaminare le nostre operationi, che vorrà fapere esattamente non de i casi del Donato, & altri pramatici, ma di Santa Chiefa: comincia vn poco à dichiarare il Nominatino, e dimi la verità ò Christiano hai tu mai nominato il nome di Dio in vano, quante bialteme hai proferite con quella tua lingua infame, contro il tuo Creatore Iddio, contro Maria Vergine, e contro i Santi, e Sante del Paradifo, quanti giuramenti falsi hai commessi contro il tuo proflimo, in preginditio della tua fco municata anima: Genitiuo, huomini maritati, e donne maritate, à che tante libidini, à che più tanto oltraggiare. il Sacrameto del vostro matrimonio, · a che tante trascuraggini no i vostri figliuoli, che in luogo d'infegnarli il bene, gl'imparate il male. Datiuo, ò ricchi, à chi hauete data la vostra robba. alle Chiefe?a gl'hospidali,a poueriorfanelli, a vedoue derelite, è pure alle meretrici, à buffoni, & à forfanti? Declina vn poco l'Acufatino mal nato mondano, quante volte hai accufato à tortamente il tuo fratello, quante volte fatte ingiushitie, e quante volre batrezzato il vitio per la virriì, e l'auaritia col nome di persimonia? Vieni vn poco meco all'Ablatiuo è peccatore, e dimi quante volte hai tolta le robba altrui, fenza mai reflituirla? Ahime; che; omnes declinauerunt simul inutiles falli funt, O non eft qui faciat bonum non elivique ad vui. & in fomma i casi sono stati del dianolo,e no di Dio: Declinanei ut in me inquitates. Vgone Cardinale esponedo questo passo dice ch'è preia la metafora dalla declinatione gra-

maticale, e San Pietro Damiano, que Dem De fto a noi riportando foggionge. Vis pines. frater gramnisticam difcere , difce Deum plurariter declinare, cioè declina per queste spine , per questi chiodi , per questa lancia, per questi flagelli, per queste funi, per queste cateue, per quetti schiaffi, per questi sputi, per queste battiture,per questa Croce,e finalmete per quella morte crudele fopra di effa.& vedi come ti fei approfittato dalla paffione di questo Signore, & il tutto ben bene compassionato, piangi adello che hai tempo amaramete tutti i tuoi peccati,& Ripolo .

#### SECONDA PARTE.

M A fento stamane chi con acuti fillogismi cercado a me interrompere il mio raggionamento par che si mi dica?e come ò Padre, puol esfere così luttofo, e pieno di tanto terrore quel giorno, s'è vero, com'è verislimo, che Lignum crucis erit in Calo, questo è segno di misericordia, e non di vendetta, dunque giorno (arà di cofolationi, e non d'affictioni, giorno de rilo, e no di piato, giorno di allegrezze e non di mefticie? Senti l'antichiffimo, e dottiffimo Arnobio, il quale per cauarti da quelto tuo mal penfaro penfamento come si rispode, e ti dice: Sai che vuol dire giuditio vniuerfale. ò Christiano ? non altro in vero, che la fpada più tagliente, che adopri il Giudice in questo giorno per far fanguinola stragge de peccatori suoi nemici capitali, fara questo legno di questa Sacrofanta Croce donde scoccheranno le faette contro i miferi danati irremifibilmente.

Souengaui al nostro proposito quel bellissimo, e misteriosissimo pasto di Scrittura regultrato nel Esodo di quella colonna di nubbe di questa maniera inteffuta. Et erat nubes tenebrofa, tilluminas nottem, com'è possibile, che quelta nube fosse tenebrosa, es

Dopò la prima Domenica di Quaresima.

chiara, di tenebre, che ofcurano, e di luce, cherischiara, queste cose, prinatino medo, si oppongono frà di loro? Rispode il mio dottistimo Abulense alla. questione quarta, e dice, che questa nube dalla parte destra del popolo am'co di Dio,era tutta luminosa, ma dalla parte sinistra dell'Egittij inimici di esso, era tutta oscura, e gl'accecaua: Hora se ne viene il Padre San Giouan Chrisoftomo homilia de continentia Iofeph; e dice che quella nube, era fimbolo del Legno della Santa Croce nel giorno del giuditio vniuerfale, luminofa dalla parte destra de predestinati alla gloria, e tenebrofa dalla parte finistra de presciti nell'Inferno, e da esla , contro di effi , scoccherà saette di sdegno di morte eterna; si che questi instrumenti della pattione di Christo nostro Redentore, à buoni saranno di conforto, & à cattiui di tormenti: Il penfiero è del Padre Arnobio fopra. quei Salmo che dice : Fac mecum fignu in bonum, qual è questo segnorla Croce di Christo? Dunque, replica Arnobio: Fac mecum Crucem in b'num?quali diceffe, non permettere Signor mio. che questa Croce nel giorno arcitre. mendo del giuditio habbia da effer fe gno della mia dannatione, ma ben fi della mia falute, e liberatione delle pene dell'Inferno, fà che fia à me nella parte destra de gl'tuoi eletti luminofa, e non nella parte finistra de prescirituoi nemici oscura, e tenebrosa: Ah traditori peccatori, e peccatrici nel vitimo giorno del mondo cadente quelta Croce ha da effer il maggior

Legete hora quel passo di Scrittura pet maggior corroboratione di quantofin hora habbiamo detto, quando Laba, e Giacobbe presero moste pietre, e co quelle fabricatone, vn'Altare, così differo. Cumulus ifte erit teffis inter me. O triquella fu vna cerimonia A 1 Col. in fegno di pace, di beneuolenza fra di loro per l'auenire, e di concordia; On-

tormento, che habbiate à sentire.

de dicono gl'Antichi Rabbini, che in buon linguaggio volcuano dire l'vno, all'altro, chi farà il primo, a rompere la pace, si renderà degno d'esser lapidato con queste pietre con le quali di commune accordo habbiamo fabricato quest' Altare.

Ah N. il giuditio si fara nella tenebrosa Valle di Giosafat frà due montagne, frà il Monte Caluario, & il mo. te Sion, per mezzo di queste montague facessimo noi peccatori per mezzo di Christo la pace con Dio: Pacificans per sanguinem Crucis eius , siue qua in terris, fine que in Ca'is funt, & nondimeno noi ribelli habbiamo rotta la. pace,ci siamo riuoltato contro Iddio. col peccato, dunque bisogna che l'istromenti della passione di Christo che i fassi del Caluario, e di Sionne si scaglino contro di noi: Ent cumulus ifte inter &c. e potremo dire con li Setta. ta al terzo capitolo Dabis luctum cordis laborem tuum oue Rabbi Salomone. legge in quelta maniera. Dabis de fatigationem tuam, O laborem cordis palfionem tuam , perche li ftromenti della passione di Christo sarranno quelli che tormentaranno crudelissimamente i cuori de disperati dannati, come dice il Padre S. Agostino Domino de. scedente de Calo pracedet exercitus An. gelo u qui signum illud, boc est trinmphale pexillum jublimibus humanis preferentes; tunc plangent omnes tribus terra videntes accufatorem fuum; cioè la croce; & in ipfa cognoscent peccata sua, O tunc ftendet Crucem , O monifeftabit quanti bic eft Chriftus qui erneifixus eft . Le piaghe, i chiodi, il fangue, i martelli, le ipine, i fassi del Caluario, e di Sionne tutti infieme vniti co la Croce, faranno crudeliffimi ftrali che faettaranno i cuori de miseri peccatori. Eh N. 10 votrei da tua parte flamane raggionare con l'affirtiffino mio Signore, ma che tu venissi meco alli piedi Santiffimi di quello Crocififlo con atti di

vera contrittione , mentre io così ra-

CHOIC

giono con lui in tua defensione: Deh Iob.c.to mio Signore: Dimittam aduerfum me cloquium meum , loquar in amaritudine anima mea, Signor mio con li fospir al cuore, e con amare lacrime à gl'occhi parlarò con voi, dicam Deo noli me condemnare, non vogliate condennare à morte sempiterna quelta vostra pouera creatura fabricata con fomma fapienza dalle vostre onnipotentissime mani: Non è forsi vero ò mio amantisfimo Creatore, che; Querens me fedifii laffus , redemifti Crucem paffus, e come dunque tate tue fatighe, supplicij, op. probrij, passioni, & penne hanno da effere spese in vano: Deh mio Dio: Tatus labor non fit caffus , perdona a me le miegraue colpe: Iuftus iudex vitionis donum fac remissionis, confesso d'hauer. ti offelo, piango il mio peccato, mi cofondo di vergogna, e di rostore, e per quello gemo, e iospiro, come reo di le

la Macsta: Ingemisco tanquam reus, perche la colpa mi confuma . e mi fal arroffire: Culparubet vultus meus. Ti fupplico, ti prego, e ti scongiuro per le pietole viscere del tuo cuore che sei tù il nostro misericordioso Iddio:Per viscera misericordia Dei nostri, à non effer diuerío da noi diquello sei stato con gl'altri famofi peccatori, fra i quali io mi conosco il famosissimo, come la Maddalena, e'l Ladrone : Qui Mariam abfolnifi , & Latronem exaudifi : Mihi quoque fpem dedifii? confesto meritar mille castighi, & mille inferni per le. infinite mie colpe, & peccati, nia per il tuo pretiofiffimo fangue, adeffo ch' è il tempo, dimando humilmete perdono. Te erzo quas umus , tuis samulis subneni: quos presioso sarguine red mifti, in questa vita per gratia,& nell'altra: in gioria numerari . Amin.

## PROEMIO SETTIMO Per la Feria III della I. Domenica di Quaresima.

Ortifina Cittá tumultuofa. commotione, curiofa domanda, adequata rifopota, profa go,flacellato popolos, adrizato zoppo, illuminato circo, folenue confei fone, ed van arabbio fi inuidi ci rapprefenta hoggi l'Euangelifia Matteo nel capa 21. N

Inuidia a petti offinati, confessione a micrederit, zoppi radrizzati a gl Hebrei, popolo con horrendo facrilegio, castigo a commedie rero, Tempo al culto Diumo, risposta alli curiosi do manda alli spienti, commotione alle Tubo, S. Certá al Salustore.

Citta,ma delitiofa,& spatiosa,commotione, ma interna, & esterna, domanda, ma importuna, ed indebita, ri sposta, ma giulta, & honesta, tempio, ma profano,e conculcato, castigo, ma rigorofo, e penofo, popolo, ma fecieraço, facrilego, 20 pri, ma guarti, & fanati, ciechi, ma luminofi,& sbendati, confefinor, ma deutora, & pia. Et inuidia, ma pierofa, & ruda. I muidia che ocia la conf. filone, conf. filone, checonfeda la illuminatione de ciechi, ciechi che veggono correre i zoppi : zoppi , che riprendono il popole sopolo, che folicine il raltigo, caftigo, che purga il tempio s (Epio nei Pozacolo dona rifpolta ; rifpolta che fodista alla domanda: domanda, che foccede alla commotione, & commotione, che commote tutta la Circi e

Citca, che Gierofolima fi appella; Cam intraffet I-fus lerofo ymam. Commotione, che tutti contuiba. Commota est vainer a Cinita; i dontanda, cheviol comprendere. Quis est il he? rilpofla, che tutti placa. Hie est Iefus Prepheta à Na (areth. templo, ch'è nido di La-

droni.

Doppo la prima Domenica di Quarefima:

droni . Domus mea, domus orationis est, vos autem feciflis illam fpeluncam latronum . Castigo che tutti affligge . Fecit flaveilum de funiculis. Popolo, che fi vede discacciato dal tempio. Eiecit omnes de Templo, zoppi, che sono diuenuti cerui fitibondi d'acque dolci. Sieut ceruns ad fontes aquarum , ita defiderat anima mea ad te Deus. Ciechi, che fon fat-

ti Aquile fublimi. Accefferunt ceci , & claudi, o fanauit eos . Confessione, che benedice.Ofanna Filio Danid benedictus qui venit in nomine Domini. Et inuidia. che biastema. Indignati sunt, & dixerunt audillis quid? quelto è quanto contiene il Vangelo hodierno Signori. Ma voi N. che fiete &c.

## PREDICA PER IL MARTEDI Doppo la prima Domenica di Quaresima.

Cum intraffet Iefus Ierofolymam . commota est pninersa Ciuitas dicens . quis eft bic ? populi autem dicebant , bic eft Iesus propheta à Nalareth Galilea. Matth. 21.

He questa dimanda, piena, ò d'ammiratione, ò di scherno, che fa hoggi la commossa Gerusalemme di Christo trionfante N. sia la più difficile, & la più oftrusa che si possa far del nostro Saluatore, questo è chiaro. Ma che questa risposta, che fà il Popolo, sia la più cópita, & la più rifoluta, che possa farsi di Christo, chi cosidera le parole dell'Enangelio apertaméte lo vede. Quis eft bicedifficiliffimo quefito; Hic eft le-Sus Propheta d Nazareth Galilea, ma compitissima risposta: Et certo qual dimanda più difficile di questa co cui si cerca dell'essere, della natura, della potenza,& fin dell'humiltà del nostro Redentore: Onde con ragione S. Fulgentio nel fermone quinto dell'Epifania và cosi dicendo : Quis est isle ? & loggionge, pauper, & diues, bumilis, & fublimis; Poucro, quia cum dines effet, pro nobis factus est pauper; Ricco, dines in misericordia, & quelto stesso, dines in omnes, qui muocant illum; Humile, difeite à me, quia mitis fum, & bumilis corde.& fublime.excellus Dominus. Cc.ma come pouero,era disprezzato; come ricco era feguitato; come humile era amato; & come sublime, era ammirato; hor dite voi N. se con ragione, co-

mota eft minerfa Cinitas, dicens quis eft bicehe io dirò, che questa è la più difficile. & la più oftrusa dimanda, che si poffa far di Christo:perche si cerca. com'essendo per natura, dines, o fublimis, fia fatta per volonta, pauper, & bumilis, cofa difficiliffima ad inucitigarla,non che à dichiararla, nondimeno anco è vero, che compitiffima è la risposta della piche, perche ci manifesta il nome, la professione, & la patria; H:c oft lefus,ccco il nome, Propheta,ecco la professione, à Nazareth Galilea. ecco la patria. Dio immortale, & quanto è,che,abfcondifii hac à fapientibus, O prudentibus, O renelaftica parunlis; cominciamo da capo.

Hie eft lefus; ecco il nome, & veramente è nome grande, anzi grandifsimo, è nome mi fteriofissimo, è nome lopra tutti i nomi,quindi è che il gran Profeta Ifaia, chiamo questo nome e- tota na cello: mementote, quoniam excelfum eff nomen eius, & volcua dire, questo douete ricordarui, questo doucte ritenere sempre nella memoria, & scolpito perpetuamente nel cuore, quoniam excelfum eft nomen eins: & che il Profeta. parli del nome del Meísia, ò Padri Icritturali, ne io, ne voi meco vniti n'habbiamo dubitatione neffuna, effen-

do cola tanto chiara, come chiaro è il Sole ful mezo giorno: perche prima\_ dice . Hanvietis aquas in gandio de fontibus Saluatoris, dunque di questo anco dice, memento te, quoniam excelfum eft nomen eius; so bene, che doue not leggiamo, excelfum, i Settanta leggono, exaltatum, & la translatione Caldea\_ Paliso. legge, forte; & in vero, finttum, & terribile nomen eins, ripiglia Danidde nel Salmo ,Santo alli buoni , terribile alli Pial, 15. cattiui:Santo, perche fantifica. Deus in nomine tuo faluum me fac;terribile,perche al suo tempo giudica seueramente . Terribilis Rex (uper omnem terram, dunque replichiamo con l'istesso Datal st. uidde : confiteantur nomini tuo magno, quoniam terribile, O (andlum eft : Ma perch'è terribile, per questo, per que-

ito, è anco forte ina fentite pri ma co me sia stato esaltato, perche a dire il vero, è cosa maranigliosa.

San Paolo Apostolo à Filippensi, volendo raccontare la grandezza di questo Santislimo nome, altamente così va dicendo . Propter quod, & Deus exaltanit illum , & donanit illi nomen . quod est super omne nomen, & le bene. molti Espositori, dicono che qui l'Apostolo S. Paolo non ragioni del Santiffimo nome di Giesti, ma della manifestatione della Divinità di Dio, che dopò la Resurrettione su più co noscinta , & più manifestata per la. predicatione, e per li miracoli:nondimeno feguendo noi il Padre Sau Bernardo in particolare, diciamo co que-Ro mellifluo Dottore, donanit illi no men, quod est nomen lesu , quod est super omne nomen, perche dopò la Refurrettione quello gloriolo nome fù da tutticfaltato, e celebrato: pero San Pictro le vuole far miracoli, dice chiaramente: In nomine Icfu Christi Nazareni furge, or ambula; se vuole predicare il miracolo che ha gia fatto, fi fa fentire à tutti , e dice liberamente . In nomine lesu Christi Nazarani , quem vos erueifixiftis, quem Deus suscitanit à mortuis, in

hoc ifte aftat coram vobis fanns, e volendo manifestare la grandezza di esso, e fopra tutt'i nomi efaltarlo, magnificarlo, e celebrarlo foggionge, N-c enim aliud nomen eft fub Calo datum bominibus, in quo oporteat nos faluos fieri: Et Christo istesso diffe in San Marco Marcie. Euangelitta. In nom:ne meo, demonia eicient &c. Donde fi moffe à dire San Bernardo queste formali parole sopra p. Bern. la Cantica. Hoe elelluarium habes à a- in Cant nima reconditum in vascolo huius nominis lefus, falutiferum certe, quod nul'i pnaua pefti tua inucniatur inefficax : dunque è vero, che, donamit illi nomen, quod eft fuper omne nomen, Però lo Spirito Santo nel primo della Catica affomiglia questo nome all'oglio : Oleum eff jum nomen tuum l'oglio voi fancte N. che lopranata a tutti i liquori,e fe bene altri cercassero di cacciarlo fotto, ad altro liquore, egli sempre ritorna sopra qual si voglia di esso: così questo Santissimo nome, super omne nomen, dunque, mementote, quoniam excellum eft nomen eius, ouero, quoniam exaltatum est nomen eius, e però non solo è chiamato oglio, ma di più oglio fparfo, oleum effusum nomen tuum, e fi come l'oglio, ò l'enguento pretiofo quando stà rinchiuso nel vaso non si sente l'odore, ma quando si apre, e quello si fbarge, all'hora rende la fua fragranza; così quelto gloriofissimo nome . mentre era ristretto come in vaso, negl'angusti confini di Palestina, che à pena si conosceua, ma dopò che sù diunigato per tatto ecco che in vn. tratto fi fentirono gl'odori, e le fragranze di sante virtu, e di gratie diuine di modo, che fi come collo spargere dell'ynguento di Madalena ; Domus repleta eft ex odore vnguenti, così alla publicatione di questo nome, no folo, domns, ch'è la Chiesa, ma Cielo, Terra,e tutto l'vniuerio fi colmò d'odori, e di gratie,e di diuine fragranze, che però San Paolo non cotento dire, che folo da gl'huomini futte venerato, ma vol(c

volie di più aggiongere, che dalli Bea ti, ed ag l'Angioli in Cielo folie adorato, e fin da demoni nell' Inferno, temuto e riuerito in nomine i le vo more genu fi e la une, celefilme, ter refrimme, d'infernarami e il come l'odore del evigne fiorte diletta à gl'huomini, e diffrace alli ferpenti, così l'odore di quello no me ammirabile, diletta à gl'huomini, Santi, e fipiace efferamenente alli de monij ferpenti infernali; dunque con ragione posisamo dire: Oleum effujum sume nume, bene ciù fiso il Mematote quoniam excelfime (il more cius, ouero, quoniam excellame (il more cius, ouero,

Ma diciamo in altra maniera: Mementote &c.legge la parafrasi Caldea, auoniam forte eft nome eius, chi può gid mai negare, che questo nome di virtu. e divine fragranze adornato, non fia. fortisimo? Turris fort: fima nomen Do. mini, si dice ne i prouerbij di Salomone.ad ipfam currit iuftos, & exaltabitur, ò come leggono altri, ad ip/um, allude do al nome, & veramente di esso si può dire come della torre di Dauidde, mille clipei pendeni ex ea, omnis armatura fortium: mille clipei, cioè innumerabili difefe contro il commune tentatore nemico in quella fortifsima corre , e questo nome solo , non solo chiamar'fi deue armatura semplice. led omnis arra atura fortium, perche con eflo folo, folamente inermi, hanno combattuto gl'amici più valorofi di Dio, e combattendo, hanno gloriofamente superato, e vinto l'Inferno.

Nell'Efodo fi racconta, che quando Mosè condutiero del popoli-fobreo tornò in Egitto, porrò feco; i Firgam Dein manufa pari Pabulenfe fopra que-flo capo allaquefliora decimaya cerando, petrefa quella sferza, che portaua in mano Mosè, di chiamaua siera di Diosè, perche con quella faccua tanti legni, tanti produgli, tanti percatif è do dop hauer riferio il parer di molti, riliponde lui fletfo, & dice à tanti fluo destinante, che per quelto tanti fluo l'accimanta, per quelto di molti, riliponde lui fletfo, & dice à tanti fluo l'accimanto, che per quelto

quella sferza si chiamaua, virga Dei, & Mosè faceua con effa tanti miracoli, perche intorno à quella sferza stauano intagliate le quattro lettere del gran nome di Dio, che adombrana. quello fantifsimo nome di Giesù, fi che per questo nome solamente, Mosè penero, & incrme paftorello operana tanti portenti,& prodigi,ch'era diue. D. loan. nuto Dio di Faraone : Ecce conflitui te Ehryf. bodie Deum Pharaonis, acciò la facci al- sup.Lue, la grande : Onde il Padre San Giouan Chrisostomo sopra l'Euangelista San Luca cosi dice . Semper Ielus nominatur, cum à Sanctis piris, miracula funt, G che ò vogliamo combattere, ò vogliamo ottener vittoria, ò vogliamo far miracoli, sempre sicuramente si fauno co inuocare quelto augustissimo, fortilsimo, e Santilsimo nome di Giesù: fentitene a questo proposito vna glo-

riola Scrittura. Nell'Apocalisse narra San Giouanni quel gran conflitto, quando; Fallum eft prelium magnum in Calo, Michael & Angeli eins praliabantur cum Dracone . " Draco pugnabat, alla fine de gl'Angioli buoni, conclude quali fuffero di loro, l'armi, e le forze,e dice, Ipfi auté vicerunt propter fanguinem agni, O propter verbum testimony quod habebat, che gl'Angioli hauessero la gratia per il merito preuifo del fangue di Chrifto . questo è certo;e che gl'Angioli buoni ottenelsero anco la vittoria per merito di questo stelso langue, in questo non v'è dubio nessuno : dunque è vera à dire I pfi autem vicerunt propter saguinem agni , & di più, propter verbum teft moni quod habebant , ch'era questo SS, nome di Giestì, dice il mio Bernardino de Bultis, & auenne in quella maniera che s'via fra gl'nostri eserciti, quali inuocano in agiuto il lor Santo tutelare : così gl'Angioli buoni inuocorono in agiuto loro il fortifsimo. nome di Giesu, e per virtu, e forza di elso hebbero tanta forza che vinisero Satanasso con tutti i suoi seguaci ribel.

1.00-0.00-0.00

k:Dunque diciamo pure liberamente: hfi autem vicerunt propier sanguinem agni, & c. quelto fù il primo, & propter verbum teftimonij, quod babebant, e que-

Ro fu l'altro .

Et Gioluè, perche v'imaginate che fosse cosi fortunato, & cosi forte nelle continue, & sanguinose battaglie contro i suoi fieri nemici se non perche hauena quel nome, che figuraua que-Ro nome ineffabile di Giesti ? Onde Giolie è interpretato; Deus saluabit, C Icfus, è interpretato , Deus faluat , fi che fi vede chiaramente, che questo nome Gioluè, è figura espressa del nome del Saluator del mondo , & per questo nome simbolico, haucua tanta forza Giofuè; Dunque diciamo con-Mosè. Dominus quasi vir pugnator,omnipotens nomen eins, Ce. legge l'Hebreo, rebona, ch'è nome ineffabile dell'onnipotente Iddio; Et nel Efodo dopò haper detto Iddio a Mosè : Per manum enim fortem dimittet eos, & in manu robesta eiciet illes quafi volendoli rende re la ragione di quella fortifsima mano, che liberaffe il fuo Popolo Ifraeligico dalla barbara feruità dell'empio, & offinato Faraone loggicge: Ego Dominus, qui apparui Abraam, I aac, & lacob in Deo omnipotenti , & nomen meum Adonai,non indicaui eis, ch'è l'ifteffo nome di Dio Iehoua, & volfe dire, le bene mi fono ftati cari Abramo, Ifac, & Giacobbe, & gl'hò fatto de gran fauori, ad ogni modo non hò fatto à loro quel fingolar fauore, che hò fatto alla rua persona, cioè, che t'hò riuelato il mio nome ineffabile, ch'è apunto que-Ro fantisimo nome Ichona, oh nome eccelfo, oh nome elakato, oh nome force : Mementote dunque, quoniam excelsum est nomen eius; Però il mio San. Bernardino da Siena ardentissimo difenfore di quello eccelfo nome, nel fecondo Tomo, nel fermone quarantanoue,ne racconta molte eccellenze; & per dirle in epilogo, flate à sentire.

Che primieramente quello glorio-

fissimo nome fù scritto in capo del libro della vita, & delli predeftinati . In capite libri, & c.

Che li fù imposto dal Padre, che poteua,e sapeua importo:perche, Nemo nouit Filimm , nift Pater, & cuius Fi-

lins, & c. Che fù nominato da vn Angiolo Gabriele vno de supremi spiriti che fuffero in Cielo. Ecce concipies in vtero,

& paries Filium, & vacabis nomen eius Ichm .

Che in terra fù principalmente vdito da vna Vergine, la quale è Spofa, & Madre, Madre, & Spofa ananti il parto nel parto, & dopò il parto, & gionge a tal legno, che in terra, que nec primam simile vifa est,nec habere sequente.

Che fù defiderato, & aspettato con straordinario desio da Patriarchi, & Profeti . Salutare tuum expellabo Do. Gen.c.49 mine , diffe Giacob. Nomen tunm , & memoriale tunm, in defiderio anima mea, Macat, diffe Isaia. Ego autem in Domino gaude-bo, & exultabo in Deo Iesu meo, diffe Hab,c.;, Habacuch .

Che fù predicato da gl' Apostoli, che però fu detto a S. Paolo. Vas ele-Clionis eft mibi ifte , vt portet nomen men coram regibus, O getibus, O filis Ifrael .

Che fù finalmente, è,& fara lemore difeso da gloriosi Martiri che volentieri muoiono per la santa Fede: Quoniam digni babiti funt pro nomine lefa contumeliam pati.

Mancano eccellenze di questo santilsimo nome di Giesti ò N.dunque Mementote, quoniam excelfum eft nomen eius, oneto, quoniam forte est nomé eius; così forte, che frena le fiere; così forte, che ferma il fole; così forte, che rallegra gl'Angioli; così forte, che fà fuggire i demonijicosì forte che fa tremare gl'abiffi; così forte, che pone [paueto a tutto l'Inferno, così forte, che cofolida i paralitici; così forte che di repente sana i sebricitantiscosì sorte che illumina i ciechi; così forte, che raddrizza i stroppiati; così forte, che me-

Doppo la prima Domenica di Quarefima ?

da i leprofi; così fotre, ch'è (peranza de pontient). L'els fipes prantenilus , quam pius es petentlus , quam bonust e querentibus; commentibus; così forte finalmente ch'è dolcezza de cuori afflitti, el conifolati. Lefu duizco cordum fiò simus, lumen mentium, excedens omne gaudiums, d'o onne deflictrimis e che altro di più plos fio con quella mia balbettante lingua dire di quello Santistimo nome di Giestife non che Mementoe quonium exceljum c'il nomen ests.

Mach'è che hoggi si ricordi ne suoi maggior'bifogni, d'inuocare in suo agiuto, & in sua tutela, & in sua. protettione questo Santiflimo nome? Quoniam in me sperauit , liberabdeum , protegam eum, quoniam cognouit nomen men; Anzi chi è, che in luogo di chia mar Giesù, non chiami il nome del demonio? chi è, che se l'inuoca, non l'inuochi vanamente, e malamente? pe-Ma, c.12. rò diceua Isaia . Dominatores cius inique agunt, & ingiter tota die nomen meum blasphematur : onde il Profeta dice folo: Dominatores eius inique agut, come capi, come principali,come guide del popolo,e come specchi delle geti: Ma io dico,omnes inique agunt,e grandi,e piccioli: & ingiter tota die nomen meum blasphematur, e la grossa biastemia, è che altri si chiamano Christiani, e non fono deuori ne meno del nome di Christo; non passo più auanti. Ripofiamo.

#### SECONDA PARTE.

E Tin vero N. io no predicatei mai altro, 6 none che quello Santisimo, e fortisimo nome di Giesa, perche è miltersolo, e gioucaule, pui daltro nome, che fi ritroui o in cielo, ò in terra; ma per ottenerul la prometa fa, sò breue tragitto dal nome, alla, profesione, e dicacon la minuta plebe di Gierulalemme.

Hic eft lesus Prophete. Et certo fi co-

me di Christo solo è stato, & è questo gloriofo nome, così di lui folo, è per-. settamente questa prosessione di esfer Profeta, lascio che per antonomafra lui folo fi chiama il Profeta : Prophetam de gente tua, & de fratribus tuis e 18. ficut me fuscitabit tibi Dominus Deus tuus, ipsu audies, disse il legislatore Mosè nel Denteronomio Prophetans Iofue in typo, e Chriftum in veritate, dice vn glosatore sieut me di cui Mosè n'era figura;ma lasciamo tutto questo da parte, e diciamo che il Padre San To- D. Tho: maso d'Aquino nella seconda della se- 174 arte conda, dice, che quattro fono le cofe, 4. che rendono più illustre la proferia, & il Profeta; la chiarezza della cognitio: ne, ecco la prima, la protezza del profetare, ecco la feconda, la moltitudine di quelli à quali si profeta, ecco la terza, e la confirmatione con miracoli di quello che si profeta, & ecco la... quarta. Et quato alla chiarezza della cognitione, alle volte si renelano alli Profeti li fuccessi con l'imagini, e così siì riuelato d'Geremia il castigo della Città di Gierusalemme con l'imagine della sferza vigilante, e della pignata accela: Quid vides Hieremia?gl. diffe Iddio,rifpos'egli,pirgam pigilantem ego video, & vn altra volta: Ollam succensam ego video . O facies eins à facie Aquilonis, perche, ab Aquilone pandetur omne malu, e con queste doi imagini riuelò il castigo che Dio haurebbe mandato fopra l'accennata Città per mezzo delle genti Aquilonari: Alle volte alli Profetti fi riuciano li fucceffi non con l'imagini, ma con la voce solamente, e così fù riuelato al giouinetto Samuele il gastigo del Sacerdote Helì, odelli figli di effo,perche dopò, che Iddio di notte hebbe chiamato tre volte Samuele, e Samuele hebbe risposto : Loquere Domine , quia : Red audit feruus tuus., Iddio li foggionfe: In illa die suscitabo aduersum Meli , omnia. que locutus fum super domum eius, incipia, & complebo: Alle volte fi riuelano.

alli Profeti li futuri euenti , ò conimagini d' Angioli , è con imagini d huomini : d'Angioli, come al Patriarca Abramo, che per tre Angioli, che Tres vidit . & vnum adorau t , li fu riuelato il mitterio della Santiflima. Trigità, e l'vnità dell Effentia, come dicono alcuni, ouero come dicono altri li fu riuelato il Mistero dell'Incarnatione, nella quale tre persone operorono, ma vna fola fe ne Incarno, e però,tres vidit, O vuum adorauit . Alle volte con imagini d'huomini, come ad Onia Sacerdore apparle vu huomo, che diffe poi ch'era Geremia, però nel secondo di Macabei si racconta che s Mich. Onia diceffe. His eft fratrum amator , bic eft qui multum orat pro populo, & pro Sancta Ciutate , Ieremias propheta Dei . Ma alle volte alli Profeti si riuelano li futuri euenti, non già con l'imagini di cole inanimate, con la voce, con imagini d'Angioli, ò d'huomini,ma folo con il lume interno,e questo modo di profetare, è il più celebre, & il più il. lustre che vi sia; che si come di più felice ingegno è tenuto quel facintlo, che fenza esemplari, ma con la sola voce del suo Maestro apprende, & impara:à petto di quello, che per capi vi vol se. pre imagini, & essempi, ò come quello che intende le propositioni Giometriche fenza figure, che quello che l'intende con le figure ; così più raro è quel Profeta, che fenza imagini, ma folo con il lume interno predice li futuri fuccessi, che quello, ch'à riuclarli vi bilognano, ò voci, ò imagini:&c.

Hora questo modo di proferare so lo col lume interno, e proprio modo che conniene al nostro Christo, à cui fenza imagini, e fenza ombre, li conniene il più celebre , & il più illustre modo di profetare, che trouat fi possa: fentite adefio la facra Scrittura. Sicut Reg e. lux aurora oriente fole mane abfque nubsbus rutilat, si dice nel secondo de Reggi: luce d'aurora è chiamata la profeua N. perche à guifa d'aurora, hà del-

l'oscuro, e del chiaro cioè, che, sit rerum enentus immobili peritate denuncians; come dice il sapientissimo Casfiodoro; questo è chiaro, ma quando, e come habbia da venire quello che fi predice, questo è oscuro, dunque, sicus lux aurore oriente fole, ma il fole altri lo mirano aunolto nelle nuouole, & altri lo mirano fenza nubbi, così gl'altri Profeti, alcuni hanno il dono della profetia,ma cum nub bus,con imagini, con ombre, con detti, che non intendono, ma Christo, absque nubibus, perche qual più chiaro, e più risplendente fole che il Verbo dinino, nel quale l'anima di Christo vedeua ogni cosa? si che di tutti gl'altri Profeti , è vero à dire: Tenebrofa aqua in nubibus aeris, ma di Christo dobbiamo dire: Omnia nuda, & aperta funt oculis eins; duque perche la chiarezza della cognition profetica fi trouaua in grado eminentiffimo in Christo, però di Christo con raggione dicono i Populi . Hic est Iesus Propheta.

Ma quanto alla prontezza del profetare; Non tutti li Profeti erano fempre pronti al profetare, perche no haneuano il dono della profetia come habito permanente, ma come qualità transeunte, per vsar il termine delle scuole, si che per questa cagione di molti Profeti fi scriue, che profetauano alle riue de fiumi, com'Ezechiele: Inxta finnin Cobar, dic'egli ftcflo, aperti lunt Cali, & vidi vifimem Den Daniele profetò alle riue del fiume Tigri; infin Giouan Battitta di cui disse Christo iftelle: Hic eft Propheta, O plufqua propheta , profetò alle Sacre riuiere del Giordano, non per altro, dice il Padre San Girolamo sopra il duodecimo di Daniele, che per dimostrare, che si come i fiumi cominciano da gl'alti monti,e scorrono velocemente al mare, così il dono della profetia, comincia da Dio,e scorre velocemente, perche non dura tempo: Onde a questo proposito nota San Gregorio nell'Homilia prima sopra Ezecchiele, che ad Elisco

quantunque li fusse concesso lo spirito doppio sopra gl'altri Profeti, ch'è lo Spirito Santo, ò il dono della profetia. & il dono di far miracoli, nondimeno non li fù concesso, che sapesse la morte del figlio della Sunamite; che però E liseo diffe à Giezi suo seruo. Dimitte eam, quia anima eius in amaritudine eft. & Dominus celauit à me , & non indicauit mibi : E Daniele se bene su proseta segnalatissimo, nondimeno non li su concesso interpretare subito il sogno di Nabucdonolor ; ma il nostro benedetto Christo, oh che prontezza; Vi vidit togitationes corum dixit, ve quid cogitate in cordibus vestris, e prosetò quando volle con ogni prontezza; però gl'altri Profeti quando dormivano haucuano le visioni, ma Christo così dormendo, come veggiando fempre haueua egual cognitione, & scientia, & per questo sempre haueua l'istessa. prontezza del profetare, perche poteua dire fin dormendo : Ego dormio , & cor meum vigilat .

Quanto poi al numero, & alla moltitudine di quelli, a quali si proseta, Christo su superiore a tutti gl' altri Profeti, perche gl'altri Profeti profetorono d vna Tribii, & d vn Regno, ma Christo profetò à tutte le Nationi, & a tutti gl'huomini, che però diffe: Et eritis mibi teftes in Terufalem, & in omni ludas, & Samaria, & plque ad pltimum terra. Duque anche per la moltitudine possiamo dire. Hie est lesus Propheta. Et al fine quanto alla confirmatione di quello, che si profeta con miracoli euidentissimi? Dio buono, e chi l'hebbe più del nostro Christo? Nel vecchio testamento, questo è certo, ch'Elia, & Elifeo furono fegnalatiffimi Profeti, perche oltre il dono della profetia, hebbero la gratia di far miracoli, nodimeno quelta istessa gratia non la poterno coferir ad altri, che fe bene Elifeo diffe ad Elia . Oro pater , fat in me duplex spiritus taus, a ogni modo non pregò Elia che gli lo potef-

fe concedere, ma lo pregò, acciò che. co le sue preghiere, li ottenesse da Dio quello doppio spirito ch'esso bramaua. Ma Christo non solo egli da se haueua l'antorità di far miracoli, come di profetare, ma la diede anco à gl fuoi Santi Apostoli, de quali parlando San Marco Euangelista dice in questa maniera . Illi antem profetti pradicanerunt Maren ei vbique Domino cooperante, & sermonem confirmante sequentibus signis, & se bene non è sempre necessario per la certezza della profetia, che alla profetia foccedano i miracoli, perche San Giouan Battista, e non v'e dubio nessuno, fix più che Profeta, e non fece miracoli nondimeno la profetia è sempre più illustre, quando si conferma con miracoli, & in quella maniera, che la lettera regale è più autentica, quando fi fugella con l'impronto del Rè, che quando non fi fugella, cofi più illustre ela profetia quando si conferma con miracoli; come faceua Christo Signor nostro: Dunque per la chiarezza della cognitione, per la prontezza del profetare, per la moltitudine di quelli à quali Christo profetò, e per la confirmatione della Profetia con miracoti con ragione dicono ftamane. Hiceft lefus Propheta.

A Nagareth Galilea, & ecco la patria, e certo N. a nessuna Città , à nesfuno Castello, à nessuna Villa poteua tanto conuenire , che fosse patria a Christo nostro Redentore, quanto à Nazareth, per tre ragioni, prima, per le qualità del luogo, secondariamente per il nome; & luo fignificato, & ter-20 per gl'habitanti: Il luogo era baffo, era vile,era di nessinna stima, perche di Nazareth, non erano víciti Regi, Profeti,ò altre persone illustri, com'erano víciti dall'altre Città di Palestina, però li Farisei diffe a Nicodemo . Scrutare om the scripturas, & vide quia d Galilea propheta non surgit, e Natanaello con Filippo venne più al particolare, quando li diffe . A Nazareth potest aliquid bomi tome to 1 3 3 3

Design Chang

Ad Heb.

effe? quafi diceffero, perch'è luogo vile, ofcuro, di niente, di niuna ftima.; Hora in questo luogo fù conueniente che fosse concetto quello, che, eximaniuit femetipfum forma ferni accipiens &c. perche non veniua per regnare, ma. per feruire, non veni ministrari, fed minifirare &c.e con le parole,e con l'essempio non volena mostrar altro che humiltà, infegnar altro che humiltà, effortare ad altro che all'humiltà, e tanta humiltà sempre li piacque esaltare: Il nome,& il fuo fignificato, è Naza. reth, qui Nazarens vocabitur, leggono altri; NaZarenus, che vuol dire feparatus, perche Christo sù: Santtus, innocens, impollutus, & fegregatus à peccatoribus, dice Paolo Apostolo a gl'Hebrei . Altri leggono Nasfarens , ò Na-Tarens, che vuol dire fioridus, perche. Ma, c. 11. Egredietur virga de radice leffe, & flos de radice eius , legge San Girolamo: Et

vna istessa radice: Virga, & flos, seneris ta,& foauità, perche castiga con amore,& non con odio, è Padre, & non Tiranno; Ma perche è più pio, che seuero, dice nella Cantica. Ego flos campi, Cana, e.a. & lilium connallium, fiore di campo, che nasce senz'opra humana, fiore di campo aperto, & no di giardino chiulo, fiore di campo d tutti communemente, à tutti esposto, & à tutti ripolo, ma prima a gl'humili, a gl'abietti, a gli disprezzati, & a quelli che appreflo gl'huomini del modo fono pochi stimati, & però Lilium conuallium : Gl'habitanti poi fono Hebrei, & Gen-

tili. Primo tempore, alleniata est terra uni.e, i Zabulon: hor ecco perche più in Nazareth, che altroue: Dunque per il nome, per la professione, & per la patria non si poteua giamai trouar di Christo più compita risposto in tutto il mondo, quanto che dire: Hic est lesus Nazareus de radice cius afcendes, ma da Propheta à Nazareth Galilea. Amen.

#### ROEMI очаттс Per la Feria IV. della I. Domenica di Quarefima.

Veiferina fuperbia, fagace maeftro, miscredente Proseta, horrendo mostro, morto, e sepolto Christo, glustissimo giudice, maligno (pirito, visibile inferno, peruersa generatione, e dolente Madre, ci rappresenta hoggi nel corrente Vangelo l'Euangelista Matteo.

Madre à gradito filio, generatione ad iniqua prole, inferno a banditi dal Cielo, spirto à dannegiare infugato, giudice à miferi peccatori, Christo à volontaria morte, mostro all'ostinato Giona, Profeta a pentiti Niniuiti, Maestro ad indegni discepoli, e superbia, à figli di fatana.

Superbia, che gofia, & effolle; Maestro, che infegna, e corregge; Profeta, che annuncia, e pronuncia; mostro, che diuora, e conferua; Christo, che langue, e muore; giudice, che punifce,

e castiga; spirto, che sospinge, e precipita; inferno, che crucia, e tormenta; generatione, che propaga, e moltiplica; e Madre, che piange, e geme.

Madre, che concepifce con miraco. lofa generatione: generatione, che genera figli d'inferno: inferno, che è patria dell'immondo spirito: spirito, che è imprigionato dal giudice : giudice , che sara delegato da Christo: Christo, che hà creato il mostro: mostro, che hà ingannato il Profeta: Profeta, che fuge il maestro : maestro , che con la. fua humiltà, annichila la fuperbia.

Superbia, che vuol dare legge à Dio. Accesserunt Scriba, & Pharifai dicentes Magifter, volumus à te signum videre. Maeftro, che refifte a gli arroganti, e sfacciati. Generatio mala, & adultera fignum quærit . Profeta,che flanza nel pelce. Signum non dabitur ci, mfi fignum

Jona Propheta . Mostro , che alberga il fugitino. Sient enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus, & tribus nottibus . Christo, che predice la fua morte, e refurrettione, Sie erit filius beminis in corde terra. Giudice, che dona giusta sentenza, Viri Niniuita furgent in indicio cu generatione ifta, & condemnabunt cam . Spirto, che fempre và circuiendo.Cum

immundus fpiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida quarens requiem, & non inuenit . Inferno, che porta leco l'empio. Tunc vadit, O affumit fepte alios foiritus fecum nequiores fe , & intrantes babitant ibi . Generatione , che aspetta ogni male . Sic erit , & generationi buic pessima. E Madre, che và cercando fl Figlio amato. Eece Mater mea &c.

## PREDICA PER IL MERCORDI Doppo la prima Domenica di Quarefima.:

Generatio mala , & adultera fignum quarit , & fignum non dabitur ei , nift fignum Iona Propheta. Matth, c.12.

Hoggi più che mai, così grande la curiofità negl'huomini, non olo delle cofe naturali,ma delle inpernaturali, e pertinenti alla fede, che li Christiani peggio, che Gindei, cercano d'ogni cosa segni : Ma vinono ancor alcuni Christiani così malamé. te, che molto bene si può rispondere a loro , come rispese Christo a el Habrei,e dirli apertamente: Generatio mala, & adulter s fignum quarit & c.oh che mala qualità è la curiofità nelle cofe di Dio N. sétite hora il Padre S. Ago-D. Aug. 11br. 10. ftino nel libro delle sue confessioni .
confess. Dominus tentatur, cum signa, & predigia flagitantur, & tanto più fi tenta Iddio mentre fi cercano fegni, quanto l'istef-Isi fegni, non ad aliquam falutem; fed folam experientiam funt defiderata; e perche quello, che cerca fegni per far sperienza, vuol fare sperientia se Dio, è Dio, però quello, che cerca fegni, tenta Iddio,dunque, tent atur Deus,cum figna, O prodigia flagitantur, e tanto più, quanto, non ad aliquam falutem, fed Oc. e conclude questo Dottore. Veruntamen imquam multis minutiffimes. O contemptilibus rebus, enrivirsas noftra quetidie tentatur, quis enumerer? In fornma è tanto grande questa nostra cursosità. che ci ttà molto bene se ci vic risposto da Christo nostro Redetore: Generatio

mala, & adultera &c. e ci riprede della mala vita, della poca fede, e della .. molta curiofità che habbiamo delle cole à noi non gioueuoli. Generatio mala, ecco la mala vita; Adultera, ecco la poca fede, che poco crediamo; fignum quarit, & ecco la molta curiofità, cominciamo dunque dal primo, chè in

quanto alla mala vita che vitiamo. Generatio mala, dice Christo, non èdubio nessuno N. ch'è così lodata vna ftitpe, vna progenie,& vna generatione buona, e timorofa di Dio, com'è bia mata vna cattiua, che però Dauidde diffe vn giorno : Generatio refforum put trie benedicetur, e fe bene il dotto Genebrardo elpone queste parole, generatione, per vn'eta, e per vn fecolo, altri nondimeno l'espongono per la stirpe, e per la delcendenza , ma fia come fi voglia, perche così è lodato vn fecolo buono, com è lodata vna buona progenie, & ambidoi possiamo dire con il Profeta reale. Hat ell generatio quate. Palati tium eum, querentium faciem Dei lacob. & all incontro è bialmata vna ftirre. cattiua, come fono da Christo biasmati i Grudei . Onde liaia , voledo biafmare co gl'hebrei effinati gl'altriche fempre peccano fer za emendarfi mai, dice in quello modo . Va gentigecca. trei ,populo grani iniquitate, femini nequa

filus

filijs sceleratis, titoli li più enormi, che fi possono sentire al mondo. Va zenti pectatrici, e certo gran male ò N è che vna persona sia vitiosa, maggior male, è quando vn vitio fi mette in vna cala, & in vna famiglia, ma pessimo male, è quando vn vitio s'annida in vn publico, & in vn popolo, perche fi come quando stà infermo vn solo, è male; ma quando s'inferma tutta vna cafa, è peggio, ma quando s'infermano tutti d'vn popolo è pessimo; perche il male è fatto contagiolo, e peltifero: A sceles» scintilla enim ona, augetur ignis, & ab pno dolofo, augetur fanguis, dice l'Ecclefiaftico. Et si come da vna scintilla. s'accende vn fuoco inestinguibile, così con en vitio, comincia eno, ad effer vitiofo, in modo, che infetta fe stesso, & altri con lui, e però dice ab pno dolefe augetur saguis, ch'è intefo per il peccato che comincia da vno, e si diffode negl'altri, quado è infetto il fangue, e infetto tutto il corpo ; però conclude; Attêde tibi à peffifero , perche il male è coragiolo e dannolo al publico duno: per questo è pessimo il male del publico perche è pestilentiale, dung; co ragione dice Ilaia, Va geti peccatrici, Va, perche il male è granifsimo, però non dice, Va homini peccatori, ma dice, Va genti peccatrici ; Genti, perche il male è d'vn publico, e d'vn popolo, & peccasrici , perche, vuol dire, ch è inclinata, e facile al peccare, e confuetudina ria, & oftinata nel peccato, e perche fi come infirmicio, chiamamo chi facilmête, e spello s'inferma, così peccatrice dobbiamo chiamare, chi spesso, e. facilmente pecca, però diciamo non folo al Giudeo, ma al Christiano an cora: Va genti peccatrici , inclinata , c

facile al peccare, cioè, che per ogni

minima occasione offende Iddio, che

dopò hauer molte volte offeso Iddio no fi pente, e non s'emenda, ma di più:

Populo grani iniquitate grani sdeft grana-

so,che li fettanta legono; Pieno; le cer-

to la più graue iniquità che commesse

il populo hebreo, fu quella quando adorò il vitello d'oro, che però nell'-Elodo così fi legge. Sedit populus ma- 15 ducare, & bibere & (urrexersons ludere: Onde non solamente noto, che dice, sedit , ch'è parola che manifesta dimoranza nel peccato, non folo dice, manducare, O bibere, chi dice eccesso nel peccare, come diffe Ezecchiele di Pentapoli. Ecce bac fuit iniquitas Sodome 16. fororis tua superbia , saturitas , panis , & abundantia, O otium ipfius, O filiarium. eius: Non solo dice, Populus, che denota peccato del publico, ma dice, ludere, che altri leggono Idolatrare, ch'è il maggior eccello che si possa commettere contro Iddio, ma chi sa che il Tefto della nostra vulgata non dicastudere, per dinotare che gl'Hebrei idolatrauano così allegramente, come fescherzassero?questo è certo,e lo dice la Glofa, cum choreis, & cantucon danze, e con canto; però con ragione li dice Ifaia. Populo gram iniquitate: perche era peccato di tutti,& era granissimo. Hora quanti v'ne sono de Christiani . che peccano de peccati grani, e de peccati enormi, e peccano non folo fenza timore al cuno, ma con tanta allegrezza, come che scherzastero, e non penfano che idolatrano, & adorano di giorno,e di notte i vitij, li peccati, anzi li demonij stessi, però di questi tali si deue dire:Gloriantur cum male fecerint, Crexultant in rebus peffinis; ma non fi dubitino punto, perche sopra la grauezza delle colpe aggiongeranno la... grauezza delle pene, che però dice il profeta Ifaia. Onera veftra grani pondere pfque ad laffindinem .

Ma passiamo più innanzi, semini nequam, fiegue Ifaia, cioè maligno, dice ia Glofa; ogn'vn så che quando d'vn albero è infetta la radice, s'infettano. anco i rami, e per confequenza tutti i pomi, e tutti i frutti nascono insetti, e quando d'vita pianta, d'vn'herba, è intetta la femenza, nascono infette anco le frondi; perche come disse Giobbe,

Lob 414. Quis poteft facere mundu de imundo con ceptum semine ? tu qui solus es, perche per forza naturale non è possibile, che da radice,ò femenza infetta venghino buoni frutti, perche come dice S. Paoad Rom, lo a Romani . Siradix fantta, & rami, & all'incotro, de radice colubri eg edietur bafeifens, diffe Ifaia, perche per l'ordinario lempre fi và peggiorando, e fe fono cattini i Padri, peggiori fono i figli, come gl'Hebrei, che i Padri perfeguitorno i Profeti, & i figli di questi Hebrei vecisero il Messia: però S. Giouan Battifta li chiamò, Gentmina viperarum, che sono più velenosi li figli, che le madri, onde con gran ragione li diffe vn giorno il Santo Profeta Ezecchiele. Radix tua, & generatio tua de terra Canaan, ò perche cofi era ftata. prima che Dio l'elegesse, ò pure perche erano tanti li peccati, & l'idolatrie, che gl'Hebrei non pareuano più cultori del vero Dio del Cielo, ma pareuano Cananei, Amorrei, e fimili, cultori in fomma delli demonii dell'-Inferno, e cosi poffiamo dire d'alcuni mali Christiani, che sono tanti li peccati,e cofi enormi, che hormai li Christiani non paiono Christiani, ma paio. no tanti Scifmatici, tanti Heretici, tanti Turchi: Et nifi Dominus reliquiffet nobis femé, quafi Sodoma fuiffemus, or quafi Gomorba similes essemus, dice Elaia. Profeta, ma questo v'è di buono, che fempre si troua qualche persona giusta, che placa l'ira di Dio contro di

noi degrato.

Ma di grazia finiamo questi titoli di queste cattine generationi: Filip feleratis, conclude Elaia: figli feleratis conclude Elaia: figli felerationo veramente quelli, che non obedicono al Padre, che fafatamo il Padre, che fi ribellano al Padre, & lo trattano da inimico: contrastino al Dui doto di orgenitore, una quando di pui nonobediscono, e fi ribellano al Dio sono celeratifimi; Hora fenrite adello, che cost dice taddo di questi tali per bocca.

bi, filij alieni inucterati funt, & claudicauerunt d femitis suis; Fily alieni chiama Iddiogl Hebrei, e li trasgressori della fua diuina legge, che tanto è, quanto dire. Generatio adultera, dice Genobrardo, e per dimostrare, ch'erano nati da vna meretrice, che, fornicata erat cum amatoribus multis, replica con entafi due volte, filit alieni, ouero replica due volte, filijalieni, per dimostrare ch'erano nari di cattiva madre, ch'è la Sinagoga, e di pessimo padre ch'è il demonio, perche; Vosex patre diabolo effis, e questi tali, mentiti funt mibi, perche mi hanno negato la fede, e l'obedienza : e notate, che non dice folo affolutamente, mentiri funt mibi, ma dice, mentiti funt mibi veritati, come nota vn'Espositore, ch'è molto peggio métire à vna verità infallibile, che ad huomini mortali, però, metiti (unt mibi nelli peccati, O claudicauerunt à femitis suis esi come el'Hebrei a puisa di Mifibolet sono zoppi nel piede della lettera, e dello spirito, cosi li cattiui Christiani sono zoppi nel piede della Cattolica fede, e delli buoni costumi che possiamo dire liberamete ad ambidue: Ve quid clandicatis induas partes, 3. Regi come si legge nel terzo de Regi, & ad 4.18, ambi anco, generatio mala, & adultes ra, signum quærit, & signum non dabitur ei Oc.

E quanto è vero N. che si come con la buona vita va sempre congionta la fede, cofi con la mala vita fi perde anco la fede: Sentite le Sacre Scritture come c'ne fanno chiara testimonianza, dicel'Ecclefiastico : Timor Dei initium dilections eins : fidei autem initium Reche.18 aglutinandum est ei, due cose ben incollare, prima si strappano, e si rompono, che si scollano, cosi la sede, mentre sta col timor di Dio: anzi quando ci è il timor di Dio, e la fede, vi fono tutte, l'altre virtù; vdite San Pietro Apostolo nella fecoda Epistola . Vos autem cu- Epist. ramomnem subinferentes, ministrare in cs. fide vestva, virtutem, in virtute autem .

feientiam,in feientia autem abstinentiam, in abstinentia autem , patientiam , in patientia autem, pietatem, in pietate autem, amorem fraternitatis, in amore auté fraternitatis, charitate, & perche vuole perfuadere li fedeli, che non folamente fi contentino di credere, ma che la fede deue stare co l'opere buone, soggionge. Hac enim fi vobifcum adfint, & fuperent, non vacuos, nec fine fructu vos collituent in Domini noftri lefu Chrifti co gnitione, notate quella parola, juperent, cioè, che Iddio no fi cotenta che habbiamo le virtù, ma vuole, che eccediamonelle virtà; e la ragione è questa, perche à effere vno vitiolo, bafta vn. vitio, ma ad effer virtuolo non folo bifogna che habbia tutte quelle virtù necessarie per acquistar il bene, che sono come dice San Tomalo fopra questa lettera, la fede, la vittu, e la scientia,ò per discacciar il male, che sono l' aftinentia, la patientia, e la pietà, ò per effer perfetto, che sono l'amor di Dio, e del proffimo, che sono appunto queste otto virtù dette da San Pietro, ma è necessario, che si possedano perfettamente, & all'hora: Hac fi vobifeum adfint, non folo, ma, & Superent, non vaenos nec fine fructu pos conflituent in Domini noftri Iefu Chrifti cognitione , ò in. via, ò in patria: ma: Cui enim non prafto funt hac , ò che non l'ha , ò non l'ha in pronto, cacus eft, o manu tentaus, perche ha folo la fede, che, est de non vifis, che,eft argumentum non apparentium, e non ha l'opere, che fanno lume per vedere Iddio; però dice San Pietro per vitima stabilita conclusione . Magis fatagite, vt per bona opera vestra, vestram pocationem, & electionem faciatis, attefoche fenza l'opere buone, non è certa l'elettione non è certa la vocatione, fi perde fin la fede; Onde San Paolo fcriuendo d'Timoteo, cosi dice nella fua... apin. . prima Epistola. Habens sidem in bonam naufragauerunt circa fidem; e fi come quelli, che patifcono naufragio, per-

dono le robbe, e la vita, cofi quelli, che non oprano bene in questa vita... perdono la fede, che, eft fubflantiarerum sperandarum, e moiono di morte eterna .

In fomma gl'animali, dice Ezechie. le al primo capo, haueuano le mani d' huomini fotto l'ali in ogni parte: @ manus bominis fub pennis corum in quatuer partibus, doue l'Interlineare dice. che per le penne s'intende la fede, e per le mani, le buone operationi:hora dice il Sacro Testo, manus hominis sub pennis, perche fi come le mani stauano fotto l'ali, come bale foudamétali per fostentarie, cosi l'opere stanno come. bafi fotto la fede per cofernarla, fi che mancando l'opere, manca anco la fede, dunque à chi si dice, generatio mala, per le male opere, ben spello si dice. mala, d adultera : fenza opere, e fenza fede, e di noi che penfiamo hauer fede, dice Paolo Apostolo; Dicunt le nosse Deum, factis auté negant, e chi è di voi, che non creda, che, fides fine operibus mortua est; Ma chi è di voi, che operi talmente, che non creda, che : Omnes nos manifeftari oportet &c. ma chiè di voi, che tema, che se non operiamo bene, la fede non val nulla,e finalmente chi è di voi, che non creda, che, qui bong egerunt &c. Ripofiamo.

#### SECONDA PARTE.

Teneratio mala, & adultera, fignum quarit.Et di già habbiamo visto N. quanto malamente si viua, che hormai flò per dire, che non vi fiano ne costumi, ne sede: hor vediamo quanta curiofità ci fia stata sempre, & regni hoggi più che mai nel mondo. Echi non sa, che fin dal principio del mondo,ne i luoghi più eletti, e più riferuati, e nelle persone più saggie, e più scelte, cercò, e sempre cerca il demonio introdurre questa dannosa curiofità, e qual più luogo riferuato, che il Paradilo terreftre? qual persona più

laggia

Doppo la prima Domenica di Quaresima.

faggia del nostro Padre Adamo? non dimeno in questo tempo, che era il principio de tempi, in questo luogo, ch'era tanto riferbato, & à questa persona cosi saggia, cercò il demonio a tutto suo potere persuadere vitio si Romacheuole com'è la maledetta curiofita; fentite, e ftupite. Car pracepit vobis Deus , vt non comederetis ex omni ligno paradifi? e notate che alla donna lo dice, perche quella, che sapeua che per natural diferto doucua effer curiofa, fapeua anco, che non folo haurebbe fatto curiofo, ma di più, trafgreffore Adamo; però li dice. Cur pra cepit vobis Deus, ve non comederetis & c.

Nella facra Genefi, fi racconta, che Dina per curiofità di vedere le donne di Sichem,fü amsta ardentissimamente dal Prencipe di quella Città, alla fine fu rapita violenten ete, e fu ftupra-Ben c 31 ta: Egreffa eft autem Dina, Dt Dideret mu lieres regionis illins, quam cum vidiffet Sichem adamanit eam, & rapuit, & dormiuit cum illa, vi opprimes roginem: guardate per vostra se quanto male da vna curiofità di donna: Onde San Bernardo de dodeci Gradi, dice in questa maniera parlando all'istessa Dina . Qued n'ceffe eft à Din 1, ve videas mulieres alienigenas? qua necefficate? qua vtilitate? an fola curiofitate? e conclude, & fi otiofe vides, non tam otiofe videris: perche non folo ne feguì lo stupro di lei, ma l'homicidio anco di quelli che acconfentirono, & erano ò attinenti, ò ferui, al violatore; hor ecco gl'effetti delle voftre smoderate enriofità ò donne; dunque à chi sapeua ch'era per natura curiofa , diffe il ferpe . Cui pracepit vobis Deus & c. e notate, che comincia conquelta particola: Cur, perche in due quettioni ci tenta il noltro communnemico N.eisé to che tutte le questioni, tutte le cu. sofirà, ò fono di fede, ò Iono di cottumi, le iono di fede, ci tenta con la particol, qui mado, se sono di collumn,ci tenta con la particola, cur, Il penficro è tutto del dottiffimo Pererio fopra la Genefi, & ecco quanto inanzi arriua la nottra curiofita, perche doue fi tratta di fede , fubito fi prorompe, e si dice: Quomodo possunt hac fieri? doue poi fi ragiona d'oileruanza di precetti, e di riformationi di coftumi, tubito si soggionge, e si dice. Cur pracepit vobis Dens &c. Onde ben spesso auiene à questi tali, come alles Farfalle, che tante volte precipitofamente fi raggirano intorno alla fiaccola accela,infin'à tâto, che s'abbruggino l'ali,e cadano morte in terra: Et qui scrutatur eft mairflatis , opprimetur à Pros . gloria, diffe il Sauio ne'fuoi Prouerbi . 450 e da qui fi moffe à dire il Padre S. Gregorio Nazianzeno. Scientig de fiderium, O inqu fitio queftionum , nife timor Det pracefferit , effrenatos animos in praceps ducit,e si come vn feroce cauallo, senza freno fi precipita, e fi ruina, cofi vna persona curiosa senza freno del timor di Dio, si precipita in mille dubii, & in mille mutili questioni . Solummodò hoc Beck 4.7 innens, qued fecerit Deus bominem relin, & iple le infinitis miscuerit quaftionibus : hominem ettum,cioè perfettum in feietijs, virtuibus, dice Nicolò de Lira. perche Iddio fece Adamo scientifico, e virtuolo, ma , ipfe fe infinitis miscuerit questionibus, legge Simaco, operati funt curofitatem, & alle fcientie più chiare, & à gl'affiomi più rifoluti, hanno posti mille dubij hanno moste mille impertinenti, & vane questioni.

tinent, a vané queitioni.

Però l'Apoliolo S. Paolo alla (ccòda di Timoteo cofi chiaramente dice.

Sintias, O'fice dicipina quellioni deiri.

11. perche al fine quelle tali quettioni si firduo no a due forte di quettioni ciocò a quellioni però quedivone; flutas, oche fono, contra laprentian dianam, dices Tomalo, denta: per che non deui credere, le no quello che dettaro, ouerto dalla laprenza diunia laferaro; O'quettioni di di coltuni, denta: per che non hauno
per fine l'eruditione de cofiumi, denilapretta, generani utes, e lanno rimalapretta, percana utes, e lanno rimalapretta, generani utes, e lanno rimalapretta, generani utes, e lanno rima-

nere

nere l'intelletti più confusi, che noncrano prima, e gl'animi più adirati, che mai : In fomma, ò che fiano cofe pertinenti alla fede, ò alli costumi, di tutte, fa che fij più tosto sollecito esecutore, the diligente inuestigatore, se non vuoi cadere in precipitio.

Nell'Efodo, comanda Iddio a Mosè, che facesse al popolo vn sermone Erod. c, in quella forma. Cauete ne afcendatis in mouten; weet ngates fines illius, perche, omnis qui tangerit mentem, morte morietur; Ma se passando dalla grandezza del môte Sina, alla grandezza di quello di cui sempre si disse. Et magnitudinis eius non eft finis, chi non sa, che bisogna che io dica:cauete ne ofcendatis ad montem, della sapienza eterna, net tangatis fines illius, perche se bene come paiono facili gl'accesi alle salce di qualsinoelia alto monte, cesi paiono facili le più bafle difficultà,e li teoremi più foliti: a ogni modo, fono cefi alti, e cofi difficili che intelletto humano à pena può ingiarfi, non che poggiarfi, però, cauete ne escendatis ad motem , della di uina fapienza, in cui fono rupi, e precipitij di difficultà indiffolubili, & è co-2. Per, me diffe S. Pietro. Sunt quadam diffi ilia intellellu, però nec tangatis fines illins, perche, qui tetigerit montem, morte morictur, & in vece di canarne profitte,ne

Ma fentite per maggior corroboratione di quanto habbiamo detto; Ne i Numeri,comandò Iddio, che quando i figli d'Ifraele haucsfero traspottato il rabernacolo da vn luogo, ad vn altro, che li Sacerdoti, cioè Aaron, e li fuoi figli, hauestero coperti i vasi sacri, e tutta la suppellettile del tabernacolo in tal maniera, the non folle flata. vifia da niuno cofa alcuna, fe non da Sacerdoti,e cofi coperte lostero state date dai Sacerdoti alli Leuiti, acciò le portaffero; Ma del popolo, sentite, che Nomer. dice il facro Tefto: An,un.la curtofitate videant que junt in fanttat io, prinfqua

caparanno morte, perche, lattera occi-

dit , fpiritus autem viu ficat.

inuoluantur, alioquin morientur; ma le paffiamo hormai da questo tabernacolo manufattum ò N. à quel tabernacolo, non manufallum, e dal Sacerdotio d'Aronne, al facerdotio di Christo, & necessario, che diciamo, che si come seza comparatione, peramplius, & perfettius, più ci manifestino le cose celesti le verità, che ci le rappresentino l'ombre: cofi con maggior timore, e con. maggior riuerentia debbono li Chrifliani trattar della legge, di facramenti, e della gloria, che non faceuano li Giudei delle tanole, della verga, e della manna,e fi come ad Aronne, & alli figli di effo era lecito veder tutte le cose del tabernacolo, & alli Leuiti coperte, & à volte bisognaua portarle; così in fanta Chiefa è lecito folo al 50mo Pontefice, & a Sacerdoti internarsi nelli secreti di Dio, e della legge diuina, & al popolo spetta solo portarli auolti fopra delle spalle, cioè, eseguit quello che si comanda, senza cercare di vederle, di conoscerle, ò di saperno la ragione, perche ne i veri Cattolici, la fede è quella che sempre trionfa d' ogni ragione, e questo vuol dire. Alij, nulla curiofitate videant que funt in fan-Etuario, perche le cofe del Santuario s'hanno da credere, e non da vedere,s'hanno da efeguire, e non da inveltigare, s'hanno finalmente da contemplar con pieta e non da cercar con curiofiba: Aliequin morientur; fi che li fard detto per la mala vita, e per la molta curiolità: Generatio mala, O adultera, fignum que it, perche : Qui ferutator eft maieflatis, opprimetur à gloria, e notache dice opprimetur, attesoche gl'autene come a chi si carica di sonerchio pelo, che fotto l'ilteflo pelo rella oppreffo,però: Altiorate, ne quafieris, O E:cl. c. fortiora te, ne forutatur fueris, e la ragio. ne è in pronto, perche le cofe macilofe, sempre ci atteriscono, e le cose forti ci vincono, sed que præcepit Deus, illa cogita semper , come l'hai offeruate, quante volte l'hai trafgredite, ò per

fragilità, ò per crassa ignorantia, ò per grossa malitia, cnel reilo poi; lu plusibus operibus eini, ne suris curiosus, perche sono opere di Dio, e come opere del nostro infinito I Jdio, sono anco innumerabili, e come innumerabili, sono anco inuestigabili, e come inuestigabili, sono, e non è dubio ne siuno, anco incomprensibili. O aittudo diutiarum sapientia, & sicinta Di i, quamincomprebensibilia lunt malcia eius Ce. perche; Non esi tribi nee siarum ea qua absodita sum viater, oculis vius ma crederle interra, per goderle in Cielo. Amen.

# PROEMIO NONO Per la Feria V. della I. Domenica di Quarefima.

Elofo amante, amorofa Madre, inferma fanciulla, mutolo verbo, facrato colleggio, reduplicata repulla, profonda humilrà, indubitata fede, magnifica liberali taje, follecita falute, ci rappreséta hoggi l'Euaugelfila Matteo N.

Salute all'inferma donna, liberalità al petto di Christo, fede ad illuminato intelletto, humiltà à pentito cuore, re-

pulsa alla Cananea, colleggio d'dodeci Apostoli, Verbo all'eterno Padre, san ciulla d'crudele infermità, Madre d' dolente figlio, & Amante d'tutte l'al-

me elette.

Amante, che arde, e fiammeggia...; Madre, che anela, e brama ; fanculla, che langue, e muore; Verbo, che tace, e parla; Colleggio, che fapplicae, priegarje chia, che inega, e fudia; humilti, che fi shafit...& anhiha; fede, che impetra, & ottiene, liberalitia, che dona, e comparte; e falute, che guarifee, e rifina.

. Salute, che concede liberalità ; liberalità, che fi eftende quanto la Fede.; Fede che s'inalza quanto defeende l'humiltà; humiltà, che non fi refta per la repulfa; repulfa, che è rintuzzata dal

Colleggio; Colleggio, che fauella al Verbo; Verbo, che medica la fanciulla; fanciulla, che manda la Madre; co-Madre, che riccorre all'Amante.

Amante, che verso l'amata s'inuia. Egressins lesus secessit in partes Tyri, & Sidonis, & ecce mulier Chananaa à finibus illis egreffa clamanit dicens ei. Madre, che con la prole inferma fi-amniala. Miserere mei Domine fili Danid. Fanciulla, che patisce gran pena . Filia mea male à demonio rexatur. Verbo, che no risponde vna parola. Qui non respondit ei verbum . Colleggio, che compatifce. Dimitte eam , quia clamat post nos . Repulla, che gran secreto racchiude. Non fum miffus,nife ad oues, que pericrunt,domus Ifrael. Humilra, che non vi gionge nessuno . Nam , & caselli edunt de micis, que cadunt de menfa dominorum fuorum. Fede, che il tutto crede. Refpon -dens I efus, at illi; ò mulier , miazaa eft fidestna. Liberalita, che prodigamente dona. Fiat tibi, ficut vis. E falute, che l'. alma, e la falma, intieramente rifana. Et fanata eft filia cius ex illa bora . Oue. stattal'Istoria del corrente Vangelo N. hor mentre Io &c.

@#37.@#33

## PREDICA PER IL GIOVEDI Doppo la prima Domenica di Quaresima.

Milerere mei Domine fili David ; filia mea male à demonio vexatur ; Matth. cap.15.

Vuiene (peffe volte N. che vn huomo pagano toccato da. Dio, e conuertito alla nostra Cattolica fede, faccia maggior progresso, e maggior profitto nella vita fpirituale , di quello , che faccia vn. Christiano in essa: Ma se vogliamo vedere chi è che non lo possi conoscere. chiaramente nell'hodierna Cananca poi, che non folo più del Gindeo, ma più del Christiano stesso si, e non è dubio, tal progretto: Non sentite come Christo medesimo li dice ? O Mulier , magna eft fides tha , fiat tibi ficut vis ; oh fagace, e prudente Cananca, che in vn giorno folo festi maggior acquisto, e maggier'profitto, di quello, che facciano in molto tempo, molti che deuono crescere in botà di vita, e in santità di spirito: E certo, ascoltati, questo è quello che volfe dimoftrare la Madre di Samuele, quando così difle: Arcus fortin superatus eft , & infirmi accinti funt robore , perche quelli che doneua . no effer più forti nella pugna de vitij, fono rimasti vinti, e superatise quelli che pareuano più deboli,e più fiacchi, sono riusciti più forti, e gagliardi; e conclude. Dones sterilis peperit plurimos , & que multos babebat filios , infirmata eft;in quella maniera, che aniene ad vn albero pigliato dalle felue,e pia tato in vn Giardino, fa più frutti, e megliori, di quello che faccia vn altr'albero, che'è nato in mezzo dell'istes. fo giardino:hor così vn pagano fuelto dalle Selue dell'infedeltà, e piantato nell'horto chiuso di Santa Chiesa, fa più frutto, e più profitto, che non fanno tal hora quelli , che nascono nel Christianesmo: Ecco la Cananca, che chiaro ce lo mostra per esfer più deno.

ta, e più pietofa, forfi di molti Chriftiani, poiche dimostra diuotione, metre dice a Chrifto: Miferere mei Domine fili Danid, dimostra pieta, mentre dice: Filia mea male, à demonio pexatur. Oh che deuotione, oh che pieta è questa della Cananea N. deuotione à Christo. e pieta alla figlia, e per cominciare della deuotione.

Non è dubio nessuno, che la deuotione è vn affetto particolare verfo Id- p. Aug dio, dice il Padre S. Agoltino . Deno- lib.d tio eft pius & bumilis aff Etus in Deum , pius ex confideratione dinina clementia , & bumilis ex conscientia propria infirmi. tatis; hor le così è, che cola più dimoftra stamene la nostra Cananca in queite parole : Miferere mei Domine fili Dauid, se non vn affetto pio verso il figlio di Dio, perche lo conosce misericordiolo, & vn afferto humile, perche fi conofce diferrofa?Et come la maggior cola che fia in Dio, e la meglior cola che sia nel figlio di Dio, e la più perfetta che fia in Cielo, e la più gioneuole che polfa effere in terra, è la diuina misericordia dell'isteffo Iddio: che la Miscricordia sia la maggior cosa, che fia in Dio: lo dice il Profeta Dauidde nel falmo. Et mifericordia eins fuper omnia opera eins; e le l'oglio fopranuota a tutti i liquori , la misericordia , il cui simbolo n'è l'oglio soprannota à tutti el'altri dinini attributi di Dio 3 però l'istesso Profeta, disse vna volta. Quoniam magnificata eft rique ad Calos Plates mifericordiatua , & peritas ina pfque ad nubes, Et vuol dire, che la misericordia fempre crefce , e fi fà immenfa,ma la giuftitia , è terminata, pfque ad nubes , douz fi generano gradini, e tempeste, perche lagiuftitia punitiua no fale mai

fopra le nubi, ma fi elercita folamente in tutte queste cose fublunari , e non

più olige.

Pial to

Che poi questa stessa misericordia fia la meglior cofa, che fia nel figlio di Dio,eccone Dauidde che chiara mente nel Salmo lo dice. Et setote quonia mirificanit Dominus fanctum funm; Il sato per antonomasia, non è altro che Christo : Quod enim ex te nafcetur fan-Hu, diffe l'Angelo Gabrielle alla Satiffima Vergine, e quello che à fatto più celebre, e maranigliolo il nottro Chrifto, è stato la miscricordia, però, doue noi leggiamo; Santtum benignum, & beneficium, leggono aleri; Ma che la. milericordia sia la meglior cosa, che fia in Cielo, vdite Danidde. Quoniam Wal, B. dixifti in aternum mifericordia adificabitur in Calis, praparabitur veritas tua in eis: sono eguali gl'attributi della milericordia, e della giustitia in Dio, nondimeno della mifericordia dice il Pro feta reale. Edificabitur in afernum in Calis, perche è vn edifitio che fempre creice , femper fub'imatur , & nunquam destruitur; dice San Girolamo;ma della giultitia adefio fi fà folo gl'ammanimenti , perche adello folo: Arcum fuum tetendit, O paranit, ma nel giorno del giuditio, dirà: Sagutas meas implebo in eis; però Etaia, chiamò la milericordia . Opus Dei,e la giustitia la chiamò. Opus alienum ab eo, perche la mifericordia riguarda Iddio; cui propriu eft mifereri femper & parcere,e la giuftitia riguarda li defetti per caftigarli,

> che,eft alienum ab co. In soma in terra ancora, non fi troua cosa megliore della misericordia, perche fe bene dice Salomone. Mifericordia, CT veritas cuftodiunt Regem, nodimeno conclude, o roboratur clemensia tronus eius; perche fe bene la miferi. cordia genera amore ne i buoni, e la giustitia timore ne i cattiui, e col timore, e con l'amore fi custodisce ogni Rè, & ogni Regno, nulladimeno perche fi tegna più con l'amoro, che col

timore , però conclude , Froberatur clementia tronus eius: Ma adefio roboratur, con l'ingiustitia, con la crudeltà,e có la rirannia, che fanno, & víano quelli, che regnano, e che vogliano perpetuarfi nel dominio; Ne gl'antichi tempi la mifericordia fi chiamaua : Prima Dos Imperatorum, perche come dice S. Ambrogio de obitu Theodofij Beneficia fe putabat accepiffe cum rogaretur ignofcere , & in questi nottri tempi fi fa ingiuria grande, quando non fi prega, che prima gl'leui li beni,e poi la vita: Hor à quelto porto ficuro ricorre la Cananca, e dice Miferere mei Domine fili Danid , & è com'li dicesse , tu deui viar meco mifericordia, perche fei Iddio tutto misericordiolo, che il questo fine diffe Zaccharia nel fuo catico: Per piscera misericordia Dei nostri, perche è fuisceratamente misericordiolo e tu la deni anco viare, perche fecondo la descendenza della carne sei figlio di Dauidde, tutto milericordiofo, che però di le stello lui diffe Memento Domine David , O omnis mansuetudinis eins, co questa è vna parte della deuotione , ch'è vn affetto pio verso Iddio, ex confideratione clementia Dei. .....

Ma l'altra parte della deuotione, è che fia vn affetto humile verlo l'iftello Iddio: Ex conscientia infirmitatis propria che fosse affetto nella Cananea, ecco che essa vien fora, ecco, che incontra, & ecco che grida: Miserere mei Domine fili Danie ; che fosse affetto humile , ecco che prega, e che riprega, che no alcoltata, non ceffa, che repulfata più grida, e per humilta, non folo accetta d'effer cagna,ma in quella specie si confessa minima, ma più cara : Nam & catelli edunt de micis que cadunt de mela dominorum fuorum; perche li più humili fono tanto più cari à Dio, che li fa degni delle sue gratie diuine, che ogni mininima, è maggiore delle maggior gratie che si possano impetraro, ò da gl'+ Angioli, ò da gl'huomini, che finalmente fono ferui . w - 12 - 22

86

Ma che questa grand'humiltà procedatex cofcientia infirmitatis prop ie,lo dice il Padre S. Giouan Chrisostomo. Non inquit babeo conscientiam bonorum operum, nec relle pita fiduciam, però, ad mifericordiam confugio, pbi inucuitu lutus, quindi è, che dopò hauer detto miferere, conofcedo le fue propriecolpe, loggionge, miferere mei, e non dice, mijerere filiamea, come diffe il Centuriene del fuo feruo, Domine puer meus, come diffe il Popolo: Descéde prinsqua mortatur filius mens, ma dice, miferere mei, perche sà, che malaméte può impetrare per la figlia la gratia, s'ella è in dilgratia; Elsepio manifelto d chiuque vuol pregare per altri, che prima riconcilij le stesso con Dio; hor ecco la eran denotione della Cananea, che co l'affetto pio , conosce la misericordia di D'o, e con affetto humile, le proprie colpe, però dice, miserere mei Domi-

ne Oc. Onesto medefimo fece il Rè Dauid-Pal. in de nel falmo quando difse. Expandi manus meas ad te, anima mea ficut terra fine aqua tibi, doue nota San Giouan\_ Chrisostomo, che non dice, extendi, ma dice, expandi, oftendens magnum cordis affestum qui prope modum è corpore properat exilire , & ad ipfum excurrere ; & cerso fecifi nos Domine ad te, & in quiezum eft cor menm donec renertatur in te. dice Agostino Santo, & essendo noi creati a lomiglianza di Dio, non dob biamo far altre attioni, fe non quelle che ci fanno somigliare à Dio, perche questa è la differenzatra l'imagine dipinta in vna parete ò tauola,e l'imagine rappresentata in vn specchio:Quella dipinta ha l'esser permanente, e nel conferuare, non dipende dalla fua caufa;ma quella rapprefentata nello fpechio,totalmente depende dalla fua caufa, nell'elsere, nel conferuare,nelle attioni, ne i gelti, & in ogni minimo cenno; fi che le l'imagine rappresentata nello specchio, vol stedere la mano, è dibifogno, che prima la fiéda il rappresentante: Hor così dipendiamo noi nel essere, e nel confernar da Dio perche come dice San Paolo anco a parere de gl'Etnici . In ipfo enim viuimus, mouemur, & sumus; le fiamo, fiamo da Dio, se viuiamo, viuiamo per Dio, se ci mouiamo, ci mouiamo al moto di Dio: si che quando dice Dauidde . Expandi manus meas ad te, dimoftra quello affetto grande, chetiene verso Iddio, ch'e citetto dell'istesso Dio, che ha creato l'huomo, ad imaginem & fimistudinem fua. Anzi alcuni per confirmar tanto più quella verita che noi ci moniamo al moto di Dio, disero. che doue noi leggiamo. Faciamus bo. minem ad imaginem, & similitudinem nofiram, altri leggono, seguedo l'Idioma hebreo; Ad vmbram, ouero Ad vmbracuin, & è assai bella la proportione N. perche si come l'ombra, e si moue, e gestisce, come si muone il corpo;cosi l'huomo si muoue nell'operar bene , quando fi muone Iddio à darli la fua. diuina gratia: che però difse San Paolo alla prima de Corinti . Gratia Dei cap. 1. fum id quod fum, & gratia eins femper in me manet; Hora dice Dauidde. Expadi manus meas ad te, che mostra l'affetto in Dio , ch'è effetto dell'iftefso Iddio, però senza questo effetto di Dio, Anima mea ficut terra fine aqua tibi , cioè, senza deuotione, è à fatto steriles Ma diciamo in altra maniera. Expandi manus meas ad te,anima mea ficut terra fine aquatibi. Tatte le cole che viuono nel mondo, ò di vita sensibile, ò. di vita vegetabile, viuono per il calor naturale, e per l'humido radicale, e quando manca vno di quefti, manca anco la vita: Così nella. vita fpirituale, quando v'è affetto infocato vers'Iddio, fi opera bene,e fi cresce nelle virtù, e nella persettione, ma. quando no v'è calore, e non v'è deuotione, non fi fa frutto alcuno; Hora dice il noftro fantiffimo Profeta. Expandi manus meas ad te, che fono l'opere. buone che deuono effer dirette à Dio,

€ 000

e non del huomini del mondo dice S. Gregorio, cagionate da quell'affetto interno nella deuotione l'huomo ha verso Iddio, e si come il calor naturale,ò il calor del fegato, fi conofce nelle gote, e nelle mani, così l'affetto della... deuotione si conosce nell'infocati defiderij che quella persona dinota ha verso Iddio, e nella gran carità che hà

al proflimo. Questo desiderio infocato mostrò Dauidde nel falmo quando diffe . Qué admodu defiderat ceruus ad fontes aquarum ita deliderat anima mea ad te Deus ; Il Ceruo per due cose arde di sete, prima per li ferpenti velenofi che ha mãgiato, e secondariamente per il gran defiderio che hà di lasciare la vecchia spoglia, e riuestirsi con la nuoua; hora cosi deue sar ogni persona, dice Da uidde, per queste due ragioni, ciascheduno accedersi è obligato nella deuotione verso Iddio, prima perche hà có meffi contro vna Maesta cosi infinita. tanti enormi peccati, ch'è peggio che mangiar serpenti velenosi, e poi perche dourebbe pure vna volta fpogliar. fi in tutto, e per tutto del veleno del nostro Padre Adamo . e rinestirsi di Christo: però dopò hauer detto: Qué admodum defiderat ceruus Oc. per mostrare maggior affetto, e maggiore ar. dore, loggionge : Sitiuit anima mea ad fontem vinum Cr. & altrone volendo palefare più apertamente l'afferto interiore, & efferiore, dice in questa maniera. Situit in te anima mea, quam multioliciter tibi caro mea, perche quando l'anima è infocata di questo santo affetto di deuotione verso Iddio, all'hora il corpo,e la carne, con mille modi lo dimostra con li gesti, e con le paro le,perche in mille modi vorrebbe feruire à Dio, ma in ogni modo quello, che ha estinto questo fanto fuoco, non folo non può dire: Quam multipliciter tibi cara mea , ma ne meno può dire : Expandi manus measud te , perche in. lui non fi vedra mai, ne motino, ne

gesto deuoro, matutte le parole, i gefti, e le attioni mostraranno in deugtione, e sensualità.

E quelto è quello che diffe Salomone nei fuoi Prouerbij. Befideria occidunt pierum , nolucrunt quicquam manus cius ... operari, tota die concupifcit, & defiderat, qui autem iustus eft, tribuet, O non ceffabit:Hi molti più affetti,e più defiderij il pigro e l'indeuoto che non ha il deuoto, perche l'indeuoto ha defiderio di ricchezze, d'honori, di moglie, di figli, di ferni, di fanita, di longa vita, e di quante cole si possono glamai vanamente desiderare da i vani del modo . e fono cofi ardenti questi loro defiderij, che; occidunt pigrum, cioè, torquent, Coccidunt, l'affligono, e litormentano, & l'vecidono li defiderii sfrenati, e carnali, e lo tengono cofi astratto, che noluerunt quicquam operari, e fi cofumano tanto tempo, ch'è vero à dire: tota die concupifcit , & defiderat , e piai mostra vn pio affetto verso Iddio: Et all'incontro poi; qui iuftus eft, tribuet, O non ceffabit, à Dio, tribuet praces, tribuet beftias,orationi, facrificij, mortificas tioni, & no ceffabit, perche tutte le buo. ne attioni vogliono effere accompagnate con la virtù della perfeueranza: Hor ditemi di gratia quali sono di defiderij de gl'huomini del mondo hoggi giorno? fono forsi desiderij pij , deuoti,e fanti, oucro defiderij indeuoti, empij, e diabolici? è vero ch'ha il fuo defiderio il pio, mà è vn folo defiderio, ch'è di seruire à Dio, ch'è di loda. re Dio, ch'è d'honorare Iddio: però dopò hauer detto Dauidde:Sitiuit in se anima mea , quam mu'tipliciter tibi caro mea, poco dopò loggionge; Sient adipe , & pinguedine repleatur anima mea, @ labins exultationis landabit os meura, che il dottiffimo Giouanni di San Ge Com IL miniano l'elpone per la deuotione . n della quale riempita l'anima di quella can persona pia,e deuota, potra dire: Labis exultationis landabit os meum : & Genebrardo nota, che il Profeta dice, labija

exultationis, perche, exultant Des landatione, confessione, & precatione, & loggionge, non torpentibus, non languentibus, non frigides, vel tepides, come fono le bocche de gl'huomini pigri,& indeuoti, che non aprono mai la bocca a gettar vn fofpiro, à dire vn Pater nofier: che però posso dire co il Profeta Geremia. Via Sio luget, eo quod no eft qui veniat ad folenitate, come vi cocorreuano nella primitiua Chiefa, che no fi faceua altro, che orare: Ecco Pietro, e Giouani: Afcenderunt in templu, pt orarent,e adesso, o non vi vanno alla Chiefa, ò se vi vanno, vi vanno per far discorsi impertinenti contro la lor propria falute, e non per orare, che però farebbe. meglio, che come vi vanno di quelta. maniera, non c'andaffero. Ogn'vn sa come vi viene, quado vi viene: Oh Dauidde Santo, che ogni qualunque volta vi andaua, così diceua. Adorabo ad templum fanctum tuum in timore tuo: c voi ò Christiani, che timore? che denotione? Davidde diceua, Expandi manus meas,e tù hai le mani attratte;che, non fit manus thas ad dandum contracta, er ad accipiendum porretta: dice il fapientiffimo Salomone, ma date vna larga elemofina alli pouerelli, che vengono, aftretti dalla necessità, ogni

## giorno apprello di voi per mendicar-la. Ripoliamo. SECONDA PARTE.

Filia mea male d demonio vexatur; & ecco la pieta della Cananea, e certo questa è la vera pietà del Padre, e della Madre verso li loro figli, e dell' vn Christiano verso l'altro, procurarli,che fiano liberi da i peccati, e che fi faluino, questo è quello che dimandò Christo con quella affettuosa oratione Iren ., al fuo Eterno Padre, quado diffe : Non rogo, pt tollas eos de mundo, fed vt fernes eos à malo, che s'intende del male della colpa, oucro del demonio, ch'è chiamato malo, perche c'infliga al male,

questo insegnò anco a gl'Apostoli in San Matteo, che dimandaffero a Dio, Matte libera nos à malo, e quello istesso hanno procurato gl'huomini buoni, giusti, e lanti a i loro figli.

Sentite che faceua Giobbe per liberare i fuoi figli dal peccaro, e dalle mani del demonio , Cumque transificat lob 4,4 dies conniuis, mittebat ad eos lob, @ fantificabat illos, consurgensq; diluculo offerebat holocaufta per singulos, dicebat enim : Ne forte peccanerint fili mei, & benedixermt Deo in cordibus fuis; fic faciebat Iob cuntis diebus: oh che parole che mostrano la pietà di Giobbe verso i figli, e la pieta che deuono hauere i Padri,e le Madri verso i figli loro, e l'va Christiano verso l'altro. Cumque tranfiffent dies conniui), perche nelli conuiti per lo più, non si fanno altro che peccati di lingua, e d'opere lascine: Mittebat ad eos lob , accioche fi come erano flati proti al peccare, cofi fossero proti al facrificare : Et Origene dice, che Mittebat erationes ad Deum. O gratiaris actionem pro filis, e col madar per loro gli rappresétaua la piera,e la cura ch' egli n'haueua. Ouero, come dicono altri, che lo cauano da S. Giouan Chrifostomo, che dalla parola, Mittere, ne caua il facrificio incruento dell'Altare.che Santa Chiefa chiama Meffa:come che per li peccati commessi, hoggi facesse celebrar Melle, pro remissione peccatorum. O pro falute vinorum, ma. prima; fatrificabat illos, perche disponeua atti al facrificio di Dio, che però cofi leggono i fettata Interpreti, Mittebat, & purificabat, in quella maniera che disse Samuele al primo de Regi-Ad immolandum Domino veni, fantifica - 1. Res mini, & venite mecum, vt immolem; e come diffe Ifaia al primo; Lanamini mundi eftote &c. ouero gl'offeriua a. Dio.ch'è anco fantificare,e poi,confurgens dilucule, che mostra vna esquisita diligenza, & vna straordinaria follicitudine: offerebat bolocaufta per fingulos, ò pro fingulis, ch'è l'istello, e quar'erano

89

li figli, tanti offerina (acrifici), potendone offerire vno per tutti, perche fi come ogn'vno, amaua con speciale. amore, cofi ogn'vno cercana riconciliar con Dio co special pietà: Ma perche offeriua tanti facrifici fentite; Ne forte peccanerint, forte, peccanerint, forte, perche sapeua quant'erano inclinati gl'huomini à peccare, quanto era facile la giouentu, e quato (pesso si peccaua ne conuiti: ouero dice. Ne forte peccauerint filu mei , & benedixerint Deo in cordibus (uis, perche li conosceua di buoni costumi, e però non dice, quia peccanerint fili) meijanzi leggono i Set-. tanta. In mente fua cogitamerint mala er-. ga Deum, forfi perch'era certo Giobbe, che i suoi figli non offendenano co fatti Iddio, però dubitaua non l'offendeffero con li penfieri ; mentre come dice San Gregorio: Perfettus quippe effe in opere, & fermone docuerat, de quora falute , fula cogitatione metuebat , & fic faciebat cunttis diebus, e perche fempre amaua, però fempre temeua, e perche fempre temena, perciò fempre per la falute de fuoi figli facrificaua: Hor fe Giobbe dubiolo anco, se col pensiero li figli hauesfero offeso Iddio faceua. tanti facrifici per la loro falute, quato più ne dourebbero fare, quei Padri, e quelle Madri, che son certissimi che i figli,e figlie loro peccano con tanta liberta, e piaccia à Iddio, che tal'hora. non fiano eglino Maestri, e Ministri di quei peccati, che effi comettono, e nodimeno, non folo non offeriscono facrificij, ma ne anco fe ne dolgono, ne cessano, anzi taluolta l'esortano per interesse humano à non lasciare i peccati: oh crudelta grande, peggio di quella di Turchi, che ligauano li corpi morti co li corpi viui acciò s'infettaffero, e moriffero in compagnia di quelli: Quanti Padri, e quante Madri ligano l'anime immortali de loro figli co li corpi fetidi di libidinofi modani, che al fine appellaranno, e scaturiranno vermi, che i mangeranno vini.

Sentite come faceua Tobia il Santo vecchio d Tobiolo fpo figlio: Monita falutis dabat ei, amonitioni, riptentioni, daua continuamente al fuo figlio questo Santo Genitore, e non con carezze come fi fa hoggi giorno, che fono tutti fomenti, di commetter maggior'peccati; Ma Tobia al figlio; Job infantia Deum timere docuit, & abftinere ab omni peccato: Notate il tempo,nota : te l'attioni, ab infantia, ecco il tempo, perche; Adolescens iuxta viam suam, etiam cum (enuerit, non recedet ab ea , &c à questi nostri tépi sono arrivati à gl'anni della discrettione, e non vi è nesfuno che sappia orare, ma ben fi, sanno molto bene biaftemare,e proferire parole così dishoneste, che fanno inhorridire il Ciclo, e la terra, e li Padri, e le Madri l'ascoltano,e se ne godono: Den timere docuit con le parole, perche gl'infegnaua i precetti di Dio, & hoggi no sano appena doi articoli della fede necestarijstimi per la salute, cioè della Santiffima Trinità, e dell'Incarnatio. ne: con l'essempio buono gl'insegnaua orare, elemofinare, digiunare, vigilare, infino fepelire i morti; & hoggi gli s'inlegna biaftemare, rubbare, crapulare,libidinare, & infino incrudelirfi cotro i morti, per li quali, ne pregano, ne fanno pregare, ne si curano che stiano nelle pene del Purgatorio à penare; Finalmente il Santo vecchio Tobia gl'a infegnana. Abflinere ab omni peccato po folo dal peccato mortale, ma, ab emm peccato, anco veniale, che fá ftrada al peccato mortale; ecco come nelle parole, enell'opere era Tobia vn specchio di fantità al figlio, à vostra confusione ò Padri, e Madri di fameglia; Hor ditelo voi N. fi fa cofi hoggi in. quelta Città, ò nel Christianelmo tutto? al ficuro che no; anzi fi fa tutto il contrario, che in vece d'infegnarli les virtu, gli s'infegnano li vitij; e questo era voo de difetti graui di Gierufaleme, che.però disse Geremia: Nam, & le. catulos

C,41

catulos fuos, filla populi mei crudelis, quafi firutio in deferto, che fe bene fono mol. ti che diuerfamente l'espongono queste parole, dicono nodimeno, che queste fiere sono poste per antonomasia di crudelta: Lamia dicono alcuni hanno aspetto di bellissima donna nel voltoper allettare hor questo, hor quelloana tutto ferino il resto per diuorare; Lamie, dicono altri, che lacerano, e però più tolto fi dourebbero, Lania à laniando, che Lamia: Larnia dicono altri, che apportano grandiffimo terrore, e spanento, e però si possono chiamar Larne; Ma ò fi chiamino Lamia,ò Lania, o Larnia, o Larne, sono fiere crudeliffime pui d'ogni qual fi fia fiera crudele; che però dice il Santo Profeta: Nam, & Lamie, cioè infin'le Lamie, fentite l'amore, e la pieta verso i loro figli, nudauer unt mammam; le mamelle cosi trà facri, come tra profani ferittori sempre sono state simbolo d'amore, però nel primo della Cantica, que noi leggiamo : Meliora funt rbera tua vino, altri leggono; Meliores funt amores tui vino: hora per mostrare l'amore che portauano queste fiere alli proprij figli, ancora che fiano di natura crudeli, dice, nudanerunt mammom, ma notate quelta parola, nudanerunt, le fiere portano scoperte le mamelle, d'ogni modo per mostrare vn'amore scoperto , vn'amore fuiscerato, dice nudauerunt, che cofi puole mostrar protezza, che si vede nelle Madri amorose, le quali vedendo subito piagere il bambino, si scopre le mamelle, e con tenerezza di tutto cuore l'appoppano: Cosi queste fiere, nudauerunt mammam, Lactanerat catulos (nos,il latte è fangue, fatto latte per il calore, e queste fiere dano il proprio fangue fatto latte per il calore, ch'è simbolo d'amorese notate che per moltrar fempre maggior amore in queste fiere, che negl'huomini Christiani , non dice , lall anerunt filres fros, che à ragione per la nobilta della natura fi amano, e fi allattano con gu-

fto,ma dicestaftauerunt catules fuos, ché fono odiofi, erabbiofi: Et all'incontro, filia populi mei , quafi firutio in deferto , che il cotrapolto delle parole folamé. teci manifesta la crudelta di quelli, che all'hora erano cattini hebrei, e di quelli che hoggi fono peffimi Chriitiani: perche quelle Lamia, che altri leggono, Dracones, e questa, filia populi mei, che per natura, per culto per legge,e per estempio di Dio, e delli serui di Dio doucua effer pietofissima, non che pietofa, benignissima, non che benigna, amoreuolifsima, non che amoreuole, affabilissima, non che affabile, nondimeno per la fua fiera crudeltà, dice; Est quasi strutio in deferto , così fono quelle vane Madri, che non imparano alle figlie, se non vani ornamenti.

Della crudeltà dello struzzo dice Giobbe: Derelinquit ona fua in terra, 1cb e. 18 obliniscitur quod pes conculcet ea, aut beflia agri coterat, & alla fine se nascono i figli . Duratur ad filios fues, quali non fint (ui, e così fanno li Padri, e le Madri di questi nostri tempi, che fatti i figli, ò gl'abbadonano, ò fe ne scordano, ò r.o fi curano, che da piedi, e da affetti d'huomini bestiali fiano coculcati,e calpeltati:però co ragione si dice à quelli tali. Filia populi met crudelis quafi strutio in deferto, e con ragione diss'io, che vis Pagano couertito alla fede à maggior denotione verso Iddio, e maggior pietà verso il prossimo, che no hano quelli che fi chiamano Christiani. Ecco la Cananea, che co pio affetto conofcédo la clemeza di Dio ricorre co viua sperăza al figlio di Dio, cosi dicedoli.Miferere mei Domine fili Danid,e pieta fuiscerata soggionge, Filia mea male à damonio vexatur; cofi noi dobbiamo ricorrere à Dio, perche; ficut ocult aneil'a in mambus ane fugita oculi neftri ad Dim Den noftru, dones mifereatur noftri,infino che ci perdoni, dirle sepre. Miferere no. ftri Die, miferere n'ftric così fentiremo rispoderci come alla Cananca . Matna eft fides tua,fiat tibi ficus pis. Amen.

SER-

# SERMONE DEL SS. SACR AMENTO Per il Primo Venerdì di Marzo.

Hoc facite in meam commemorationem. Luc. cap. 17.

On altra ragione il corifeo de Dottori; Padre delle lettere, martello de gl'Heretici, e nuo ua, & veterata fenice de gl'ingegni di quell'Africana pena d'Agostino Sato, io sta sera ragiono N. il quale vna volta ritrouandosi nel mezzo di Christo, e di Maria nostra Signora, che in guisa di due calamite lo tirauano; stando in vn Mar di gioie, con quella sua faconda lingua, cost diffe . In medio positus fum, quo me vertar nescio, & è come dir volesse; s'io mi volgo alla destra, veggo il mio Redentore, che mi rapifce il cuore; fe poi io mi volgo alla finiftra. veggo la mia Redentrice Maria che dal petto l'anima mi (nelle, che però fon forzato dire: in medio politus, quo me vertar, nefcio.

Ma con ragione affai più alta, fiffan do il sguardo alla Croce in quello primore dolorofo Venerdi di Marzo, one pender veggo il penante mio Christo, e vagheggiando l'Altare, oue couerto, io miro l'istesso sotto le specie Sacramentali, vengo necessitato in quest'hora ad elclamare, e dire: In medio politus, quo me vertar, nescio; se guardo la Croce, veggo il mio Dio, che spira misericordia, e piet i pregando per li Crucififfori: Pater ignofce illis, quia nefciunt, enid faciant;e le mi volgo al facrofanto Altare, veggo vn Dio tutto colmo d'amore: Cum dilexiffet fuos, in finem dileait eos; Se miro la Croce, veggo vn. Dio, che c'inuita, à meditar le pene, & i dolori patiti per noi Recogitate cum qui talem fuflinnit contradictionem ; Et fe miro l'Altare, veggo vn Dio, che ad altro non ci ipinge, le non alla memoria di fe stesso Sacrametato . & velato fotto le specie di pane. Hie facite in me am commemorationem; Dunque ben diceno io da priocipio. In medio postens, quo me vertar, mesco, mentre nella Crocei I mio Redensore mi rapisce, enell'Altare, l'anima dal petto mi affotbisce, che appunto sarà tutto il ponto del nostro discorso, cominciamo.

Mi rapisce nella Croce , perche à guifa d'vna calamita à fe tira tutti gl'. humani cuori. Cum exaltatus fuero à terra,omnia trabam ad me ipfum: Ditemi adefio N. non fù inchiodato in Croce da miscredenti Hebrei? si pure : Fode .. runt manus meas , & pedes meos:non fit lacerato nel petro con vna fpietara lacia? fi certo V nus militum aperuit latus eins: Hora rispondetemi, a che fine volse tanti atti di crudeltà nel suo Sacrato Corpo il mio Signore? Non per altro, che per amore, non per altro che per liberarci dalla seruitù del peccato. Lauit nos à peccatis nostris in sanguine suo à Hor fai tù ò N. che per il peccato erauamo più corrotti, fetidi,e marci? corrupta funt cicatrices mea à facie infipientia mea, diceua il Sato Dauidde: Mafe nella Croce rapifce, anco nell'Altare, dal petto l'anima ci afforbifce : e fi com'e impossibile, che non ci accorgiamo, che il nostro Signore non per altro che per amore se ne resta sotto quelle specie di pane e di vino: Propter nimiam charitatem fuam qua dilexit nos Deus, dedit femetipfum pro nobis, così è anco di stupore, che non ci auediamo, che fotto le medefime specie di pane,e di vino vie posto in Croce metre il Sacerdote lo leua co le mani in alto, & il tutto per amore,& il tutto per liberara ci dalla corruttione del peccato, che e occide l'anima. Io sò, che bramate vo Santo Padre che spieghi questo pensiere ò Scritturali, eccolo in pronto, & è il gran Damasceno, il quale eccellen-

Design Gragh

Sermone per il primo Venerdidi Marzo :

D. Ioan, temete ci fauorifce,così dicendo. Ele-libro de natur in manibus Sacerdotis in Crucem; Christ. & fragitur, deftribuitur, d in nobis fepellitur, & facit nos fecum a corruptione liberos; che meraniglia dunque le vaghegiando io stà sera il mio Christo in Groce, e nel Sacrofanto Altare nuotado in vn Mar'di gioie dichi apertamete quel che dal principio diffi:In medio positus, que me vertar, nescio: Dunque à bella posta dobbiamo sempre tenere memoria del nostro Redentore appasfionato, e nel cuore Sacramentato.

Hoc facite in meam commemorationem . Io vi dimando adesso ò miei curiosi Signori, la maggior meraniglia, e prodigio fatto da Christo in Croce qual fù ? Tutte le attioni del nostro Saluatore, fur ono maravigliofe, e non vi è dubio,ma la maggior di tutte,fù il vedere, che posto fra due Ladroni sa caufa la fua Santiffima paffione per giulti giudiții della fua diuina Maesta, che ad vno cagionò la morte, & all'altro la vita: No vi ricordate, che il cattino ladrone increpando il mio Signore in-Croce mori oftinato, e se ne andò all'-Inferno.e l'altro che fi raccomadò alla fua pietà così dicendo. Memento mei Domine Dum veneris in Regnum tuum , confequi il Paradifo . Hodie mecum eris in Paradifo, gran prodigio è questo N. vn'istessa passione del nostro Christo cariona morte, e vita. Et il corpo di Christo istesso velato sotto quelle specie facramentali produce gl'iftelsi efferri? se arriua alla mensa sacramentale vn peccatore, e si ciba indegnamête di quel pane celefte,ne auiene, che Indicium fibi manducat, & bibit , fi apre con le proprie mani le porte dell'Inferno; fi accosta vn altro Christiano co la buona dispositione contrito, e confessato de suoi peccati, riceue l'Ostia. confacrata, e fubito ne confeguisce la vita eterna, perche, qui manducat hunc panem, vivet in aternum ; Dunque gran prodigio è questo, che l'istesto corpo di Christo: Mors eft malis, vita bonis, vide paris suptionis quam fit difpar exitus, donde naice quelta diuerfità di effetti? nasce perche, è Dio appassionato, è Dio facramentato e mentre ftà nella Croce, sta fimilmente nelle specie del pane,e del vino; non è mio il penfiero N. ma benfi di San Palcafio. Fuit corpus, & fanguis idiplum fuiffe in Cruce legimus, è l'ilteflo che nel Sacramento, e ie nella Croce dedit vni corum, qui cum eo erant in patibulo contenti Paradifi preflitit regnum, alieri enim blafohemanti indicium determinanit, duque nella croce è l'ifteffo, che nel Sacramento dell'-Altare, e se nella croce è cagione di vita conforme alla dispositione humana, nel Sacramento cagiona Paradito, & Inferno, conforme viene riceuto dall'anime Christiane; Posso dunque con ragione replicare, e dire, in media positus,quo me vertar, nescio, e se hoggi ch'è Venerdi di Marzo cotempliamo la fua paísione, dobbiamo anco ricordarci di se stesso velato, e couerto sotto le specie Sacramentali: Hor qui il gran Padre Arnoldo Cartufiano entra in. vna gran meraniglia, e dice in questo modo; Stando il nostro Redentore in Croce quasi per esalar lo spirito li vene voglia di berc, e cofi dife Sitio, come dice quello gran Padre . mon fei tu fonte d'acqua viua. L'indeficiente? non ti ricordi che di propria bocca dicefti; Si quis sitit veniat ad me, & bibat; non è più che vero, ò Signori, che essendò morto in Croce víci dal suo sacro costato acqua viua, e cristallina? Et continuo exiuit fanguis, & aqua, mirum diftu, O relatum supendum profluccibus de laero latere sugentibus Christus sentire peribet. Hebbe lete,è vero il mio Signore, ma non di queste nostre acque mortali. e caduche, ma bramana l'acqua immortale dell'anima, bramaua dico la falute humana; Et ecco, dice il Padre San Giouan Chrifostomo dalla menfa del facro Altare scaturisce vna fontana perenne sgorgante acqua di gratia diuina, e di doni celesti, e pure il mio

Signore se ne stà tutto affetato velato fotto quelle specie Sacramétali, aspet sando alcuno di noi li dia da bere; Ah dirò io Signor mio Sacramentato, tu sei sonte perenne, sgorga vn sonte di acque celefti per diffettare la tua ardente fete; è vera, rispond'egli, e non ti ricordi quando affetato cercauo da bere dalla Sammaritana per darli da bere l'acqua della mia gratia diuina. & il Christiano la schernisce, la fugge, el'abbandona. Ex hac menfa spiritualium fons emanat lanum . O tamen banc relinquis. O acceditur ad Theatrum; Modo enim supra fonté sedit, non vnam Sammaritanam, fed prinerfam eloquens Ecelesiam. Hebbe sete nella Croce il mio Signore, e fete hà haunto fotto le fpecie Sacramentali, ma non altra fete. che la falute del genere humano. Sitio pestram salutem; Dunque se nella Croce ci rapifce il cuore, fgorgando gratie, e fauori; nell'Altare ci fpianta l'al ma dal petto compartendoci l'ifteffe gratic celefti. In medio pof: us, quo me pertar, nelcio; dunque facciamo meditatione del nostro Christo appassio naro, & infieme Sacramentato, che questo punto, appunto ci ricorda que sta fera, cosi a noi riuolto tutto pieno di pieta, e di misericordia dicendo. Hoe facite in meam commemorationem.

Ricordateui, che il nostro Redentore calò dal Cielo in quelta nostra bassa terra fece mille, e mille prodigij, come in dare la viita à ciechi, l'vdito à fordi, la fauella d muti, il caminate à zoppi, e la vita à morti. Caci vident, furdi audiunt , muti loquuntur , paralitici fanantur , & mortui resurgunt ; Ma non per questo fu conosciuto per Dio, anzi più costo il mondo lo villaneggiaua, cofi vanamente dicendo. Nonne benedicimus nos, quia Sammaritanus es tu, O damonium babes? digiuna quaranta. giorni, e quaranta notti fenza guftar cibo neiluno, e pure dubitana il demo nio fe fosse figlio di Dio. Si filius Der es,dic pt lapides iflipanes frant; muore

fopra va tronco di Croce facendo voa morte ignominiofa, s'accosta vn foldato dopò la lua morte li trapalla il fuo facro coltato con una foierata laucia, featurifee da effo, fangue, & acqua, & il feritore subito gridando difle. Verèfilius Dei eras ifte?come,dico io adello?mācauano fegni di conoscerlo, che foffe Iddio? far perche? benche all'hara quei maluaggi Hebrei crucifiggendolo doucuano dal mio Dio esfer precipitati nell'Inferno per hauer consmello vn Deicidio cosi grande, con. tutto ciò in vece di castigarli subito vía loro piera, e mifericordia, li perdona di vero cuore, prega il Padre per effi. Pater ignofce illis, quia nesciunt, quid faciunt, donde auiene tanta piet@perche è I ddio pendente in Croce, Padre delle misericordie; Non faciam furorem ira mea, quia Deus ego fum, or non homo.

Ma io vorrei laper da voi vna difficolta N. quando vn peccatore si accofta alla menfa celefte dell'Agnello immaculato, che sti conerto nell'Altare fotto le specie di pane,e di vino, non si rende degno d'effer precipitato viuo, viuo nell'Inferno? certo che fi,perche; Qui manducat, & bibit indiene, indicium fibi manducat, & bibit, donde dunque auiene, che no fi vede vn prodigio così grande, perche io penso che di tanti che si communicano, ve me siano anco in peccati, e così non ve ne fossero? e pure non fi vede qualche stragge, che dourebbe giultamente fare il nostro Signore : fai la raggione perche Iddio nol fa ò peccatore?perche Christo fotto le specie di pane è l'istesso Iddio, che pende in Croce, e si come nella. Croce altro non fa che perdonare pregando il Padre per li peccatori, così nell'Altare stà auanti al suo Genitore procurando la vera falute. Certus fis . dice San Palcalio, quod vultores Angeli , vel femel indigne communicato parerent, & remouerent momentane am mortem,nift bonstas Christi gladium suspenderet , Christo tantum debemus adferibere Sermone per il primo Venerdi di Marzo.

qui ficut in Cruce fecerat , etiam nune fe Patri offerendo idoneus exo- ati r inicinenit; Mira peccatore, che t'accosti a quella facra menfa di quel facro fanto Altare con il peccato nell'anima, meritarelli esser viuo precipitato nell'Inferno, ma la pieta di quel Christo sa cramentato, trattiene l'ira Paterna, e gl'Ange!i vendicatrici, appunto come fece nella Croce nel facro monte Calnario verso li suoi crocifisori; Diciamo dunque, che gratiofi effetti venchino a noi dalla Croce, e dall'Altarc di Christo; dunque hò ragione di dire . In medio pefitus , quo me vertar, nefcio.

Hor sù finiamo, nella Croce, che cofa fece il nostro Signore?e chi potrà raccotare le maravighole attioni fut te in essa, basta dire, che quì si finì il Millero della nostra Redentione, non ti ticordi N. che lagniandofi egli del fuo ingrato popolo, diceua: Quid debui pltra facere, o non feci? che hò possuto far più di quello, che hò fatto per tuo amore? per te son fatto huomo, per te hò tanto patito, per te hò fudato il mio pretiolo fangue, per te fon fiato imprigionato, e strascinato per le piazze di Gierufalemme à guifa d'vn famolo ladrone, per te flagellato intutte le mie membra, coronato di foine pungenti, fputacchiato nel volto, trafitto da duri ferri le mani che fabticorno i Cieli, & i piedi, che fantificorno la terra, in femma hò confumato, hò perfettamente adempito tutto quello che hanno scritto i miei fanti Profeti; e di quello ò Christiani ne fà testimonianza egli stesso in Croce in quelle vitime parole quando in elsa... chinò il capo, & al Padre rendendo lo spirito, cosi dise. Confumatum eft.

Ma volete, che io vi spieghi doue, realmente habbia Christo consumate tutte le Scritture, e tutto quello, che alla nostra Redentione apparteneua, nel santissimo Sacramento dell'Alta-

re, mentre egli fi vede fotto le specie visibili di quei accidenti Sacramentali del pane, e del vino, e per tale fi fa adorare, e con viua fede credere da noi Christiani, iui, dico, contumò il nostro Redentore, c compi il mistero della Redentione, e come diceua nella Croce: Quid plera debui facere, & non fect? nell'Altare di sua propria bocca dice. Frumento, O vino flabuim emm. O Gen. tibi, vltra quid faciam? Spiega San Pa- 17. fcafio quello luogo della facra Genefi, p.Pafen e dice . De corpore , & fanguine Chrifti; e 11. de formanieum pane corporis ( brifti, O vi- fangain, no, fanguines, tibi autem filio, vitra quid Chrift. factam? stá nella Croce il tuo Iddio N. e grida, quid vltra faciam ? perche non sapcua far più per tuo benesicio, per tua falute spargendo il suo proprio fangue, e nell'Altare ti dice il tuo Signore lla fera, e fempre: Fermani cum, pane corporis, & vino fanguinis mei , tibi autem filio, vlera quid faciam? oh figlio ingrato, che farò io più per te, mentre mi ti dono tutto me flesso in cibo, & in benanda per tua falute.

Ma il male de Christiani N. è che non folo non compatifcono il lor Signore, che grida in Croce, ma ne anco l'ascoltano; hora che nell'Altare velato vi chiama à gustar quella manna celefte: Ahi Iddio, Ahi Iddio ch fai con popolo così disleale, il quale non compatifce, e non rimira la tua. passione amara, e per suo amore Sacramentato? e quel ch'è peggio, ti calpeltra, eti dilpreggia: Penfa vn poco Christiano, che questo tuo benigno Signore è tutto milericordia, cofi in. Croce, come uell'Altare, ma è anco giusto, e seuero, non deui treppo prefumere della fua infinita pietà, ma deui da capo a piedi tremar di (pauento, considerando che sì come per te nella Croce (coperfe il Paradifo, cosi nell'-Altare ti da fecuro pegno della futura gloria, quale Dio ti conceda. . Amen.

### PROEMIO DECIMO Per la Feria VI. della I. Domenica di Quaresima.

Ollene festinità, falutifero bagno, celeste paraninfo, incurabie languido, pertitisimo medice, inaudita crudeltă, sufecrata pietă, indiscreto zelo, & amoroso precetto cirappresenta hoggi l'Euangelista

Gionanii. Precetto al quarito infermo; pietà al petto di Chriftoicrudeltà atutti gli spectatori; Medico à tutte l'infirmida; languado di tresta otto anni: paraninfo ad agicare l'acque; bagno à terger le colpe; e feffiuità all'i-bebrassmo.

Felliuita, ma fellofa, e pompofa: ba gno, ma clinace, e verace: paraninfo, nai follectio, e veloce: languido, ma\_inflabile, & immobile: Medico, ma fapiente, e prudente: crudelta, ma fpietata, e cruda: pieta, ma folpirata, e branta: zelo, ma tirranco, e dishumano: e Precetto, ma Diuino, e Santo.

Precetto, che infegna il vero zelo: zelo, che llà infieme con la pietà: pie tà, che oppone alla crudeltalcrudelta, che è odiata dal Medico: Medico, che fauella al languido: languido, che afpetta d'ech. lle Paraninto: Paraninfo.

che muoue il bagno: e bagno, che mãda li disperati alla Festinità.

Festiuità, che Pentecoste s'appella. Erat dies fellus Indaorum, & afcendit Iejus Ierojojymam. Bagno, che piścina fi noma. Erat autem Probatica pifcina. Paraninfo, che viene dalla celeste maggione. Angelus autem Domini fecundum tempus descendebat, e mouebatur aqua: Languido, che per i suoi peccati si lungo tempo langue. Homo autem erat ibi triginta, & octo annos habens in infirmitate fua. Medico, che offerifce la falute. Vis fanus fieri? Crudelta, che non compatifce l'altrui miferie. Respondit ei languidus, Domine, hominem non habeo, ve cu coturbata fuerit aqua, m'ttat me in pifemam. Pieta che guarifce fubito. Dicie Iefus Surge: tolle grabatum tuum . C ambula. Zelo che cela il veleno. Sabbatum est non licet tibi tollere grabatum tuum. E Precetto che nell'ifteffo tempo chiude l'Inferno, ed apre il Paradilo. Ecce fanus fallus es : lam nols peccare, ne deterius tibi aliqued contingut. Questa è tutta l'Illoria del corrente Vangelo.

#### PREDICA PER IL VENERDI Doppola prima Domenica di Quare sima.

Erat ib: bomo triginta, & ofto annos babens in infirmitate fua. Ioann. cap.s.

Cofa certiffma ò N. che tutti quelli che confiderano lo fato quelli che confiderano lo fato tempo era llato alla Picina, non potena va huono fragile ; loppottar ju infirmita cosi graze, e così lunga di trent cat'anni è e nondimeno anoc estifimo è, che la maggior parte de gl'huomini, viuono pui la judi d'anima, che non era quefto di corpo, e non folo

trent ortanii, ma tutto il tempo della vita loro, e pure non dicono fri loro vita loro, e pure non dicono fri loro fleffi, hor com'è pofibile, che Dio mi fopport tanto tempo, con tanti peccatròn meratiglia, oh finpore, che va huomo ragioneuole, e mortale, che ha da rendere flerettifino có do Dio d'ogn'ina minomifina attione, vinazano tempo in tanti peccati, e non fipeti, e non s'emendi/di quefto ci dobbiamo mar auigliare, di quefto ci dobbiamo mar aui

biamo furire: Fr nulladimeno el huo mini fi fupilcono p ù che vno polla... sopportare una infirmità grane di corpo, che d'anima. Voi lo sapete N. che quando il demonio permettendo lo Iddio, Percuffit Iob vuine e peffimo à planta pedis vique ad verticem Oc. che la moglie prima giudicando l'infermita infopportabile, così li d.fle: Benedic Deo, & morere, cice, prorompi In. biaftemare, acciò che Iddio ti mandi la morte, e finischi tanti dolori, delle quali parole si vede, che compatina al corpo, e no compatina all'anima, perche per liberarlo da i dolori del corpo, li perfuadeua, che biaftemaffe Iddio & vecideffe l'anima: Così gl'amici dell'istesso Giobbe , ch'erano venuti per confolario, non folo non lo confolorno, ma a pena vedutolo. Exclamauerunt, per mecaniglia, & pioranerunt, per copatione, e per fette giorni, e per fette notti, non li parlerono, ne pure vna parola, perche; vide bant dolori m effe vehementem : Hot fe g! huomini fi ltupiscono dell' infirmita grave del corpo altrui; ftupifco io, come non fi maragigliano dell'infirmita grage del l'anima loro, cioè, che vno ta: o tempo Alia nell peccato, che fi polla diredi lui, Triginia, & elle annos babes in infir mitate jua, che a quello così trafcurato I pomo, dica Christo Vis famus he it che iono cue cole di merauiglia, la prima la loi ghezza del male, e la teconda , la trafeuragine di ricercatne la fanità: e quanto alla lunghezza del male.

mitate fua, fi dice del languido della pifcina , & io dico: che l'huomo fià nel peccato tal'hora tutto il tempo di fua vita: e quello e quello, che fa marani. gliarei Santi, e Dio ittefio : fentite che cola dice per becca del filo Profeta. Baruch . Quid eft Ifrael quod in terra int micorum es ? e fegue inneterafti in terra, con: quinatus es cum mortuis; deputatus es cum descendentibus in infernum . Gifu-

Triginta, O ollo annos babens in infir-

pifce il Profeta, si stupisce Iddio, com'è possibile, che Israele, che il credente itia così volentieri, e le ne vina così ficuro, e spensicrato in casa de suoi capitali nemici, che fono i peccati. Il Padre San Giouan Chrifostomo sopra quel verlo del falmo che dice ; Inneteraui inter omnes inimicos meos, espone delli peccati, che fono li peggiori insmici che noi habbiamo, che di quetti volle intendere il nostro Christo in S. Luca quado diffe, che il demonio feacciato; vadit, & affumit feptem alios fpiritus nequiores [e, perche di gran lunga. fono peggiori li peccati, li cui capi di fquadra sono fette, che no sono l'istelfi demonij, però S. Paolo à gl'Etefi volendo raccotare la moltitudine de gl'inimici, che habbiamo, diffe primanon est nobis collustatio aquerfus carnem, 24 Boh. & languinem, che fono fentina de peccati, perche, quod natum eft ex carne, caroeft, O fi secunda carnem vixeritis,moriemini, e poi foggionge l'Apoftolo, led aduersus principes, & potestates, & rellore tenebrarum barum ; etebeneal modo del parlar dell'Apostolo, noniolo par che fiano maggior inimici li demonij, di quello che fiano li vitis della carne, e del fangue, che fono ti peccari, ma, che par, che dica, che li vitij no ci lono inimici, perche dice Non est nobis colinctatio adversus carnem . O (angumem; nondiment vuol dire, the ci fono inimici i vitis, perche, caro, & janguis regau Det non p. ffidebunt, O caro concupilcit aduerius furitum . coi fono inimici li demonii, perche ogn'vn di loro, circuit qua ens que de untet; Ma maggioti inimici fono li vitile li peccatt, che sono immici domestici, inimici intrinfeci, che li demonij, che fono inimici estrinteci ; questo esplico Dauidde nel falmo quando diffe Si Pfal. 12. mei non fuerint dominatistune immaculatus ro, & emundahor à delitto maximo, e li vitij, e li peccati, che il peccatore li può chiamare veramente, mei, perche li commette di propria volonta, e lui

íolo

folo vecide. Quia anima, que peccauerit, iofa morietur, all'hora dominano, etiraneggia il peccatore, quando preuagliono, quando l'vno,tira l'altro,quado il peccatore si fa consuetudinario,e quando s'accieca, che non mira,nè à Paradifo, ne ad Inferno, e questo è il peccato massimo, l'ostinatione, se bene altri dicono, che fia il peccato mortale, & il Padre S. Agostino dice, che sia il peccato della superbia, capo, & origine di tutti li peccati, seza eccettuarne neffuno: Onde diffe S. Paolo alli Ro mani. Non ergo regnet peccatum in ve-Aro mortali corpore, pt obediatis concupifeentis einsie San Giouan Chrifoltomo nota, che non dice, Non vinat peccator, perche, nolo morté peccatoris fed vt magis Ge. ma dice , non requet peccatum, i quale no per forza, ò per necessica,ma per volota ci fottomettiamo, che però non dice, ne tyrannidem agat, ch'è per forza,ma,ne regner,ch'e pernottro beneplacito, per noftro cólenfo, & è cola indecentifima foggionge quello Sato -Dottore, che quelli, che sono elletti al Regno del Cielo, al Regno di Christo per portar la corona d'oro di gloria e per dire, & correquabmus, fiano polleduti co vaffalaggio volofitario dal demonio, è peggio, che non farebbe rinunciare à vn impero, e fernire ad vna vile donnicciola, dice questo Santo. Ouero diciamo con Santo Agottino . de Baptismo paruntorum. Non regnet pec eatum in noftro mortali corpore,in aterau, che quelto è regnare propriamente . postederlo sempre, ma fe hauerai commesti molti peccati ò Christiano, pentilciti, & emendati, ne regnet in te in asernum, perche altrimente co le colpe, e con le pene tu obedirai sepre al pec cato, eli farai fempre schiauo, però. Quid eft Ifraei quod in terra inimico n es, gl inimici fon molti, la vita noltra non è altro, che vna continua pugna, à che dunque star tra inimici, & viuer sepre frd quelli che l'infidiano alla vita , & alla vita eterna.

Inneterafti m terra aliena , dice Baruch, & il Padre S. Giouan Chrisoftomonel luogo citato, così foggionge. Nibil enim facit adeo inueterare , ficut nostra peccata, e con ragione, perche ne tépo, ne infirmità, ne trauaglio, ne altro che sia, può far'inuecchiar tanto l'hnomo, quanto il peccato, & in particolare, quando non lo confessi, che però diffe Danidde nel falmo. Quonia pus in tacui inveteraner unt offa mea, dum clamaré tota die, gridaua, e taceua il Profeta, ma gridaua per il dolore che li peccati li dauano, e no Jimeno del suo inuecchiarfi , non dà la colpa al dolore, & alla moleftia che gl'apportauano li peccatt, ma al tacere, che però, dice, quoniam tacut, mueteranerunt offa mea , perche le bene le tribulationi , che li caggionauano li peccati lo faceuano innecchiare, nulladimeno più lo faceua inuecchiare perche non confesfana il suo peccato,e perciò al tacere dà la colpa del suo inuecchiarsi, e dice, quoniam tacui, inneterauerunt, non folo refles,non folo carnem, ma,offa mea,attelo che il peccato in particolare quado non fi confessa, si mette nelle gionture, e penetrando fino all'offa,ficaccia nelle midole, onde auiene, che non folo l'huomo s'innecchi, ma con accelerata morte, mileramente finischi la ina vita; Ma molto peggio fa il peccato,& il peccato che non fi confessa,all'anima di quello che faccia ogni gra piaga, & ogni grave infirmità al corpo perche fe l'infirmità corporali fanno perdere le forze al corpo, l'infirmita spirituali, & in particolare quando né fi manifeitano li peccati, fanno perdere tutte le gratie, tutte le virtu . e. tutti li meriti dell'anima:e però dopò che il Profera diffe: Quoniam tati inueieraustunt off a mea , dum clamarem tota die loggionie quoniam die ac notte grawata eft super me manus tua dum configitur fpina, e perche giorno, e notte fi se tiua pungere dalli rimorfi de peccati comeffi, più di quello, che fi fenta pungere vno che flia tra le spine giorno, e notte, però al fine si risolse di confestare il suo peccato: Onde non solo disse. Delithum meum cogniture tibi feci , & in inflitiam meam non abscondi, ma di più foggiofe ancora . Dixi confitebor aduerfam me in institiam meam Domino, & tu remilifti impietatem peccati mei, e molto

Ad Ro. bene , perche all'hora , Renousbitur pt Aquila inuentus tua ; e questo è quello che ci commanda San Paolo Apoltolo D. Aug. a Komani, quando dice. Nolite cofir-de per mari buic faculo, fed reformamini in noni-fectione sectione tate fenfus vestri, perche, come dice S. humans Agoftino. Nor concupifcendo vetuftate expoliamur, & diligedo nouitate induimur bonum. Akrimentenh folo fi potrà dire à te; Inneterafti in terra aliena, ma anco fi potrà foggiongere, coinquinatus es cum mortuis, & alla fine cocludere, deputatus es cum descendentibus in Infernum .

Et quanto questo è vero N. che à quello, che ftà nel peccato fenza emédarfi mai fi può dire co ogni ragione, coinquinatus es cum mo: tuis , or al fine concludere, deputatus eft cum descenderibus in infernu, perchel'anima è morta, l'opere son morte, e non v'è altro, the nel corpo vn fimolacro di vita; di quefti parlando in sua propria persona Dauidde, così diffe nel falmo. Quia repleta eft malis anima mea , & vita mea

in inferno appropinguanis.

Il male di pena non è male rispetto al male di colpa, perche il male di colpa fi chiama il male per antonomafia. Non accedet ad te malum &c. hor qua. do l'huomo moltra nel peccato esfer stato gra tempo senza emendarsi, puol dire : Repleta eft malis anima mea; ma. notate ogni parola, e cominciate da. questa parola, repleta,che non dice,fe. miplena, ma repleta, notate, che non dide,malo,ma dice,malis,notate,che non dice,corpus, ma dice,anima mea,e però conclude, & vita mea in inferno appro. pinquanit, e talmente s'è auicinata, che în vn punto precipitara nell'Inferno ,

così diffe Giobbe. Ducunt in bonos dies, lob e .. fuos, or in puto in infernu defcedent:Leggono i Settanta . Confumauerunt in banos vitam fuam, e però Dauidde hauer detto, & vita mea in inferno appropinquant, loggionge . Extimatus fum cum descendentibus in lacum , factus sum fieut homo fine adiutorio inter mortuos liber , che lasciando da parte l'altr'espositioni,e seguendo quella di Genebrardo, poño dire, che questa parola liber, voglia dire, feparatus, ouero, eieftus, & all'hora fà questo senso, son stato separato da gl'altri come leprofo e fcomunicato dal confortio de viuenti; ouero, liber vuol dire paruns, vel minimus, & 21 l'hora fa questo senso, son ridotto in. táta miferia, che ne meno frá gl'mor. ti hò luogo, ouero grado alcuno, ma íono di tutti li morti il minimo. Quero, iber, vool dire sepultus, & all'hora fa questo senso, la moltitudine de miei mali, m'hanno talmente oppresso, che fra i morti, mi posto chia mare sepolto, e quelti tre fenti fanno quelto fenfo nel peccatore offinato, ch'è feparato da quelli, che so viui per gratia, che trà li morti nel peccato, tiene l'vitimo loco,e che per la puoca (peranza di emédar fi in vna ottima e fanta emendatione, fi possa numerare fra li sepolti: Hor dite voi, le d'vii peccarore antico. inuecchiato, & offinato, fi deue dire. con ogni franchezza. Coinquinatus es cum mortuis, fi certo che io per me dirò con l'istello Dauidde. Sicut vulnerati dormientes in sepulcris, quorum non el memor amplius & ipfi de manu tua repulfi su: Ma chi più feriri à morte nelli doni naturali, e morto nelli doni gratuiti quato che il peccatore? altro, che questo non dimostra il sauciato dell'Euangelo, e questi tali così feriti di mille colpe se ne stanno a dormire ne i sepoleri tra gl'altri morti, e trascurati nelli peccati,e di questi tali, come loro fi scordano della propria sa-Inte, così di loro se ne scorda Iddio in maniera, che non gl'afuta, che non li

li gitta dalle sue mani, come cosa esofa, & abomineuole, come cofa perfa,e notate . che non dice, de manu tua ceciderunt, come per difgratia, ouero pulfi funt, vna volta fola, ma dice, repulfi funt, più volte, e tante volte, quant'egli t'hà perdonato, e ti ha ripigliato nelle fue mani come cola cara, come teforo pretiofo,e tu di nuouo peccando,l'hai forzato à gittarti, & a lasciarti in aba dono: però dice il Profeta; Et ipfi de manu tua repulsi sunt : Hor concludete voi N. se del peccatore offinato, si deue dire . Coinquinatus es cu mortuis, che fempre ancora replicarò, deputatus eft cum descendentibus in infernum: e pure così ostinatamente c'n'viuiamo senza mai vedersi in niuno, vna perfetta emendatione del peccato. Questo è certiffimo N. che fubito che vno pec ca mortalmente (perche à quel peccato li corrisponde la pena eterna Mubito dalla giuftitia diuina di questo Iddio, è deputato fecundum prefentem inflitia, all'inferno, fi che se muore in qual peccato mortale, è perso in eterno; quelto è quello che volle dire S. Giouanni nella fua Apocaliffe con quelle parole. Es ecce eques pathdus. P qui fedebat super eum, nomen illi mors. O infernus fequebatur eum, che le bene fi elpone per la persecutione di Domitiano il crudele il quale per la fua crudelra haneua terrore alli fedeli, & all'infedeli, à chi togliendo la robba, à chi la vita, à cui in fua dannatione,e castigo segui l'inferno, si espone anco nodimeno per il peccatore oftinato, e niente credente, al quale prima fopraggionge il timore , così dicendo : Timor mortis con . turbat me, perche all'improuiso li viene la morte eterna; Et perche muore impenitente . Infernus fequitur eum .

difende che non hà più cura di effi, ma

Vedeste mai vn condennato à morte, che se va tutto pallido, tremate, e simorto con vna fune ligata al collo, & il Mastro della giustiria lo segue, dietro le spalle ? Hor così aurene à

quello, che per fua colpa muore nel peccato mortale, subito è condennato all'eterno torméto, à tal fegno, che; Infernus fequitur eum, ch'è vna schiera di demonij che lo coducono all'inferno : Hor dite voi adesso, se del peccatore ostinato si deue dire : Deputatus est cum descendentibus in infernum; che io replicarò con marauiglia non ordinaria, ma ffraordinaria,e dirò, Quid est Ilrael quòd in terra inimicorum es? ftar frà capitaliffimi, e crudeliffimi nemici, e no temere?Inueterafti in terra alsena.non. folo fei stato nel occeato per il spatio di tret'ott'anni come il languido della piscina d'hoggi, che; triginta, o otto annos babebat to informitate fua; ma ti fei talniente nel peccato, che poi francamente dire fenza che niun't'impedifca Vetusta fecit pellem meam, alla fine coinquinatus es cum mortuis, perche hai detto alla putredine: Pater meus, Mater mea, & Sorior mea vermibus , però, deputatus es , &c. Ripoliamo.

#### SECONDA PARTE.

I Is fanus fiere diffe hoggi il noftro Christo al laguido di tret'ott'anni . Et in vero apporta à qualche vno marainglia grade, che il nostro Redetore, à vn infermo, & à vn infermo tale, che non desidera altro più, che ricuperare hormai la fanita perduta li dica: Vis fanus fieriema io mi meraviglio. non foloscom'a vn infermo di trent'ott'anni, che in tanto tepo par che habbia trascurata la fanita dichi Christo: Vis [anus fieri?ma che lo dica pitì ad vn peccatore offinato, che tanto tepo ha disprezzato tutti li rimedij, come chi non hà pensiero a guarirsi : oh pictolo Signore, che così all'offinato, come al languido dici egualmente . Vis fanus --! fierit Et certo N. vn fimile inuito.& vna stessa dimanda par che faccia a tutti per bocca del suo fedele Dauidde,quado dice. Quis eft homo qui vult nitam, diligit dies videre bonos? non è dubio al-

qualche humano intelletto, che il Profetta dimandi: Quis est bomo qui vult vi tam? poiche, chi è, che fi dimandaffe non folo huomo, ma bestia, ma fiera che potesse rispondere, non dicesse, che defidera di vinere più longo tépo che fia poffibile? tanto più l'huomo,la cui anima è immortale, desidera di vinere eternamente:hor dunque perche dice, quis eft bomo , qui vult vitam; diligit dies videre bonos?e chi è quella perlona,che fentendosi far questa dimanda, dicono i Padri San Gionan Chrilostomo, e S. Agostino, si può cotenere, che non rifponda fra fe stello, e dichi, son 10, che defidero vincre longamente, e godere giorni felici, hor le di queste due cole, dice Agoltino noi continuaméte mormoriamo, cioè che viulamo poco, 🝛 che ogni giorno peggiorano gl'huomini, la vita,e li tempi, perche dunque ci dice il Profeta: Quis est homo qui muit vitam diligit dies Oc, e che fia vero che cilamentiamo di vinertanto puoco, quanto che ogni giorno è peggiore, fentite la facra Scrittura. Giacobbe quando fù interrogato dal Rè d' Egit-Ben, er, to; Quot funt dies annorn pitatua : Egli rispondendo diffe. Dies peregrihationis vita mea centum triginta annorum funt , cor, ni di fatica , & di peregrinaggio , per-

cuno, che à prima fronte, questo inui-

to, e questa dimada apporta stupore a

parui, O malt, & non peruenerunt plave ad dies patrum meofum; Quini il Santo Patriarcha, ò Padri Scritturali , à me pare che fi lamenti di quattro cole; prima, che li fuoi giotni fossero giorche , quamdiu fumus in corpore, peregri. namur à Domino, dice S. Paolo nella feconda de Corinti; Secondariamente, li suoi giorni fossero piccioli, e breui, come dice il patientissimo Giobbe. Brenes dies bominis (unt, perche li giorni di Dio sono lunghishimi, & eterni; Terzo, che li suoi giorni, sussero cattiui , come diffe a gl'Efefi l'Apostolo . Sphot, 3. Redimentes tepus, quoniam dies mali sut; e Quarto, & vitimo fi lamenta che cotuttociò, che gl'anni della fuz vita, fiano stati faticos, breui, e cattiui, conclude, e dice, che non è viffuto tanto quato vissero li suoi antichi Padri: Hor se quello Santo Patriarcha dopò effer viffuto fino all'vitima vecchiaia . fi lamenta effer villuto fi puoco tempo, & anco malamente, à che dunque dire: Quis est bomo qui vult vitam , deligit dies videre bonosifapete percheil Sato Profeta parla d'altra vita, che di quella. frale, cadnca, trăfitoria, e mortale, parla d'altri giorni, che di quelli giorni nostri breui , e cattiui , parla dico di quella vita interminabile, parla di quei giorni eterni de quali dice Da- . uidde; Cogitani dies antiques, anuos stern's m mente babui; hor perche vede che gl'huomini stanno tanto tempo morti d'anima per li peccati mortali che tégono adollo, & viuono egni giorno più spesierati con quelli, senza defiderio, ò proposito di pentirsi. & emédarfi , pero a quetti dice : Quis eft bomo qui putt pitam , diligit dies videre bonos?e fa come quello che va vendendo qualche cofa, che grida à chi la «uole comprare se Dio vuol'vendere il Ciclo, vuol'vendere la beatitudine, che però egli Iteflo dice . St quis fitis, veniat ad me, & bibat Oc, ma perche vede, che i peccatori vi hanno puoco penfiero, però grida il Profeta dicendo ad alta voce .

Onis eft bomo. ant Co. Et che sia così, che li peccatori puoco, ò niente stimano l'eterna vita, vediamo di che cofa fanno elettione : Il Sapientiffimo Salomone ne i Prouerbij, dice, che Iddio tiene nella mano destra la vita eterna, e nella mano finiftra tiene honori , e ricchezze . Longi . Prou. I. tudo dierum in dextera cius, & in finiflea illius, dinitia, O gloria; à quelli della deftra ogu'vn fa, che fi dira; Venite Beneditti Patris mei &c. & a quelli della fi . nistra si dira parimete, ma in modo diuerlo. Discedite à me maled & Cc. Ma auertite, che nella destra no ci è altro. che, logitudo dierum, non ci è altro, che

vita eterna : ma nella finistra ci sono, dinifia, & gloria, ricchezze, e honori; hor a vostra elettione qual vosete ò N. nel altro mondo la vita eterna folamente, ò in questo mondo ricchezze, e honori?oh Padre, conflitutus in medie, quem eligam ignoro, effer pouero,e difprezzato in questo mondo, è vn duro tormento, è vna dura cola, & io ti rifpodo che andare all'Inferno, è vn peffimo crucio, e có tuttoció al fine l'huo mo mondano, il peccatore invecchiato nelle colpe, elegge la finiltra pur cheifia ricco, e honorato in questo mó. do, che non elegge la vita eterna nell'altro; hor le così è no volete che à quefto dichi Christo: Vis fanns fieri? fi fi N. quando fi fentono queste parole,ogn'vn ri (ponde, io mi voglio confessare, io mi voglio emendare, io fon rifoluto di acquiftarmi la vita eterna; fe dunque cofi fei rifoluto pur vna volta lasciare il peccato, facciamone l'esperienza... dice Dauidde, che all'hora io conoscerò che tu dici da donero: Probibe lin quam tua a malo, O labia tua ne loquatur dolum : probibe, dice il Profeta, coerceat, dice S. Pietro Apostolo alla prima fua Epiftola al terzo capo Ec l'Ecclefialt.foggioge. Verbis tuis facito fla-Ecel 18. teram, & frenos ori tuo rettos , perche le parole prima fi deuono pefare; che proferire , però dice : Verbis tuis facito Auteram, & perche la nostra humana lingua è indomita,però dice, o frenes suo ori rettos, che la polla reggere, & cofi coerceat, cioè, simul arceat;il penfiero, la lingua, & la parola i Onero. -cocreeat, che non offenda ne ipocculto,ne in palele; O nulli fraudem, nulli mendacium dicat, dice il P. S. Agoftino. Ouero, coerceat, che non dica nè parola falfa, nè nocima, ne dolofa, ne incho Maria otiola, perche, de pmni perbo otiofo [umus rationem reddituri in die ludici) , dice l'Euangelifta San Matteo . Ouero, cocreeat, e non fare come quelli dice il Padre San Giouan Chrisottomo, che; B. faciem ba's nt, qualisin prefenza el lo-

dano, & in affentia ti lacerano, e finalmente, coerceat, in non effer mormoratore, dettrattore, ò adulatore, e così. coerceat lingua fuam à malo & labia eius nè loquantur dolum, col biaftemare, col ginrare, infin col nominare il nome di Dio della Beatiffima Vergine,e di Sati (enza riuerentia & in vano: Et dopè che ha posto freno alla lingua, & alle. cattine parole, poga fine anco alle cattiue operationi, e però: Declinet à malo, e faciat bonum, poiche in queste due cose sole, consiste tutta la legge di Dio; queste sono le due parti, che abbracciano tutto l'ambito della vera giustitia: però non basta a dire, io non rubbo.io non adultero,e simili, perche no folo è commandato al Christiano, che non folo spogli il poucro, dice S. Agostino, ma che anco lo riuesta, che à questo fine tu fenti ogni giorno dire faiss da Ilaia Profeta . Frange efurienti pané tuum, & egenos vago que induc indomu tuam , cum videris nudum operi eum , @ carnem tuam ne despexeris: Non basta à non far le dishoneffd, ma ne anco desiderare di farle, perche: Qui viderit mulie em ad concupifcendam cam , iam mecatus eft in sorde fuo, effendo quelto veleno di Drago, ò di Bafilisco, che fi piglia per gl'occhi e quando tu fosfi ca-Ro di mente,e di corpo, e no faceili altro bene, non basta, perche dice il Padre San Gregorio Papa sopra gl'Euagelt. Neo castitas magna est line tono opere , nes opus bonu eft aciquid fine cafte- tup Eus, tare fed fi ptrumque agitur, reftat, ve quis quisibecft, fpe, ad supernam patriam tendat joero, declinet a malo, e fugga fin l'occasione , e quello che haspecie di male, & faciet bonum; Ne meno quefto bafta, perche alla periettione vi maca la quiere interiore e la perfeneranza. fino al fine nel bene incominciato, però conclude: Inquirat pacem, & fequatur camie certo, vna cola perfa, fi e cerca con gran diligenza: Que mulierbabes dragmas decem, & fi perdiderit drag. mam vna , nonne enertit domum, & qua-

20

rit diligenter donce inneniat eam?la pace interiore, e la quiete dell'animo perde il peccatore, perche; cor cias ficut mare fernens, però; no eft pax impus, hor quefla pace, e quella quiete, non folum que ras, ma inquirat, ideft, intus quarat, perchesin mundo praffuram babebitis,in me autem requies , diffe Christo in S. Giouanni però, inquirat no bie, dice A goltino, fed in Calo, douce andato Christo. Ouero, inquirat, cioè, cum magna diligé tia. Quero,inquirat,cioè intéfe quarat, perchestu mandafti mandata tua cuftodiri nimis,& al fine, fequatur cam,con la\_ virtu d'yna fant a perfeueraza, perche; Qui persenerauerit pfque in finem, bic falwas erit . Ouero come dice lo scettrizzato d'Israele, persequere eam, cioè, perfelle fequere. Hor adeffo ch'io co Da uidde e con San Pietro ti hò mostrato à sufficienza N. quel che debba fare il vero Christiano, torno a dire . Quis est hamo, qui vult vitam, di igit dies videre bonos? fe ogn'vno risponde come prima, la roglio ie, & io loggiongo co S. Giouan Chrisostomo; Quomodo modo dicunt volo, perfeuerantes in malo?come hanno tanto ardire gl'oftinati di dire voglio la vita, le ogni giorno più vccidono l'annna con i peccati?come,diligit dies videre bonos , fe non fà alcro che male? Numquid malo occurret bonum,cu ipfe bouns non fiet loggionge Chrisoftomo . Et fe mi rifpondi che Geremia. parla in questa maniera. Quare via impiorum prosperatur ; & in fatti, vediamo gl'huomini scelerati prosperare in figli, in ricchezze, in dignita, in preemineze,& in gran ftima appreffo gl'huomini del mondo; oh humane creature

affalcinate . & incantate dalle cole di questo mondo fallace; dunque in quethe cole fono la vera vita, & il vero bene? fenti Christo istesso come apertamente à te lo dice . Quid prodest bomini fi vninerfum mudum lucretur, anima verofue detrimentum patiatur , aut quam commutatione dabit home pro anima fua? & a quello che diffe, Anima babes multa bona, polita in annos plurimos, requiefce, comede, bibe, & epulare; li fù rifpofto dall'istesso Iddio queste formali parole. Stulte,bac nolle,animam tuam repetunt à te, que autem parafti, cuins erunt? Hor dite adesso qual'e la vera vita, e qual'è la pessima morte, qual'è il vero bene e qual'è il sempiterno male, e poi cócludete fra voi stessi, e dichiarateui, se con ragione dice Christo all'oltinato peccatore che offinaramente viue nelle lordure di tate iniquità ; Vis (anns fierit Deh fratelli, deh forelle; f.ficiat diei malitia fue, ogn'vno è piu ing uecchiato ne i peccati, che no cra quetto languido cuangelico nell'infirmità di trent ott'anni, dunque ciascheduno ponga fine ormai alle proprie iceleratezze, che pure è tempo, & ogni giorno più ci attempiamo, e co attemparci, ci manca il tempo, redime à maio, ricompramolo, redimentes tempus, quonia dies mali funt, perche non fi fà altro che male, e da male in peggio ogni volta più offedere il nostro Creacore Iddio, però, declina à malo, & fac bonum, decrefci ne i vitij,e crefci nelle virtà . Inqui e pace con Dio, con te stesso e con gl huomini , & perfequere cam , quia qui perfeneranerit vique in finem, bic faluns crit Amen .

## PROEMIO VNDECIMO Per il II. Sabbato della II. Domenica di Quarefima.

A Ltissimo monte, sfrenata luce, zelante Profeta, osleruante. Legislatore, ardentissimo defiolucida nube paterna, voce amantis-

fimo figlio, cruciolo timore, conpita confolacione, è faluttiero è milteriolo precetto, ci rapprefenta hoggi &c. Precetto à tre Apolic li, confolatione à Pietro, Giacomo, è Gionanni, timore alli Difcepoli , figlio all'eterno Padre, voce all'Incarnato Verbo nube à fauor, de gli amati, defio all'amante, Pietro Legislatore alli hebrei. Profeta à reuelare i diuini fecreti, luce al volto di Chriflo, è morte a degno ficetacolo.

Môte, che fenopre è outralla, luccche fgombra ed illumina, protesta, preprenicta, ed anni 11, Legislatore che guida, è còduce, de fio che anela, è brama, nube che difende è protegge, voce che manifelta e palela, figlio che offequia ed honora, timore che a trerifice e fipauenta, confolatione che rallegra è tetifica, è precetto che cela, en afòdie.

Precetto che comanda dopo la conlotatione, confolatione che difacacta il fumore, timore che riuerice il figlio, figlio che alcolta del Padrela voce, y oce che ficuella dalla mibe, nube che miziga il defio , defio che chiede flat col Legislatore, Legislatore che flog giorna al Profeza, Profeta che partecipa della Divina lure, Juce che indorza-

il monte. Monte, ma eminente, luce ma trafparente, Profeta ma vigilante, Legis latore, ma diligente defio, ma ardente nube, ma refrigerante figlio, ma onnipotente, timore ma affligente, condo. latione, ma confolante, & precetto, ma ordinante.

Precetto, ma paternale, confolatione, ma fpirituale, trimore, ma filiale faglio, ma naturale, nube, ma artificiale, defio, ma Pontificale, legislatore, ma legale Profeta, ma vifionale luce, ma mentale, e monte, ma celefiale.

Monte, ma faricolo al falire, Duxit illos, & luce che emola il Sole risplendente. Profeta che viene dal Paradifo terreftre. Egrediens de parad lo voluntatis. Legislatore che parte dal Limbo. Appa nerunt eis Mayles, & Etras . Nube ch e fauorisce l'aspettatori. Ecce nubes. Oc. voce che dichiara la verità. Ecce pox. Te.figlio che moftra il dritto calle. Ipfum andite. Timore che tutti accora,e fa palpitare il cuore, Andientes hec, &c. confolatione che bandifce la paura . Acceffit leins , & tetigit eos . E precetto che proibifce parlare della visione . V. finem quam vidiftis, nemini dixeritis , donec à mortuis resurgat filius bominis .

# PREDICA PERIL SABBATO Auanti la seconda Domenica di Quaresima.

Assumpsit lesus Petrum, & Iscobum, & toannem featrem eins, & transsiguratus est ante cos. Matth. Cap. 7.

Pur vero N. quado il cieco modo dall'aurea inco no vieneilludirato , altro non fembra di g'occhi de mortali , chev nocahio chaos immerio trà ofcure, e dele tenebre, troudado il i tutto fenza dittintio ne, ko ordinerma fe tai volta dalla vaga luce viene illuminato , o ho come è vapon riforgendo tutti il vienti ; quafi incenerita, e rinata Fenice a novellavita; Ete praquello credo, che il Padre eterno, dopò hauer'eraso il Cielo, e la Terra come natra il cronifa Mosè.

In principie creasis Deus Calum, & terrem, per dare l'atto (conod à turte le
creature, diffe in quella maniera: Frae
ina, pe fada est llux, perche le i quella,
che (gombrò gl'horrori, disperie le tenebre, illustire da più la til cieco mondo, manifeltò il dolce alpetto del Cielo, riuclò con ferena fembianza: l'altre
leggiadre forme, & indusfe per ogni
parte la carac, elieta villa, per effer quel
la gioia della natura, diletto della terrapace della mente, gloria del Paradi;
lo, e quafi a prous fijendore delle cose

4 mor-

mortali, & eterne, & in vn puno, e l'-Aquilone, e l'Auftro, e patrimente l'occaio, e l'orto, tutto irrigato viene dall'aurea luce, vedendofi il fuo carro più del tempo, e del pfefrero veloce, che fia portato da diuna virtù, a mica è lei della natura, e della mente humana, firena i imagine della diunaid di Dio,

che tutti par'che ricololi, e richiami, Ma ceda pure alla luce risplédence, che si scorge nel monte di Maria Vergine, che,eft mons Dei, mos pinguis, perche se il Cielo, e la terra con le cose da lei create hanno l'operare da Maria riceuonol'effere, e l'operare, che però di lei dice un Dottore: Quid babes, quod à Virgine non accepifti, illumina lo anco Iddio, che così lo fa gridare. Auerte oculos tuos à me , quia ipfi me auolare fecerunt, mercè che vu'nerasti cor meum, igombrando gl'horrori dell'Idolatria dal mondo, mentre disperge gl Numi dell'Inferno, illustra il Cielo, quando gaudent Angeli, illumina la terra con. tutte le creature, sicut fol luna, sic Maria totam illustrat Ecclesiam, che si diuide in Militante, e Trionfante, portando à noi il dolce afoctto del Paradifo; In quem de siderant Angeli prospicere, rinelando le leggiadre forme di Dio, the, In terris vifus eft, & cum hominibus connerlatus eft, perche lei è gioia, gemma, perla, collana, & corona delle Diuine Persone, che però di lei parlando diffe il Padre San Bernardo. Ipfa eft liber legete voi, Ipfa eft corona in qua apparent tres aurea manus, Patris omnipotentia superior , Filis sapientia media , & Spiritus Santti bonitas inferior ; merce che lei è lo splédore dell'vniuerso tuttoper la rara trasformatione, che in effa fivede, à cui cedon le trasformationi descritte da varij pennelli di falfi Poeti,come le Proferpine in fonti : Aci in fiume; Naida in pesce; Niso, in Aquila; Alcidemonte, in Colomba; & Filomone, in Quercia: ceda la trasformatione d'vn Saule mutato in altro huomo di-. Re. 10, cendo Samuele nel primo de Regi:Infiliet in te (piritus Domini , & mutaberis in virum alterim; cedeli quello di Nabucodonoforre, che trasformato dall'effer di prima li fù mutata la Reggia corona da Corregiani in compagnia. de Bruti: E: ch Brutis evit babitatio tua. la figura di huomo, in forma di fiera. er ex bominibus abietus eft , i cibi reali in fieno, & fanum ve bos comedet, il faperbo Palaggio, in campo vile, & rorg cali corpus eius impetum eft,li capelli d'oro, in penne d'Aquila, denec capilli eius in fimilitudinem aquilarum crefeerent l'vnghie in artigli d'vcelli, & vnques eins quaft anium; rara mutatione in vero, non mai più nel mondo vdita: Ma questa che si vede nella Regina de Cieli,nella nostra luminosa luce, eccede, auanza, e supera di gran lunga tutte l'altre, poiche di lei fi grida. Inmus figna, immuta mirabilia, perche fe Chri-Ito dice S. Matteo, che transfiguratus eff ante cas , O respienduit facies eins ficus fo', licafi della nostra auuocata Maria, trasfigurataeft, & refplendnit facies eins ficut fol, che per procedere ordinatamente, vedremo breuemente sta fera, l'ytilità, che ricene Maria in questa. gloriofa trasfiguratione, fecodo l'vtilità che riceuc Iddio da Maria Vergine, e terzo l'atilità che riceuono li deuoti della medefima Vergine. Incominciamo.

Sò bene io, che più volte farà intelo in quelto Pulpito, che Maria Vergine è Gata trasfigurata non in prefenza di Pietro, di Giacomo, e Giouanni, come hoggi fi vede trasfigurato Christo, che,resplenduit facies eins ficut fol,ma in prefenza dell'Humiltai Obedienza, & Virginità, attefo che Pietro denota l'humiltà fondamentale di tutta la Santa Chiela . Tues Petrus , & Super banc petram adificabo Ecclesiam mea, percho I humiltà è fondamento della fabrica foiritualesCogitans magnam fabrica con-Arnere prius de fundamento cogita bumilitatis, dice il Padre S. Agottino, fublimando questo fondamento la Vergine alla Maternit di Dio, mentre dicela multitate plasunt, & Prignitate concepra. San Giacomo denota l'obedieza, perche ficomo denota l'obedieza, el como del proposito del conservativa supplantator, così l'obedienza fi el tiana, seppiantatori a, così colo di la Virginità l'agnificata in S. Giou ani, che fii Vergine. L'irge eff eleffus i Damino, co quelte tre virtila notta Santiffina Vergine fi trasfigura Tranfigurata, el Cre.

Riceue ò N. la Vergine tanta vtilità nella fua trasformatione, che diniene vn fole equiparato per così dire al fole di giustitia ch'è Christo nostro Si gnore . fol sufticia Christus Deus nofter ; Penfiero è questo di Santo Ephraim. Siro. Oratione de Transfiguratione: Duos foles in monte videbant oculi Discipuloru; vnum ex consuetudine, & alterum prater coinetudinem, quali dica, vno è fole per esienza, com'è Christo, el'altro per gratia, com'è Maria, che apunto così la descriue Salomone; E etta ve fol,e co ragione, perche si come il sole viene detto da Latini, fel quali folus, così Maria, è sola trà tutte le creature Vergine.e Madre: !lluminado tutta la Chiela come il fole illumina tutto l'vniuerlo ; fient fol,lunam , fic blaria cuntas il-Inftras Ecclefons

Ma Signori, mirate Christo da vna parte, e dall'altra parte Maria, l'vno,e l'altro trasfigurato, che vedrete,che Maria supera Christo, di Christo, dice l'Euangelista, che, resplenduit facies eins ficut fol, e di Maria fi dice, Mulier ami-Ha fole : Dimando io adesso, perche Christo ha la saccia nella trassiguratione come sole, e Maria sua Madre è vestita di sole? Attenti per cortesia N. Dicono i filosofi nelle Metheore, che il fole per effer Padre de lumi attrahe à fe l'esalationi della terra, e per esser calido, e humido, si condenzano in nubbi, e di quelle pare che il fole fi vesta,e da noi ldegnato fi alconde. Io ritrouo, che Maria Vergine è fole, e con la

virtu attrahe à le l'élalatione della\_ terra de peccatori, e parche di quello faccia fortifimo fcuto, cad immitatione di quella Donna Spartana lo doni alli fuoi deuoti figli, col motto, che così dice . Aut cum boc, aut in boc, acciò ci difenda dalli colpi dell'ira diuina , meritamète preparati à nostri missatti; Ma questo Vditori,no mi da merauiglia per effer proprietà del sole attrahere l'esalationi della terra; stupore maranioliolo faria, quando il fole attraheffe dalla parte superiore, la parte più nobile à le stesso, benche la parte superiore sia remosta da ogni peregrina impressione, come dicono gl'Astrologi; Et ecco la Regina del Cielo, che attrabe non folo efalationi dalla terrama vn altro fole, e di quello fi velte, ch'è Iddio , ch'è Christo ; Sol inflitte Chriffus: Hora Maria, è sole, & è vestita di fole; Leggo io adeffo nella Filofofia, che più nobile è l'huomo, che non è la vefte, più nobile è l'arbore, che la scorza, dunque mi fia lecito dire, che mentre Maria Vergine è vestita di sole, sia più nobile del fole, che la veste, ch'è Christo, perche Maria vestédosi di sole, babet ratione agentis, & ages, o Dotti, eft preflantius paffo, e Chitito tirato da Maria , babet rationem patientis, ma perche Maria Vergine non hà questa virtù da se stessa, ma la riceue da Chrifto, che grandemente di lei fi compiace, come dice il Padre Cartufiano: Placet incoparabiliter filio, ac fue (ponfo, pe. rò lei è vestita di sole, & a Christo resplendus ficut fol . Dicono li Filosofi, che locus debet proportionari locato, hora li Teologi diuidono l'vniuerfo in due parti, vna parte è inuifibile, nella quale fi contiene il Cielo Empireo, one refiede Iddio. Calum mihi fedeseft, e l'altra parte è visibile, & in questa, l'ogetto più nobile, è il fole, ch'è fonte. e luogo di luce : Del fole, dicono gl'A-(trologi, ch'è ceto fessanta volte maggiore della terra, hora picciolo appare il fole vedendofi dalla terra : che fara.

della Vergine vifta da San Giouanni quando così gridaua. Signum magnum apparuit in Calum, mulier amitta fole,luna fub pedibus eius, & in capite eius coronam ftellarum , duodecim, ogni minima stella, è maggiore della terra, & il sole è maggior'di quella, come detto habbiamo detto 160. volte,e pure la gran Madre di Dio è tanto grande che viene coronata dalle ftelle, calzata dalla Juna, e veftita dal fole. Et per questo, hoggi Maria è trasfigurata no in prefenza di Pietro, di Giacomo, e di Giouanni, ma in prefenza dell'humiltà,o

bedienza,e Virginità. D:co cofa di maggior confideratione , fi da vn corpo diconò i Filosofi , che, ft continens, o no contemptum, ch' è l'ottana stera che contiene tutte le cole, e non è contenuta; Hora io trono vn corpo maggiore, che per la fua\_ grandezza , ell continens omnia, C consemptum per la picciolezza, che tale è Maria vergine , perche cotiene le ftelle nel capo, ha il corpo vestito di sole, e fotto i piedi la luna Dicafi dunque che metre è vera la propositione, che, locus proportion tor locato, che Maria Vergine, è quasi nobile al pari dell' ifteffo. Corona questo penfiero il Pa-B. Hier, dre San Girolamo dicendo in questa tero virginali , in quo Dei filium Maria fublimame; Raddoppia il parere S. Pie-

tro Crifologo, e dice . Tanta eft Virgo, pt quantu fit Deus fatis ignoret, qui buius Virginis mentem non flupet, animum non miratur .

Ma questo N. è poco, perche Maria Vergine, è tutto l'honor di Dio,e di entre le Creature dell'vniuerfo,ne paia ftrano il penfiero, perche lo cauo tutto dalla Sagra Scrittura: Oh Padre, fe Maria Vergine, è tutto l'honore di Dio. duque Iddio, prima che Maria Vergine foffe al mondo, no haueua honore? Attenti al primo concetto di gratia . chepoi fi fciogliera il dubio; Sano li Pa dri Scritturali, che Iddio creò il Cielo, e la Terra, con tutti gl'altri animali . che in effa si contiene in vltimo creò l'huomo. Faciamus bomine ad imavine. O fimiteudinem noftram , creato l'huomo gli da il dominio di tutto il mondo, dicendo; Vt prafit pifibus maris, & volatilibus Cali, & beftys vniner aque terra, omnique repuli, quod menetar in terra, in fomma era vn Vicegerente di Dio in terra; Ma N. no lo trouò ne anco perfetto, era vna cola imperfetta: oh Padre, ch che cofa li niacana, l'huomo quando hà l'anima rationale, e le parti effentiali, è perfeciffimo tato più s'è dotto, ha dominio, ha scetro, ha corona,, è padrone del tutto, nulla li manca, come il nostro Padre Adamo, ch'era Padroue affoluto di tutto l'Vniuerlo; tutto quelto è vero, ma Adamo non haucua tutta la perfettione, vuole dunque Iddio farlo perfetto,e fu all'. hora quando diffe: No eft bonum hominom effe folum , faciamus adintorium fimile fibi, che fu la Donna; Dunque fento dirmi da quella Signora donna affai curiola; Padre Predicatore, le così camina il fatto . Iddio creò la donna cer vitima perfettione d'Adamo, la cona è più nobile dell'huomo, perche come dicono li Dotti più nobile è il perficiés com è la donna che non è il perfettibile.com'è l'huomo: lo rispondo N. che quelta è vna questione singolare de gl' Accademici, e nó de Predicatori, a me basta per adesso dire, che la donna sit la perfettione, e l'vltimo honore d'Adamo, che però dice Iddia. No est ere, e perche il réfiero è graue, & affai Signorile per effer l'opera dedicata ad vn Prencipe meritiffimo, & verlatiffimo nella Scrittura Sagra, per quello li fabrica vna corona d'oro mafficcio il fiume d'ogni eloquenza,e d'ogni pura facondia il Padre San Giouan Chrifo- D.los e flomo fopra la Sacrata Genefi così di- 10p.Gen cendo. Confidera quomodo non ceffat ba- hom-14nus Deus, fed beneficijs beneficia cumulat, O diuttias bonitatis fua ommi bono: e circumdat; Quafi dica, haueua Eua all'ho-

pa, divitias bonitaris, omni bonore circudat non si può dire cosa più grandiosa di questa.

Veniamo dunque adello al nostro proposito, e diciamo, che sempre così dicendo, diremo bene: Adamo, & Eua fono ombra di Dio, crea Iddio gl'Angioli, il Gielo, e la terra, e gl'fabrica. vn'ornamento belliffimo di tuttele Creature, crea Adamo, & Eua, e gli flatuice il Paradilo Terreftre, e Cele. fte, genera l'eterno Padre Iddio il Figlio, & il Padre, & il Figlio, spirano lo Spirito Satossi che beneficiu beneficia cu mulat; Ma che quelle ricchezze, e beneficij dell'onnipotéza di Dio, non haueuano ancora riceuuto l'honore, che fa ? ecco, che da dipiglio al penuello della fua interminata fapieza, forma la Vergine Madre & quella formata par che da lei tutti li beneficij,e ricchezze della bá: a di Dio riccuano tutto l'hono re: Quia dinitias bonitatis omni bonore circumdat; Dunque Iddio (così io scio. gliendo il dubio ) se ciò conuien'dirsi . da Maria riceue l'honore apprefio di noi mortali, il nostro grande Iddio; e però,nen folum reip'enduit facies Maria ficut fol, ma amitta fele, equiparata à Dio nell'honore , e questo per la sua profonda humiltà, per la fua pronta obedienza, e per la fua illibata Virgi. nità di mente, e di corpo.

Ma diciamo cofa di maggior'rile no;nó folo la Vergine nostra Signora, è honore di Dio,e di tutte le creature. ma anche corona di tutte tre le dinine persone: Parla lo Spirito Santo in perfona di Maria, edice. Ego questi vitis fructificaus fructus bonoris; Dicono i Naturali, che fra tutti gl'arbori che Iddio hà creati in terra, la Vite che produce le vue, è la più baffa, & vn Acca. demico per dinotare per ogn'vno vna cola di mente, (criffe in quelta forma : Serpit humi ; Appoggiata poi al sosteeno ascende tanto in alto quanto alto è il fostegno,e fa alla cima di quello vna gratiola chioma; Maria Vergine è

Vite, e ha pet follegno Christofuo figliuolo, e nostro Redentore ancora: Padri Scritturali non vi ricordate, che il Patriarcha Giacobbe nella Sacra. Genesi vidde vna scala che toccaua il Cielo per la qual'scala il Padre Cartufiano intende l'humanità Santiffima di Christo. Scalam vidit Iacob, cuius ca. Gen. s. cumen Calum tangebat; hac fcala, dice. Cartuliano, fletit in terra, & tetigit Cali & il Padre S. Agostino, dice; Per fcalam iftam intelligitur Chriftus;libro fexto

decimo de Ciuitate Dei . Hora Maria Vergine come Vice at scende per questascala dell'humanità di Chrilto ; fanno i Padri Teologi, che di Christo fi dice . Ifte puer creanit ftellas, ftante quelta verita che a Chrifte li conniene il creare, attenti alli gradi.che altro non fono, che le sue Sacrate piaghe; il primo scalino di questa... scala lo pone il Metafisico dicendo coforme all'opinione Tomistica, lasciando per hora quella di Scoto, che: Vnusquisque Angelus conflituit vnam (pecie e quella è la piaga del finistro piede di Christo . Pone il secondo scalino nell'deltro piede l'Aritmetico, dicendo. Species junt ficut numeri, che però fi può dire, che li piedi di Christo fossero inchiodati l'vno fopra l'altro; perche l'-Angelo superiore, côtiene l'inferiore, come il numero faperiore, contiene l infimo. Pongono il terzo calino li Teologi dicendo. Numerus Angeloria eft infinitus, quo ad nos ficut arena Maris, quia millia millium miniftrabat ei, & decies cécena milla affiftebat er, e questa fia la piaga della mano finistra. Pongono il quarto icalino tutti li Sati Padri . e dicono . Deus erat in Angelis , simul condens naturam, & largiens gratie, chie la piaga della mano destra. Pongono finalmente il quinto scalino gl'Scolaftici,e dicono . Quid quid perfectionis eft in alijs Sattis, perfettius eft in Maria,ch'è la piaga del coltato, e con ragione, perche le Maria Vergine per natura à baffa, fi che come la Vite, ferpi bumi,a.

fcen-

feendendo per li gradini delle piaghe dei Chrifto, ch'ei fluo foffeeno, alcendetăto in alto, che forma vagha, e bel acorona alle tre diuine Pertone: Quem Celi tapere non poterant, two grenite orne infift, bunque, luxa f jarra di el dum fait, e é a me noi, credete, notate le parole di Bernardo il Santo, il quale così del parole piage di sorona in qua apparent res anca manus, Patris ommoporatia faperios; Elii figienta media; O Spiruta Sandi bominas infronse però a el pienduir fatte cius fictu fo, fayar maiter amite, a bitter fo, fayar maiter amite, a fictu fo, fayar maiter amite faite fictus fictus figura maiter amite faite.

Ma datemi licenza N. che io dica. vh pensiero più graue, & è che Maria Vergine è il conimento di tutta la Satiffima Trinita,ne vi para quelto detto cofa strana, ò pure vn capricciolo sentimento de Predicatore Enangelico, perche lo dice Ifichio Santo presbitero Gerofolimitano cirato nella Biblio toca de Santi Padri, Tomo 2. de laudib. Virg, one cost dice . Hec autem pninerfum Trinitatis complimentum;quado quide Pater obumbrabat : Filius viero geftagus in babitabat , & Spiritus Santius adneniebat , atque hofpitabatur:gran difficoltà hanno apportato à tutti li Padri Teologi queste parole N. com'e possibile che Maria Vergine fia coplimeto della Santiffima Trinità, effendo, che il complimento d'vna cola, è l'vitima perfettione di quella, sopponendosi mancamento in quella cola che si perfettiona; la Satisfima Trinita, è perietgiffima, ne li manca cofa alcuna, come infegna il Simbolo d'Atanafio il Sato. Perfettus Pater , perfettus Filius , perfe-Eus Spiritus Santtus, e San Paolo dice à Collosensi al primo capo. Adimpleo ea qua desunt paffioni Chriftein carne mea pro corpore eins qued est Ecclefie, Dichiaro a tutti il mio penfiero, dice S. Paolo, adempirò la passione di Christo; che cofa dici ò Paolo ? forsi non è perfetta la paffione di Christo ? non ditte egli medefimo per denotare che già era. compita la redentione: Confumatum eft, · fi pure , e come dunque dice, adimpieo ea que defunt & c. Rifponde S. Anfelmo: San Tomalo & altri Dottori, che la passione di Christo su persettissima, quanto alla. fufficienza, e niuna cofa li mancò, però quanto all'efficacia, ò quanto all'effet. to, che ha da tenere nell'anime, li mãca l'applicatione, e l'opere di quelli che sono ricomprati col mo pretioso Sangue, perche il fangue di Chifto è fusiciétissimo per redimere mille modi. & altro pon li manca, folo, che noi . applichiamo le nostre attioni al suo pretiolo Sangue patendo per lui com'celi ha patito per noi: Così appunto N. è la Santiffima Vergine è complimento della Santiffima Trinita, nonperche in se stessa li manchi cosa alcuna, ma fi bene in quato a gl'effetti, pur nella Vergine dimoftrorno le diuine : Perione, tutto quello, che potenano impiegare in pura Creatura , e così l'- . onnipotenza, che si attribuisce al Padre, la sapienza che possiede il figlio,e la bonta, che si da allo Spirito Santo. erano infinitamente perfetti per quefli Attributi; però la Vergine gloriofa. fenza dubio, li da la perfettione quanto all'effetto, che a questo fine lei eiclama. Quia fecit mibi magna, qui potenseft Orc.

Ma diciamo meglio Signori. Il Padre eterno due volte è Padre del suo vnigenito figliuolo, vna volta per la generatione eterna, in quanto Iddio,e l'altra per la-generatione temporale, in quanto huomo: Et Chritio due volte e figlio naturale di fuo Padre, vna in quanto Iddio, e l'altra in quanto huomo e lo Spirito Sãto è il laccio, e mezzo col quale Christo, ama suo Padre naturale in quanto ch'è figlio naturale per la generatione eterna, in quanto figlio naturale per la generatione temporale, e l'iffeffo Spirito Santo, & il figlio mezzo, perche il Padre aniò Christo, di cui era due volte Padre, si che possiamo dire, che la Vergine, est complimentă oniuerfum Trinitatis , perDopo la seconda Domenica di Quaresima.

che fù il mezzo, che il Padre la feconda volca futle Padre , attefoche con. questo fine si sposò con la Vergine la Santiffima Trinità, come dice Sato E pifanio Conti. 2. Tom. Bibliot. P. P. de Laudibus Virginis. Sponfa Santtiffma Trinitatis, perche volena Iddio hauere vn figlio delle Sacratissime viscere di Maria; Anzi San Crisoppo, Tom. 2. Bib. Sanct num P. P. de Land. Virg.la chiama sposa del Padre Eterno . Ipse Pater fe fibripfi desponsanit, fi sposò la Vergine per effer due volte Padre del fuo figliuolo, vno per la generatione eterna.e l'altra per la generatione temporale, & il fegno, che li mandò il Padre eterno in legno che la riccuè per Spofa, tu lo Spirito Santo, come dice Sato Epitanio . Mifit Arabonem de Celo Spiritum Sanctu, fi che il figliuolo di Dio per mezzo di Maria, la seconda volta fu figlio, e lo Spirito Santo la feconda volta fu laccio dell'amore del Padre,e del figlio:Dunque dica pure Ifichio il Santo. Maria complimentum pniuersu Trinitatis . quando quidem Pater obum brat, filius vtero gestatus inbabitabat, & Spiritus Sanctus bospitabatur, atque adueniebat . dunque, non folum refolenduit facies eins, fed amitta fole Oc.

Ma per non trattenermi circa il co pimento che diede Maria Vergine alla Santiffima Trinita, referuado il tutto per l'altro fermone, che vollità riceuono li deuoti della Vergine, ch'è il terzo ponto: Signori mentre io fon andato confiderando di che cofa remunera Maria li fuoi denoti in questa vita, trouo che chi li fà vn pafto, non dado altramente cibi pretiofi, come fece Cleopatra con il suo riuale, che disfece quella gran gioia per superarlo, ma Maria dona capi di vipere, di Bafilif chi,di Dragoni,di Cocodrilli,& in soma vi pone ogni animale velenolo: Attenti A scoltanti , che il pensiero è curioso, benche sia alquanto intricato. Parla il Proteta Danidde di Maria, e dice , Tu confregifta capita Dragonis , &

dedisti escam populis Ethiopum; hà sprezzato la Vergine Sacrofanta il capo al ficro Dragone, e lo ha dato à mangiare al Popolo di Etiopia. Io flupisco come il premio, che da la Vergine, & il cibo, fia vn capo di Dragone? Dicono i Medici, che: Cibus conertitur in fabflantiam aliti; Dunque chi mangia veleno.ò acquista morte, si che il caldo,e l humido, viene ò Filolofo destrutto dal freddo, ò pure tutta la natura diniene velenosa . Et non vi ricordate ò Historici di quella vagha Donzella . nutrita di veleno, e poi mandata ad Aleisadro Magno per darli morte verita è questa filosofica, nel corso della natura.

Ma chi vuole vinere nella Santa. Chiefa, deue nutrirfi di veleno;perche altrimente sempre si verificara il detto di Christo dicendo: Nomen habes, and vines, & mortuus es; Eh Padre,voi volete scherzare, chi-mangia veleno muore, dunque non crederò mai, che la Vergine ci doni cose velenose ne an co che chi sta nella Chiesa, di veleno si notrifce. Sanno li Scritturali che San Pietro, è capo della Chiefa, & il capo deue prouedere de cibbi per la fua famiglia, era perpleflo vn giorno S. Pietro, e non fapea quello che fi fare per prouedere de cibbi alli fedeli di Santa Chiefa . li fd Iddio vedere vn lenzuolo pieno de ferpenti, & altri animali velenofice così li dice; Sò bene io Pietro. che tù cerchi trouare cibbo proportionato per la tua famiglia, per la tua Chiefa, questi serpenti dunque deui tù mangiare, e questi medesimi deuono mangiare i tuoi figliuoli, però occide, O' maduca, per dinotare che chi fta nel grembo di Santa Chiefa, deue cibarfi di cose velenose.

Parla vna volta Geremia delli fedeid Chrillo, e dice, Perdam ex eis vocem gaudij, O' rocem letita, o fipnif o' fponfa, vocem mola, o' lumen; lucerna ; legge vn altra lettera, quia popun u meus non babet molassperdam vocem gadajo'

pocem (ponfa, & fpofi, perche il mio popolo è pritio di mola, per questo perderà la voce dell'allegrezza, ch'è la. beatimdine eterna, la voce dello spofo,ch'è il Verbo eterno,e la voce della sposa ch'è l'humanità di Chisto; duque chi no ha mola, perde ogni bene,e chi I'ha acquifta ogni bene. Di due pietre sapete tutti, si fa la mola, e quando il framento non passa per quelle due pietre, ferue per le bestie, e non per far pane à gl'huomini:Volse la Beata Ver gine far questa mola per tritare il frumento, che fa? prese il martello del fuo confenio, e formò nelle fue Sacratiffime viscere la soda pietra della. Chiefa militante,e Trionfante. Petra autem,erat Chriftus,fü questa pietra accomodata in forma di molino nel monte Caluario co tante pene, flagelli, e torméti, fi che nel Colleggio Apo stolico, si mangiaua pane d'orzo; ma come questi Santi Apostoli mangiauano questo pane, se l'orzo è pasto di bestie ? Signori, è cibbo di bestia il mangiare l'orzo in frumento, ma qua do è passato sotto la pietra, è cibbo de Santi; Oh Padre la molta deue hauere due pietre, la Sătitlima Vergine ha for mata vna pietra fola, quale dunque è Taltra.

Rispondo, e dico, ch'è Maria Vergine: Sanno i Naturali, come nota Diof. coride, che si troua vna gema pretio fa,che concepifce, e partorifce vn altra pietra, e gioua alle done grauide;que-Ra pietra è geroglifico della nollira. mola, perche Maria Vergine, è pietra, che, cocepit, O paris lapidem pratiofum, e gioua all'anima grauida, di digiuno, oratione, elemofina &c. Numquid ego non parturiam, qui alios pavere facio, dice Ifaia: che Christo fia pietra, non vi è nessuna difficoltà, ma Maria sia Pietra, pare difficile: Offeruate ò Padri Scritturali le parole del Profeta Ifaia, che dice in va altro luogo : Emitte agnum dominatorem terra de petra deferti,parla in questo luogo di Christo, per deserto

s'intende il mezzo,e Maria, credo che fia la pietra del deferto, dalla quale nasce l'agnello, che si chiama pietra, si che queste due pierre formano la mola per tutta la Chiefa; & acciò non vi paia strano, che Maria sia pietra, lo dice il Padre Guarrico Abbate: Serm. 2. de incarnatione . Emitte agnum dominatorem terra de petra deferti,ideft abscinde petram, de petra Sancin, & inniolabilem, Santa, & muiolata proferat Virginitas: Hora al nostro proposito, chi macina à questa mola, delle tentationi, e delli peccati, fi falua,e forma di quello grano, ch'è cibbo di bestie infernali, il pane della beatitudine, che però dice : Panem Angelorum, manducaut bomo, e chi magia fenza venire a questa niola, viue da bestia e così nella sua morte : Sepelietur in fepuliura afinorum , e però non vi marauigliate fe la Vergine vi fa vn palto di cole velenole: Quia in cofrigifti capita Draconis in aquis , & didifti escam populis Ethiopum; alcuni per quetto capo intendono il peccato originale,e di queito parlando la Sacra Genefi,dice Ipfa conteret caput tuum ; Il Padre S. Agotlino per quefto capo al nofiro proposito vsado la figura Metherionia dice . Casus Dragonis intelligimus omnia demonia, cioè per questi peccati s'intendono tutte le tentationi, tutte le persuasioni, tutte l'arti, e tutte le arti del dianolo: tutte queste cose ha prefo la Vergine, e tutte le pesta nella mola del luo figliuolo, poi così pestato nè forma il pane,e lo dona d fuoi deuoti, e quado l'huomo vuole vincere il diauolo, deue troncarli il capo, e magiarlo, come dice il Padre Santo Agostino, che se bene è velenoso, nulladimeno si conuerte in luce; il motiuo è di S. Pablo à gl'Effefi, oue così dice. Fuiftis enim aliquando tenebre , wie autem lux in domino, perche fi come l'huomo, & ogni viuente fi foftenta col cibbo.così li denoti di Maria fi fosfetano del nutrimento di tutti li spiriti infernali, haufdoli la nostra Sacratiflima Vergine

ibezzato il capo. Tu confregifti capita dragonis &c. poscia nè forma il pane, lo dona come esca al popolo d'Etiopia, e di negri che fono, fi fanno bian-Exod is thi ; fuiftis enim aliquando tenebre , nane autem lux in Domino, nè vi sembri cosa strana, che il diauolo col capo rotto, bé che velenoso possa nudrire, perche nell'Effodo, Mosè prefe il vitello d'oro, e spezzato ch'l hebbe lo diede à bere al popolo per dimostrare, dice il Padre S. Agostino, che il demonio ridotto inpolucre, è cibbo delli deuoti di Maria, e tutti li veri serui di Dio. O ira Profetica, dice Agoftino, & Animus non turbatus, fed iliuminatus, corpus diaboli confumendum erat; dunque conchiudiamo il concetto e seueramete diciamo. Tu confregifti capita Draconis in aquis . nella mola di Christo, & dedisti escam, che altro non è che la fua diuina gratia, Populis Echiopum, quando fara beatificato nel Cielo, ch'e la corona che fa la vite, per coronare così fublime concetto, poiche: Nulla gratia venit in terra nifi tranfeat per manus Maria ..

Corri, e ricorri alla gran Madre di Dio Maria Vergine ò peccatore, e peccatrice, effendo ella quella che illumina tutte le Creature , perch'ella è quella, che si trasforma in vn mistico fole equiparato al benedetto Christo, ella è quella, che ti forma vn Scuto per poterti disendere dall'ira giustamente conceputa per i tuoi peccati il fuo figlio, e fà che dinenghi rugiada di gratia,loco di Dio,honore,e corona dell' istesso, dando alla Santissima Trinità l'vitimo compimento, non quanto alla perfettione, ma quanto alli effetti de suoi diuini Attributti formandoci. vna mola doue fi macinano tutti li notiri peccati co (pezzare il velenolo capo al demonio infernale, acciò di quello ti cibbi in quella vita mortale.

Ma come hoggi particolare in quefli nostri tempi viene trattata Maria da te ò huomo peccatore, e donna peccatrice? Dent ò Padre, sò che cosi mi rifponderete, attefo che noi portiamo gran riuctenza, gran honore d'Maria Vergine nolltra Signora, & io dico che hoggi il peccatori imitano gl'Heretica el Rirapazzar Maria, mentre quelli la fanno andar fooglitata, e Chriftofuo Vingenito Figliuolo có le braccia rotte, & in cento, e mille altri modi maltrattato; h Cielli, perche non flupite, a quelb voci.

Riferisce Vicenzo Beluacenze, cho in vn Castello chiamato Polo Dadolfo in vna Abbatia jui vicino fopra d'vna Colonna v'era vna Imagine della Santiffima Vergine, oue spelle volte andan ua vna pouera Donna à fare oratione, veduta questa da due giouani, su grandemente ingiuriata biastemando la Sacra Imagine, e prédendo vno di effi con intrepido ardire vna pietra percotè il fanciullo che fi ritrouaua nelle braccia di Maria; Giesti II leno vna parte del braccio, quando ecco, che fubito viene fuora il langue, come le fol-& flato vn corpo viuo, restando morto il giouane volendolo fouenirlo il compagno, nel medefimo tempo fa prefo dal diauolo,e il giorno leguente mori; Oue andando gran moltitudine di gete per raccoglier il langue, mirabil cola in vero, la Sacratissima Imagine della Vergine, si stracciò le vesti, cioè quell'ornamento lapideo, che haueua l'imagine,& il suo collo, che era ornato con vna collana di pietra, denudando, à pure scoprendo il suo petto find alle mammelle per l'ignominia, e per il dishonore fatto à lei, & al suo figlio. in questa maniera se ne restò l'imagine:Questo lacrimeuole successo occorfe nell'Anno 1287, nel tempo, che faceua guerra Filippo Re di Francia, d Henrico Re d'Anglia, questo è mira-

Ma quello, che mi dà da penlare, è che hoggi gl'huomini e le doune, non con vna pietra, ò due tirano a Chriflo & alla fua Madre Maria, ma cento, comille pietre il giorno, perche: Lapid.

in Chita a

in Chriftum mittis, à peccator, quot peccata facis: Li fuperbi, & ambitiofi gli fpez zano il capo; gl'ingordi Auari gli spezzano le manigli negligeti, & accidiofi,gli fpezzano i piedi, chi fpergiura, e biastema il figlio, e la Madre, calpesta il Sangue di Christo,e però Maria noftra Signora straccia le sue vesti; le Dó. ne la fanno andar fpogliata, efsédo veflita di fole, perche vano esse riconerte di vani, e lasciui ornamenti; Maria è coronata di stelle,& alcune donne de nostri tempi adornate di finti capelli, & altre con ricci di proprij capelli formando tanti archi, quanto fon'quelli, come anticamête fecero molti per ferire l'ifteffo Iddio; Maria è calzata da inargentata Luna, e le donne fono calzate di terreni, e fenfuali effetti: In so-

ma: Non eft qui faciat bonum, non eft pfque ad vnum; li religiofi fono di nome. e non di fatti, che però dice il Padre S. Ambrogio. Multi Sacerdotes, & panci Sacerdotes, & io dico. multi Christiani, & pauci Christiani , molti Christiani di nome, e pochi de fatti; lasciate hormai huomini, e donne le pietre di tâte frecie, generi, e forti di peccati, non ferite più Christo, che beche la Vergine si fia ipogliata delle fue vestimenta per l'ignominie da voi fattogli, nulladimeno per effet'ella Madre pietofa fi rinesterà la veste del sole . & attrahendo & guifa di efalationi le vostre orationi . nè formarà rugiada di gratia diuina. appresso il suo figlinolo in questa vita, & nell'altra di gloria Amen .

#### PROEMIO DVODECIMO Perla II. Domenica di Quarefima.

Mariffimo pianto, doléte vace, lutrolo clamore, penolo accento, effremo dolore, lacerato agnello, crocififio Chrifto, vergognofa morte, tragico fine, amorolo colloquio, lugubre harratione, e fatale Raggionamento ci rapprefenta &c.

Ragionamento ad incominciar l'imprela, narratione a gli Apolloli, colloquio d'Mosè, & Elia, fine à dar principio, morte à donarci vita, Chrifle à ricomprarci, agnello à liberarci, dolored rilanarci, accento ad inalaarci, clamore ad eternarci, voce à celebrarci, e Pianto à darci allegrezza.

Pianto, che muoue e commous, voce che lipplica, e priega, clamore, che chiama, e richiama, accento, che accena, e moltra, dolorec, he cruccia, e roremta, agnello, che tace, e file, Clirillo che non rifponde e muore, morte di mmortala, & viuifica, fine che infinita, & Eterna, colloquio, che propone, e racconta, narratione che narra, e fpiega, e Ragionamento che conclude, e determina.

Ragionamento, che feguita la narratione; Narratione, che amare ggia il colloquio colloquio che notica l'infaulto fine ; Fine che all'infinito da morte; Morte che fi riceue da Chrillo amante, Chrillo, che fi chiama măforco agnebo, Agnello, che lopporta infopportabil dolore, dolore, che fi manitefa con graeue accento, cecuto, che forma fpauento fo clamore, clamote, o che fi fentire diffinamente la voce, & voce, che incomincia, e finice col Pianto.

Piāto, ma copiofo, voce, ma deuota, & affettuofa, clamore, ma fentenciofo, accento, ma mileriolo, a gnollo mapatiente, e pietofo, Chrifto ma incerne, e rifeptofo, morte ma lobierata, & ignomintofa, fine ma bramato, & vituperofo, nartatione, ma lecta, e mitteriofa, colloquio, ma diusno, e fruttuofo, e raggionamento, ma necellario e luttofo.

Ragionamento, ma ipiritofo, collo-

quio,

duio,ma ramaricato,narratione,ma. afflittiuz, fine ma inaspettato, Christo ma appaffionato, agnello, ma penato, dolore, ma penetrato, accento ma offeruato, clamore, ma addolorato, voce ma gradita e pianto ma sfrenato.

Pianto che ettingue l'eterno lamento, voce che perfuade all'emenda, clamore che chiede perdono, accéto che addita il refugio, dolore che affligge vn corpo gloriofo, agnello che occide Lione infernale, Christo che faccheggia l'inferno, morte vergognofa,che porta honore, fine infelice che introduce gloriofo trionfo colloquio che palefa le pene narratione che dimo. itra il patimento, e ragionamento, che ordina la passione, tanto è più, che tato vuol dire , dicendo l Euangelifla . Et ecce apparnerunt eis Moyles, & Eiras in eo loquetes, & dicebant excellum eins qué completurus erat in lerufalem. Ma Voi ò mio inclito Signore, che fiete &c. dic tuo modo, vt [upra &c. & in fine elige vnum motiuum pro tuo Serma-

### PREDICA PER LA II. DOMENICA di Quaresima.

E mai affentiste fermamente N. à quel bel detto di Paolo Apo-I ftolo, nel quale chiama il noftro Christo Signore, e Rè di gloria, affen. titeci pur hoggi poiche con manifelta sperieza n'hauete vn securo saggio sopra il glorioso Taborre oue in presenza, e di vini, e de morti cinto di raggi, vestito di spledori, pieno di gloria volendo inanimire i fuoi Difcepoli alle paffioni crudeli, mostra le sue delitie, e le fue glorie, e si trasfigura in maestofa gloria : oh vero Signore di gloria, e oh gloriosa trasfiguratione, pegno, capara, e certezza di quato noi tutti de-fideriamo, e cercamo: Si eum cognonififfent, nunquam Dominum gloria crucifixiffen , dice Paolo Apoltolo . Qui cum fit (plédor gloria, dice a gl'hebrei al primo,fattor di gloria lo chiama altroue; gratia & gloria per Iefum Christum fa-Ha estidonator di gloria lo chiama Da uidde : gratiam, & gloriam dabit Dominus,in fomma perche in effo, habitat, omnis plenitudo dininitatis, però è chia. mato donator di gloria, fattor di gloria, splédor di gloria, eSignor di gloria.

Et per ditne il vero , qual nome, qual titolo,e qual encomio poteua dimoltrare, & esprimere più, ò la maesta della natura diuina, ò la gradezza della natura humana, che questo nome di gloria? e qual gloria è stata apparecchiata alle creature intellettuali.ò fiano huomini, ò fiano Angioli, che non deriui come da fonte della gloria di Christo? Se gl'Angioli dopò vinta la. pugna hebbero la gloria, l'hebbero per quello, che pradeflinatus erat filius Det ab aterno, fe gl'huomini fono ammessi alla gloria, vi sono ammessi per il merito di Christo: Vado parare vobis lecum , Dispono vobis regnum ; paratum vobis à conflitutione mandi , & in cento altri luoghi, che per breusta tralafcio: Anzi San Gionani dice. che quei venti quattro Vecchionich'erano tutti vestiti di bianco, e coronati di corone d'oro quado volcuano lodare, e render gratie a quello, che fedeua nel Trono, foggionge, e dice, che: Procedebat viginti quatner Seniores ante A poc. 4 ledentem in trono, & adorabant vinente in facula faculorum, O mittebat coronas fuas ante Thronomie che altro è questo metter le corone quanti il Trono del sedente, dice il Padre San Gregorio, se non che : Victorias non fibi tribuere , fed D. Gre. Auttori, à quo fe feint vires accepiffe cer- in mot. taminis? In fomma è veriffimo, che tato gl'Angioli, quanto gl'huomini; tanto quelli della Chicfa trionfante, qua-

Predica per la II. Domenica di Quarefima:

114 to quei della Chie'a militante, riceuo. egratia, e gloria da questo Christo ch' è Signore, e Rè d'ogni vera gloria, così lo diffe San Giouanni nel fuo Euangelo : Vidimus gloriam, eius, gloriam quast migeniti d Patre , la gloria del figlio vnigenito, è gloria naturale, e gloria. debita, è gloria che gli fi conuiene per ragione hereditaria horsuse veriffimo ch'è propria di chisto, è tutta di Chri fto,è fola per natura di Chrifto la vera gloria del Paradifo N. ecco che hoggi la dimostra, ecco che hoggi la preseta atre celefti Senatori , Pietro , Giacomoje Gionanni Affumpfit I efus, Petrus lacobum , T loannem Fratrem eine Gc. Hor vediamo insieme, insieme, à chi la dimostri questa gloria, done la dimo-Ari, e come la dimoltri: la dimoftra a viui, & a morti : la dimostra nel Taboreje la dimostra con il suelar di se stel fo, con la voce del Padre, e con l'obiibratione dello Spirito Sato; ma fegui mo l'ordine dell'Euangelio, così dicendo.

Affumpfit Iefus, Petru, lacobu, & Ioanem Fratrem eins; Ecco i viui d quali dimostrò la sua gloria: Tutti li meriti à quali succeda premio di gloria cele fle N. cofiftono in tre cole, nel crede re, nel sperare, e nell'amare, nel credere, il vero, nel fperare il bene, e nel l'amare quel vn co ogetto nel quale fi fanno glor:ofi tutti quelli, che lo veggono: ma ditemi di gratia, chi ha creduto più che Pietro ? chi ha fpera to più che Giacomo? e chi ha amato più che Giouanni? ecco Pietro, ch'efsedo interrogati tutti da Chriko gl'-Apoltoli, quado difie: Quem dicune bomines effe filis hommis ? doppo hauer risposto gl'altri; Ali loane Bastifla: A ly Elia: Aly Hieremia, aut van ex Pro phetis, Chritto ciò vedendo foggiole Vos auté que me effedicitis? rispode Pie tro in persona di tutti, in tal modo, che auanza tutti,che trapaffa tutti,e dice: Tu es Christus filius Der vini, volcte vdir confessione più viua di questa?trouar

più viua tede di questa? one si cofesta va Dio in elesta, va Dio viuo, veto, e reale, etutto buono, e so mo beneimerirana dique questa grà cofessione di fede questa grà lode, questo grà prenio: Beatus et simo Bar lona, quia catvo, O signis no renelami tibi, sel Pater mena qui no calis esse di con tio quia tue e per us, O sippe han perià adificabe Ecclessa mem.

S. Giacomo vedendo poco men che disperate quelle dodici tribù disperse; le consola, le conforta, gli dà speranza, e pel quinto capo gli dice : Patientes eflote fratres pfque ad aduentum Domini , perche all'hora , Reliquie Ifrae falne fient, & in confermatione di quanto gli perfuade che fperino, oh che bell'effepio gli adduce : Ecce agricola expettat pretiofum fendlum terra,patienter ferens, donec accipiat temporaneum, O feretina. e chi mai hebbe maggior fperaza, che l'agricoltore? che però,e gitta tanta femenza in terra,e fi affatica, & afpetta fempre con viua speranza di raccorre frutto di gra lungha maggiore di quel che ha feminato; così fiamo ancor noi nell'opere che facciamo, fiamo tutti agricoltori dell'anima che hauemo, e. della Chiefa doue ftiamo: Que enim femmauerit bomo, bac, O metet, O qui feminat in beneditionibus, de benedittionibus, & metet, & all'hora douemo hauer ferma speranza di raccorre il prerioso frutto di vita eterna, perche, qui feminat in fpiritu , de fpiritu metet vitam atern m : Hor ecco la speranza à quale più d'ogn'altro, ci efforta San Giacomo Apoltolo .

mo Apottolo ... Et della carità chi n'e flato più ricco di Sau Giouanni : che però per antonomafia fi chiama il diletto, biellus ex dilela, amato da Chriflo più doga diro, & amato di Chriflo più doga diro, & amato più cipita e partipi cartris altins 4 Domison mersit honrari, & egli che cofa fale non amare? che cola infigna, le nonamare viche cilo di già a triuato all'yltima vecchiatà, portato dalli Diferentiale.

poli no fapeua altro che meglio la fciarli per vitimo testamento, se non. carità le non amore: filioli diligite a terutrum, & fi boc folum fist (oli fentenza degna d'vn tanto Gionanni ) sufficit: questi dunque che ci rapprelentano, c c'infegnano fede, speranza, e carità, sono codotti da Christo à vedere la gloria della trasfiguratione; perche quelli che credono, che sperano, e che ama no farranno có dotti a vedere la gloria di Christonel Cirlo non conduce Pie tro folo, perche non basta solamente credere, ma conduce con Pietro, Giacomo, e Giouanni:perche à poter ve dere la gloria di Christo, bisogno cre dere, sperare,& operare,e hauer quella fece, que per dilectione operatur, all'hora vanno infieme Pietro, Giacomo e Giouanni: all'hora noi vedremo con loro la gloria di Christo: Hor sù: A/siipfit Ie ut, Petru, & I zcobum, & loanem fratremeius , nou voglio adurre altre raggioni perche ne conduste tre folamenre,e non tutti; e perche quefti tre, e non gl'altri , ò per dimoffrare che è necessario che si creda la Trinità San tiffima, come dice S. H. lario, ò perche fi come fu rettorato il mondo con tre fieli di Nocicosì fia riformaco per Pie tro. Giacomo e G ouanni, come dice. il dotto Rabano ambi nella catena cicitati: à Giuda era troppo inconuenié te darli capara di gloria, fe doucua ef fer fepolto eternamete nelle pene dell'Inferno : però non condusse tutti lasciando Giuda per no dargli materia, di disperatione à almeno di lamerarfi, conduite dunque quetti tre, perche erano più feruenti , e più fedeli dice il Padre San Giouan Chrifoltomo, e doueuano effer nel Horto, e nel Caluario spettatori delle passioni; se nel Tabor re erano foestatori della gioria, e così no haurebbero hauuto materia di fea. dalezarfi dell'ignominie, fe fi follero ricordatidelle glorie : hor ecco, che Christo conduce seco buoni, e non catmini, virtuoli, e non vitioli: le fifolie

trasfigurato il mondo, haurebbe condoto Giuda,e lasciato Pietro, perche il mondo fa lempre elettione de più cattiui, ma perche fi trasfigura Chrifto, lascia Giuda, e coduce Pietro, perche Christo fa lempre electione di megliori, questi più feruenti, e questi più fedeli ; Affumpfit lefus , & duxit illos in montem, excellum feor fum, perche veult mei ad fitelesterra, dice per bocca di Dauidde, vt feceart mecum ambulans n via immaculata, bie mibi miniftrab it; & duxit illos, come fà il pastore alle sue proprie pecorelle, che ante eas vadit, & ones :llum fequentur , ma done li condusted in montem excellum leorfum: in monti ¿ccco adempito quel che profeticamente cantò Mosè doppò effet fl fomerlo l'araone con tutto il fino efercito nel mar'rollo intriduces cos & platabis in mente hareditat stua, fi m:ffimo habitaculo tun, qued operarus es Domine; non vuole che alcun rimanghi fepolto nel Egitto di questo mondo, ma cerca introdurci nella vera terra di promiffione celette, in quel monte altiffimo del Cielo Empireo, che da Dio è stato formate per eterna habitatione di se fteffo .e de fuoi eletti, in montem, & in montem excelfum feorfum, perche vuole che ci discoltiamo quanto più potemo dalla terra, e ci accostiamo con ogni maggior potere al Ciclo, a quelti ch'elegge, e che discosta dal mondo . Chritto fi dimostra gioriolo, e trasfigurato: Es ti asfiguratus eft ante eos:nell'-Incarnatione piglia la vefte della Madre, nella pattione piglia la veste da Giudeise hoggi mostra la veste che hà prefa dal Padre, or trasfiguratus eft; vna cola figurara ò Signori, le bene è ofcura . ha lineamenti . ha colori, ha fito e rutto quello che fi coniene alla figura: fe tal hora in quella ofcurità ch'ella fi troug fooraggionge luce, chi no fa, che fenza mutar fi punto la figura , ne dilineametine di colori ne di lito fi rrasfigura dall'ofcurità alla chiarezza ? IL fole col fuo nafcere, e col fuo tramon-H 2

tare,no muta gl'ogetti della terra, ma si come nel partirsi senza mutarli punto rimangono ofcuri, così nel tornare fenza mutarfi,ò di effere,ò di accidenti appariscono gratiofi, e belli: Così in Christo era come Sole rinchiuso il Ver bo eterno nella Sacra humanità di Christo, e se bene si vedeua qualche poco lume della fua Santiffima Diuinità ne i miracoli ch'egli faceua, pur tutta via era fempre velato, e coperto dall'infirmità della carne: Et ecco hog gi, che voledo dar faggio à gl' Apostoli di quella gloria che haurebbono, e veduta e fruita nel cielo:per dispensatione speciale cesta da quel miracolo de miracoli che continuamente faceua di tener chiuso il sole, e permette che quella gloria, che il Verbo sepre comunicana all'anima: l'anima la co municasse per vn poco al corpo : e si trasfigura e risplende,e si mostra tutto gloriolo, e diuino; & resplenduit facies eins ficut fol , è proprio del fole che rifplenda, così è proprio della diuinità di Christo, che sia gloriosa, e risplendente : Ma sapete perche non mostra sempre gl'isteili splédori, che mostra hoggi il nostro Re di gloria N. perche voleua patire , perche voleua morire , non farebbero mai stati arditi gli Giudei di crucifigerlo , s'egli haueffe mostrato i fuoi fplendori , fe con\_ vna parola gli fe tutti cadere in terra cold nel horto di Getfemano, che haurebbe fatto con tanta gloria?mio ama siffimo Signore per redimer l'anima. mia privalti il tuo corpo di gloria , e hoggi che gli la concede come paffione tranfeunte,e non come qualità permanente, ò Dotti;Refp!eduit facies eius ficut fol, veftimenta autem eins facta funt alba ficut nix; oh raggi diuim, oh celefti fplendori , hor fi puol vedere più gloriola mostra di questa di splendor di fole, e di candor di neue N. non vi cofa che più risplenda che il sole. non vie cofa che fia più candida della neue, per dimoltrare il Sacro Euange-

lifta che Christo frà le cofe risplenden ti,è riplendentiffimo,che fra le cole. candide, è candidiffimo, e che delle perfettioni tiene il fommo grado, dice che rifplendeus come fole, e le vefti erano candide come neue, non haueua con chi altro assomigliarlo l'Euange: lifta, fe non col fole, e però diffe, ficut, fol, ma fono troppo basse queste comparationi, e di fole, e di neue, Afcoltati,rispetto allo splendore della faccial. & al lume de vestimenti del nostro sole di gloria, imaginateni cento mila foli accopiati infieme, e che tutti infieme risplendessero dice S. Hilario, più di tutti questi risplendena la faccia di Christo noltro Redentore.

Due faccie haueua Christo N. vnz somigliante al Padre, & vna somiglia. te alla Madre, vna dinina, e l'altra humana, la faccia diuina rifplendeua sepre, la faccia humana fi mostrò risplédente hoggi nella trasfiguratione : la faccia diuina rifplendeua per proprio íplendore, la faccia humana rifplendeua per splendore comunicatoli dall'a anima, che nella portione superiore fù fempre gloriofa, fi che l'anima riceueua quei splendori dalla diuinità, & il corpo gli ricenena dall'anima: Ecco il Cherubino con due faccie che dice i Profeta Ezecchiele: Duas facies habeba Chernbim Chernbin: vuol dire, plenitudo scientia , & ecco Christo sapienza del-Padre, in quo funt omnes thefauri fapientia, o fcieria Dei abscuditi: Ecco quello, che si come lo vedde co gl'occhi del corpo nel Taborre, così lo vedde con gl'occhi dello spirito, San Giouanni .. in Patmos, e frà l'altre cole che racconta nella fua Apocalisse hauer veduto di lui, dice che facies eins fient fol lucet in virtute fua , notate quella parola , in pirtute fua, de fanti fi dice anco, che fulgebunt infli ficut fol , ma non gia in virtute fua, ma in cofpettu Dei, perehe quel: la gloria, l'hanno perche fono prefenti a quell'ogetto di Christo gloriolo, beatifico, fi che fi come la gratia l'haPredica per la II. Domenica di Quarefina.

no hauuta da Christo, così lo spledore della gloria, lo riceuo da Christo tutti gl Beati, duque da lui riceuono la beatitudine; ma egli l'ha da fe steffo, lucet in pirtute [ua, O non in pirtute aliena, in virtù della fua Diuinità, in virtù del Verbo, ch'è eglistesto, horsù è vero, che resplenduit, quello che non fit mai tenebrolo facies eins, la corporale ch'era congionta, & vnita con la faccia di Dio: ficut fol, anzi maggior di cento mila foli, & veftimera eins, & il pallio, e la veste inconsutite che rappresentauano l'vno, el'altro testamento, che rappresentauano gl'Angioli, e gl'huomini, falla funt alba ficut nix, perche egli ha fatti candidi, e puri gl'eletti, & ha illuminati gl'huomini, e le carte, oh che gloria oh che Rè di gloria per acquistar gloria, douemo noi affaticar. ci N. perche, noftra conuerfatio in Ca'is eft, son fiamo fatti per rimaner in ter ra, ma per ha bitar nel Cielo: Vnde etia Saluatorem expectamus Dominum noftru Ichm Christum, qui reformabit corous humilitatis nostræ configuratum corpori claritatis fue, riformara quel corpo ch' ritornato in terra, ch'e di già fatto polucre, e lo fará gloriolo coforme è apparfo il fuo Satisfimo corpo hog. gi nel Sacro Taborre dopò la refurrettione; oh gloriosa trasfiguratione; figura,pegno, e capara della nostra rasfigura-tione ...

Hora per veder tanta gloria viene Elis, viem Mose, e di quella gloria ch'crano Ilati deliderofi oratori , fi fanno foctatori , e ettimoni je Fereča paperuerani Ilis Molfs, de Elis cum co loquiest , apparleto a qili Appelloi, e noni a
Chritto al quale molto prima erano 
noti, ma gl'Apottoli che prima rona ii
conolceu no, hora co la gloria di Chri
flo veggono quelli dua, e e onofono
ch'era Mose, e Elia, hor chi dira, che 
noni conolciamo in Celo? ana chi 
dira che nel glomo del gindino i nofiri peccati non fano manifelti à turti
gliuno mini del mondo Aunatu al Trigliuno mini del mondo Aunatu al Tri-

bunale di Dio ogni cola fi lcuopre, auanti la faccia gloriola del nostro Christo, tutti ci conosceremo, à punto come conoscono hoggi gl' Apostoli; Mosè, & Elia, che no gli viddero mai questi erano che bramauano tanto di veder Christo humanato, e hoggi lo veggono trasfigurato e gloriefo: Ec ecce apparuerunt illis Moyfes, & Elias, v. no vino, e l'altro morto:vno dal Paradifo terreftre, e l'altro dal Limbo; vno Legislatore, e l'altro Profeta; vno mãfueto,e l'altro zelante, per dimostrare, che Chrifto era padrone de viui, e do morti, del Cielo,e della Terra, della. Legge, e de Profeti; della manfuetudine, e del zelo: Ma quali erano stati più efficaci in far miracoli che Mose, & Elia:e Christo hoggi cessando di far miracolo che facefie giamai, chiama per testimonij d'va tanto miracolo, che vn ifteffo corpo fia paffibile; e gloriofo; Mose, & Elia miracolosamete:hor chi non haurebbe stimato, tenuto, e coseffato Iddio? Il sepolero di Mosè era ignoto à tutti gl'huomini;Helia dopò che fu rapito con il carro di fuoco, no fu più visto da huomo alcuno, questo dunque che li fà comparire, nó è forfe Iddio ? fi pure, e però parlano feco di cofe che folo à Dio fi conviene : Et loquebantur de excessu,quem completurus erat in Hierufalem; gli exceffi fono proprij di Dio N. perche la creatura fe. bene excedesse in vna cosa, non puol tanto eccedere, che non fia ecceduta da vn altra, Iddio duque ch'è infinito. è eccedente, e no mai ecceduto: le parlauano di carità in questa solo eccede Iddio. Qua propser nimiam charitatem qua dilexit nos', Deus tradidit filium fuit in similitudinem carnis, peccati, fe parla. uano di passione, Christo hà ecceduto. tutti perch'egli è vero huomo, e vero: Iddio. O vos omnes qui trafitis per viam, attendite, & videte, fi eft dolo fimilis,ficut dolor meus; così dell'obedieza; che, factus obediens vique ad mortem Crucis; così dell'humika, che, vermis, & non .

b mo: cosi della pouerta, che, non babe bat vbi reclinaret caput, così in tutte le virtu in tutte l'attioni & in tutte le cofe; dunque parlauano, de excessa, con. quello ch'eccedena tutti,quem completurus erat in Hierufalem ; oh grande amore d'vn Dio, quale eccedena tutti in amarci, e pure volena ancor amarci,eccedena in patire,e pure volcua ancor per noi patire: Et en dilexisset suos . in finem dilexit eos volena compire con l'opere quello che haueua di già compito con la volonta, perche quello che accetto, ab eterno, lo venne ad effeguire,in tempore , quem completurus erat in Hiernfalem. Ingrata Gerufalemme, che quanto più Christo eccedeua in. patienza, tu tanto più eccedeni in oftinatione , però, non remanebit in te lapidem luper lapidem, eo quod non cognone. ris tempus visitationis tue: Et tu che poco men , ch'eccedi la mifericordia di Dio con tanti tuoi peccati che di continuo commetti, & accumuli ò peccatore oftinato; Nescis quia benignitas Dei ad panitentiam te adducit, O thefaurizastibi iram in die ira, rimati dunque da questi eccessi, da questi peccati, e ricordati che Lucifero co il luo eccesfo, cadè nel baratro infernale; ricordati che il nostro Padre Adamo co il suo eccesso, ha rouinato tutto il genere humano, che però diffe il Profeta Dauidde: Ego dixi in exceffn meo,omnis bo. mo mendax : Vorrei che tu eccedeffi in amare, in credere,& in fperare;vorrei che raggionaffi fempre dell'amor di Dio, e non dell'amor mondano, della passione di Christo, ch'è stata compita in Gierusalemme, e non delle paffioni che ti conducono al cieco abiffo: Oh Santo eccesso cominciato in Nazareth,profeguito in Betheleme,e co pito in Gierufalemme : & loquebantur de exceffu, quem completurus erat in Hie rulatem, all'hora, credo diceffe Christo e necessarifimo oh Mosè , & Helia, che cefsino le cerimonie della legge, che fi termini la circucifione , che fiadempifishino le profette, il tempo fi auciona, la neccista del genere humano lo richiede, l'amore une lo perfuade, la miferiordia m' inchina d' compir hormai il miltero della redentione, y qui non fi può compire con altro, fe nocon la mia dolorofa, & opprobriora, morte, ne in altro luogo fecció de le profetti, fe non in questa ingrata Gierufalemme.

Hor penfate voi N. che rifoondeffero quei dui Heroi dell'antica legge à questa proposta di Christo; all'hora credo che ripigliaffero la voce, e les parole, e così diceffero; è necessario sa Signor di gloria, che sia redento il genere humano, ma questa tua Sătifsima humanità innocente, dourà patir tanti tormenti? queste vesti candide sarano quelle, che faranno fpartite, ftracciate, & alle forti giocate? quella faccia che risplende più che cento mila soli , diuentarra tenebrofa, & ofcura? Oh veramente ingrata Gierufalemme, oh cernicola Giudea có i tuoi peccati così tormentarai il tuo Signore?così con le tue colpe vcciderai il tuo amorofo Iddio? Deh Signore ecceda l'amore. tuo diuino, il lor error humano, fi che fi faluino almeno le reliquie: fa che fi raueggano all'vitimo de furno così per tinaci nel principio:faluali ò Signor di gloria dalle mani di Faraone, faluali dalle mani del demonio ; gl'hai faluati da i monti dell'acque, faluali da i modi fuoco:tu gl'hai introdotti nella terra di promissione, introduceli nel Cie lostu gl' hai fatti superar gl'inimici, fagli fuperar i demonij; bor ecco l'eccesso di che parlauano sula cima di quel gloriolo Taborre, quem completurus erat in Hierufalem. Ripolo .

#### SECONDA PARTE.

Coo già compita la Profetia di Dauidde N. Principes populorum congregati funt cum Deo Abraham:précipi della Sinagoga, & prencipi della Chiefa: Chiefa : prencipi de circom ifi. & précini de bartezzati:précipi del vecchio tellamento, & prencipi del teftamento muono: prencipi d'H brei,& prencipi di Gentili: Ecco Morè & Helia da via parte : Ecco Pietro, Giacomo, & G orani dall'altra gia haucuano raggionato i primi con Chrillo de exceflu que mempleturus erat in Hierufale: Pietro capo di secondi soggionge anch'egli,& dice . Domine bonum eft , nos biceffe: Domine, gia vedo che fei Si gnor di gloria, &r on feruo d'ignominic,& di opprobiji & fe bene hai prefa quelta veite feruile dell' humana carne, lei però vero Iddio, puoi faluar ti fe vuoi : non andare in Gieruialeme que si cercano vecidere i Giudenquat'a not, borum ft nos bie offe; noi m. m mine tuo, vid. bimus lum. n : noi nella gloria del tuo volto, nel candor delle tuc vefti, goderenio, & fruiremo le felicita del Cielo, & tu non morirai di cofi cruda, & opprobriofa morte, & quant'è vero N. che animaiis bomo non percipit que funt Ipicitus Dei, però, tutte le nostre preghiere à Dio, deuono eff. r conditionate.& dire, fe ti piace, s'è espediente,& poi concludere con. Chrillo, l'e un'amen non ficut ego voto, fed ficet tu:ma vero anco che ogni minimo laggio, che ham thino delle cofe di Dio, abonimareflimo, disprezzareffimo,& conculcareffimo suste le cole mondane come dice S.Panlo. Cu. pio diffulni, & effe cum Chr.fto: & altro ue: 2 m s m - leb - rabit à corpore mortis buius i beni dei Mondo no fono veri beni, perche, ò fon tu ti mali, ò iono fu perati da i mali: Indio tolo è fommo bene, è vero bene . A e tutto buono: Veni J uftendam tibi o une bonum, non un tol bene . ma tutti i bent infieme unici;replebimu. mb-nis domus tua, ecco duque quel che dice S.Pierro Apo Rolo. Dumine bonum eft was bie ffe,ma, nefciebat quid diceres, dicc I Euangeli fta S. Luca, perche, è volcus prender per coplumento quel chiera Itato dato per faggio, o per caparra, & cofi, nelciebat quid diceret , perc he quella. gloria gl'era stata mostrata per manimirli,& non per premiarli: ò volcua. determinare luogo à Dio, & cofi , nefeichat quid diceret, perche di Dioè Scritto : Calum, & Terram,ego impleo : o perche volcua che Christo non patiffe, e cofi, ne/ciebat quid diceret, quia Christus tesus venit in bunc mundum peccatores faluos facere : & per dirne il vero egli è certiffimo, che nefeubse quid diceret: perche diffe: Factamus, volendo quafi metterfi compagno dell'opere di Christo perche diffe : Hit, & come Iddio era in tutti gl'hoghi, & come huomo doucus patire per tutti; & come Christo ch'è Dio, & huomo infieme . douena manifeitarfi a tutti : perche dille: Tria tabernacula, & nella patria celettiale: Maufiones mutte funt: &c perche costitul gli tabernacoli alli prencipi della Sinagoga, & non à i prencipi della Chiefa, & pure è itato detro a quetti, & no à quella: fedebitis, O vos Juper fedes duodecem indicantes tribus Ifraei . Ma fe cola alcuna fi troua, che scusi S.Pietro, è questa, che rimeffe ogni fuo volere, & ogni fua dimanda fempre a Christo Re.& Signore della gloria. Si vis faciamus, la doue inferedofi il fenfo contrario fi potrebbe intendere : Sinon vis , non faciemus : Ma fia come fi voglia, fe Pietro, nefciebat quia diceret, non gli fu rispollo.ma. Aa buc eo loquente, ecce nubes lucida obumbrabit ros , & con ragione N. dopò il ragionamento delli tabernacoli appare la nube, perche il rabernaculo del refirmunio finito che fù: fù coperto di nube: Pefiqua cunti a pe fe la funt. fi dice nel vitimo dell' Ellodo, operats nubes tabernacu: um te firmonij, & glacie Domini impleut il.ud . Il vero tabernacolo è Chrifto entro di cui è il Santa Saufforum , della Diumita; l'Atrio di Sacerdoti dell'anima, & l'Atrio del popolo, ch'è la carnejquetto facro Tabernaculo di Christo nostro Rè di gio H 4

ria; Operuit nubes, quando lo Spirito Santo obombrò la Vergine, quello lolo fu pieno cofi di gratia, come di gloria;Et vidimus gloriam eius, gloria quafi vnigeniti a Patre plenum gratia, & veruatis; questo è il tabernaculo posto nel fole; In fole posit tabernaculum sun, perch'è pieno di splédore diDiuinita, e di gloria; fopra questo tabernacolo; dunque appari la nube ; Es ecce nubes lucida obumbrauit eos; nubes, ma non... formata di vapori per virtù di quello fole materiale, ma formata miracolofamente da questo sole di giustitia. Christo; nubes, non oscura che ci vadano mescolati vapori terreni, ma tuttacelefte;nubes,no che fi parte, ò viene fe condo la muouono i venti, ma ferma. Rabile fecondo gli piace;nubes, che dimostra lo Spirito Santo, che nel battesmo scele in forma di colomba:nel battelmo riceuono la gratia, e nella refurrettione la gloria, e tanto l'vna, quanto l'altra ci rinouano, e ci fano figli d'Iddio, della cui figliuolanza n'è Autore lo Spirito Santo, e però è lucida,& obumbra questa nube : Doi effetti fà in nei lo Spirito Sato, c'illumina, e ci protegge, per dimostrare, che lo Spirito Santo c'illumina, la nube è lucida per dimostrare che protegendo obumbra: quelto defiderana, e pregana Danidde d'effer illuminato, e protetto: illuminato quando diceua; Illumina oculos meos ne vnquam obdormiam in morte,ne quando dreat inimicus meus pravalui ad werfustum protetto, quado dicena: fub ymbra alarum tuaru protege me : quelta nostra nube , & illuminana , e proteggena; Et ecce nubes lucida obubrauit eos: Mosè quado riccuè la legge,entrò nella caligine fumigante per dimostrarci l'ofcurità,& il rigore dell'antica legge: Ma Pietro, Giacomo, e Giouanni, Iono obumbrati da vna nube lucida per dimostrarci la gratia,e la defensione che riceuemo dall'Euangelio; In fomma .: Nox praceffit, dies autem appropinquanit, non più caligine,non più ofcurita,tut.

to aperto, e tutto lucido; Et ecce nubes lucida obumbranit eos, & vox de nube dicens, la voce venne dalla nube per di mostrare, che veniua da Dio il quale era folito nell'antica legge à parlar nella nube : Ecco quello che dice Dauidde nel falmo: Et intonuit de Calo Dominus, & altiffimus dedit voce fuam; Ec- Bases co quello che dice San Pietro: Et hanc vocem nos audinimus de Cælo allaia,non dice, prolatam, perche non era formata da bocca d'animale con gl'istromenti naturali, ma formata per artificio angelico, questa voce dichiarò la gloria... di Christo; Accipiens enim à Deo patre bonorem & gloria, poce delapla od eum buiuscemodi à magnifica gloria, e qual gloria maggiore si poteua sentir di quefta : Hic eft fi ius meus driettus in quo mibi bene complacui? Hic dice la fingolarità, Filius, dice l'origine; meus, dice la confostantialità; Dilettus, dice la carita : In quo mihi bene cemplacui , dice la volonta vniforme . Hic perche l'elfer figiio naturale del Padre eterno conviene toralmente al Verbo, che no conniene ad altri: Filius, che procede

da me, Nativitate, o non creatione; Ve-

ritate, & no nuncupatione; Origine, Ono

adoptione , dice S. Hilario . Meus, della

mia effenza, della mia fostanza, della

mia natura, e della mia deità, cui ex

me, o mecum effe fine tempore eft, non de

alia natura mibi factus comparabilis , fed

de mea essetia mihi natus aqualis, dice S.

Leone Papa, Dilettus, e che cola è Fi-

lius, fe non Patris amor? e perchi ama.

noi, se non per il suo Vnigenito figlio?

e come ci ha dimostrato vn tato amo-

re.se non có darci il proprio figlio? Sic

Deus dilexit mundum , vi fi ium fuum v-

nigenitum daret, e però il Padre fi com-

piacque tanto nel figlio, quato il figlio

fi confermò sepre con il Padre; & que

placita funt ei faccio femper: Anzi che

non piace cos'alcuna al Padre, che non

gli piaccia ò nel figlio, ò per il figlio,

in que mili bene complacui; notate quel Mihi, notate quel , Bene, gl Artefici fi

1403

com-

compiacciono nell'opere, che fanno loro, ma non fi compiacciono in loro fleffi, perche l'opere non piacciono quando iono nella mente dell'artefice, ma quando fono fuori già fatte : i Padri temporali si compiacciono a se Reffinelli loro figli, perche i figli fi compiacciono à se stessi ne i Padri, ma non già, bene, perche, acciò che il Padre compiaccia d fe fleffo nei figli, & il figlio compiaccia à se stesso nel Padre è necessarissimo, che il figlio siatale quale lo puol defiderare il Padre, & cofi fia il Padte quale lo può defiderar il figlio, che habbiano dunque, & ifigh, & i Padri tutte le conditioni, che fi potlono defiderare, il che è impoffibile, perche il nostro desiderio è maggiore della cofa che hauemo ; questo figlio , & questo Padre talmente conditionato che non fi pofladesiderar maggiore, è solo il Padre Eterno, & il suo Vnigenito Figliuolo: Il Padre Eterno ha vn figlio tale qua le non può volerlo maggiore perch'è infinito; fi che hauendo il figlio tutta l'Effenza . e la Deità del Padre . & vedendo , & amando la fua Effenza nel Padre, & il Padre vededo, & amando tutta l'Effentia, & tutta la fua Deità nel figlio: fiegue vna infinita complacentia trà di loro, fi che il Padre fi copiace totalmente nel Figlio, & il Figlio si compiace totalmente nel Padre, che però il Padre dice del Figlio, In ano mihi, & non ad altri, bene, lenza difetto lenza divisione lenza diminutione , totalmente complacui , & tutti quelli che crederanno nel fuo nome; & operaranno con carità, & gratia, mi piaceranno per lni; Però, Ipium audite, la vera, & vnica via della nostra falute, è d'vdir Christo. N. Qui non crediderit, condemnabitur, & il fondamento della fede è l'vdire: Fides ex auditu, auditus antem per verbum Christi. Ipfum audite, perche, post ipsum no succedit legislator, dice la Glosa. Ipsum audite, per che, verba vite eterna babet. Ipfum anditesperche è il Verbo del Padre, la fapienza di Dio, & la vittù infallibile, dell'illefio ldio: Tamquam me ipfam auditits, fi dice nel Deuteronomio, & perche, hune non audierunt Iudei, yagantur fugitini, & exulessidice S. Giousa Chrisoltomo contra Genilles.

Hor chi fara de cattiui Christiani, che se bene l'ascoltano, non però l'y- Iosn, te bediscono? Sermo quem locutus sum ille: iudicabit eum in nouissimo die, dice Chriflo istesso in S. Giouanni, & perche il . Padre che lo mandò, gl'impose quello che doueua dire, però nel giorno del giuditio il Padre ricercara, & giudicara di quelli che non l'hanno afcoltato,& di quelli che l'hanno ascolta-: to,ma non obedito: In fomma - lofum audite,perche Que audini à Patre meo. hec loquarid quelta voce piena di maefta,s'impauriscono i Discepoli . Et 48-1 dientes discipui ceciderunt in facies suas ; & timuerunt valde . Ogni natura inforiore alla prefenza della natura fuperiore teme sempre , come i bruti alla presenza de gl'huomini, & gl'huomini alla presenza de gl' Angioli: hor quanto più doueuano temer gl'huomini inesperti, idioti, & semplici alla presenza di Dio? Et andientes discipuli ceciderunt in facies fuas, & timuerunt valde, non voglio raggionar del timore seruile de gl'huomini,& del timore riuerentiale de gl'Angioli, ne del cader de giusti in factes suas, per timore. & humiltà, & dell'ingiulti , retrorfama per offinatione, ma voglio a questa lettera foggiongere & efclamare: Hor le alla prefenza gloriofa, & piaceuole di Christo, & à vna voce sola vscita da vna nube, & temono tanto, & cadono in terra, in facies [nas, i discepoli di Christo, quanto maggiormete a quella voce di tuono che mandara Chrifto dalla fua propria bocca nel giorno del giuditio, & alla prefenza di quella faccia giustamente adirata caderanno tutti gl'oftinati , retrorfum nel baratro infernale a maggior pene, come fono

111 cafcari a maggior colpe? Et quist abit ad ridedum eum, & chi potra afcoltarlo fenza timore. Quando in tuffu in voce Archangeli , er in tuba Dei defcendet de Caloroh che timore oh che (pavenen: fe atteriti , & di lampi,& di tuoni dif sud, fero i figli d'Ifraele & Mosè nel Effodo Loquere tu nobis, O non oquatu no. bis D minus ne force moriamu ; quanto mangiormente i dannati vedendo il volto di Christo adirato, & fentendo fi cofi acerbamente discacciare con... quelle parole che metteranno fuauen to.& terrore à rutti.Diferdire à me maledille mign ma e num , qui paratus . fl diabre of Angeits cins, quei diranno: M mes cadite (nuer nos . 4cc ò non vediamo quel volto à noi cofi cru dele . & no fentiamo quella voce a tutti co fi terribili Felici Apoltoli, che in miz zoa tanto timore furno foccorfi dall' Ittalo Chritto: Et acceffu I.fus, & teti Tis cos; & acceffit , quia a'iter refingere nos potu ffent , dice S. Girolamo nella catena , & tetigit , qu a taltu fig init timorem , dice l'illello, per dimottrar. ci . che quelli, ch'erano atterriti dalla giuftitia, & dalla urita, fosfero confo late dalla melericordia, & dall'humanita;hor fi accolla,tocca.& comanda. cofi dicendoli. Surgite, & no ite timere, perche tutre le cofe che Chrifto fece con le mani come huomo, lo ke anco con la parola, & con l'imperio come Iddio: Suigit , & n'ite tim re perche lui ci da forza di leuarei dal peccato, & ci leua di temer delle pe ne : Le nances antem ocules nemmem ri de une mis jolum tejum, di cui foto fi ve rincaua la voce : Hit eft Filius mes dileilus ; Soum lejum, perche alle slorse Yuol compagnia: Pale Pater, Di vbiego fum Un fit, Co minifler me as,& alle palfioni vuol effer folo . Torestar ca c. al folus , es de geneibus non eft pir mecum; Si ergo me queriris , finite bos abere : 41. fcende con i Dikepoli dal monte , & non riponde a Pietro, perche con t fatti gl'era itato rispolto infliciente-

mente, era apparfa la nube la quale non può flar con la vera gloria . Videmus nunc in nube , tune surem revelata facie; S'era vdita la voce del Padre eter no, che commandaua, che fi vbidiffe il fielto, il quale commandaua, che alle glorie precedefsero le passioni: erano calcati in facies (u.s . acciò conoscessero,che mentre erano fub elementis miid. burus, non erano capaci di glo .... all'vitimo furono folleuati da Chrithe acciò conoscessero, che all'hora farebbon trati gloriofi, quando Chritto el haucise eleuati dalla terra al Cielo, però fenza far altra rispolta al-Papoliolo S. Pierro, discendendo dal moute commanda a tutti che à nessuno ripelino quella gloria, fi ia.o che non riforga impatibile, & gloriofo; Nemini dixeritis vifi nem banc, perche voi non fete atti di predicare va tanto miftero, finche non fiate informati.30 non riceurate lo Spirito Santo . & gl'altri non farebbono capaci, che dorò eisermi mostrato glorioso poress elfer patilibile; ma de po la mia refurettione . & voi farete iconer teffimonii u'vn rato miltero, & quelli capaci per la gloria della refurrettione : f.a tanto. Nom nedix ries vils nem b ne, per- Tth the che. Sarramen um Regiscelare b . will. one Tobia. Execchia fii ponito perche mottro i fuor tefori a i Babiloni : I: Janda Sandram. Comando logio. he roise velato al quarto caro dell'-Elsodo . Zaccharia dineura mino acc.o non poisa rinclare gli millery ch'egli vide, & gl'Apolioli tacciono fin. tanto che riforga L heilte:ma riforto. Commera Pietro : Non dollas fabulas ecuit natum jertinus vobis Domininoiter lejn, verugem, G. prajentiam, f. d fpeculato es farte illins magnitudiais : Giouanni a pena comincia à feriuere; & à parlate, the vice: Qued vidmus, quod .. Mainimus, qued menus nofira const Elauerunt de verbo vite . & par che non G fatiano mai di raccontare vna tanta a grandczez, & vnz tanta gioria, pegno

musey Coagle

del nostro premio, capatra della nofra gloria & ficurta della nostra bea titudine : oh che gloria di risplende come fole di esser candido come neudi farfi figli di Dio, & godere, & frui re eternamente nell'eccello Taborre del Cielo:iui, & gl Angioli, & gl'huomini. Regem in decore (no vid bunt, dice Male 11. il gra Profeta Elava: Quam magna multitudinis tua Domine , quem abscondifti timentibus te. Sognioge Danidde, qui ui , melior eft d es vna super millia , In fomma quelta è la gloria che faria, & quiera tutto l'huomo interiormente,

stueret gloris tua: Hor perche voi : Dt. Mas zitts panitatem, & que itis mendaciit? Qu tre respicitis vanitates J infinias fal. Plate 4s? Oucito Christo hogei trasfigurato è il noftro Iddio vero questo è quel lo, che non l'hanno poruto mat à preno conoscere i Filosofi, & il mondo turto, lo predica, & lo dimoltra, Ipinis figalmente audue, non la carne, non il mondo, non il demonio che fono arttori di milerie, & di calamità , ma questo ch'è Signore di gloria, & Re d' ogni vera fel cità And ste in pace.

k efteriormente. Twic fatisber cum ab-

#### DECIMOTERZO Per la II Feria della II. Domenica di Quarefirna.

Aeftofa fenice, velociffimo ceruo, immenfo Monarca, A spauentosa minaccia, teme rario giuditio, amarifima nouella.celeste dottrina, importuna domanda, adequata resposta, interminata sapiéza, caliginola ignoranza, luminola lucerna ed imperiolo Duce .

Duce à negligenti foldati, lucerna à tutto il modo, ignoranza a gl'Hebrei. fapienza all'Incarnato Verborifoofta a curiofi, domanda al Saluarore, dottrina all'Uninerio ; nonella à tutti reprobi, giuditio & deprauati intelletti, minaccia à peccatori offinati, Monarca a ribellato popolo, ceruo a limoido fonte & Fenice ad immenso volo .

Fence, che langue, e muore, ceruo. che corre, e gionge, Monarca, che debella,e foggioga, minaccia, che atterifce,e fpanenta, giuditio, che impernerla , e deprana, novella, che attrifta ed ammena, dottrina, che inalza, e follena,domanda,che chiede,e vede,rifpo ha che quiera e placa, fapienza che accende, & illumina, e Duce che guida, e conduce.

Duce, che mostra il calle come lucerna, lucerna, che fgombra le tenebre dell'ignoranza, ignoranza, che fi op-Pone alla fapicaz fapienna che infegna la risposta, risposta che rispode alla domada, domà la che fi fadisfa colla dottrina, doi trina che fi afficura della nouella,nouella,che punifce il prano ginditio, giudit o, che cocepifce la minaccia, minaccia, che proferifee il Monarca, Monarca, che s'inuia come ceruo. ceruo che fi rinoua come Fenice .

Fenice che impenna i vanni. Ego vado. Ceruo che drizza il corfo , O queritis me . Monarca che caftiga i reis Et in peccato veftro moriemini . Minaca cia che impromette ogni male;que E. go vado, vos non poteftis venire . Giuditio, che fallamente giudica. Numquid interficiet femetipfum . Nouella che affida l'Inferno; Vos deorsii effis, e che inlegna ed impara il vero: Ezo de l'upernie (um: Domanda che fa la curiofità. Tu ques es? Rifpofta che fa tacere. Ego principium qui & loquor vobis. Sapienza, che predice. Mules babeo de vobie Loqui & indicare. Ignoranza che non conoice , & non cognouerunt eum , quia Patrem eins dicebat Deum . Lucerna che fparge luce . Cum e xattaneritis filium bominis cane cognofcetis quia Ego [W. E Duce che tiene le fquadre. Er auf me mifit, mech eft, & non reliquit me folum , quia Ego qua placita funt et, facio femper, Hor mentre &c.

PRI-

### PREDICA PER IL LVNEDI Dopo la feconda Domenica di Quarefima.

Ego pado, & quaretis me, & in peccato veftro moriemint . Ioan.cap.&.

He la perfida Sinagoga fia ftata più d'vna volta acramente riprefa da tanti Santi Patriarchie Profeti N. e poi fatta oftinata fia stata da Iddio lasciata, e repudiata ancora, questo è così chiaro, che non. bisogna prouarlo : Ma che si come la Sinagoga per l'offinatione nel credere è stata ripudiata così per l'ostinatione nel neccare, fia talhora abbandonato da Iddio il Christiano, questo ogn'vno I'ha fentito dall'Euangelio. Ego vado, dice Christo, e più al Christiano, che al Giudeo, T quaretis me, T in peccato restro moriemini:oh castigo, sopra tutti li castighijoh pena soura tutte le pene, effer lasciato da Dio, abandonato da. Dio, e repudiato da Dio: Ne però fi può ginstamente querelare la Sinagoga, che non fia itata riprefa; Perche le vogliamo dir il vero, quante volte rigorolamente la riprese Mosè ? Hora dicendoli. Generatio praua, & exasperans per l'infedelta; hora. Gens absque confilio, O fine prutentia, per l'ignoranza; hora per l'ingratitudine li diceua. Maccine reddes Domino, popule flute, & infigiens: e San Giouan Battifta, riprendenda la lor crudelta, non li diffe vn. giorno quefte parole; Genimina viperarum? si pure:e perche ne li Giudei per riprensione d'antichi, ò di nuoui, ne per minaccie di Christo stesso, si connertirno giamai, però con raggione. Surono lasciati, & abadonati da Chri-Ro, e da gl'Apottoli suoi Discepoli. Pobis oportebat primum loqui verbum Dei, fed quoniam repelisftis illud, & indignos, pos indicatis eterna vita , ecce conmertimur ad getes, ecce relinquetur vobis. domus veftra deferta. Et cosi minaccia fla mane à catrini Christiani à quali Christo dice. Ego rado Ca che lono

a punto tre caflight, che l'vno derina dall'altro, cioè effer abbandonato da Dio,ecco il primo, cercar Iddio, e non poterlo trouare, ecco il fecondo, e morire oftinato nel peccato, ecco il terzo; ma cominciamo dal primo.

Ego vado , & quaretisme &c. Egradissimo male, che altri per li peccati, ò per altri interessi del mondo, si riduca à tal termine il Christiano, che lasci,& abbandoni Iddio, onde auiene che con molta ragione poi Iddio lo lasci, el'abbadoni. Sentite la Scrittura del Profeta Geremia, dopò hauer detto, che altri lasciano Iddio per interesse del modo: Me dereliquerunt fontem aque vi- Hiet,s ua,cioè,perpetuo fluentis, ò vitam dantis, & foderunt fibi cifternas diffipatas , qua continere non valent aquas, dopò hauce detto che l'istessa colpa di quello che abbadona Iddio, riprendera il ribelle, & il colpeuole. Arguet te malitia tua, & anerfio tua increpabit te : volendo mettere in confideratione, quanto gra male fia l'abbandonar Iddio, e quanto gran castigo ne ne siegua loggionge, e dice . Scito, & vide quia malum eft, & amarum reliquiffe te Dominum Den tuum, O non effe timorem Dei in te: Vedete co quanto artificio ci perfuade Geremia a confiderare quanto gran male fia l'abadonare Iddio, che però dice: Scito, O vide Oc.

VI fete mai trouati ò Signori , quan do perico Maclico , ò Cirugico per curate ò qualche piga putrida , ò qualche gran ferita , cheda tutti è perinalo , che conofca, beno il male , che vegga , & riuegga 
molto bene la cicatrice , è a poi applichi. il fufficiente medicamento: Hor
cofi dice il Santo Profeta Gerennia à
ggi ropo di nojaccio che ciatrono co-

nofca

nosca la grandezza del male di abbădonare per mezzo del peccato il noftro Iddio. Scito, & vide quam ma'um, & amarum eft reliquiffe te Dominum Deum tuum.

Scito, & vide, vt erudiamur, dice San Girolamo perche ogni cosa potendosi sapere, in due maniere deue sapersi, ò per teorica, ò per prattica, acciò ogn'vno conoscesse questo gran male; Scito per teorica, o vide per prattica, cioè potendo noi imparare cosi dalla teorica de passati estempij, come da gl'essempii de presenti; hora bramolo il Profeta che noi fappiamo la grandezza di questo male di lasciare Iddio per li teoremi paffati, dice, Scito, & per gl'effempij prefenti, foggionge, Vide; Ma chi sa, che co quelle due parole non faccia vna buona riprenfione a quello che abbandona Iddio.come li diceffe; trafcurato & cieco che fei, non fai, non vedi, quanto è gran. male abbandonare Iddio che ti ha. creato à fua imagine & fimilitudine . che dal niente ti ha dato l'effere, ti co ferua per donarti eternamente il Cielo, & questo lo puoi taper per teorica, & vederlo per prattica, & ne i paffati, & ne i prefenti. Quam malum, & amaru est reliquisse te Dominum Deum tuum . Diffe Iddio va giorno a Mosè . Ego oflendam tibi omne bonum, perche Iddio è fommo bene, & è infinito bene: però Phi.s74, nel Salmo difse Danidde : Quam bonus

Israel Deus, bis qui recto juni corde. hor fe Iddio è fommo bene, è infinito bene, di modo che non fi chiama folamente, bonus, ma quam bonus, & in par. ticolare, his qui retto funt corde, quanto gran male farà l'abbandonar Iddio, dunque Scito, & vide, non folum quia malum, ma, quam malum est reliquisse Dominum Denm taum.

Ma fentite di più nell'istesso capo dell'Essodo, dopò che Dio disse à Mose. Facies men pracedet re, tutto conte: to Mosè rispose, & cosi diffe a Iddio; In quo enim feire poterimus, ego, O populus thus inueniffe nos gratiam in confpe-Etu tuo,nifi ambul aueris nobifcu? di modo tale, che quando Iddio rissoluta. mente diffe à Mose: Non enim ascenda tecum,quia populus dura ceruicis est, 102 gionge il Sacro Telto, che fubito, che lenti il popolo, fermonem bunc pellimi, luxit, O nullus ex more indutus eft cultu fuo; Dunque Scito, O vide, non folum quia malum, ma, quia peffimumeft reliquiffe te Dominum Deum tuum , perche non folo tu lasci Iddio, ch'è grandissi. mo male, ma perche anco fei lasciato. & abbandonato da Iddio, ch'è grandiffimo caltigo, però, malum, & amarum, malum, per la colpa, & amaram, per la pena.

Et che fia cosi, setite hora le minaccie che fà Iddio à gl'Ifraeliti per boc- on y ca del luo Profeta Olea. Sed, & Velseis, cum recessero ab eis. Questa parola Veb ò N. non folo ità nella Sacra Scrimura per fignificare, ò colpe, è pene, ma per dimoftrare la grauezza delle colpe, & delle pene, à quali questa pasticella è congionta, & perche cosi l'abbandonare Iddio), è grandiffima colpa, come l'effere abbandonato da Dio. è grandiffimo castigo , & grandiffima pena; però questo Profeta in. persona di Dio, dice ; Veb eis, cum recessero ab eis. In fomma, non vi è peggior male, che abbandonar Iddio, & non v'è maggior castigo, ch'essere abbandonato da Dios perche, che benepuole hauere vna persona ch'è separata da Dio, ch'è sommo bene di tutti à beni; Et all'incontro, che male non hauura, mentre Iddio l'abbandona Sentire la Scrittura che cosa dice di questa gran colpa, & di questa gian. pena: Raggionando Geremia di quelli che abbandonano Iddio, cofi elcla- Hiray ma:Omnes qui te derclinquant cofundenrur , recedentes à te in terra scribentur. quoniam dereliquerunt venam aquarum piuentium Dominum: one fi mentione di doi castighi il Santo Proseta ò Pa-

dri scritturali, il primo, è confundetur ..

fecondo è, in terra feribentur, che fono eastighi grandissimi, & che confusione credete voi che haueranno quelli che si sentiranno dire in faccia dall'i-Pfal sed fteffo Iddio nel giorno finale dellavita di ciascheduno. Nescio vos numqua noni pos? Vdite, Induantur qui detrabut mihi pudore, & operiantur fieut diploide confusione ina; Diploide, cioc, duplici paltio dice Agoltino, bor eft , di confusione.c.r.m Deo, & hominibus; però que fto è voo delli caftighi, confundantur. L'altro è quefto, recedentes à te in terra feribentur , ma per conoscere quanto fia grande questo gastigo; bisognaricordarfi di quanta stima diffe Christo in S. Luca, che fosse, che li nostri nomi fiano scritti in cielo: Tornorono li settuc, to tantadoi, Cum gaudio dicentes, Domine, etiam demo ma jubisciuntur nobis , in nomine two; Christo rispondendo loro, diffe, che quefta era vna cagione fripola per rallegratfi tanto, che però loggionie: In boc nolite gaudere, quia Spiritus |ubisciuntur vobis, guudete aute, quoniam nemina veffra fer pta funt in Calishor le l'haner feritti li fuoi nomi in Cielo, è tanta gratia, è vero anco, che l'hauer scritti li suoi nomi intersa,ègran caftigo; perche fi come dal. Cielo non fiscancellano mai,cofi dalla terra fi scancellano subito: Oltre, che fi potrebbe dice ; Interra feribensur, per dinotare , che : Vecauerunt nomina fus in terris futs, per dimoftrare, che; flatuerunt oculos fuos declinare in serram , & al fine per dichiarare,che. reflaranoeternamente (epolti nel cetro della terra: Et non rapientur obuiam Chrifto in aere:& tutto quello gran male, viene per discostarsi da Iddio, perche. Gmnes qui te derelinquant, recedentes à te m terra feribentur, &c. Esce qui elongant fe à te peribunt. Mibi autem ad-

berere Dro, bonum est ponere in Domino spem meam.

Ma veniamo all'atto prattico. N.
Saulle si discosta da Iddio, & Dio l'abbandona, di modo, che non può tro-

uare chi lo poffa aiutare: Prieza inffăremente Samuele , & li diffe . Coarftor 1.36.18. nimis fiquidem Philiftum puen int aduerfum me, & D us receffic a me , a cui rispondendo, diffe Samuele . Quid me interrogas,cum Dominus recefferit ate ; Et è come dicelle, non occorre che io ti risponda, perche se t'ha abbandonato Iddio, ch'è fommo bene, è certiffimo che ti verrà ogni male; & a raggione, perche si come quando Dauidde diceua: Dominus illuminatio mea quem ti- Pial-se mebo ? fi confiftant aduerfum me caftra, non timebit cor meum. Si exurgat adnerfum me pralium in boc ego fperabotQua. do il patietissimo Gtobbe diceua: Pone me inxtate: all'hora foggiongena: Et cuius vis manus pugnet corra me, che non hò cagione di temere ; cofi quando disse Saulle ; Dens recessit à me, non occorre risposta, non occorre sperare effer d'altri agiutato, perche, Nemo po- Lent. 2. tell corrigere , quemille defpexerit ; Infomnia se gl'inimici di Dauidde diceuano con gran fasto. Deus dereliquit Pal. 70 eum perfequimini, & coprebendite eum . quia non eft qui eripiat ? che diranno i demonit contro quelli peccatori oftinati che sono da Dio affatto, affatto abbadonati? però l'istesso Profeta prima dice; Ne proiscias me à facie tua, ch' è più di lasciare, o ne derelinguas me Demine Deus meus : hor con questo affetto lo doureflimo noi pregare N. acciò non ci dicesse stamaire.

acciò non et decfle (lamane. Ego vado, 6º quaretis me; perche febene tu lo cerchi ; quando egli t'hauerà abandonato , non lo portra giamai trouaretisentite quello che fi tacconta nel primo del Paralipomenon, che fia l'altre cofe, che diffe Dauidde al Salomone per virimo tellantes del fuo final viucre, fini in quelta maniera. Scio Deum patris tui, o l'emie fi, code per per fielo, for alimna soluntario percerchi Iddio bilogna amarlo con tutto il cuore, con tutta la monte, con tutta la foa anima, che quello e cono, fertio, effeujito y ofeniteri, che quello e cono.

1

Denote in Grayle

& animo volontario; e poi forgionge . Si quafieris eum, inuentes, fi autem derelinqueres eum, proiciette in aternum . Eta. ro buono il nostro benedetto Iddio N. che in qual si voglia tempo di peniteza, che tu lo cerchi, lo troui subito, però diffe l'istello Profeta reale nel suo Ped. 4. Salmo . Et sperent in te, qui nouerunt no men tuum, quoniam non dereliquisti quarentes te Domine, perche il suo Santiffimo nome, è nome di Saluatore: Et non est aliud nomen (ub Calo ditum, in quo oporteat nos falus feri , diffe San Pietro Apostolo, ne gl' Atti Apostolici; però con ragione fi deue sperare in questo nome, ma quelli hano cagione di sperare, qui nonerunt nomen inum, non folo con la cognitione speculatina, ma con la cognitione prattica.non folo con l'intelletto, ma anco con la volontà, e con le buone operationi, perche: Nullus fperauit in Domino, & confusus elt, dicel'Ecclefiaftico e poi loggioge. Quis enim permanfit in mandatis eius, & derelittus est, notate che dice, permansit in mandatis eius; Leggono i fettanta. In timere eiue, che va sompre congionto con l'offernanza de suoi dinini precetti, perche come dice l'Apostolo S.Giacomo . Qui autem perspexerit in legge perfette libertates, O permanferint in ea, non audicor oblinio fus fattus, fed factor operis, hic beatus in fructu fuo erit : però quello ch'è permanete, & affiduo nell'offeruaza de precetti di Dio,non folo non è abbadonato da Iddio, ma se cer-Protest ca Iddio, fubito lo troua, perche. Prope eft Dominus omnibus innocantibus eum , omnibus in vocantibus eum in veritate, no fifte, ma, ex corde, fideliter, & firmiter; duque se in quella maniera, quasieris eu inuenies, & all'incotro; Si auté dere lique. ris eum, proiecit te in aternii: per non mai più vederti . In fomma nel fecondo del Paralipomenon fi legge che Azaria figlio d'Obed, con molto fotrito diffe ad

Afa, & alla tribu di Giuda,e di Beniapatal 15 min; Dominus vobifen, qua fuifis cumeo;

cioè questa è buona causa, che Iddio

fij covoi, perche voi fete stato con lui: Leggono i scttanta, Dominus vobiscu, du vos eftis cum co, e mentre farete co Dio. Dio farà con voi:però, Si quafieritis en, foggionge il Sacro Testo, inuenietis; Leggono i settanta ; Et si exquisier tis eum, che vuol dire cercarlo con gra defiderio,e con gran diligenza: nucnietur vobis, cioè in vostro giouaméro, e profitto;ma,Si dereliqueritis en,derelinquet pos, è dirà à voi peggio che à Giudei. Ego vado, or quaretis me; ma perche no mi cercarete con tutto il vostro cuore, con tutta quella diligenza che si conuiene,però, In peccato vestro moriemini: che al Christiano è peccato di negligentia, ò d'ostinatione: oh negligenza de Christiani . Que mulier bahes drag- Luce 14 mas dece, & fi perdiderit drag mam vna, non euertit domum, & querit diligenter , donec inueniet eam? Et tu che non hai fe no va folo Iddio N. che ti agiuti, e lo perdi, e non lo cerchi? Labano con tãta fatica, e diligenza cercò li suoi falsi Dei, e voi con tanta pigritia cercate il vero Iddio? però Ego vado, & quaretis me; oh miseria de miseri peccatori, che à questo miserabil stato, da niun stato, e conditione vi vien pensato? ma solo all'hora vi penfiamo, quando à tempo più non vi fiamo. Ripolo.

### SECONDA PARTE.

L'in peccato veltro moriemini, ch'llluche lacia iddio, de l'alciaro, d'abbàdonato da Dio. Et certo che la maggior miferia, che pola venire ad vrahosmo è il morire nel peccato mortale, quello ogn'un lo dice, ogn'un lo sal, au che il niagior rimedio per no morir nel peccato, fia no viuere nel peccato, quello, ettri li S. Dotori lo dicono, el eleperica altella ce lo dimolita, perche chi mal viue, mal more, o he che gri male, o he le gri miferia, è di morre nel peccato.

Il Padre San Gioua i Chrisoflomo

esponendo il Salmo, che comincia in quefta maniera: Audite bac omnes gentes , auribus per cipite omnes qui habitatis orbem, e quel che segue, va filosofando fopra l'artificio del Profeta, che forma vn procmio con chiamar tutto il moco alla fua prefenza, quando dice. Andite omnes gentes & c. che rende humile l'vd.torio con ramentarli la natura, e Tyguaglianza di rutti all'hora che foggionge. Quique te rigine filij bominum fimul in mu dines & pauper; Che lo ren de attento quando mettendoli auanti gl'occhi di ragionar dicose grandi, quando dice . Os meum loquetur fapietiam, & meditatio cordis mei prudentia. Che lo rende docile promettendoli di no infegnarli fe non Dottrina celeste quando dice. Inclinabo in parabolam aurem me am, aperiam in Pfalterio propofitionem meamie perche tanto arteficio di questo Santo Dottore? solo per dire il gran male, e la gran mileria delle creature ragionenoli ch'è morire nel peccato; che però foggioge. Cur timebo in die mala ? Che timore? che giorno cattino? li giorni, le notti, li tempi, e le Raggioni fono buone, perche fono flate formate da Iddio, ch è il fommo d'ogni bonta, e d'ogni perfettione perfettiffima:Tna eft dies, & tua eft nox;Tu fabricatus es auroram, & folem; Tu feci fliomnes terminos terra, aftatem, & ver su plasmasti ea . Dunque qual'è questo giorno cattiuo, e che timore è questo? Alcuni dicono , che fia il giorno del giuditio arcitremedo, Quia est dies ca-Lamitatis, & miferia; Ma il Padre S. Agoftino lopra quefto Salmo risponde, e dice , ch'è il giorno della morte di ciascheduso, perche all'hora il peccatore che muore nel peccato, puol ficuramente dire: Iniquitas calcanei mei circumdabit me, ch'è il termine della propria vita finale; dunque non si deue temer la morte, ma si dene temere di morire nel peccato mortale, perche la morte alli giusti, è vna via per viuere eternaméte beato, ma morire nel pec-

cato, è caggione di viuere eternamente dannato.

Et certo è gran pazzia foggionge il gran Padre Chrisostomo temere quelle cole che non fi deuono temere, & all'incôtro ridersi di quelle cose che si deuono temere : Et quelta è la differenza del timore che hanno gl'huomini, es del timore che hanno i fanciult; che li fanciulli hanno paura delle persone mascherate, e non stimano sar ingiuria al Padre, & alla Madre, temono li firepiti,l'ombre, anzi il nome dell'ombre. e non temono il fuoco, che talhora co le proprie mani volontariamete lo pigliano; Ma gl'huomini non temono di queste cose: Ma perche questo perche gl'guomini alle volte sono più stolti de fanciullisperò il Profeta che vuole. infegnare che cofa fi hà da temere, dice. Cur timebe in die mala?cioè,non deuo io temer quelle cofe, che alla maggior parte de gli huomini paiono più terribili, come pouertà disprezzo, dishonore, infirmita, tribolationi, trauagli, difgufti, perfecutioni,e fimili:ma. Vnu tantem folu peccatum, dice Chrifoftomo Santo: Et io foggiongo, che dello flato del peccato, quello periodo dobbiamo più temere, quando nell'istesso peccato si muore, perche chi muore nel peccato può dire: Inquitas calcanet met circumdabit me: Et fi come il calcagno è l'vitima parte del corpo humano, così l'iniquità del calcagno è il peccato nel quale vn impenitente fi muore,d cui feguono pene cotinue, interminabili, & eterne. Questo istesso volse dire S. Paolo à gl'hebrei co quelle parole.: Deponétes omne podus, & cir. Heb. 12 cumstans nos peccatum, pelo, & elsercito accapato, dal quale non potiamo giamai fugir fecuri, sut ergo omnia agenda, pt non ab ipfo circudemur, dice S. Chri-(oftomo, e quando vediamo, ch'egli vuol circondare, fugirli dalle mani, come fanno i valorofi foldati, e far come fèil Profeta Dauidde, che li fugi dalle mani, e come fece Salone, che schia-

Doppo la seconda Domênica di Quaresima:

tò le funi che ruppe le catene che iminuzzo, e tritolò i laci. Et funes peccatorum circumplexi funt fuper me, dice il peccatore, con le quali à vinto, e ligato fe ne mora, fe non le rompe, ò fcioglie; e questo è il doloroso annuncio che ci fa quelta mattina quelta bocca infallibile di verita del nostro Chrifto, dicendeci. Et in peccato veftro moriemini;cioè,voi morirete impenitenti

e dannati . Però Dauidde diffe nel falmo, Mors peccatorum peffima;perch'è male cadere nel peccato, è peggio stare nel peccato, ma è pessimo morir nel peccato; ouero, è male nascere nel peccato, è peggio commetere il peccato, ma è peffimo finir la vita in peccato, perche chi nasce nel peccato, troua rimedio di leuar il peccato, ch'è il Battefmo; Chi comette il peccato troua rimedio di scacellare il peccaro, ch'è la penitéza; Ma chi muore nel peccato, non vi è rimedio alcuno,quia: Vulnus,linor, & plaga tumens non eft circumligata, nec curata medicamine, neque fota oleo; Ouero peffima, perche la morte del corpo è male, quella dell'anima è peggio, ma l'eterna nelli tormentofi crucij è peffima. Per queito male fenza rimedio pofiono feruire le parole di Geremia, quando dice. Infanibilis fratturatna, peffima plagatua : e notate di gratia. questa corrispodenza di parole, che alla parola, infanabilis, fegue la parola, peffima; & alla parola, frattina, legne la parola, plaga;e certo quell'infirmità è peffima, ch'è incurabile, & all'hora fi fa totalmëte incurabile, quado il Medico l'ascia l'infermo come disperato, perche fi come , quando il Medico vifita l'infermo, fempre l'infermo penfa di rifanare, così quado il Medico, abbadona l'infermo, l'infermo istesso difpera la fanità; Così à punto, quando Christo ci visita, sepre dobbiamo spe rare della nostra salute, ma quando Christo ci abbandona,e dice. Ego va-

do, è disperata ogni falute, e fi muor

nel peccato, si ch'è vero à dire; lu fanabilis, peffima, qui in peccato, Oc.

Ma auertite, che prima dice, frattura, e poi dice plaga, perche ogni puoco male che fi trascura, fi fa gravistimo, in maniera che ci dona la morte;e certo non fi poteus esprimere meglio di questo modo il male, ch'è il peccato, & il danno che ne segue col trascurarlo, quanto dire, o plaga: Ogn'vno sa che all'hora la piaga è maggiore, quando maggiore è la caduta, ò la percoffa., ma quado a qualche vno cadesse qualche muro adollo, all'hora non folo farebbe grauiffima la piaga, ma farebbe grandiffima, in modo che non si vederebbe di tutto quel mifero, fe non vna piaga fola:Sétite Ifaia, che dopò hauer detto che i figli d' Isaele erano così osti 1614 te nati,che differo; Ceffat à facie nostra, Sa-Etus Ifrael, foggionge il castigo, e dice. Propterea erit vobis iniquitas bic , ficut irruptio cadens, quoniam (ubito,dum non (peratur, peniet cotritio eiusje così auerra à quelli che sono ostigati nel peccare, che per giusto gastigo di Dio, non folo cadono in mille peccati ma di tutti gl'peccati fabricato malamente va muro d'ostinatione opposto à Dio. quando meno vi penfa, ruinara il muro de peccati, e l'isteffi peccati cadendo sopra li peccatori, rimangono non folo percoffi, e fracassati, ma mileramente vecifi: Dunque è voro il dire à questi tali . Et in peccato veftro moriemini, percheserit iniquitas hic ficut irruptio cadens, quoniam fubito dum non fperatur, venies contritio eius,notate, fubito, notate , dum non fperatur, e poi dite s'è vero che all'improuiso muoiono seza confessione, fenza Sacraméti, fenza va minimo dolore d'hauer offeso Iddio . senza vn sospiro , senza chi li raccommandi l'anima.

Sentite adelfo le parole di Christo in San Matteo . Qui ceciderit fuper lapidem iftum confrigetur , super quem vero cesiderit conteret eum: & il Padre S. Girolamo . Qui peccator eft, & Chriftwa

rredit,cofrigetur,ma,qui peccat, C Chriflum negat, conteret eum, & io dico che quelche pecca come fedele, fe bene fa male, con tutto ciò spera per mezzo della peniteza il perdono del suo peccato, ma quello che pecca come infedele, non occore che speri il perdono, perche nega Christo con l'opere, se no lo nega con la bocca : S. Giouan Chrifollomo dice . Qui ceciderit super lapidem non frang tur fecundum quod eft lapid: pirtus, perche la pietra angolare. Christo non nuoce, ma gioua à tutti, ma chi cascha sopra questa pietra, fragitur fecundum pondus fuum , ouero, per altitudinem cafus, così ogn'vno che pecca, e offeso da Christo, no perche Chrifto fia offesore di nessuno, perch'e Saluatore, ma è oficio, ò dalla grauezza. de suoi peccati, ò dali'altezza dello stato donde cade, che però diceua l'Angiolo dell'Apocalisse. Memento vade excideris, & all'hora,cofrigetur,perche Christo non lo castiga con tutto il suo diuin potere, che potrebbe castigarlo, · Ma lo castiga meno del suo demerito . fed fuper quem ceciderit per finale impeniteria, perche all'hora Christo, perdit enm quantu perdere poteft, però,conzeret eum pfque ad putuerem, &c all hora fi verificara quel che foggionge ilaia : Et comminuetur fient conteritur lagena figuli contrition perualida , perche fara vero, O reges eos in virga ferrea, ch'è durifsima; Et tanquam pas figuli confriges eos, perch'è fragilissimo, però, non innenietur de fragmentis einstexta,per portarci en tantino di fuoco d'amor di

uino, preso dall'in cédio dell'amor che Iddio, ha portato, e porta à noi per portarci vna gocciola d'acqua della. fua gratia dinina prela, de fontibu Salwateris .

Infomma: Et in peccato veftra moriemini, tutti li peccati racconta l'Aposto lo San Paolo alla seconda de Corinti, fuor che il pericolo di peccare, dal quale n'era e sente almeno mortalmete, Huc pfque ventes, O bic confriges, tu. loa 18. métes fluttus tuos, diffe il patientissimo Giobbe del mare, e così tutti li flutti di questo modo sono al litto del mare, fuor che il peccato, che passa gl'argini, le sponde,& il lito:Di quelli ch'escono dalle carceri di quella vita, altri fono condannati all'Inferno, altri affonti al regno, come al Pillore di Farzone,& à Gioseppe Hebreo . Chi per estinguere la fete, beuerebbe il veleno, ò doue sa che l'aspettano gl'inimici, va cantado? Et sunt impi) quia ita securi sunt quali suftorum fatta babeant . Ma è pur verisimo, che chi mal viue, mal muore, perche la morte è il ritratto della. noitra vita humana, & il ritratto fi fa dal naturale; l'esépio n'è Caino, Saulle, Affalone, Giuda, & altri . Et in pecgato peftro moriemini . San Giouan Damalceno, dice. Quod hominibus eft mo. D. Ican. riboc eft angelicis cafus; perche fi come Dam I co immobilmente gl'Angioli calcorono lenza poterfi pentire, così el huomini dopò la morte, no si possono emedare. Et però dice il Padre San Girolamo. Stultum eft homini inflatain quo vellet

### DECIMOQVARTO PROEMIO Per la Feria III. della II. Domenica di Quaresima.

sequio, veridica Dottrina, scan dolofa vita, infopporrabil pefo, delicato foldato, volante faetta, deprauata volonte, sfrenata ambitione, mirabile documero, dottiffimo maettro.

Ollenne pompa, humilifilmo of amantifsimo Padre, cleuata superbia, ta hoggi nel Vangelo il Cancelliero Matteo N.

mori Andate in pace.

Humilta à tutti gli eletti, superbia à tutti i reprobi , Padre a tutti i giulti

Macfiro àtutto il mondo, documento à tutti gl'imperfetti, ambitione di tutti l'figli di Satanno, volonta à perpetua-te ogni male, faetta à tutti i vangelo-riofi, foldato à tutti i viatori, pelo à tinti i fuditi, vita mala a tutti i peccatori; dottrina d'utti i dicepoli, offequio à Sacerdoti , e pompa à tutti i

Prelati.

Pompa, the corteggia e decora: offequio che mutrifice ed honora: dottrina, che accende ed illumina, vita che,
promoca, e depraus:pefo, che affligge,
e trafigge: foldato, che fugge, e fi trugggifactta, che fori (ce, ecol price volonta), che refifte, ed infilte: Ambittone,
che fpera, & apirta documento, che fredi & raffictia: Macliro, che ammaefitta, & infegna: Padre che ama e brama; fuperbia che gonfia, e dilata; e fin-

milità che fi sbaffa, ed amihila. Humilità , che bandifice la fuperbia ; fuperbia che è abborriza dal Padre , Padre che pi officio di Maglino. Magnito in della comenti i documenti i docu

rita offequio; ed offequio che porta (eco gran Pompa. Pompa, che fi conuiene al Magifle-

to. Super cathedra Moyfi federunt feriba & Pharifei . Offequio che fa il douere. Omnia quacumque dixerint vobis, fernate & fatite. Dottring che perluade all'offeruanza della Legge . lecundu opera pe ro coram nolite facere; Vita che predica la fequela del Diauolo; Dicunt enim, o no facimit . pelo che altra legge aggraua. Alligant, enim onera gramia, & importabilia . Soldato, che alpira alla palma feuza cobattimento; Digito autem fuo nolunt ea mouere . Sactta, che vanagloria si chiama. Dilatant, e nim phylatteria fua , . O magnificant fimbrias. Volonta, the non ha retto fine. Omnia opera suafacient ve videantur ab bominibus. Ambrofia che tutti conculca. Amant primos recubitus in canis. Dottrina che condanna l'honor mondano, Nolite pocari Rabbi, Macftro che ha infinita fapieza . Vnus enim, eft Magifter vefter, Padre che adotta tutti gl'cletti . Vnus & Pater vefter quim Ca'is eft. Superbia che tanto s'inoltra, quato fi precipita; Qui fe exaltat, bumiliabitur;e Humilta, che quanto si sbassa . tato fi folleua. Oni fe bumiliat, exaltabisur. Hor mentre dunque io &c.

## PREDICA PER IL MARTEDI Dopo la feconda Domenica di Quarefima.

Super cathedram Moysi sederant Scribe, & Pharifei, Omnia quaeumque dixerint vobis, servate, & sacite secundam vero opera corum, nolite saccre Matth. 23.

Ono fenza dubio N. molti, e tutet misteriosi, & illustri que i troli, e quegli encomir que on uerte metafore, e chiamata nella Scrittura Sacra Santa Chiefa: Mas si come la diuerstita delli rappresentanti, è stata diuerstita delli rappresentanti, è stata moltrare, no folo la dignità, la dottrimoltrare, no folo la dignità, la dottri-

na;e la Santità dell'ifteffa Chiefa, made gl'Ecclefafici ancora, è flata coda ragioneuolifisima, che Chrifto l'habbia chiamata Catedra. supper Carbedra Mopfi fedrii Scribe, or Thanifei, oh Catedra, prima di Mosè, poi di Chrifto, & al fin dei Pietro, che prima vi federono li Scribi,e Farifei, poi gli Apotto110

li,& al fine i luoghi tenenti de gl'Apoftoli di Christo.

E nondimeno anco vero N. che l'istessa Chiesa è con molti nomi chiamata, ma tutti misteriosi, ma tutti illustri:è chiamata Arca per la quale molte più anime fi faluano, che non fi falnorono corpi nell' Arca di Noè; In diebus Net, cum fabricaretur Archa in qua paucaideft , otto anima falua fatta funt, dice S. Pietro Apostolo nella prima al capo terzo. E chiamata nuoua, e Santa Gierusalemme da Giouanni il Sacro Euangelifta, Vidi Cinitatem San-Eam Hierusalem nouam . E chiamata. horto chiulo, e fonte logellato. Hortus conclusus, fons signatus, nella Catica. è chiamata Vigna dal Profeta Dauidde nel Salmo, e con gran ragione, perche. Vineam de A Egypto tranjulifti . E Luc. chiamata Naue. Ascendens autem in vnam Mauim qua erat Simonis, dice San Luca . E chiamata rete . Simile eft reenum Calorum fazena miffa in mare ,di-Man, 13. ce San Marteo,e l'ifteffo nel medefimo luogo la chiama Regno de Cieli. Onde San Gregorio Papa dice . Sape in fa cro eloquio Regnum Calorum presentiste poris Ecclefia dicitur. Ma Christo no-Aro Redétore la chiama hoggi Care-

luogo la chiama Regno de Cieli. Onde San Gregorio Papa dice. Sape in la
cro eloquio Regnum Calorum prefentite
porti Ecelfa dictitar. Ma Chrifto nofitro Redétore la chiama hoggi Catedraper Portigine, per la ocuentatore,
per la confeisione, per la vientatore,
per la confeisione, per l'affetto. Supre catedrat ma Mogfi, federant Seriba, O'
Phartici, omnia quaestmque dixerius vobis fernata, O' patieri, fecumbam autem opres cormm, molite factors: che fono tre
cofe fepertanti alla Catedra, & alla
Chiefa, & a gl' Ecclefaftici; Digniti, Dottrina i e bontà i per la dignità, dice [usper Chalbedram Moffi
federant Seriba, O' Pharificper la doc-

ce, secundă autem opera corum nolite facerei Incominciamo dalla prima. Super estbedram Mossi sederni seriba & Pharisei; San Pietro Apostolo N. nella sua prima Epistola al capo secondo con quattro titoli mostra.

trina , dice , omnia quacumque dixerint

pobis fernate, & facite, per la bonta, di-

la nobiltà , la dignità , e l'autorita, di questa Catedra della Chiefa , e degl'Ecclefiaftici ancora : fentite con che maesta li dice. Ves genus elettum,regale Sacerdotium,gens fantta, populus acquifitionis,e quali di questi titoli no mostra nobilta, dignita, e mae. stà insieme ? Vos genus elellu, comincia co vaa parola, che fù inuentata da Cefare,e fi conuiene à i Cefaris Voi generatione, progenie, e flirpe eletta, e fcelta: Ogni progenie nobile N. vuole hauere antichità, dignità, e successione, e questa era progenie, per antichità heb be Abelle, à sanguine Abel iusti, per dignita cominciò da Melchifedech ; Tu es Sacerdos in aternum fecundum prdine Melchisedech; per autorità, cominciò. da Chrifto. Et tibi dabo claues Regni Calora, e per fuccessione cominciò da S. Pietro: Et ego dico tibi , quia tu es Petrus, & Super hanc petram adificabo Ecclesiam mea, & è successione cotinouata fino al fommo Pontefice d'hoggiregnante N. Et quelto fù quello che prediffe il Profeta Dauidde nel Salmo quando diffe , Pro Patribus tuis nati sut tibi fili), conflitues eos principes super om- Plat 44 à nem terram . che dice antichità . fuccessione, e dignita insieme; Antichita, pro patribus trus, che fono i Patriarchi, e per la luccessione , nati funt tibi fil n; però dice Santo Agostino: Ne ergo putes eam desertam , quia non vides Petrum , quia non vides Paulum , non vides illos per quos nata est, perche, pro patribus tuis , nati funt tibi filis, e per questi figli che son Padri , più celebri de gl'antichi , constitues principes super omnem terram, e quelta è verità che no occorre prouarla, dice il Padre S. Giouan Chrisostomo, già che più chiara. che il Sole di mezzo giorno, che gli Apostoli, è la lor dottrina sia andata. per tutto il mondo è chiaro è manifeito a tutto l'Vniuerfo. In omnem terram exiuit fonus corum, O in fines orbis terra verba corum, e però: Omnibus principibus fuerunt magis proprie principes ,

Brcd-re

O regibus potentiores , loggionge queflo Sato Dottore, e lo proua co fi gratiola maniera. L'Imperator de Romani, nó puol far legge all'Imperator de Perfiani, ne Perfiani ponno far legge à Romani, Ma gl'Apostoli ferno legge per tutti, diedero legge a tutti:le leggi de gl' Imperadori durano infinche viuono,morti che fono,fuccedono altri. che fanno altre leggi, ma gl'Apostoli ferno legge perpetua, che sempre l'istesso si crede,& l'istesso in ogni luogo fi offerui: Per diffender le leggi del mo do non sempre fi mette la robba, fatiche, sangue, vita, & ciò che c'è: però dice di questi figli di Santa Chiela : Nati funt tibi fily , perche fono nati per la\_ Chiefa, & non per loro, per la Chiefa fono vissuti, per la Chiesa hanno fatigato, per la Chiefa hanno sparso il proprio sangue, & per la Chiesa finalmente son morti; però dice l'istesso Crisoftomo: Tuorum filiorum chori, erunt adeo slari, infignes, & illuftres, ye omnem orbe terrarum impleant. Onde con raggione è detto da tutti . Genus electum , questa parola, eletta, vuol dire scelta nella Sacra Scrittura N. come fi dice di San Giouan Battista, all'hora che cosi di es fo canta la Chiefa. Pofui te, quafi fagitzam elellam, come anco dello fpolo dice la Cantica. Elettus ex millibus,come anco diffe l'itteffo Chrifto. Ego pos elegi de mundo, cioè scielti dall'immonditie del Mondo, come finalmente dell'-Kant. e. iftefla Ghiefa nella Cătica fi dice. Ele-Eta, vt fol, & in particolare per la digni ta Pontificia, & per il fommo Sacerdosio, perche nella legge della natura fù agnila di Aurora,e nella legge scritta, fu aguifa di Luna, ma nella legge Euagelica, è aguifa di Sole ; però Innocen-20 terzo fommo Pontefice, de maiori-Late, o obediétia cap. folita benignitatis, diffe che la dignita Potificia era aguifa di Sole,& la dignità Regale, era aguifa di Luna, perche fi come la Luna, ricere il lume dal Sole per effer questo Padre di lumi, cofi la dignità reggia, riceue ogni folendore dalla dignità Pontificia, però có gran raggione dopò hauet detto. Genus electum, foggionge.

Regale facerdotium; Nell'Elodo fi difle . Vos eritis in regnum facerdotale, oue par, chelil regno determinalle il Sacerdotio, dice S. Tomafo, ma non è cofi, percheSamuele Profeta, se bene non fix Sacerdote, nondimeno vnie Saulle in Rè d'Israele; Sadoch Sacerdote, vnse in Rè Salomone, dunque non è vero, che il Rè, ò il regno determini il Sacerdotio, ma tutto al cotrario, il Sacerdotio determina la dignità regale, e però.Regale facerdotium:regale in adiactino . de Jacerdotium in foltantiue , quia ficut Spiritus praeminet corpori, cofi il Sacerdotio è preeminente alla dignita reggia, perche la dignità reggia ha il dominio delle cose corporali, ma la dignità Pontificia li ha principalmente delle cose spirituali, & poi nelle cose porali,& temporali ancora.

Onde S. Gelasio Papa scriuendo ad Anastasio Imperatore, somigliò la dignità Pontificia all'oro, & la dignità Imperatoria al piombo, perche fi come l'oro contiene per eminentia tutti gl'altri metalli, cofi la dignita Pontificia contiene la eminentia tutte l'altre dignità del modo, anzi la dignità reggia è ordinata per feruità, per cultodia, & per difela della dignita Pontificia. Sentitene hora la Sacra Scrittura in Giosuè, oue si narra che Giosuè saceua accampare da tutto l'elercito l'-Arca del Signore, macommandana espressamente che detto esercito stelle lontano dall' Arca doi millia cubiti , tofer al cosi dicendo. Canete ne appropinquetis ad Archam, tutto perche, dice Origene, l'efercito doueua feruire alli Sacerdoti, che portauano l'Arca del Signore Iddio, & per la riverentia che li doueuano, li commandaua che non s'accostaffero all'Arca; Donde ne cauo, che le bene i Sacerdoti follero di stirpe vile, si deuono honorare, mentre sono

Mini-

LCO.4 Ministri di Dio . Sie nos existimet homo

Ne Prouerbi fi dice in quelta ma Propat, niera, Sicut qui mittit lapidem in acerun merreuri, fic qui tribuit, infipienti bonorem . Mercurio è Dio de mercadanti , quali quando vogliono ricordarfi delli denari, che cotano, ben spello fi feruono di certe petruzze delle quali ue fannovn mucchierto, oue ciascuna serne per cento, & per mille; cofi li Sacerdori nati di stirpe vile, se ben fossero di neffuna stima per la progenie, come fonoquelle pietruzze, che si spezzano, & fi gettano, nondimeno perche stanno in luogo di Dio,s'apprezzano, & fi honorano,come si apprezzano quelle pietre che stanno per ceto, & per mille : Dunque : Sient qui mittit lapidem in acernum Mercurii, fic qui dat infipiente bonorem , perche ie bene per la ilirpe non vale per altro, che per vno della. minuta plebe, nondimeno perche ità in luogo di Dio, è riputato tra Dei, ehe cofi li chiamò l'istesso Iddio quando diffe. Diss non detrabes, che fono i Sacerdoti, che feruono continuamente d Dio.

Eccone gl'effempii N. Mosè nel deferto non valeua le non per mezzo pastorello, ma posto da Dio, in aceruum Mercurijivalle per Duce, valle per Dio di Faraone. Ecce conflicui te Deum Pharaonisicoli Elifep.era bifolco,ma pofto da Elia, in aceruil Mercurij, hebbe dop pio spirito di Profetia; Cosi Saulle, era afinaro, ma posto da Samuele.in acersum Mercurit, fu primo Red'Ifraele; Cofi Danidde, era riputato da niente, ma polto da Dio in acer unm Mercurij, vinie il gigate Golia,& fuccesti al Re gnoscofi-Pietro Apoliolo, era pefcatore,ma potto da Christo, in aceruñ Mercury, hi Prencipe di tutto il colleggio Apoltolico; però Santa Chiefa prima li da il nome vile, & poi il nome reggio. Tu es paflor num, orinceps Apofto-lorum: Dunque, regale Saccidotium, degno d'ogni imperio.& d'ogni honore;

Pero dictono altuni, fece Chrifio, che dictono latuni, fece Chrifio, che Rengi, & non permife che l'adorat li Rengi, & non permife che l'adorat li Saccredoce Simoone, ma volle prima egli adorate il Saccredoce, che però fil offercio al tempio, & per quello l'itlefo Chrifito rilgo el aquello che il diede la guanciata, guantiata, ma perche volle moltrare che hauena riipotto con ogni riuerenza—ananti il Pocefice, dice. S. (pieriano nel libro primo; nell'Epitlola terza. Dunque, regula facetta biam.

Gens fantis ancora, perchè confacrata dal Signore, & è facrata, & dedicata all'iftefio Signore, però nel Effodo è chiamato il Sacerdote: Santisma Domino.cioè, confecratum Domino.ouc-

rosfemen fanttum erit.

Geus jamfle, perche fantifica gl'altri, cioù degna d'inoncre, & di riutrétià. In tota amina tua, true Deminum, d'accodotes tuis fand fica, cioù bonora, dice l'Ecclal capo fettimo, & canto deu effer l'honore de Sacerdoti, quanto il timor di Dio. In tota amina, fi deue finoncra el Sacerdoti quanto il timor di Dio. In tota amina, fi deue honorare il Sacerdote, che fità in luogo di Dio.

Alla fine: Populus acquifisionis, acquifiato da Chrilin onlito vero Signore, con l'iffello fangue che acquifiò la fina fio fa Chiefa Santa. In que popui Epifea. A pos regere Ectello mo, qu'am acquifiuir fisagune fino, ò vero come legge il Greco; na acquifitionens, acli anune, hor ecco la nobità la dignita, & Phonore, che à la nobità la dignita, & Phonore, che

Sacerdoti fi deue .

Ma passiamo hormai alla dottrina della Chiela, & de gi Ecctrisatici, omnia guemeumque diveriat volus, ferrate, or fastre. E così necessaria la dottrina, di questa Cathedra per la vita dell'anima-guanto e necessaria la dottria dell'anima-guanto e necessaria per la vita del corpo; Et certo questi nomi di pane, & d'acqua per la vita del corpo; Et certo questi nomi di pane, & d'acqua fono bi simboli di queste dottrina nella Sacra Scrittura N. petò done dice Danidde nel Salmo; Persyangiam, genama d'hrea, po

aruit

aruit cor meum, quia oblitus fum comedere panem meum che il Padre S. Agoftino espone per questo pane; questa. dottrina, & dice ; Panem , ideft verbum Dei custodite porche se'bene; panis cor bominis confirmat, affai melto pui la dottrina di questa Catedra, coferma, & confirma la volontà nostra co quel la di Dio. Anzi dico di più ch'è molto più facile, mantenere la vita del corpo fenza pane, che mantenere la vita dell'anima fenza la dottrina in questa Catedra. Eccone in proto l'effempio, Madalena staua alli piedi di Christo, non folo (enza cibo corporale, ma fenza. penfiero di cibo corporale; Onde San Luca, dice, che Stabat fecus pedes Domini, seza muouerfi mai, & audiebat verbum illius, perche conosceua, che molto meglio, viueus col verbo di Dio, che con quanto cibo delicato hauesse preso, però San Pietro diffe a Christo: Verba eterne vite babes , & cofi la dottrina di Christo insegnata in questa Catedra,da vita, & vita fpirituale, & conferua eternamente in vita : Sentite l'Eccl. Cibabit illum pane vita, & intellectus; prima dice, Pane vita & poi dice, & intellettus, perche la dottrina filosofica,s'è pane d'intelletto, non è pane di vita: ma la dottrina di questa Cathedra prima è pane di vita, & poi d'intelletto, anzi per mostrare, che la dottrina filosofica non ègioueuole, fe non ferue alla dottriua di questa. Catedra, però dice prima, pme vita, & intellectus, & aqua sapiétic salutaris potabit illum, & notate che prima ferine, aqua sapientia, che est aternorum, & poi sapientia salutaris, per la salute dell'anima cofi fua, come del proffimo , & all hora, in medio Ecclefia aperiet os eius, & perche questa dottrina di questa Ca tedra à tutti comune, & à tutti gioneuole, però dice in medio Ecclesia, &cosi implebis eum Dominus spiritu sapientia y o intelle llus: la dottrina di questa Catedra è dottrina, piena, 8c mancheuole, perche, aperios cuma per impleboil-

sud, diffe per Danidde , docebit pos omnem peritatem diffe Chrifto,è dottrina deuota, perche dono hauer detto, implebit eum Dominus, fegne, spiritus fapientia, & intellectus, fpi itu, & non lietera, perche, littera occidit, spiritus autem viuificat, spiritu, perche à molti Iddio concede la sapienza, & l'intelletto, ma fenza spirito, però non fanno niun proficto nell'anima, ma la fapienza di queita Cathedra, è piena, & deuota, & pero dice, implebit eum fpiritu fapientia, Co Erod ie intellectus,& non in altra maniera. Ma hora temo non si possa dir più quello dell'Etodo. Deeft panis, O non funt aque, non s'infegna questa dottrina co quel fernore, che la infegnauano gl'-A postoli, hora si che possiamo dire co il Profeta Iiaia. Par unli petierunt panem, O non erat qui franzeret eis, & con Geremia piangendo. Populus autem gemens, O quarens panem, perche non è chi gl'infegni, ne meno gl'articoli dellanostra santa scde, la dottrina Chri-Itiana, il modo di sapersi ben confessare delli peccati che momentaneamente si comettono, il sapersi fare il segno della Santa Croce, che viene, ò dalla negligetia di quello che deue infegnare questa dottrina,ò dalla indenotione di quelli,che la denono imparare, onero dal mal esempio de gl' Ecclesiastici, ch'è cosa molto dannosa, & à Chri Ro,& all'anime raggioneuoli, redente co il fuo preriofissimo sangue. Riposo.

#### SECONDA PARTE.

D feurs, & nonfaciums Ecola troppo distincuole N.che alla dignita, e alla dottrina di quella Catedra, non corrisponda la bonta della nostra virsa fiche il possibilità propositione di manufaccere, formaleche ficiale de gilcunta feccione, suna discums, una è peggio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune aium, y ma di perio che fi dica, sune di la Numeria, Mode va

4 giorno

Nom, 17

giorno, Inuenit germina [e virgam Aron, turgentibus gemmis, er umperant flores, qui folis dilatatis, in amigdulas deformati sut. oue non folo noto che la bacchetta di quello che doueua effer Sacerdore, doneua ester feconda di fiori, ma anco di foglie dilatate, di fiori aperti, & in ol ere di frutti maturi, perche in questa catedra, ci doueuano federe quelli, che abendauano di buona dottrina, ben. predicata,& ben'e íplicata, & di buone operationi piena,& ricolmata, però dice il Sacro Telto, che Mose tronò, che la baccherra d'Aronne suo fratello haueua germogliato; Innenit germinafse, perche non bafta à quello che vuol federe a questa Catedra . d'esser atto à germogliare, ma è necessari;ssimo che habbia fatto del bene precedente pur affai,c fia impoppato per farne de gl'al tri, perche a gl'altri li basta d'acquistare la perfettione, ma à che quellifedono, o vogliono federe in questa Catedra, è per necessarijssima la persettione di già acquiftata, Però a quel giouane, che dimandò à Christo vn giorno, che cosa era necessario per coleguir la vita eter-Ba. Quid faciendo vitam aternam poffideborli furisposto da Christo iltesso. Serwa mandata e poi li difse , si vis perfectus esseima à San Pietro quando gli volse dire,palce, li difse prima tre volte . Peare amas me? perche doueua hauere la catità de gl'incipienti, delli proficieti, e delli perfetti ma quando Christo troua quelli che sedono in questa Catedra,non folo,non germinafse, ma ne meno appoppati per germogliare, e determinati per far bene, anzi pronti per far male, all'hora non folo è vero à dire,dicant, o non faciunt, ma è veriffimo dire, dicunt, o male faciunt, e quelto fi può inferire da quello che dicono li Settanta Interpreti, che doue noi leggiamo, in amygdolas deformati, loro leggono; Et germinauit nuces, che iono fimbele di quelli, che con l'opere, e non co l'elsépio fanno male, & nuocciono, come nuoce dell'albero della Noce, co l'-

ombra, con li frutti: Onde il Padre S.
Giouan Chrifoltomo per nostro infegnamento disc in quelto modo. Benedicceo, Denevivendo, popu um infinet,
quomodo riuere debeat, fed benedicendo,
O male viuendo, Deum infirus, quomodo
te debeat condemnare.

Quindi è che San Paolo alla prima Epittola che scrine à Timoteo al terzo capo, così dice. Si quis Episcopatum desiderat, bonum opus dasiderat: fopra delle quali parole dice il Padre S. Girolamo. Opus vere, no dignisatem, laborem, non delicias, perche fe bene Giacobbe ferui per Racchele, fù necessario che prima prendesse Lia seconda, ancorche quella fuse brutta : Cosi se bene si desidera la dignità e l'honore mai si dourà concedere fe prima non è fecondo di buone operationi, le quali à tutti quelli che sedono,ò vogliono sedere sopra di questa Catedta , sono necessariffime : Però dopò hauer detto S. Paolo bonnes opus desiderat loggioge: Oportet enim Epifcopum irreprbenfibilem clse, che San. Giouanni Chrisostomo dice: Eum tanta decet Gloria virtutis excellere, vt inftar folis cateros fuo fulgore obscuret, & loggioge . Debet builmodi vitam babere immacularam atque compositam, vi omnes in illum, & in eins vitam, veluti in exemplar aliquod excellens, intucantur;acciò fiano buoni loro, & facciano anco buoni, e perfetti gl'altri.

Danielde dopè hauer detto nel falmo. Elegie Daniel ferunn fium, dice an-rea. 77.

oc. fulfuit evm do gregibus on um, de poffetantes accepit eil, perche quello, viene
eletto da Dio per la cura dell'anime ,
no folo den elser feruo di Dio, ma deu'
elser anco fecondo nelle buone operationi, econ il fuo buono elsempio-deue
far fecondo anco gl'altri, che petò fogglonge, Et pauie esi ni mocensia cordis
fui, O'm intellettibus menum farum dedaxit eos, che dice bontà interiore, & cfreitore, l'interiore, è, in intellettibus manum
fui, pletteriore, è, in intellettibus manum
furarmise, con quella bontà interiore. & c-

ette

efteriore , pani, & deduxit eor,nel Cielo. Il Pierio riferisce, che gl antichi qua

do voleuano mostrare, che con la buo na dottrina vi douena effere accoppiata la buona vita, dice che dipingeuano vna pera con la fua foglia, la pera ogn'vn sa, ch'è informa di cuore, & la foglia, informa di lingua, no dipingeuano folo la foglia, perche non basta la buona dottrina, non dipingeuano folo la pera, perche non basta solo il cuore, ma è necessario la lingua, & il cuore infieme, cioè la buona dottrina, & le buone opere:però S.Pietro Crifologo, dice Auttoritas magiftri dependet à vita; Et gl'Etnici differo Orator eft vir bonus, dicendi, agendique peritus; In formma longum iter per pracepta , breue , & efficax per exempla, dice Seneca, non potra in molto tempo vna Madre inlegnare a caminar folo il fuo picciolo bambino, fe bene gl'lo commandaffe rigorofamente mille volte il giorno, che all'incontro fenza dirle cos'alcuna, mettendo la Madre li piedi del bambino, fopra i fuoi piedi,& caminando infieme, in breuifimo tempo lo infegna caminar folo, perch'è vero, che, longum iter per pracepta, breue , & efficax per exempla , quia quando , dicunt, & non faciunt, o quando, bene dicunt , & male faciunt , danno occasione di non crederli . & di fare, come fanno loro; Sentine hora la Scrittura .

S. Paolo d Galati diffe à S. Pietro; Si tu cum Iudaus sis, geneiliter vinis, & non Indaice, quomodo cogis gentes Indaixare? & io dico se quello che no solo è Christiano, ma è religioso, & Sacerdote, & Curato, & Prelato, viue tal'hora peggio che Giudeo, ò Turco, sforza per dir cofi, el'altri col suo mal'essempio à far il fimile ? perche ; validiora funt exempla, quam verba dice S. Leone Papa; il Padre S. Giouan Chrifoftomo lopra quello hogo di S. Paolo, dice, che quando S. Pietro all' apparir di Giudei, lasciò di mangiare con li Gentili.Propemodum aperte clamabat imitamini Dofferem:perche questo essepio di maggiori, hà tanta forza, che tira anco i più perfetti, all'eslempio che veggono, che però dice S.Paolo: Et simulationis eins confenfierunt cateri Indai, ita vt . & Barnabas duceretur ab eis in illam ftmulationem, oh forza del mal'essempio del Padre al fuo figliolo, della Madre, alla fua figlia, del religiofo al fecolare, & del Prelato al fuo fuddito, che per l'inclinatione al male, subito si lasciano tirare dal mal'effempio, no folo gl'imperfetti,ma tal volta li perfetti ancora, come à questa simolatione di S.Pietro, consensterant non solo cateri Indai sed & Barnabas, cheteneua il contrario, & che predicaua il cotrario: hor ecco di quata riprensione sono degni quelli, che, dieunt, o non faciunt, o pure quelli, che, benedicunt, & male faciunt . Anzi fono degni di seuerissimo castigo, vdite con che fentimento parla la Scrittura.

Nell'Esodo si legge, che tornando Exed. 4 Mosè nell'Egitto per commandamento di Dio. Occurrit ei Dominus, O volebat occidere eum, perche douendo lui predicare, & commandare à tutti che fi circoncidesfero, non haueua circoncifo il figlio, però la moglie prese subito vna pietra acutifima, & lo circoncife,& cofi Iddio fi placò; bor fe Iddio perche Mosè non haueua circoncifo il figlio, lo volcua occidere, à quelli che fedono fopra la Catedra di Mosè quali dicunt , on non faciunt , ouero, benedicunt er male faciunt , che li fara Iddio? li fara rendere strettissimo conto del. fuo mal fare: O fanguinem corum de ma. nu ena requiram , dice Iddio iltesso alli. paftori dell'anime.

Ma per la cattiua vita di questi nonsi deue mai N. sprezzar la dignita, ò la. buona dottrina loro; che à quelto effetto fi comandaua nel Leuitico, che tutte le cole che toccassero il morto, fosfero immonde, eccetto le fontane, 3e l'acque;cofi; se bene solse immodo quel che fiede in questa Catedra non è però immonda la dottrina ch'infegna; Eraimmoda la mascella dell'Asino, & pur Sansone beueua in quella;Era immondo il teschio del Leone, & pure ne prele il mele: però. Omnia quecumque di. xerint vobis, seruate, & facite. Amen.

## PROEMIO DECIMOQVINTO Per la Feria IV. della II. Domenica di Quarefima.

Rdentiffimo defiderio, fecretidimo colloquio, gratifima
demonitratione, penofifima
paifinon gloriofifima refurrettione,
profondriffima adoratione, feruidifima creatione, gratiofifima petitione,
acerbifima reprensione, prudentifima interrogatione, facondiffima refoponsione, certifisma promissione, mitleriofisima negatione, & vehetisima
judignatione, ir appressed a nogej, &c.,

Indignatione à turti gl'Apolòli, ne gatione à Giscomo, e Giousani, promilsione à doi Dificepoli, refigontione ad al Maefre, interrogatione à doi fratelli, riprentione à poch l'efperti, petitione al Saluatore, o ratione al Verbo incarnato, adoratione al vero Iddio, retirrettione al morte Chrifio, passione all'innocente agnello, demonitratione al carta imici, colloquio al colleggio Apoflolico, e desiderio à patir morte di 
Croce.

Defiderio che annella, e brama, colloquio che ammefa, a estrifi a, demofitatione, che adita, e palefa, paffione, che affligge, e crocifigge, reluterettione, che immortale, & glorifica, adoratione che offequia è honora, poratione che loda, & ringratia, petitione che domada, & imperta, areprenfione che ammonifica, & corregge, interrogatione, che proba, & approbba, refponfione, cheoficifica, è promette, promi fione, chedificara, & affida, negatione che differifica, & diffimola, & indignatione che turba. & contuba.

Indignatione che si mitiga colla negatione; negatione che si oppone alla promissione; promissione che premia la respontione; respontione che rispode all'interrogatione e; interrogatione che succede alla ripernsione; riprentione che firiceme per l'importuna petitione; petitione che si doppo l'oratione; oratione che supplica lattal'adoratione; adoratione che merita la resurrettione; resurrettione che si dona dorpo la passione, passione, che si publica demonitratione; demonsiratione che prima si notifica col loquio sa colloquio, a colloquio,

dente Defiderio.

Defiderio che non ha meta . Afcendens Ielus Ierofolymam, colloquio che fà con i suoi diletti. Assumplit duodecins discipulos suos secreto, & ait illis. Demonftratione che affegna il luogo. Ecce ascendimus lerosolymam. Passione che racchiude ogni tormento .Et Filius bominis tradetur , principibus facerdotum . Resurrettione che viuifica . Et tertia die resurget. Adoratione che fàil douere . Tunc acceffit Mater Filiorum Zebedei cum filiis fuis i Oratione che chiede . Adorans, o petens aliquid ab co.Petitione che fa la Madre . Die ve fedeant bi due, Cc. Riprehensione che rintuzza l'ardire. Nescitis quid petaus. Interrogatione che fi fa per non togliere la liberta . Poteflis bibere, &c. Respontione, che abbraccia il patire. Dicunt etiame ei possumus. Promissione, che impromette il martirio . Calicem quident mes bibetis. Et indignatione che eruccia. gl' audienti . Et audientes decem indignati funt de duobus fratribus . Quefta è tutta l'Istoria del corrente Vagelo N. Hor mentre lo,&c.

## PREDICA PER IL MERCORDI Doppo la Domenica seconda di Quaresima.

Ecce afcendimus Hyerofolimam, & flius hominis tradetur principibus facerdotum. O feribis, & condemnabunt eum morte. Matth. cap. 20.

Elono così differeti, così diuer. fi,anzi cost contrarij li penfieri, eli pareri di Dio, dalli pensieti, e pareri de gl' huomini. Che merauiglia è oh N. che quelli che fono così diuerfi nelli pefieri, e nelli pareri, fiano anco diverfinelle parole, nelli discorfie nelli ragionamenti. Ecco l'. estempio chiaro nell'hodierno Euangelio, nel quale il figlio di Dio ragiona della fua Sacra Pattione, e ragiona vna donna delle cofe del mondo, e fono diuerliffimi anzi cotrariiffimi dell'vno,e dell'altra li ragionamenti.

Chrifto ragiona.con lumiled: Afsipfit lefus duodecim Difcipulos fuos fecreto; Et la Donna ragiona có superbia: Acceffit ad eum mater fiirum Zebedei,adorans, & petens aliquid ab eo .

Christo ragiona di trauagliare: Ecce alcédimus Hyerofolimam; Et la Donna ragiona di ripolare; Die, ve hi duo filinmer fedeant .

Christo ragiona di morire. Et codemnabut eum morte; Et la Donna ragioffaia 55 na di regnare. Vnus ad dexteram, & alius ad sin stram in regno tuo, e questi ra gionamenti fono così diuerfi, perche fono diuerfi anco i penfieri, e li pareri . Non enim cogitationes mea , cegitationes vi fira, neque via mea, via venra. Dice Iddio per bocca del fuo Profeta Ifaia, perche, ficut exaltantur Cali a terra,fic exaitata sut via mea,à vip veftris, Cogitationes mea, à cogitationibus pefris ; che fe bene non fi trous efempio per mottrare queita dittantia infinita. ch'è tra Iddio, e gli huomini del moudo, nondimeno die de quella dillanza dal Cielo alla Terra,per effer la diffaza maggiore,e per moltrarci, che tutti li penfieri di Dio,lono celefti,e quei

de gl'huomiai sono tutti terreni, però essedo quelli di Dio gioucuoli e quelli de gl'huomini dannofi, lasciando di ragionar per hora, del regnare, che pur troppo ne ragionano gl'huomini. ragioniamo noi del patire di Christo. che desidera pattre, che vuol pattre folo egli, e che vuol patire có tormenti . e morte opprobriofa, e fono tre cofe. cauate dall'Euangelio. Ecce afcendimus Hyerofolimam, ecco il desiderio, che ha di patire; Et fi.ius hominis tradetur,ecco che vuol folo patire; Ad illudedum.flagellandum, & crucifigendum, ecco che vuol patire con varij tormenti,e conmorte opprobriola: Hor cominciano dunque dalla prima.

Ecce afcendimus Hyerofolimam Ce. Non è dubio nessuno N. che si come li pésieri di Christo non erano se non di patire, così li defiderij più intéfi,li ragionamenti più frequenti, non erano le non di patire per falute del genere Matera humano, perche: Ex abundantia cordis, os loquitur, dice l'Euange lista San Mattco,e notate quelta parola, ex abundan, tia, perche non di tutto quello, che cade in pensiero, si ragiona, ma di quello fempre si ragiona, ò si desidera ragionare, che sempre si pensa; Hor sentite adello li continui penfieri del nostro Christo. Il Profeta Dauxide così dice nel Salmo. Sol cognouit occasum juum, & Pla ion Abachuch Profera, anch'egli così Proteticamente dice . Ante factem einsibit Abac. mors, manella Sacra Cantica dop ò ha uer detto della Dininità di Christo, loggionge , edice. Caput eins aurum oprimum, e della ina Santiflima humanita. Coma eins ficus elata paimarum, nigra, quafi cornus; ch che propolitio. ne,oh che fomiglianza, delle chiom

con

con i penferi, della palme con l'altèzza di quel che fipenla, e della negresza come di coruo, alli péferi di paffione, emorte. Nonè dubio che di quella maniera che na(cono li capelli nel capo, così pululato li penferi nella, mète. Et il Padre Teodoreto nelli fuoi Commentari pinella Cantica, e fipone, quelle chiome per li penferi dell'Incaratatione del Verbo eterno, perchefono alti, e però, ficus tatae palmarum, e perche fono imperferutabili, però

migræ quasi Cornus .

Ma l'espositione di tre Padri sopra la Cantica, non solo espone per le chiome li penfieri dell' Incarnatione, ma della Paffione ancora, hor questi erano li continui pensieri di patire di Christo Signor nostro per nostro amore; e perche la passione è chiamata da Christo esaltatione, Cum exaltaneritis filium hominis , oportet exaltari filiu hominis, però li pensieri della Passione di Chrifto, Erant sicut clata palmarum, che sono alte, e crespe, e si come i capelli crespi, ancorche per forza gl'abbaffi, sempre però tornano in alto, così li pensieri di Christo, per nesiuna torza poterono mai esfere abbassati in terra, ma sempre stauano eleuati al Cielo. Et queste istesse chiome erano negre, quali Cornus, furono negri li pelieri di Christo, perch'era imperscrutabili,negri,e non canuti,perche sempre più virile per patire mille volte, se tanto bifognaffe,tato era grande il suo desiderio.

Ma diciamo in altra maniera N. Ogn'vno sá che la negreza al Coruo è qualitá nicparabile, & in Chrifloi li pefieri di pattire, el imortre, en morte, en morte parabili da lui , sí che non folo non poteua desifiere da quello péfero, ma l'haueua tanto à cuore, che non poteua la dimeno di non fempre penfarci, peròscome eins ficur el ata palmarum, sir qua quafi Corus . Est perche erano penferci di morte , però le chiome eran penferci di morte , però le chiome eran penfere di morte , però le chiome en pergere, perticita morte di Croco sea.

dolofa, & opprobriofa, però era fimile al Coruo, ch'è animale abonineuoles Oltre che il Coruo con la sua negrezza può esfer simbolo della carne di Christo, che per tanto sangue che versò . e per rimaner clangue. Non erat in eo fpecies , neque decor , e può effer fimbolo del peccatore, per il quale Christo doueua morire: Quando infine pro iniuftis mortuus eft. Oh Corno pur troppo negro per li peccati, ch'è il peccatore, à cui possiamo dire: Denigrata eft super carbones facies tua, non es agnitus in plateis, perche hai perfa la tua. prima bellezza. Coruo procrastinante che mai si risolue à far penitenza di tanti commelsi peccatise corno, che... mette talmente gl'artigli nel cadaue ro.e fta cosi intento a beccarlo.e fcarnarlo, che se bene alza il capo, e par che guardi il Cielo per ranederfi , ad ogni modo tornando col capo chino à scarnar il cadauero, è caggione che per l'istesso cadauero, ò resti preso, à muoia e pur per questi ancora sufficie. temente, è morto il nostro Christo, e. tal fia di loro fe fi danno : Però : Coma eius sicut elata palmarum, quasi Cornus a Vi è di più , che però dice , nigra quasa Cornus, ch'è fimbolo del peccatore perche effendo Christo morto di morte di peccatori,& in mezo a due famosi Ladroni, anch'egli è stato reputato peccatore, eladro. Et cum iniquis reputatus eft , & alle Turbe diffe egli medefimo nel Horto di Getlemani. Taquam ad latronem existis cum gladiss, 6. fuflibus comprebendere me . Dunque efsendo tutti li pensieri di Christo di patire,e di morire, però Coma eius, che rappresentano li penfieri , sicut elata palmarum,nigra quafi Coruus. e però folo di patire,e di morire ragiona sepre, perche. Ex abundansia cordis,os loquitur, in quella maniera che si vede vn. valo pieno d'acqua, che dopò pieno, che quanto più acqua ci mettiate, più acqua versa di fuori Cosi Christo, ch'era non folo pieno, ma colmo di pen-

fieri di patire, però altro non verfaua dalla bocca, d'altro non ragionana, fe non di patire,e di morire. Ecce afcendimus Hyerofelimam, doue haueua da patire,e notate come lo dice con effetto con la parola, Ecce, perche questo è il maggior defiderio, che haueffe . e. però diffe nella Sacra Cena: Defiderio defideraui boc Pafeba manducare vobifcum, antequam patiar, the per la repetitione all'Hebrea, che non ha superlatino, fi mostra l'assetto grande che haueua di patire per noi i che però altri cipongono; Summopere defiderani, e per dire : Desideraui, in tempo passato, mostra il tempo longo che ha hauuto quelto defiderio di patire; fi che per il tempo longo, e per l'affetto grande, il desiderio era grandissimo, però come di cosa grandemente, e lungaméte desiderata, ne ragionaje dice. Ecce afcédimus Hverofolimam &c.

Ma paffiamo hormal al defiderio che hauca di morir foto, e questo lo dichiara con le parole che leguono, Filius bominis tradetur, cloc, folus Filius hominis tradetur, e però dille, fi ergo me quaritis, finite hos abire, pt adimpleretur quod dillum eft percutiam pafforem,e notate, che no dice, percutiam gregem, ma folamente, pafforem, perche il Profeta Zaccaria parla in periona del Padre, e dice. Framea suscitare super paftorem meum & luper pirum coberent em mibi, però dille Caifallo. Expedi ve vuus moriatur pro populo; ma fentite vn altra Scrittura la quale meglio proua, che Christo vuol effer solo à patire .

(a) Líai pariádo in persona di Christo, dice: in quella maniera. A roreula reale al lolla, de la Glofa dice, che s'inten son oft or meca, e la Glofa dice, che s'intende del gran torchio della Santa Croce, perche lui folo fit crucifisio per noi, quella fil laprous, che adulie S. Paolo per tédare quelle côtese, che ran nate trai Corint it quali per effer flati Blatterzatat s, chi da S. Pietro & chi da esso Paolo, diceano. E go quietm jung Ranisga auten.

Apollo, ego vero Cepha, ego autem Chrifu; però San Paolo nella prima de Corinti al capo primo, dopò hauer detto; Audeo quia cotentiones funt inter vos: e scusatosi, che questa non è sua dottrina, ne fua volonta, foggionge . Hoc autem dico, quod vnufquifque veftrum dicit, Ego quidem fum Pauli &c. Li ripende. acramete, e così li dice: Dinifus eft Chrifinstnon può effere, perche Dens, & homo vnus eft Chriftus,e quando il Battelmo di Paolo fosse altro, che il Battef. mo di Pietro, si dividerebbe Christo: aut in nomine Pauli baptilati effis ? non può stare, perche, in nomine Christi baprizati effis ; ma il fondamento di tutte quelle raggioni è quello che loggionge; Nuquid Paulus crucifixus eft pro vobis? Signori nò, perche di Chrifto folo fi canta da Santa Chiefa : Crucifixus, mortuus, & sepultus, & perche dalla. passione di Christo ha efficacia il Battelmo però fi come Christo solo è stato crucififlo per tutti noi, cofi in virtit della fol a paffione di Christo, riceuono tutti quelli che si battezzano senza fintione, & fenza offacolo, la gratia. battefmale, alla quale non ci ha parte. nè Pietro, nè Paolo, perche, nè Pietro, nè Paolo è stato crocifiso per noi, ma folo Christo; & se bene sù crucifisso Pietro, fù crucifisto Andrea, & altri, non però furno crucififfi con Christo, per la qual crucifissione altri hauessero potuto dire, che non solo Christo hauesse patito, & morto per noi, maanco altri in compagnia di Christo . Quindi è, che Christo nella crucifissione, eleffe per copagni publici Ladroni, accio che conoscendosi le male qualita de compagni, nessuno hauesse potuto pelare, che Christo fosse stato agiutato da loro nella redentione del ge. nere humano; Dunque può dire con. verità . Torcular calcant folus, & de gentibus, non eft vir mecum. Ma fentite vn. altra Scrittura.

Dauidde raggionando nel Salmo in persona di Christo della redentio-

ne,& del frutto che da lei douena vici-Pl.140. re, diffe queste parole . Sing mariter fum ego, donec tranfeam , & fe bene coforme alla lettera vuol dire, che tutti gl'altri fono cascati nelle rete de peccati, fuor che lui , che mai hebbe peccato , che questo vuol dire. Cadant in retiacele eins peccatores, & poi foggionge, Singulariter fum ego, donec transeam; Ma al fentire del Padre S. Giouan Chrifoflomo, come referifce Genebrardo, con quefte parole: Singulariter fum ego , donec tranfeam ; Dauidde volle dire in. persona di Christo, che volse patir solo, che volle morir folo: Quia & relieto. omnes fugerune, & cofi l'espone anco il Padre Sant' Agostino, quando ponderando quella parola; fingulariter, dice; Quid eft fingulariter?nift,quia tu folus pariens,tu folus occideres ab inimici? & fog. giongendo, espone quella parola : Donec tranfeam, & dice.cum tranfiero, maltiplicabor, perche è certo, che malti patientur in nomine meo, attelo che infin. tanto, che Christo patisse, sù sempre so lo à patire; ma morto che fit egli , furno innumerabili à patire, & morir per Christo , & ecco quello che volle dite Christo con la metafora del granello che cade in terra, il quale fino che fia mortificato: Ipfum folum manes,ma, cum mortuum fuerit, multum fruchum affert, cofi Christo, folus mortuus eft,ma, cum multis surre xit, dice Beda il Vene-

rabile. In soma in Geremia, oue noi leggia-Hie. 11. mo della morte di Christo: Quasi agnus manfnetus , dultus eft ad crueifigendum , leggono altri,per mostrare,che questo agnello era folo,& capo di tutti ad im molarfi, & cofi dicono infieme vniti. Quasi agnus Dux reliquorum, perch'è Ariete capo della gregge, & lui folo è guida di tutti gl'altri: Però Abramo. pidit Arietem,& niun'altro,inter vepres barentem cornibus, che dimoftraua non folo Christo inter vepres peccatorum, Cr tormétorum, ma dimostra che fi come quell' Ariete da fe fteffo s'era cac-

ciato tra le fpine , cofi Chrifto da fe felso fi legò nelli tormenti, & nelle paffioni di tanti innumerabili crucii, & dolori. Sentire adeffo, come thiaramente lo dice il Profeta Isaia. Verè langueres noftres ipfe tulit, & dolores noftres ipfe portanit; però notate la redetitione della parola, Ipfeyhor ecco il defiderio di Chrifto, ch'era di patir per noi . & di patir folo & di patir molti tormenti infieme Ripofiamo.

#### SECONDA PARTE.

Radetur entin gentibus ad illuden? dum, flagellandum, & crucifigen? dum : Ecco li generi di tormenti, che compendiofamente narra l'Enangeli fta; che per noi patiffe il noftro Chrifto oh N.ma fe per bocca di Davidde, dice : Dinnumerauer unt omnia offu mea ;" noi dunque bliogna che diciamò, che" li tormenti di Christo furno innume: rabili. Questo è quel pezzo dimela? grana roffo dentro , & fuori , di cui fi dice nella Cătica. O Padri Seritturali. Sicut fragmen mali punici , ita & gena Cant.4 tua abfque eo,quod intrinfecus later: Onde Beda in questo luogo cosi legge. Ma lum punicum , quia rofei eft coloris, mifterium Dominica paffionis mnuit, perche molto più ci dimostra la passione di Christo vn pezzo di melagrana, che vna mela grana intiera. poiche fe la mela grana intiera, par rolla fuori, cli dimoltra il mifterio della palsione ; come dice il Venerabile, ma vn pezzo di effa ch'è roffa derro, & fuori , molte più ci dimostra della passione del noftro Signore, il miltero, perche fi come vn pezzo di quella, fi vede più il roffore interiore, ch'l'esteriore, cofi la paísione di Christo, era molto più interiormente, ch'elleriormente. Anzi si come in vn pezzo di mela grana vi stanno molti granelli, cofi in vn oggetto di passione di Christo, & di morte dell'istesso, vi erano molti oggetti di tormeti distinti,e separati,

ccco

ecco che Christo istesso li racconta co si dicendo. Tradetur enim gentibus ad illudendu, & crucifigendum, e però, ficut fragmen mali pun'ci, ita, er gena tuæ: Vi è di più che fi come il roffore delle go. re, viene dalla paffione del cuore, così quel Sangue che versò Christo dal suo Sacratissimo corpo, veniua dall'affetto del core, e dalla passion dell'anima, percio, ficut fragmen mali punici, sic & genie tua; e perche no possiamo sapete se non minima parte di tormenti di Christo, però dice, fragmen maii, ch'è yn pezzo,e non tutto intiero il pomo, onde con ragione conclude, abjque eo, quod intrinsecus latet: Et chi potrebbe fapere tutte le passioni, tutti li tormé. ti che patì Christo, e quel che pati Christo per rispetto di se stesso, quel che pati per rispetto della Madre, delli Discepoli, de gl'Eletti, de Reprobi, e di tutti? Però l'Euangelifta S. Luca chiamò la paísione di Christo; Eccesso, & loquebatur de excessu, quem completurus erat in lerufalem , perche pati fenza. modo, senza termine, e senza misura, però non si può inuestigare di quanti generi di tormenti patiffe , ma: Sicut fragmen mali punici fic, O gena tua, abfque eo quod intrinsecus latet . & ecco quel poco che ne reuela Christo, quando dice; Tradetur enim gentibus ad illudendum, flagellandum, O erucifigendum; Ma per hora lasciado li tormenti della flagellatione, e crucifissione per ragionarne à suo tepo, ragioniamo solamente di due tormenti intrinfechi, che fono questi: Tradetur, ecco il primo; Ad illudendum, ecco il fecondo, quanto al primo tormento interiore: Tradetur Principibus Sacerdotu, & Saribis; in veri t2 grandisimo tormento d'vn animo nobile è quello, quando dalli fuoi più intimi fi vede tradito,e da quelli che per ragione di benefici riceunti, erano, obligati non folo ad amarlo ma a feruirlo ancora , come diffe Danidde nel Salmo . Quoniam fi inimicus meus maledixiffet mibis fuffmniffent vtique: perche

l'inimico non può ftar così faldo che almeno nó dica male alle volte del fuo riuale, e però loggionge il Profeta; Et (i is, qui oderat me, super me magna locutus fuiffet, abfcondiffem me forfitan ab eo, che se bene mi sentisse incaricare con le maggiori ingiurie, che ad huomo giamai fi posson'dire, cercarei difedermi, ò almeno scusarmi ; ma conclude: Tu vero homo vnanimes , Dux meus , & notus mens,qui simul mecum dulces capiebas cibos, in domo Dei ambulauimus cum consensu: Notate tutte quefte particolarita o Padri Scritturali, che fanno più grave il tormento, che fi riceue dalli luoi, e fi riducono à tre, ò à quelle che riguardano la natura, ò à quelle, che riguardano l'amicitia, ò quelle che riguardano li benificij ? Tu vera bomo , che per ragione di natura dourelti effer piaceuole, e humano, e nondimeno fei crudele, e ferino più che fiera istesfa: Quindi è, che in San Matteo nella parabola della Zizania seminata trà il frumento, prima fi dice. Inimicus eius, Matte Super seminauit Zi aniam, e poco dopò, richiello il Padre di famiglia: Vnde ergo babet Zi aniam? rispole, inimicus homo boc feeit; Ma perche dice prima, venit inimicus eius , che la Glosa interlineare l'espone per il demonio, e poi dice inimicus bomo ? fapete la caufa? perche l'huomo humano, è peggior inimico all'huomo, che non è l'ilteffo demonio. Sentite hora Christo in San. Gionanni, volendo mostrare quanto erano crudeli con lui li Giudei, li diffe in questa maniera . Vos ex genere diaboli eftis , & defideria Patris veftri perficite, & e come gl'hauesse detto, è veto che il demonio, fuis bomicida ab initio e da all'hora andò, cercado, & inueftigando di darmi morte, ma perche non. potè darmela, ha trouato voi, più crudeli di lui, effecutori del fuo defiderio. & doue lui non poteua far altro, che defiderare la mia morte, voi più ferini di ello, hauere applicate le mani, in. quello che il demonio defideraua ; Si che

dell'amicitia.

che il demonio, desiderat, & voi, perficietis. Et però S. Giouan Chrisoftomo nota, che non dice, perficitis opera patris vefiri, come fossero immitatori dell'opere, ma dice, desideria, perche l'imitano talmente, che infin li defiderij del Demonio mettono in esecutio. ne: & la Glosa soggionge . Occidere me vultis in carne, quia non potestis in mente, perche infin con la mente, & col desiderio, le haueste potuto, m'haureste. dato morte: hor ecco perche il torméto dato da vn huomo, è maggiore, per che dourebbe esser humano, & nó crudele però dice il Profeta . Tu vero bomo, & poi segue con le particolarità

Vnanimes, dux meus, O notus meus. Tre cole si richieggono à vna buona amicitia N. vniformità d'animo, ecco la prima, confidenza, ecco la feconda, & schietta familiarità, & ecco la. terza, che però il Profeta per l'yniformità de gl' animi , dice', pnanimes, per la confidenza, dice, dux meus , che altri leggono , confiliarius, & il Caldeo legge, praceptor, & per ha familiarità dice, notus meus, che altri leggono, familiares; Al fine porta la raggione del beneficio con queste pa-10le; qui simul mecum dulces capiebascibos in domo Dei ambulanimus cum conlenfu.quafi diceffe, fe hò eletto compagno nelle delitie di Dio, & degl'huo. mini.seza mai darti vn minimo difgufto che quefto, è, dulces capiebat cibes, queflo è, ambulare cum confensu, però à questi, che per raggione di natura, di amicitia,& di benefici, douendo effer humani, amorenoli, & grati, fono all'incontro crudeli, ferini, & ingratifsimi, li minaccia pene crudelissime dopò, che fono dichiarati tali, cofi dicendo veniat mers fuper illos, & defcendant in infernum vinentes, quoniam nequitia in babitaculis corum, in medio corum; fi che estendo pieni di malitie dentro, & tuori, con raggione ricenono caftigo col horrendo di morte, & d'inferno, hor

ecco, perche fi rice ue da fuoi maggior pena nel dispiacere, perche douerebbono esser per natura pietosi, & sono crudeli, dourebbono per li beneficii l efser grati,& fono ingratifsimi: Onde vn dottor grave, elponendo quelle parole di quel Salmo, che cosi dice. Retribuebans mili mala pro bons, &c. loggioge, che questo volse accennar Mose. quando dise. Tactus dolore cordis intrinlecus, dixit, delebo bominem, perche dopò hauerlo creato, postolo nel Paradilo terreftre,& fattolo Dio della terra ,' & poi caduto nel peccaro, viatoli tanta milericordia, in vece di mostrarseli grato, le li mostrò ingratissimo. Onde nota Ruperto Abbate, che Mosè mai fece mentione, che Adamo ringratiafse Iddio di tanti beneficii ticenuti: Et questo fù il principal dolore, che sentilse Christo, però dice. Tradetur Principibus Sacerdotum, & Scribis, fua gente, tanto beneficata dall'iftefso Chrifto, che però, difse Pilato. Gens tua. & Pontifices tui tradiderunt te mibi .

L'altro tormento, è patire da gl'estranei, che però dice. Tradetur enim gentibus, & certo grandissimo tormento è patire da gl'estranei; sentite Dauidde, come ricorre a Dio, & dice. Pal sa Deus in nomine two faluum me fac . & ccco la caggione, queniam alteni infurrexerunt aduerfum me, & fortes quafterunt animam meam , & non proposuerunt Deis ante confpettum fuum, cioè per due cofe gl'eftranei, & questi Gentili imparticolare, fono più crudeli de gl'altri, prima perche fono estranei, che secondo, che legge il Caldeo, vuol dire fuperbi, & Genebrardo in vece di fortes . legge, violenti, & feni, perche non hanno ne cognitione, ne timor di Dio . & per quelto dice il Santo Profeta, non proposuerunt Deum ante conspettum suu , & che male non fa & che crudelea non vía quel huomo, che non conofce Iddio, & che non teme Iddio? Onde l'istesso Danidde dopò haner det-

de gladio maligno eripe me , che Pf[14],

Doppo la seconda Domenica di Quaresima:

altri l'espongono per il tradimento di dicuta, cottello maligno, che con von batio tradi Christo, soggiongo, or even me de mann filiorum alienorum; che nella morte dichristo furno I Gëdii, quorum es focutum gli vanitatem, de dicero che fodii fostero Del, or destre va corum, schi e la poteuza, le force, al l'attioni patricolarmete verso dichristo, devete a miquitatis, perche cruchifico, devete a miquitatis, perche cruchifico (Christo in S. Matteo l'Euigelista. Tradeut mattem in manus peccatorum, perdetur autem in manus peccatorum, perdetur autem in manus peccatorum, perdetur autem in manus peccatorum, per

che, è grandifilmo tormento à perfona honorata quando muore per mano di perfone infami, ò de nemici, però dife Danidde & Gionata. Si efi iniquizio aliqua in me, to me interfice, che apatrem tuti ne introducas me, quella fil anco la prechiera, che free Germin al Bà Sa

preghiera, che fece Geremia al Rè Sedechia, quando difle. Ne me remittas in Hie.37. domum Ionatham [criba , ne moriar ibi : Però Elia diste nella persecutione della scelerata Iezabele . Sufficit mihi Domine ytolle animam meam , perche meglio era morire per le mani di Dio, che di donna così iniqua, che cercaua darli morte, cofi Saulle per non morire per mano di Filistei, egli stesso si diede la morterHor se a gl'huomini su duro il morire per mano di eltranci , quanto fu più duro al fielio di Dio? tanto più che gl'estranei burlano, & scherniscono tutti quelfiche non sono dalla banda loro , & questo ferno à Christo gl'estranci, che: Illudebant'ei, che a persona honorata è di maggior tormento, che l'ifteffa morre, però dice, ad illudendum; cioè, come fatto per derifo, & per burla, & lo facapo di lquadra di tutti ql'altri dolori , quelta hebbe per colpa Giacobbe quado dif-

fe, che temeua, che accorgedofi il Pa-

dre che non era Esau come li diceua,

non ftimaffe che lo voleffe burlare: Ti

meo ne putet, me sibi voluisse illudere, quanto più a Dio? per quello Eliso.

non folo malediffe i fanciulli, che lo

ichteniuano, che lo butlauano, & che lo beffeggiauano con quelle patole irriforite; Ajcéde calue, mavênero gi Orfi da folte felue, Sene deutorono quarantaduc, quia illudebant ei Ma al fine; Ogi habitat in Calli irridebit cos, & Domunas Jubfennabit illes, dice Dauiddes, qua Deus non irridetur, & all'hora diranno quelli ichernitori. Nes infensari vitam illo-um estimabanna infaniam ecce quomodo, &c.

Hor ecco, che già hauete vdito . come il nostro Christo hebbe gradissimo defiderio di parir, ma di parir folo, & di patire dalli fuoi,& da gl'estranci, tutto per redimerci della schiauitudine del demonio, à cui per il peccato erauamo fatti in fempiterno schiaui, però diffe San Paolo Apoftolo: Empti 1.Cot.6 enim eftis pretio magno, ch'è il sangue di Christo, prezzo grande, perch'era Dio quello che ci ricomprò. Et il Padre S. Agostino nelle fue meditationi, cost dice. Magno non decuit, vt parua daret, che dal prezzo si puol conoscere la pretiofità dell'anime poftre, ricoprate col pretiofissimo sangue del figlio de Dio, perche, come loggionge l'istelfo Agoftino: Pro paruo magna fapiens , nen dediffer, attefor he vn fcaltrito compratore, no spende assai in cosa di poco valore, & però conclude l'illesso! Dottore. Postquam intellexi me pretiofo Christi fangnine effe redemptum, noini me amplifis exibere venulem, come fanno continuamente ogni giorno i peccatori, che fi vendono al Demonio per niente, per vn brene diletto carnale, per beni transitorij vani, caduchi, & frali; che ipariscono à guisa d'en lampo ; Deh N. ricordatem che fiete redenti con questo pretioso sangue di quello Chritio, & dal valore di elso langue, filmate più per l'auenire l'anime voftre, & procurate di giorno in giorno gl'eterni beni del Cielo.

Amen.

## PREDICA PER IL GIOVEDI Doppo la seconda Domenica di Quaresima.

Homo quidem erat dines , qui induebatur purpura , & biffo : erat quidam n.e cliens nomine L. Zarus valceribus plenus. Luc. cap. 16.

Stato caggione del vacillar di molti, il confiderare N. che in a questo mondo, Iddio tal'hora accarezzi con li beni teporali li maggiori inimici ch'egli habbia, & affligga con la pouertà, e con l'infirmità, i to, è stato caggione della quiete di molti,il vedere eforeffaméte nell'Euä gelio di hoggi, che li premiati in que-Ito mondo lono cattigati nell'altro e li tribolati in quelta vita, fono eterna mete nell'altra confolati. Homo quida, erat dines, ecco li premiati i quelto mo do . & era immico di Dio , perche:Induebatur purpura & bilo, & epulebatur quotidie (plendide, che da quefti luffi, e da quefte crapole fi può confiderare con la comodita delle ricchezze, quant'altro male appresso egli facesse. Et erat quidam mendicus , nomme Lazarus vulceribus plenus, & ecco li tribolati,& era amico di Dio, perche era affai pouero, affai infermo, ma molto più patiente: Et cupiebat faturare de micis,que cadebat de menfa divitis, & nemo illi dabat. Che se bene l'Enangelio istesso non foggiongeffe; Fallum eft vt morere sur mendicus, O portaretur ab Angelis in finu Abraha,e del ricco non diceffe'. Mortuus eft dines, & fepultus eft in Infer no, chi è che rinolto fino a Dio co vna Santa, e Religiola protesta,non dicef-Hie to fe col fuo gran Profeta Geremia. Influs quidem tu es Domine, fi difputem tecum, veruntame tufta loquar ad se: lo sò, che tu fei giusto Signore, con tuttociò ogn'vno può dir teco le sue ragioni: Ouare via impiorum prosperatur, bene eft omnibus qui pranaricantur, & mique agent? chi non fa altro che male, lo fai peccati; Si dines fueris, non eris immunis Ece. 12

ricco, e profperofo in qu :fla vita, vo'altro no fil altro che bene, e lo fai ponero, e bifognofo in questo modo: Ecco quello N. che ha dato materia di vaccillare fino di Santi, ma, fallum eft pt moreretur mendicus , Ce. mortnus eft dines &c. Et ecco quello che quieta tutt: : Hor vediamo dunque framane. quette due mutationi più espressamere nell'Euangelio, per caminar con ordine più agiultaro. Homo quidam erat dines Ore.

Non è dubio nessano N. ch'essendo le ricchezze dono di Dio, fono buone, & ottime, potendofi applicare, cost al bene, come al male, fono indifferenti; però fono flate cocesse alle volte à gl' amici di Dio, ma in tempo, che Iddio a gli fuoi amici, non permetrena altro, Ifai.r. che beni temporali: Si mandata mea ob. fernaueritis, bona terra comedetis, dice Ifaia; ma dopò che s'incarnò il figlio di Dio; Qui cum dines effet , pro nobis fa-Eins eft panper , & eleise la pouerta, & predicò la pouerta, & promise la beatitudine alli poueri cosi dicendo d quelli: Beati pauperes , quontam veftrum eft regnum D:i : postiamo dire co Danidde, che le ricchezze per lo più in questo tempo, ch'è tanto itimata, & premiata la pouerra, fono detratte da Dio, a quelli, che fono manco amici di Dio,meno pietofi, & più cra- Pla 17. deli al proffimo. Ecce ipli peccatores, O abundantes in faculo, obtinue nt dinitias : & è come dicesse, quelle due cose per lo più vanno fempre infieme , peccata res, & abundantes , non perche quelli , che peccano fempre fono ricchi, ma. perche li Ricchi, rare volte, sono senza

à delitto, dice l'Eccl. perche è farai auaro, à libidino lo jouero să guinario, è pure almeno vanagloriolo, & fuperbo;mentre,ò prima,ò poi , non effuzis , loggionge il Sacro Telto, la Glosa dice à peccatis.

Anzi, che nella Scrittura Sacra fi chiama peccatore quando cosi dice Plal. 81 nel Salmo. Et facies, peccatorum fumitis, plauequo indicatis iniquitatem; per peccatori s'intendono i ricchi, & li potéti,che però in luogo di peccatori, leggono in quelta maniera, divites, potentes, & poco dopo nell'iftelso Salmo quando fi dice. Eripite panperem, O ezenum de manu peccatoris liberate,cioè de manu dinitis : Onde Salomone ne Prou. 8. Prouerbij , hauendo detto . Mecum funt dinitia, or gloria, loggioge, opes fuperba,& vn Elpofitore aggionge; Non Superba folum, fed libidini , & cateris vitiis,materiam prabent ; & fi come la fuperbia è capo di tutti li vitii, cofi la. supidigia delle ricchezze;est radix omnium vitiorum, si che con raggione dice, opes superba, come fomento di tutti li vitii, perche, opes, che fono radice di tutte l'iniquità, & fuperba, che fono capo di tutte le sceleratezze: Dunque co ogui anteueduta raggione dice il Profeta : Ecce ipfi peccatores, & abundantes, ma, abundantes in faculo, & non in Calo, in faculo, perche douranno durare poco tempo, vna generatione, vn età, & al più, vn fecolo, & per vn fecolo, obtimucrunt divitias , che l'Interlineare, legge:Per violentiam obtinuerunt,che tanto è, quanto dire, rapuerunt; Ma se volete meglio saper, come il Ricco otrenga le ricchezze, fentitelo dal Rè Dauidde, che in tre verfi dice, quanto humanamente si può dire di similiat-Pfal. 9. to. Sedet in infidits cum divitibus in occultis, ve interficiat innocentem, fe volcte fapere adelso il tempo che spenda à tenerie, ecco che dice, fedet, che vuol dire vntempo lungo, anzi perche fedet, dice magisterio, come foggionie il Profeta nel Salmo primo quando difse, &

in cathedra peftilentia non fedit : però vaol dire, che il Ricco d' ottener le rie . chezze per violenza, n'è maestro, ne tien catedra ad altri, ad altri ne legge lettione: Se volete faper il modo, che tiene, ecco che dice, in infidiis, com'yn ladrosfe volcte faper la compagnia. che tiene, eccola, cum diunibus; le volete saper il luogo, in occultis; se volete faperil fine , ecco che lo manifella : VE inte ficiat innocentem , ch'e il pouero che procura di lenarli fin la vira.

Maryland . To

Et nondimeno, vía tanta fimulatione, che: Oculi, eius in pauperem respiciut, cioè, rignarda il ricco il ponero, come fe lo volesse compassionare, & all'hora gl'vla maggior crudeltà ! Quia infidiatur in abscondito, quasi Leo in spelunca [us, oue fta per hauer la preda, o conviolenza, ò per fraude; in fomma; Infidiatur, vt rapiat pauperem, rapere pauperem dum attrabit eum, & cofi ottione le. ricchezze; hor non fi deue dire questo ricco,& peccatore? Si pure: Ecce ipfi pec catores, & abundantes in faculo, obtinuerunt dinitias . Però dice l'Euangelista. del ricco di hoggi parlando, dopò hauer detto. Erat dines, loggionge, qui induebatur purpura, & biffo, & epulabatur quotidie [plendide, ch'essendo ricco, era. dedito à tutti li vitif; effodiuntur opes . irrimenta malorum, disse Ouidio nel primo libro delle sue metamorfosi; Ma fe vogliamo vn luogo di Scrittura, che non solo chiami li ricchi peccatori, ma che appresso le ricchezze, raccoti la maggior parte de vitij che fiano nel mondo, sentite il Proseta Amos come comincia. Veb qui opulenti effis in Sion, & poco dopò legue. Qui separati estis in diem malum, & appropinquatis folio iniquitatis, fi può dir più chiaro di quello, che li Ricchi fono peccatori; Vehino fi mette mai , fe non per figni- Amos 6 ficatione di colpa, & di pena, dunque congiongendola questo Profeta conla parola opuleti, vuol dire, che come fono colpenoli, cosi patiranno le pe-

ne stanto più che li Ricchi fono Re di

tutti li mali, che nel modo fi trouano; - che però dice. Appropinquatis folio iniquitatis, & numerando gl'altri mali che feguono dalle ricchezze foggionge. Que dormitis in lettis eburneis , & lalcinitis in ftratis vefiris, ecco le lafciuie, qui comedetis agnum de grege, & vitulos de medio armenti, cioè del meglio che nel mondo se troui, & ecco la golasqui canitis ad vocem pfalterii, & ecco gi'altri incitamenti, & allettamenti di libidine ; bibentes vinum in phiales , & optimo vagueto delibuti, & ecco l'accrescimento della crapola, con la copia de vini, de vafi, & d'vnguenti; Et perche sopra tutti li viti, che sogliono hauer li ricchi, è la crudelta, però conclude questo Profeta . Et nibil patiebantut super contritione Ioseph , ch'e inteso per il pouero, à cui non hanno niuna. compaffione: Con raggione dunque dice Christo . Erat dines, qui induebatur purpura, & biffo, & epulabatur quotidie, perche: Ecce ipli peccatores. & abundan-

Ma sentite à N. questo sol pensiero, che il Ricco difficilmente è buono: fra i Discepoli di Christo da gl' Euangelifti fi racconta, che fù vn gran huomo ricco quel Gioseppe Abarimatia il quale depose il corpo di nostro Signore dalla Santa Croce; nondimeno da San Giouanni fi dice, che: Erat discipulus Ie fu,occultus autem; hora notate, che fra tanti Discepoli che seguiua. Christo, vn solo, erat dines, & quello era discepolo occulto, non folum, propter metum Indeorum, per paura di non perder le ricchezze, perche la paura è cagionata dalle stelle ricchezze, ma. per dimostrarci l'Enangelista, che per esfer ricco , & insieme discepolo di Christo, è cosa occulta, è cosa recondita, è quali miracolo; però è vero : Ecce ipli peccatores, & abundantes.

tes in faculo.

Hora fi che dirò con S. Ambrofio fopra l'Euangelifta S.Luca,che nè fanta è ogni pouerta, ne cattina ogni ricchezza, ma si come le ricchezze, l'infa-

ma l'abufo, cofi la pouertà, la loda la D. Am-Santità . Neque enim fantta omnis pau illud pertas, aut dinina criminofa, fed vt luxu- Luc.c.6 ria infamat divitias , ita paupertatem 1.8. commendat fanclitas; però: Erat quidam mendicus, nomine Lazarus, poucro fi, ma di Dio amico, perche, Lazarus, è interpretato, adutus à Deo, & certo li poueri fono agiutati da Iddio, perche li poueri fono veraméte amici di Dio: Ego autem mendicus (um , & pauper , & Dominus follicitus est mei , dific Dauid. de,& notate che il Profeta , non dic و folamente, mendicus, ò folamente, pauper, ma dice infieme, mendicus, & panper, perche, per dirne il vero, fono alcuni,& a tempi nostri, mendici si, perche cotinouamente vanno mendicando, ma non fono poueri di fpirito, perche defiderano di effer ricchi; ne fono poueri in fatti, perche col mendicare. fi acquistano tanto, che non si possono chiamar poueri,ma ricchi, & fono altri,che fono poueri, ma non fono medici, perche gonfij, di fuperbia, del mondo, si vergognano mendicare, & queite fono due di quelle tre specie, che dice l'Ecclefiaftico, che odiaua l'anima fuasla prima è , dinitem mendacem, che non folo s'intende del Ricco bugiardo, che non esfendo constretto dal bisogno, fatante buggie; masintende anco di quello, che va mendicado,& non ha bifogno alcuno, & queflo tale, fe bene va mendicando, nonhauendo bilogno, non si può chiamare se non ricco, & ricco buggiardo, perche mostra d'esser mendico, & non ha bisogno. La seconda specie, è, panperem superbum& è quello,che in effetto è pouero, & per luperbia si vergogna di mendicare; Hora dice il Profeta,che gl'amici di Dio, sono mendici, & poteri infieme, perche hanno vera necessità per mendicare, & humilta nel mendicare, & quelto vuol direi Ego autem mendicus fum , & pauper , & all'hora non folo ; Dominus curani mei babet, come leggono li Settanta, ma; Do-

minus follicitus est mei , come legge la noftra vulgata, ma notate, che dice. Dominus, di persona, perche non si cotenta d'hauer commessa questa cura agl'Angioli, che sono serui di Dio, ma egli stessò la vuole hauere : Et petche delli poueri Iddio ne hà cura stra ordinaria, però dice: Dominus folicieus est mei,& il pouero loggionge à Chriflo; Adintor meus , & protector meus tu es Deus meus, ne tardaueris. Onde il pouero vedendofi amico di Dio, lo chiama con tanto affetto, agiuto mio, protettore , Dio mio: Però San Paolo fcriuedo à gl'Hebrei diffe: Egentes, anguftiati, afflitti; egentes, cioè mendici . anenftiati.da infirmità.& da neceffità. & affiili , da crudeltà , come Lazaro . ch'erat mendicus, che iacebat ad ianuam diustis pleeribus plenus, @ cupiebat faturare de micis, que cadebant de mesa diuitis, nema illi dabat, Eccolo angustiato da infirmita,& da neceffità, perche. Nemo illi dabat, & eccolo affirtto dalla crudeltà del Tiranno, hor se dite voi adesto che Lazaro è vno di quelli che di ce l'Apostolo S.Paolo, egétes, angustiati, afflicti, certo io dirò, che non folo fi può chiamare, amico di Dio, ma fi può chiamare Martire del Signore, martire di Dio, come quelli, che furono, egé. tes, angustiati, & afflichi. Sentite, il Padre San Bernardo nel Sermone primo che fà di tutti Santi. Và cercando quefto Sato Padre, perche Christo vso vn istessa maniera di parlare quando raggionò del premio de Martiri, e del premio de poueri, quando parla de Martiri dice . Beati qui perfecutionem patiutur propter iuftitiam , quoniam ipforum eft Regnum Calorum,e quado parla de poueri dice . Beati pauperes spiritu , quoniam ipforum eft Regnum Calerum : Quid fibi vuls ( dice Bernardo Santo ) quod eadé promiffio facta est pauperibus , O martiribus, nifi quia verè martiri) genus, est paupertas voluntaria? Denque fe la pouerta volotaria è genere di martirio, e di ragione che non folo quel

modo di premio , che si promette a Martiri, si prometta anco a poueri, ma ci pi idquello che si dice de Martiri , è cosa conueniente che l'istesso si dica de poueri di Christo, cioè, egentes, angustiais, & assusa si poso.

#### SECONDA PARTE.

E Tè più che vero N. che se in qual-che tempo si mutano le sorti, a gl'amici di Dio tribolati in questa... presente vita, siano nell'altra premiati, e quei che gli fono inimic, premiati, e recompensati di qualche bene morale, che hauestero fatto in questa vita, faranno feueramente caftigati nell'altra : Fattum eft , vi moreretur mendicus o o portaretur ab Angelis in fina Abraha, ecco il premio de glamici di Dio; Dall'altro canto . Mortuus est dines, & sepultus est in Inferno, & ecco il gastigo de gl'inimici di Dio. Ec ... certo, luogo proprio della detta Sacra Scrittura di quello premio e di quello castigo, anzi del premio de gl'amici,e dell'inimici in questa vita,e nell'altra. è il falmo nouantuno , che contincia. Bonu eft confiteri Domino &c.c poi infino il titolo del falmo ci dimoitra . che ragiona il Profeta di quelli premij, e.

di quelti gaftighi, Pfalmus cantici in die Sabhati; Il Sab. bato ogn'vn sa, che s'intende il giorno di fefta. Sabbata fantlifices, la fefta, chi la fa in questo mondo, e chi la fa nell'altro, perche quelli che fanno la vigilia in quelto mondo, farrano la festa. nell'altro, e quelli che fanno la festa in qualta prefente vita, faranno la vigilia nell'altra: Il vero,e proprio fabbato, la vera, e propria felta, è di ceffare, ab omni opere , c di godere di perpetua. quiete, e ripolo, non eft huius (aculi, dice Genebrardo, fed alterius, quod totum eft Sabhatum, perche in quello fi cessa totalmente dalle fatiche,e dall'operare; così meritorio, come dimeritorio, attelo che Christo diffe. Operate du die s

eft, venit nox, quando nemo poteft operari, in questo cătico di questo Sabbato dice Dauidde, Quam magnificata funt opera tua Domine, nimis profunda facta sut cogitationis tue. Et in vero nellun mare è cosi profondo, come questa dispofitione di Dio, che il Santo Profeta la chiama penfiero, dice Agollino, cioè; Vt mali floreant , & boni laborent: Dunque, vistranfire profundum boc? loggio. ge questo Santo Dottore, ne mergaris, tene, te ad Chriftum, che ha voluto fati. gare, che ha voluto patire, ve confolaretur patiens, e non ti muouz, che, mali in boc faculo floreant, perche, nimis profunda fatta funt cogitationes Deit Et ecco la ragione N. ch exorti fuerint peccatores ficut fanum , apparuerint omnes qui operantur iniquitatem ; legge l'hebreo. Cum germinauerint. Il fieno germoglia, e cresce fino à tato, che sia l'estate, perche all'hora per il gran caldo, in vece di germogliare si secca, e la cagione è questa, che non ha le radici profonde: così li peccatori, germogliano fino à tanto, che non venghi il caldo del giuditio di Dio, ma perche non sono ben fondati, però non è altro il lor germogliare, che vn'apparire: Quindi è, che dice il nostro Profeta ; Et apparuerint omnes qui operantur iniquitatem, ma doue fi terminara quello lor germoglia. re, e questo loro apparire?Vt intereant in faculum faculi. Che fe bene, non dice causa da parte di Dio, dice però causa, e consecutione da parte loro, & è come se dicesse: Quando vedrai pr ... perare i peccatori in questo modo, per che la loro felicira non può effere le non momentanea, ne feguirà: Vt intereant, e non folo semplicemente, Vt intereant in questo mondo solamente, ma, Vi intereant anco nell'altro, in faculum faculiscioè fenza fine in interno. Pero il Profeta, con vna repetitione, forma vna derifione contro tutti quei, che sono inimici di Dio; e dice in quefta maniera. Quentam ecce inimici tui Domine, ecce inimict tui peribunt, O dif-

pergentur omnes qui operantur iniquit atem, come vn altra volta diffe pur Dauidde. Ecce bomo qui non posuit Deum adiutorem fuum , fed fperauit in multitud ne dinitiarum fuarum , & praualnit in vanitate [ua,così dice anco adesso: Quoniam ecce inimici tui Domine, ecce inimici tui peribant, & difpergentur, ma,peribunt, quanto i se d'anima e di corpo, & difpergentur, quato alle facolta, perche gli fi dira da Dio: Stulte bac notte. animam tuam repetent ate , qua antem parafti, cuius erunt? La prima cola lo chiama stoko , perche è vistuto senza. intelletto, non mai confiderando il fine; poi li determina vn tempo breuisfimo. & affai cattino : Hae notte: Onde il Padre S. Gregorio nelli fuoi morali cofi dice. Qui fibi longa tempora promittebat, diem fequentem non vidit: Et quati fono, che fi promettono di viuere longo tempo, & poi muoiono all'impenfata. Terzo dice, repetunt animam tuamiche per vir breue diletto, per vn poco d'interesse, vendesti la tua anima. per l'eterna dannatione, & al fine conclude. Qua autem parafti, & congregafti, D. Gie. cuius erunt? Dunque è vero che peri- c.12. bunt, difpergentur gl'inimici di Dio, che prima in questa vita mortale germogliorono, & congregorono ..

Ma gl'amici di Dio, che prima patirono per amor fuo, faranno nel virimò premiati, & questo è quello che conclude Dauidde in questo Salmo, quando dice . Iuftus vt palma florebit : La Palma è ruuida, brutta, & amara. nella radice, & nel tronco, ma nella. chioma, è bella, fertile, & nelli frutti dolcifsima, cofi è l'amico di Dio, prima tribolato, & poi premiato, & quefto volle dire il Profeta con quelle pas role di prima . Et ex altabitur ficut vnicornium cornu meum, per la ferma fperanza', & fenedus mea in mifericordia pheri, per il premio, & vuol dire, il fine della mia vecchiaia.erit in misericordia pberi, cioè, copiola; hor ecco, che l'iftel fo di questo, che ha detto il Profeta, di-

K 40

ce l'Euangelio del pouero tribolato, piagato, affirmato, & disprezzato; però conclude il fine; Fullum est, pe morere-tur mendicus. C.

Tra le molte gratie, che sa Iddio a gl'amici suoi , è vna delle principali il farlo morire, non all'impensara, & all'. improuifo, ma, che conosca, che hà da morire fra poco tempo, come fece à questo mendico, che però non dice l'-Euangelitta:mortuus eft mendieus,ma dice , fallum eft ve moreretur pian, pia no oh che gratia fingolare quella gratia cercò Dauidde nel Salmo, quando Pf. 18. diffe. Notum fac mibi Domine fine men, O numerum dierum meorum , vt fijam quid desit mibi; Quindi è che si concede solamente à gl'amici di Dio ; Lazaro fratello di Marta,& Madalena, era amico di Dio che cosi lo chiamò l'istesfo Christo . Lazarus amicus nofter dormit,& le sorelle differo . Ecce quem amas infirmatur, & perche era fuo amico, lo fa infirmare, & li fa conolcere, che hà da morire. Ezechia, era amico di Dio,& per farli conoscere che ha da morire . agrotanit vique ad mortem , & poi li manda à dire per Isaia . Dispone domuitua, quia morieris, & non viues, & fi com' Ezecchia per conoscersi moribondo , conuertit faciem [uam ad parietem, & orauit, & fleuit fetu magno,& cofi ottene lughezza di vita,& certezza del periodo della morte nel quale hauena da morire: Ecce ego adijcia super dies tuos quindecim annos, cofi ogni amico di Dio, ottiene non folo di conoscere il proprio periodo della merte, ma ottienevero dolore de suoi peccati, contritione, pentimento, contemplatione, oratione, lagrime, & quello che apporta maggior flupore, ottiene guito speciale dell'istessa morte, come mostrò d'hauere S. Hilarione, quando vicino a morte diffe. Egredere anima mea, quid times? egredere, quid dubitas? feptuaginta prope annis fernifti Christo, & mortem times ? quibus in verbis foiritum exalanit. Duque Lazaro amico di Dio,

fallum eft, vt morcretur , Et quelche anco importa, vi moreretur mendicus, & questa è l'altra gratia speci ale, che fa Dio alli fuoi amici, di farli morire no folo poueri, ma di farli morir mendici, perche se vno more pouero, non è chi lo turbi nella morte, ma fe vno muore ricco, che lascia, robba, figli. parenti, amici, amicitie, & ferui, & talhora quelli che lo dourebbono agiutare al ben morire, non cellano di turbarlo, & di moleftarlo, folo per hatter la fua robba, dunque queste due gratie di conoscer di morire, & di morir medico, sono gratie che Iddio particolarmente concede alli fuoi amici,

Souengaui à questo proposito quello che fi racconta del mio gran Padre, & Patriarca Fracesco d'Assis, à denoti di ello,che: Iple transitum (un longe ante prascinit, & all'hora della sua morte. Super nudam bumum , se totum nudatum deposuit, che però Santa Chiesa canta di lui. O Patriarcha pauperum, perche conobbe quando haueua da morire,& morir mendico, morir miserabile . L'. altra gratia che fà Iddio alli suoi amici,è quella che fe à Lazaro, di cui dice l'Euangelifta . Et portaretur ab Angelis in finu Abraba. Non è vero che S. Paolo à gl'Hebrei al primo raggionando de gl'Angioli disse in questa maniera... Omnes funt administratory spiritus in min sterium missi, propter eos qui bareditatem capient falutis, che però S. Gregorio diffe : Magna dignitas animarum, 78 praqueque ab ortu suo habeat Angelum, che dall'animatione, fino all'efanimatione, la custodisca, la segua, la serua, & in particolare in quell'vltimo conflitto, che fa col demonio, che andò fino a Christo, come dice Beda sopra quelle parole di Tobiajoccurret piscis ad deuorandum, oh che pelce monstruofo, & venenofo, che Domino patiente in cruce, venit diabolus, ecco il pesce Leuratanne, vt videret, & quid forte iuris in co baberet: alle quali parole, chi è, che non debba loggiongere; hor le à Christo, in cui

Doppo la feconda Domenica di Quarefima.

non hauena, che fatci, hebbe tanta ardire, di effer presente nell'hora della. fua morte, che però diffe l'ifteffo Chri fto. Venis enim princeps mundi buius , & in me non habet quicquam, In noi che per tanti peccati, che commettiamo, ha tanta potelta,& tato impero, quato ardire, anzi quanto (degno, haurà nell'hora della nostra morte ? miseri noi, se ci troua niente del suo, & felici noi se ci saranno gl'Angioli ad agiutare, come furno nella morte del mendico Lazaro, che però l'Euangelifta. dopò hauer detto: Fallum eft, ot moreretur mendicus, loggioge lubito, & por-Maretur ab Angelis , perche erano prefenti gl'Angioli quando morfe Lazaso, però, dum moritur portatur, dice San Giouan Chrisostomo, & quanto a La-Raro, portatur , ne faltem ambulando laboraret, dice l'istesso Dottore, & quanto a gl'Angioli, portatur, quia libenter Angeli talibus honeribus pragrauantur, pt ducant bomines ad regna Calorum ; Anzi, che però dice il medefimo Padre: Plures Angeli veniunt , vt chorum latitie faciant . Quia gaudium erit Angelis Dei; quando vn huomo fi falua. . Ouero diciamo,pertaretur,non deferendo , fed honorifice precedendo, & in compagnia de gl'Angioli, se n'andasse drit to nel seno d'Abramo, & portaretur ab Angelis in finn Abraba: Et quofta è l'altra gratia, che fa Iddio alli fuoi amici, dopò gl'angolciofi trauagli, darli vn fempiterno ripolo, qual' è il feno d'Abramo, cioè luogo di traquillità, di pace,& di quiete, in quella maniera,che fono efenti dal mare, e anello, ch'è eiente da venti, & da tempelte. Quero feno, è luogo alcolo, & ficuro, super omnem gloriam protectio, diffe Ifaia. Ouero, seno è luogo que si conseruano lipremij, che però diffe il patientiffimo

Giobbe.Reposita eft bec pes mea in sinu

meo:hor ecco II p remij, di quelli, che veramente in questa vita mortale sono amici di Dio.

Ma ecco poi all'incontro li gastighi delli nemici di esto. Morsuus est dines, & fepultus eft in Inferno, che fono tre, la mala morte, la peggior sepoltura, & il peffimo luogo-Morinus eff, lenza. dispositione, senza preparatione, senza prima del tempo antenedere. Mortaus est, senza febre, senza dolor di testa, sezavna minima indispositione. Morthus est in somma di morte subitanea, all'improuifo, ch'è quello, che diffe Giobe. Ducunt in bonis dies fuos, & in puntto, Iobizi. in Infernum descendunt ; in puncto , ch'e indivisibile, & al fine. Sepultus est in Inferno, ch'è quello che diffe Isaia, Detra. Ila. 14 Eta eft ad inferos superbia tua, concidit cadaner tuum , & fono condegni li cattighi, perche la superbia che sii prima... effaltata, all' vitimo fara nell'Inferno ftrafeinata,& il corpo prima tanto fomentato, con biffo, con porpore, & con crapole, al fine è caduto, & fminuzzato; lasciosche; Ipfa felicitas peccatorum fofsa ipforum eft, dice il PadreS. Agoftino sopra quel Salmo di Davidde, che Plat 98: cost dice. Pt mitiges eid diebus malis dones fodeatur peccatori foueam. Hor dite adesso quali fiano li felici, & quali gl'infelici, ò li tribolati in questo mondo, ouero gl'essaltati, che io sempre rispondere, miseri gl'essaltati, che non riconoscono Iddio per lor Signore, che però ad ogn'vno di questi tali fara P(al. 14) detto . Ecce homo , qui non posuit Deum adiutorem fuum , fed fperauit in multitudine dinitiarum fuarum , & praudinit in vanitate lua, & felici li tribolati, perche ogn'vn di questi potrà dire : Ego. autem ficut olina fruttifera in domo Dei. fperani in mifericordia Dei in aternum. O in faculum faculi. Amen.

# SERMONE DEL SS. SACRAMENTO Per il Secondo Venerali di Marzo

N'enit Iesus in Civitatem Sammaria, dicens Samaritana. Aquam quam ego dedero, si quis biberit ex ea non sittet in aternum. Ioau. c. 4.

On sò se mai ponderassi ò N. que se ran prosigio cagionaro dalla gran Madre natura per maratiglia del nondo. Vibra dalsuo insocato carro il sempitemo Pianeta del sole, i suoi fiammegianti ragi su quella nostra bala terra, e se tai volta inconcauo cristallo nel augmetto del caldò arriusto; on meraniglioso fispore) que i ragi abottonati, per dir esos, a directallasti radi di novo, egono di dar vita, e spirito di vua siamma all'agitato cristallo, di maniera, che se all'moontro l'esca si mette, senza indugio i
sisocata, sa accessi sinita.

Hor chinon sa N. che il nostro Salnatore colà velato fotto le specie di pane, e di vino fia vn fiammegiante. fole che illumina le tenebre de nostri peccati: Qui illuminat peccatores; Sole che fi vede nell'Oriente di quel Sacro Altare frá le nubbi di maestosa gloria. Quaft fol refulgens inter nebul as glorie. Et l'anime de Christiani, quando però fono ingioiellate della diuma gratia , purgate dalle machie terrene, che altro fono, fe non che terfi,e; retioficiifigliidell'vainerfo. Lumen critque fimile lapidi pretiofo, tamquam chriftallum; Diiquenon resta altro, che quelto eterno tole di giuftitia diffonda i ragi della. fua gratia divina , & accenda in noi il fuoro, del fuo dinino amore, e della vita eterna, occolo, che velato fotto le specie del pane, e del vino,ad altro,no afpira che alla nostra immortalità, alla nostra eterna vita. Verbum carofa-Elum eft dice S. Irenco, libro quarto capize 27. pr à carne eins incorraptibilis deueniat borno, & circumdetur Paterno lumine: Ohlfelici, e mille volte fortunati Christiani, che nou per altro vuole lafeiarfi velato in quelle specie, che per immortalarci, e darci vin per gion le curo dell'eterna gloria, e però con ragione dice egli tiesso alla Sammaritana hodierna. Qui autem biberie ex bac aqua, non sittet in aternami Cominciamo.

So fatto divotaméte cuoriolo quella fera di dimandare N. perche vuole il poffro amorofo Iddio fafciarfi velato fotto le specie del pane, e del vino? non potcua valersi sotto specie d'oro e d'argento,ouero di qualfiuoglia altra. gemma pretiofa? Di più a quelto rifpondetemi, per qual causa l'huomo mangia, e beue? oh Padre, e chi no sa, che si mangia, e beue per viuere, e se si potesse col magiare, e col bere immortalarfi, & viuere eternamente, fenz'altro, che mangiarebbe, e beuerebbe l'huomo: Hor questa dunque è la ragione per che forto specie di pane,e di vino vuole lakciarfi velato il nostro Iddio per immortalarci, non ti ricordi. che parlando della fua carne,e del fuofangue Christo diffe in questo modo. Caro mea, ve: è eft cibus, & fanguis meus verè eft potus, Notiricordi, che nel Paradifo Terrettre nel stato dell'innocéza, faressimo stati immortali, con ristorarci nel mangiare de i frutti del legno della vita, come dice il mio Serafico Dottore di Santa Chiefa Bonauentura, ò per altra via, come diffe il mio Dottor fottile Scoto; Dunque no hauendo cibo più proportionato, & efficace per immortalarci,e darci vn peguo della vita eterna, ragioneuolmente fatto pietolo, vuole lasciarci sotto. le specie di pane, e di vino, e no d'oro, o d'argento, il proprio corpo col proprio langue . Il penfiero è del Padre San Palca fio, libro de corpore Christi capite 19, oue così dice. Generalite homites ethum of potum appetum, ne mariantur, jed hoc communi mon preflat citus, nee posta gled caro brilli, Ganguis, qui immortale: d'incorraptibiles facts. Se d'ide verè chout of potus moniment code les verè chout of potus moniment cola fina canno, essigue il noftro Signore, pecche quelho folo cibo , e quella fola le manda, può immortale le nosfre amire, dandoci un pegno dell'eterna, gloria Diciamo pure con lieta fronte. Dui antem biberti ex has aqua, a mon fliet

in aternum . Il Padre S. Anfelmo è di parereò N. che dopò il giorno dell'vniuerfal ginditio, ancor che il fole defista dal fuo corfo naturale, e li Pianeti con i Cieli non influiscano come prima in... quelta nostra bassa terra, ad ogni modo non lascia egli il germogliare fiori, e frutti nelle fue piate, e verde herbet te, si che non lascia di fraporre la Rosa di vernare i Gigli,e le Viole con gl'altri fiori tutti , in tal maniera che farà feinpre vna perpetua primauera, e no per altro, che per efficacia del Sacratiffimo Corpo di nostro Signore Giesù Christo, il quale per tre giorni Stiede sepolto nella terra , e per virtu del Sangue di Chrifto . & altri Santi che hanno irrigata, & inaffiata la terra, e tutto il mondo. Vdite adello le parole del Santo, che fono in vero mirabili. Terra, que in gremio suo Corpus Domina confourt , tota erit, vt Paradifus, & quia Sanctorum fanguine eft irrigata, ideo floribus, C' Rofis immarcelcibiliter erit perpetus decorata .

Hor & questa negletta terra perche toeco il Corpo di Christo & venneto reporto giata dal suo pretiossimo Sargue. , come anco dal Sangue di tanti Santi Martiri, che morirmo constantemente per la Cattolica sua fede, sir di preprio di propreto di fiori, di gigli , & di Roie. Chi sard hora cost protectuo, che posta negare che i nolli corpi formati di terra, doue per tante volte quasfi si terra, doue per tante volte quasfi si

vn fepolero, è stata confernata la Santiffima carne di Christo, con la pretiola benanda del suo Sangue fotto le specie Sacrametali, non debbano esfer vn cotinuo Paradifo, attorniato da fiori,e di Celefti gemme ? Ifrael germina- Ofee 14 bit ficut lilium , & erumpet radix eius vt Libani, dice il profeta Ofea: Hor con quella confequenza infallibile poffiamo noi dire, che i nostri corpi sarranno vna continua primaucra germoglianti fiori, e frutti di doni, e di gratie celefti, mentre vengono tocchi tante volte dalla carne di Christo, e bagnato dal fuo pretiolo Sangue; fi;fi; Ouia terra qua in gremio suo corpus Domini confauit tota erit vi Paradifus Oc.

Non sò, se vdiste mai poderare ouel luogo dell'Apostolo San Paolo à i Romani,alli qualli cofi dice. Sed, o mors regnauit ab Adam , pique ad Moyfen, la morte hà tenuto il dominio fopra della terra dal Padre Adamo , fine al Legislatore Mose; lo per me N. non intendo questo pesiero? Mose non moris Dauiode non mori,e tutti gl'altri Sati non lon morti? fi certo; come dunque ; Mors regnauit ab Adam vique ad Moyfen : Rifponde il Dottiffimo Origene, e dice, che, mors regnanit ad Ada, vique ad Chriftum , questo pure è fallo . perche dopò Christo son morti tanti, e tanti : è vero che tutti moriamo, ma : non è veramente morte, perche il noftro Signore prima che si velasse sotto le specie del pane Sacramentale, veramete fi morius, ma hora fi muore metaforicamente, perche in fatti chi tiene nel suo cuore il Santissimo Sacramen. to dell'Altare, incorrotto fi dice veramente immortale, eche fia la verità portateui meco, ò Scritturali nel primo de Reggi, oue minaccia Iddio vna mortalita, vna pefte crudeliffima per tre giorni continui al valiallaggio del Re Dauidde . Tribus diebus eru peftiittia in terra tua; viene la morte e dice il Sacro Telto che la pelte non durò pitt che mezzo giorno, cioè, fine all'hora

di pranfo: che modo di parlare è que-Ho, che versione intricata? San Cirillo Alcifandrino risponde al mio propofito, & dice, che lo Spirito Santo par laua più della menía spiriruale del Santiflimo Sacramento dell' Altare, intendendo, che la morte regnò dal princi pio del modo, l' sque ad bor am prandi, fino à tanto che il mio, & vostro Signo re si velò sotto le specie di pane, & di vino, & che subito che il nostro Chriflo comparue sú l'Altare . la morte fû bandira, perche ad effo realmente no

D. Cir. fi-muore, ma fiamo immortali in virtù Alex c. di quello Sacramento: Vdite le parole 3.decru del fopracitato Santo. A mane, ideft, à primis [eculi temporibus,mors depasta eft. eos qui in terra crant, vique ad boram prandy, hos est ad mensa tempus vbi emm aduenit nobis facra menfatempus in quo vescimur pano illo celestius dato, quam prins terribilis erat mors cefsauit : Felici noi donque Christiani , che con questo cibo divino habbiamo badita la morte, & aperta la porta alla vita eterna, & immortale: Dunque. Qui autem biberit ex hac aqua, non fitiet in

> aternum. Anticamente N. li Christiani, che andattano à communicarfi all'Altare. chiamauano il Santiffimo Sacramento-Vita, cofi à noi reporta l'Eminentis. fimo Baronio, & lo caua dal Padre Sã t'Agostino libro primo contra Pelagianos capite quarto, Tom. primo pagina 160 que cofi va dicendo, Sacramentum corperis Chrifti nibil aliud eft , quam vitam pocents Quado il mio Iddio creò l'huomo nel principio del mondo, dice il Sacro Telto, che: Inspirant in faciem eins foraculum vite, legge l'Hebreo. Vitarum, perche il nostro eterno Iddio non diede vna vita fola all'huomo, ma tre vite; la vegieratiua, la fenfitiua, & la rationale;ma felici li Christiani,che nel prendere il corpo di Christo, non vna immortalita, non vna vita,ma tre vitericeuono, che cosa è il corpo di Christo : Vitam, cosi lo chiamò Gere-

mia: Spiritus oris nostriChriftus Dominas captus eft in peccatis noffris . & ecco . che sume insieme insieme la vita corporale, spirituale, & eterna. Calicem falutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo, legge il Testo Hebreo . Calicem falutem,& certo dal Calice di Christo, non vna, matre faluezze co feguifce il Christiano, la prima, è la salute del corpo, la seconda dell'anima. & la terza, la gloria eterna: Dunque ver amente, vita dee chiamarfi la carne diChristo velato sotto quelle sacrarissime spe cie Sacramentali, non per altro, che per immortalarci, & darci vn pegno D.Cird dell'eterna vita. Vinificat corpus Chrifts, 6.27. dice Cirillo Aleffandrino, & ad incorruptionem (na participatione reducit; Folice dunque quel huomo, & quella dona che degnamente partecipa nella facra mela di quelto cibo celette, perche partecipa l'immortalità della vita.; che però qui antem biberit ex bas aqua-

non Oc. Mi ricordo hauer letto nella Sacra Genefi, che Gioseppe il Patriarcha flado prigione nell'Egitto, lasciò in teftamento che non douessero sepelire il fuo corpo nell'Egitto, ma fi bene nella Giudea. Ne fepelias me in A Egypto, fed dormiam cum Patribus meis:; Io dimando adesso N. Gioseppe doue sù véduto, & done fù maltrattato da fratelli? nella Giudea? Non ti ricordi, che andando il Patriarca, oue stauano gl'altri suoi fratelli, che per inuidia prima lo mifero in vna cifterna, & poi paffando gl'Ismaeliti, lo venderono venti danari? dunque douca più presto suggire la Giudea come la peste elsedo litara cagione delli fuoi principali trauagli, & .: doueua sepellirsi con gran gusto nell'-Egitto, oue era stato tanto honorato, che tenne tato tempo la seconda perfona del Rè Faraone; lo sò che vn Gétile difie vaa volta della Patria, che l'era stara ingrata . Ingrata Patria, numquam ofsa mea poffi sebis, come dunque volle effer sepellito nella Giudea? Il

gran Pietro Damiano, rispondendo al nostro proposito, dice che li Patriarchi antichi, tutti desiderauano esfer sepolti nella Gindea, perche vedenano con gl'occhi della mente, che quella... Terra doucua effere irrigata co il pretiofo Corpo, e Sangue di Christo nella sepoltura, e però tutti volenano eller fepolti in questo terreno della Giudea, perche sapeuano benissimo, che doue tocca il Corpo, e Sague di Chrifto,resta immortale, e sa altri immortali,ecco le parole del fopracitato Santo . Illius terra finibus Be ati viri medullitus negligebat pretiofo Domini corporis purpurati , occulis iam videbant: Hor fo i Patriarchi antichi, perche (perauano, che in quella terra, oue doucua spargerfi il suo pretioso Sangue del Benedetto Christo, volenano esfer sepolti per immortalarfi, che fara à patire per nostro amore mostrandosi fempre si-

ribondo di patire per noi , che perciò grida falera. Di attembiberi ca hat squa yon filite in attemm, oue apertamente vonle così fari finnite, hora fe adello che flò velato fotto quelle fine-ce Sacramenta il per volto prò, continuimo peccato, se ogni minimo offenenti eche pene dimoltari fentire per volte colpe menti eche pene dimoltari fentire per l'ante volte colpe mortali nella paffone midamara.

Horsú anime Chrifilane queflo Idio velato, é come pupilla de g'occhi dio velato, é come pupilla de g'occhi cara, amatelo, riueritelo, honoratelo, e renetelo caro nell'inime voltre, e hoc ce la fua Diuina gratia fingendo la riplicata morte, che reca à coloro che io riccuono indegnamente, confeguirete vna triplicata vita, dell'anima, del corpo, della gloria del Paradifo; Qua qui bberi e a bat aqua, non fitiet in ater-

## PROEMIO DECIMOSETTIMO Per la Feria VI della II. Domenica di Quarefima.

Mantisimo Padre, delitiofo giardino; vigilatisima fentinelia; tormento torchio; atrisima torre ; belliisimo efercito; deuco pellegrino, ginila domanda, pelsima ingraviudine, horredo lacrilegio, & via condegna pena fi zaporefenta nel corrente Vangelo.

Pena de commelsi errori, farrilegio ad ingiulta morte, ingraritudine à pet ti offinati, domanda à mercenarjim-terrefiazi, pellegrino à dônar liberta, efercica à difficie imprefa, Torre à ficura untelar, Tortio à sirenate voglie, Seatheula ai-dilgente paffore,; Giardinordi i paffi alle Dissine Perfonse, Padre Iddio de tutti ginfit.

Padre, che ama, e brama, giardino, che alletta, & diletta ; fentinella che, pia, e daula; storchio che firinge, & premestorre, che difede, & offende; efleroito che doma, & debella; pellegrino che parte, e restà, domanda, che chiede, e richiede; ingratitudine che estingue & difecca; sacrilegio che prouoca, & dissida; e pena, che crucia, & tormenta.

Pena-che purga il facrilegio; facrilegio, che è parto dell'ingratitudine: ingratitudine, che le il fal'a domanda; domanda che ficonuiene al pellegrino, pellegrino che guida l'efercito: elfercito; che è difelo dalla torre i torre che è congiona al torchio; torchio che delta la fentinella: fentinella cheguarda il giardino: giardino che è podere dell'Eserro Padro.

Padre che crea il mondo. Home erat Pater familias: Giardino, che di delitie è pieno. Qui planauit vineam. Sentinella, che fal l'Angelo Cuflode; Es fapem oircumdedit ei. Torchio che il cimorea raflembra. Es fodit in ea torcular. Torrea, che fignifica la fede, Es dufficauit turPredica per il Venerdì.

rim. Effercito, che fanno i Viatori. Ei locauit eam agricolis Pellegrino, che do na luogo . Et peregiè profettus eft. Domanda, che vuole far opre buone. Misit fernos fuos ad agricolas. Ingratitudine, che toglie la vita à più cari amici. Et Agrico a apprebenfis fernis eins alium cre derunt. alium occiderunt, alium vero

lapidanerunt .Sacrilegio, che occide :ifteffo Iddio . Et apprehenfum enm.eiecerunt extra vincam , & occiderunt . E Pena, che punifee il peccato. Malos, male perdet, O vincam fuam locabit alis agricolis', Quel'è l'Istoria del Vangelo corrente .

## PREDICA PER IL VENERDI Dopò la seconda Domenica di Quaresima.

Homo erat paterfamilias, qui plantanit vineam, & fapem circumdedt ei. Matth. cap. 21.

Vrono moki, che fotto metafora di vigna raggionorno nella Scrittura Sacra N. di quato haueua fatto Iddio alla Sinagoga Hebrea,& figuratinaméte di quanto haurebbe fatto a Santa Chiela . & a noi . Ma dall'altro cato, neffuno è fiato, che co tanti particolari habbia demoltrato coff apertamére, quanto Iddio habbia fatto. & del continuo faccia à tutti not, & quanti noi tutti, corrispondia mo malamente a Dio nostro Creatore, come ha facto Christo nella parabola deila Vigna del Sacro Euangelio di hoggi, Homo eral paterfamilias, qui platauit vineam . & lepem circumdedit et . todit in ca to cular, adificant turrim , locanit eam agricolis, & peregre profettus eft:ecco li molti beneficij, che ci ha fatto Ideio . Ili autem apprehenfis feruis, alium ceciderunt , alium occiderunt, ali) rerologidauerunt, fin che s'incrudelikono anco nel figlio, & esco la noftra malitia? è però anco vero, che molti totto metatora di vigna, hanno rag gionato della Sinagoga,& della Chiela Vinea Domini exercituum , domus Ifrael eft.dife il Profeta Ifaia, & per cala d'Ifracle, è cofi pigliata la Sinagoga, com'e intefa la Chicla . Ego te piantam wiream eledam , dille Geremia , & per vigna eletta più è intefa la Chiela, che la Sinagoga, perche la Chiefa fu eler

ta; ante mundi conflitutionem: Mater tua. quafi vinea in Sanguine tho Super aquam Eze,15 plamata eft, diffe Ezcchiele, & quelta. madre piantata nel fangue, e più la Chiefa, che la Sinagoga, perche la Chiefa è stata piantata col fangue di Christo,& de fanti Martiri; In fomma. Vincam de AEzypto transtulisti, e iecisti PL19 gentes , & plantafti ea , diffe Davidde; che le della Sinagoga fi verifica la lettera-molto più fi verifica della Chiefa il fenfo miltico, perche quelli, che fono in Santa Chiefa fono stati traspiantati dall'infedeltà alla fede, dall'errore all'verità, & dalli cattiui coftumi, alla. fanta conuerfatione: Dunque è vero, che molti hanno raggionato fottometafora di vigna della Sinagoga, & della Chiefa, ma con tanti particolari, di Fede, di Torchio, di Torre, d'Agricoltori, & poi con tante ingratitudini di legislationi,& d'occisioni, non solo di ferui, ma del figlio itteffo di quel gran Padre, che piantò la vigna, nessune n'- > haderto cosi a pieno, come Christo. nella parabola dell' Enangelie d'hoggi, che per rettringerlo in breuità, vedremo tre cole , cioè quelche fece Iddio per noi, ecco la prima, quelche Iddio alpetta da noi , ecco la icconda , & quelche Iddioriceue da noi, & ecco Liz terza: Quel che fece, eccolo . Plantauis vinca, quelche afpetto,eccolo.Cum au-

Ifa. c.

157

tem tempus fructium, de quelche riceue. Agricola autem apprehensis seruis, alium ceciderunt, alium occiderunt, ali; vero lapidati suns; Ma passiamo à quello che Iddio sere per noi.

lo , che Iddio fece per noi. Homo erat Paterfamilias,qui &c.Che il nostro Iddio sia quelto Padre di famiglia, Angelorum, & hominum, questo è chiaro N. oltre che fiano parole di S.Giouan Chrisoftomo, mache agl'huomini habbia fatto molte gratie quelto fi vede nella parabola della Viena dell'Euagelio hodierno. Et certamente tre cole,fra l'altre molte,fanno quelli che piatano le vigne, principalmente viano grandiffima diligenza in fcegliere li palmiti, & li farmenti, & trouar luogo fertile oue piantarle, & poi non resparmiare, ne à fatica, ne a spela per piantarli,& conservarli. Hor queste tre cose ha fatto Iddio con noi; prima ha posto ogni cura, & ogni esatta diligenza in elegerci, acciò poteffi mo effer buoni per far frutto di vita eterna & di piantarci in luogo abondate d'ogni gratia del Signore, & alla fine ci ha piantati con le proprie mani, no folo con tanto fudore, ma con tanto fangue: Queste tre cose diste Gieremia al lecondo . Ego te plantani, vineam ele-Elam, omnes femen verum; gl'altri ordipariamente sogliono dar la cura alli ferui, & alli loro lauoratori di piantar la vigna; Ma il buon Padre di famiglia della vigna d'hoggi, egli stesso con le proprie mani,con la propria fatica, & col proprio fuo pretiofo fangue piantò questa vigna:Onde S. Paolo raggionando della Chiefa ne gl'AttiApolto-Ad. w lici,difle di quella maniera. Pofuit Episcopos regere Ecclesiam, quam acquisinit fanguine [no; Però Sant' Ambrosio nel vigefimo di San Luca, apostrafando à quelta vigna diffe: Salue vinea tanto dignacustode; Tenon vnius Nabu: ba fanquis , fed innumerabitum Prophetarum , O quod amplins eft, pretiofus cruor Demini confectuute; Si che hauendola piatata con le lue mani, & col luo langue,

con raggione dice. Ego te plantani vineam electam; legge l'Hebreo, Soreib, ch'è il più ottimo genere di viti che si polla giamai nel mondo trouare, dice il Padre S. Girolamo; Et certo dalle mani di Dio, non esce se non cosa, eletta,fe non cola fcelta,& perfettiffima. però cleffe quelle viti, acciò col fuo di- Eph. 1. uino aiuto fosfero state atte à produrre buon frutto . & quello è quello, che diffe Paolo à gl' Efefi . Elegit nos in ipfo ante mundi conflitutionem, pt effemus fandi, & immaculati in confpedu eins in charitate : & perche neffun fa penfaffe, che le viti fuffero buone da. per loro, dice l'Apostolo . E egit nos in ipfo , cioè per fua gratia, ante mudi conflitutionem, però ci eleffe, perche crauamo Santi , quia nascimar filis ire , ma , vt effemus fantti , in quelto tempo di gratia, con le buone operationi : Quindi è,che Dauidde diffe nel Salmo . Et ero immaculatus cum eo. C. che fenza lui, non può effer atto nessuno.4 far niun bene; Sine me nibil patellis facere .

Duque elesse principalmete viti, che có lui poteffero far buon frutto, e quefto è quel che diffe Geremia il gran. Profeta. Omne semen verum, perche da parte del buon Padre di famiglia, non v'è mancamento alcuno nelle viti: Duque có raggione la chiama vigna eletta per l'elettione delle viti, & vigna eletta anco per l'elettione del buon fito, doue la piantò, di questo sito, ne ragiono Isaia quando diffe . Vinea fatta eft diletto meo in cornu filso olci; In cornu, vuol dire, vn luogo eminente, che ben spesso suoi esser montuolo, ch'è buon luogo per effer vigna, ma, in cornu filio olei, che li fessanta leggono; In loco pingui , per la fertilità del terteno, e Da- tob.s, uidde nel Salmo, dice. Pinguelcent |peciosa deserti cioè, quelli che per natura erano deferti, per gratia farranno belli , e lertili : Ma la metatora dell'oglio stello-dinota la sertilità e l'abodanza: Onde Giobbe cofi dice . Petra funde-

641

bat mibi rinos olei, che molto più posfizmo dir noi di Christo, ch'è pietra mistica: Petra fundebat mibi, non folo, e'rum, di gratia diuina, di misericor-· dia, e di perdono, ma, riuos olei, à grafcia, & in abondanza: Hor ecco il luogo, doue il buon Padre di famiglia hà piantata la vigna,luogo alto,luogo ficuro, e luogo fertile; có raggione dun. que diffe . Ego te plantani vineam ele-Ham, perche l'ha piantata con le proprie mani, eletta di viti,e di fito: Ma. per maggior fortezza, e ficurezza. Sepem circum dedit ei: Non è dubio neffuno, che diperfamente ragionano i Sacri Dottori di questa siepe N. alcuni dicono, che sia la protettione di Dio, di cui fauellando Dauidde nel Salmo

Plaso, dice. In pareflate Dei Calli commorabi tan, alteri cicrono, che fia la cutlodia de gl'Angloli i come diffe Il medefino Profeta nell'iffello Salmo con qualloparole. Angelis fini Deur mendant de te, wi esplante in nomino si sua: j Ma della protectione di Dio, e della; cutlodia Angelica infirme diffe Dacutlodia Angelica infirme diffe Da-

cutte cuts, & Dominis in circuity populi junifonesi in circuiti tiep, chi la cutto dia angelica, & Dominis in circuiti o dia angelica, & Dominis in circuiti politi junifonesi in circuiti politi junifonesi dia protectione dia Diosche fe bene had ordinato , che le cole inferiori fi governimo per le mezzane, e le imezzane per le fupreme, ad ogni mo do ienza quello Ordine basha e può, egli da fi leflo, governarie, e cultodire eitis, contuttociò. Dominis in ricitati ettis per lo bene i Montes in accisita eitis, contuttociò. Dominis in ricitati populi fini, chio cultodifice, e lo governa: Ex boc, nins, & Tipue in feculum.

Però altri han detto, che cuenta fie-

pe, è la legge dell'ifteflo Iddío, che liga, che chiude, & che cuitodifee, perche la legge diuina offernata, & cuitodita, cuitodife la vigna dell'anima notifa, per quelto dife' l'Eleccifatifico. 3 volueritts mandata (erhare, conferuidhun, requella legge cutto Salomone el primo della Canitea, yquando diffe. Equi-

tatui meo , in curribus Pharaonis, affimi-Laui te amica mea . Li canalli di carrozza fono ligati có molti ligami, & l'huo mo è ligato con molti diuini precetti, ma se bene molti ligami, ligano i caualli di carrozza, ad ogni modo vna briglia fola è quella che li regge, che li modera,& che li gouerna;così l'huo mo se bene è ligato con molti commandamenti, con tutto ciò, vno è il precetto di carita, che lo modera, & che lo regge , sperche in questo solo precetto di carità: Vniuerfalex pendet, @ Propheta: Dunque con raggione la legge è chiamata fièpe, perche ligavnilce,&cultodice infieme.

Ma a me pare, che la milericordia di Dio fia la maggior fiepe che circonda quella vigna d'hoggi, attefoche. Sperantern antern in Domone, mifericordia circumalabis, perche la protectione di Dio, la cuftodna angelica, e la legge d'amore, e di carita/iono tutti effetti della mifericordia di Dio, dique: circumadedite i, però dice Danidde. Que coronatte in mifericordia, 9 miferatumi-

bus,ma di più. Fodit in ea torcular, che le questo torchio vogliamo noi intendere non folo la Croce, e la Paffione di Christo, ma ogni lorre di Croce e di patiméto,che perChristo hanno patito gl'huonini, quetto è certo, che si come la Passione di Christo, è la maggior gratia, che Iddio habbia farto all'huomo, così il patir di Christo,è vno de maggior doni , che Iddio habbia fatto a quello , questo diffe S. Paolo à Filippenfi al fine del primo capo. Vobis donatum est pio Chrifto, non folum, vt in eum credatis, fed etiam, vt pro illo patiamini, cioè, queite due gratie, fono le più fingolari, che crediamo, e che patiamo, ma la feconna è maggiore della prima, perche la prima,ci è concessa per il patimento di Christo, & il nostro è congionto, & vnito col patimeto di Christo, però di Chritto fi verifica principalmente; Fodit in ea torcular, perche a cauare il tor-

chio

chio della Santa Croce, egli ci ha fatta la maggior fatica, e ci ha patito le maggior paffioni che mai fi poffa fentire, ma paffiamo hor mai all'altro per mazgior euideza di quanto s'è detto. P[a].77 Et adificauit turrim; & quanto è vero N. quelche diffeDauidde nel Salmo. Et adificauit ficut vnicornium fanctifieium

fuum in terra, quam fundanit in facula. Il tempo, che dicono sia questa torre , l'edificò Iddio , ficut vnicernium , cioè, vno, alto, & forte, come il corno dell'vnicornio, ma di più, che rappresentasse vna croce, come rappresenta il corno dell'vnicornio, dice Genebrardo, era tempio sato, come disse Dauidde. Adorabo ad templum fantium tuum in timore tuo, & era tempo che duraua tanto, quanto durarà il mondo, hor chi haurebbe potuto fare Torre più qualificata di questa?vna,alta,& forte; ficut vnicornium, oue fi poteffero fantificare gl'huomini, che però dice , San-Elificium tuum, & che duraffe, fin che durara il mondo, che però foggionge, quam fundauit in facula . Piantata dunque quelta vigna, & arricchita di fiepe, di torchio, & di torre, il buon Padre di famiglia che può dire con Isa-Maia43 ia. Seruire me fecifii in peccatis vestris,no mai fatio di far gratie, & di far fempre nuoui fauori; Locauit eam agricolis , oh gratie sempre magnifiche, gli la poteua vendere, & vendergliela cara, perche ci haueua fatta tara fatica, per farla di tanta bonta, ad ogni modo; locauiteam: meffe a parte gl'huomini di quello ch'era affolutamente fu o , purche el'huomini ci hauessero applicate ancor loro le fatiche, che però dice locauit eam agricolis,& non dice , otiofis , cosi fece con il nostro Padre Adamo. Plantauerat autem Dominus Deus varadisum voluptatis à principio, in quo posuit hominem; quem formanerat; ma ce lo pole, acciò folle agricoltore, vi operaretur , & cuftodiret illum , & quelte due

cofe doneuano far gl'Agricoltori, o-

perare,& custodire: operare per non-

stare otiosi, poiche l'otio è caggione d'ogni male, & acciò d'inculta, non fi faccia di vigna, felua: atta più per ferpenti,& per fiere, che per huomini, & cuftodiret acciò, mala bestia non traseat per eam : ò pure non ci entri l'hnomo scelerato, ch'è peggiore d'ogni bestia, & d'ogni fiera: Dunque all'hora: possit hominem in Paradifum voluptatis, vt operaretur, & custodiret illum, & bora, locanit eam agricolis , perche d'ogni cofa , fin della propria vita, fiamo viufru-Quarij,& non Padroni, dice il Padre S. Giouan Chrisostomo, bomilia (ecunda ad Populum.

Al fine : Peregre fattus eft, cioè, ci lasciò, come si fosse allontanato, per tre raggioni fra l'altre:prima,per non parere, che ci vegga peccare, & nonci caƙighi , come fimula il Padre di non vedere il figlio che pecca, & li volta le spalle: secodo per lasciarlo libero, in manu confili) fui, acciò tanto più s'acquisti merito, & premio : Terzo per aspettarlo presto à penitenza. ma questo che Dio lo sà per bene,l'huomo fe ne ferue per male, perche: Non est Deus in conspetta eins, inquinate funt via illius in omni tempere : Hor ecco quello che ha fatto Iddio per noi. Ripolo.

#### SECONDA PARTE.

Vm autem tempus fructuum apprapinquasset,misit sernos suos ad Agri colas vt acciperent fruttus eius . Dopò che hebbe fatto tanto il buon Padre di famiglia, cosi alla vigna, come a gl'agricoltori, altro non foerau a, & altro no aspettaua,e dalla vigna, e da gl'agri coltori,quel frutto,che doucuano; però l'Euangelista sa mentione del tempo, che il Patrone della vigna mandò per li frutti; Delle persone, à quali li mando;& delli frutti fleffi. Cum autem tempus fructuum, Oc. Ecco quando ci mando, misis seruos suos ad agricolas, ecco a chi mandò , ve acciperent fruttus

cius,

160 eius, & ecco perche mando, & quanto. Al tempo. Cum autem tempus fructuu appropinquaffet,è cofa certiffima, che non folo Iddio, non efige da noi pagamento anticipato, come fanno molti nel mondo, che non contenti di dare ad víura, vogliono ancora effer pagati innanzi il tempo, ma nel darci le gratie, sempre preuiene, & nel castigarci, fempre differisce, & aspetta; & nel carcarci il debito, sempre aspetta il tempo, però delle gratie dice Dauidde nel Plat-10 Salmo. Quoniam prauenifli eum in benedictionibus dulcedinis, che se bene litteralmente, s'intende di Christo, à cui, fel amaritudinis peccatorum nostrorum, non nocuit, dice Sant' Agostino co il suo ingegno perspicacissimo, nondimeno misticamente s'intende non solo del giusto, ma del peccatore ancora, però S.Gregorio sopra il quinto decimo di S.Luca, raggionando del figliuol Prodigo, dice; voluntatem redeundi, non babuisset, nist prius Deus eum inspiraffet: però diciamo con Agostino, pranenit, pt pelimus , fequitur ne fruftra velimus , & concludiamo con S. Giouanni . Non quasi dilexerimus eum , sed quoniam ipse prior dilexit nos, però fe lo preghiamo, preparationem cordis corum audiuit auris tue, non folum exaudiuit orationem, fed, O prapararionem cordis. Et all'inco. tro poi quando vuol castigare, perche non ci sappia pigliar il tepo, però dice per bocca del Profeta Dauidde. Cum accepero tempus, ego inflitias indicabo, non che no posta, ò che non lappia pigliar il tempo per giudicare le giuftitie, & l'ingiustitie ancora, ma è, che per la pieta differilce di pigliar il tempo, ma fi come, ille accepturus eft tempus iuflitias iudicandi, dice S. Agostino, ò tardi, ò à buon hora, pure ha da pigliar questo tempo di giudicarci, & di condenarci, cofi, vos sam nunc habetis tempus iuftitia faciendi, & hora che habbiamo tempo di far bene, bisogna farlo, & non bisogna perder il tempo, ò

nell'otio, ò nel mal fare, perche al fi-

ne, ille accepturus ell tempus jultitias indicandi, non folo, ninflitias con fenten. tia diffinitiua, ma infitias, con feuera discussione, se le grustitie, che apparifcono fiano vere inftitie, ma fe quando vuol castigare, differisce il tempo quado poi vuol effer pagato del debito da noi, afpetta il tempo ( Cum autem tempus fruttuum appropinquaffet , & leda. questa lettera, parche anticipi il tempo,& non dice dopò la raccolta, nondimeno lo fa , acciò ci disponiamo a pagar il debito à suo tempo, & acciò col molto tempo, che ci concedeffe, no diffipafiimo li frutti, come vn altro figliuolo Prodigo, che Diffipanit substantiam fuam, Oc. Ma à chi manda à cercare li frutti: fentitelo. Mifit fernos fuos ad Agricolas, manda a gl agricoltori, 2 gl'affittatori à quali fu locata la vigna da questo amoroso Padre di famiglia; oh beati quelli, che nel tempo di render li conti li trouano d'effer li minori,& d'effer fudditi, perche haurà tanto da fare all'hora ogn'vno per se steflo, che non fari poco a pagar il fuo proprio debito, & d faldare le fue proprie partite; All'incontro poi guai à quelli, che hauranno da render conto. di fe,& d'altri, perche quando pigliamo il grado, il gouerno, & la prelatura, all'hora pigliano à conto loro tutti li peccati, che per colpa loro commectono li fudditi, & fi obligano à pagar per quelli fino ad vn min mo peccato, che effi commettono contro Iddio. fentite adesso la scrittura del Profeta. Ezecchiele dopò hauer detto: Specula- Ezec-3. torem deditibi domui Ifrael , foggionge appresso, molt'altre parole,& dice ; Si impius in iniquitate fua morietur, perche morirà di doppia morte, di morte téporale, & di morte eterna, cioè à dire, per tuo difetto speculatore: Sanguinems eius de manutua requiram , & l'istesso Profeta nel capitolo trentatre, dice. Sanguinem eins de manu speculatoris requiram; Si che del difetto del fuddito, n'ha da render conto à Dio il prelato,

m pift. r DAD. 4.

il prelato, il superiore, quando egli no farà l'officio fuo; Ma quando farà l'officio suo, all'hora, impius in iniquitate fua morietur, & tu speculatore, viam tuam liberafli; Ma qual fara quella perfona, che può afficurarfi, di far gl'officis, d'esercitar li carichi, senza difetto? chi può dir con Christo: Quos dedisti mibi , non perdidi ex eis quemquam? & pur Christo perche haucua preso à coto fuo,tutte le pecorelle,quantunque egli stesso sosse senza nessun peccato. Qui peccatum non fecit, nec dolus innentus est in ore eius,& non haueste lasciato di fare', quanto più potesse, che però à tal fine diffe. Quid pitra potui facere vinea mea, & non feci ? nulladimeno l'Eterno suo Padre disse in Isaia. Propter scelus populi mei, percussi eum, solo, perche come Pastore, prese a suo conto tutte le pecorelle : Duque alli graduati, & a gl'amministratori tocca à ren-

der strettissimo conto delle conscien-

ze de loro fudditi , fe non faranno con

gran diligenza l'officio loro. El permi-

fit feruus fuus ad agricolas; Ma perche il

manda? Vt acciperent fructus eins, & ecco l'obligo d'ogni Christiano principalmente, & poi d'ogn'huomo, & d'ogni viuente raggioneuole creatura, di far frutto nella Chiela lecondo il suo talento,& di femire per quell'effetto ch' è stato creato da Dio, però è cosi vero à dire del Christiano, come di Christo. Pfal. Et erit tanquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum, quod fruttam fuum dabit in tempore fuo: Et veramente quanto à se l'huomo, è non solamente legno, ma legno arido, fecco, & inetto a produrre buon frutto, & folamente atto ad arderenel fuoco; Ma perche da maestra mano di eterno Agricoltore, fittraspiantato, fecus decurfus aquarum, di tanti doni, & di tante gratie divine è necessariissimo che per elfer buono,fruttem fuum det in tempore (40, & notate, che dice, fruttum, & non dice, folia len flores, che fono lolo buo-

ni penficri, buone voluntadi, buoni propositi, & buone parole, che quando non ligano in buoni frutti, non vagliono cos alcuna : Et auertite,che dice,fructum fuum, & non dice, frutto d'altri, perche. Quid prodeft bomini, fi vninerfum mundum lucretur, anima pero fua detrimentum patratur?cioè niente li giona, che hauesse fatto fare operes buone ad altri, fe egli per fe l'hauefse fatte cattine, anzi molto gli nuoce, che à gl'altri fia flato giouenole, & à fe stelso dannolo, però fructum fuum, dabit in tempore [uo, volontariamente, & . Co. .. non per forza, perche: Non ex triftitia, aut ex necessitate, hilarem enim daterem diligit Deus, dice l'Apostolo S. Paolo; ma fopra tutto fi sforzi di far bene, in tempore [uo , ch'è quello spatio presente che Iddio adelso ci concede di far penitenza de nostri peccati, perô l'Ecclesiafte dopò hauer detto ; Ne impie Ect. 7. agat multum, cioè non far tanto male. che sia souerchio, acciò Iddio, per tua colpa non ti leui quel spatio di tempo di penitentia, che per fua diuina gratia, t'haueua concesso, & foggionge; Noli effe ftultus , ne morieris in tempore non suo; & chi è più pazzo di quello, che non fa bene, mentre può farlo, & vuol dire che nessuno è più pazzo, che l'huomo pigro; per agnum hominis pigri Proiste transiui, o per vineam veri flulti, dicesi ne Prouerbij, & più empio di quello che fà molto, che ad ambi s'accelera la morte. Dunque; ne impie agas multum, O noliesse stuleus, ne moriaris in temponon tuo , & all'hora : Quaramus [patium. panitentia, C inuenire non poffimus, perche,poft boc tempus, non erit ampliustepus, di far & d'operar bene, senza cui, ne Christiano, ne huomo, ne creatura. alcuna fi può chiamar perfetta , & compita-

Ogn'vn så, che il festo giorno si finirmo da Dio l'opere della creazione del Mondo: Onde Mosè nel fine del primo capitolo della saerara Genesi, discinquesta maniera. Vidi Dens ca-

LI

Deserve Core

Eta que fecerat , & erant valde bona, & nel principio del fecodo capitolo foggionge. leitur perfetti funt Celi & omnis ernatus eorum, & poi cofi termina: Complenitque Beus die septimo opus fuum, and fecerat: Hora dico io adelso, fe nel fine del festo giorno, tutte le creature . Erant valde bona, perche dice, che, die leptimo compleuit opus fuum, quod fece. rat ; fapete perche? perche il fettimo giorno, cominciorno tutte ad operare,li Cieli,influendo, il Sole, illuminădo la Luna humettando &c.& fi come nè Cieli nè Sole nè Luna nè altra creatura farebbe stata compita, se non operanano, cosi nè meno l'huomo, & l'huomo Christiano, no si deue chiamar huomo compito, se non opera, & opera bene: dunque con raggione. Cum ausem tempus fructuum appropinquaffet, mifit fernos fuos ad agricolas, vt accipevet fruttus eins, & ecco che cola alpetta; ma che ne riceue? Sentite, Et expellauit, pt faceret vuas, & fecit labrufcas, & altri disero, fecit autem fpinas, notate ogni parola,come è misteriosa, Et expettauit; Tempus, & tempora; vt faceret, & vt faceret, feci, cioè, li diedi la mia gratia diuina, li prestai il mio diuino agiuto, & per prezzo di tanti benefici, di tate fatiche, di tanto fangue sparso per loso,non defidero altro, dice Christo, fe non che vn Christiano operi bene, co-

me da vna Vigna s'aspetta le vne : Onde San Giouanni Chrisoftomo nell'homilia terza, de penitentia, esponendo quelle parole d'Ifaia al primo, che cofi dicono. Lauamini, & mundi effote, dice. che Iddio, no ci ha commandato, grawa mandata, fed quot, quot natura nouit . Se ci ha comandato. Biliges Dominum Deum tuum , & proximum tuum ficut te ipfum, è perche l'amare, ci è connaturale, come è connaturale alla vigna il produre vua,però. Expellauit, vt faceret vuas, o fecit labrufcas, vue filueftri, poche, picciole, infipide; & ben fpeflo amare, coli fono le nostre opere, se tal'hora malamente operiamo, ma quel ch'è peggio. Expellanit, vt faceret puas, fecit autem (pinas, perche. Alium eiecerunt. Alium occiderunt. Alium vero lapidauerunt. O fpine pungenti, o fpine venenose de mali Christiani che operano malamente, spine chetraffiggono il capo,& il cuor di Christo, perch e non più tosto lo veggono gl'ingrati, che dicono. Hic eft beres, venite, & occidamus eum , & habebimus hareditatem eius,& questi tali. Numquid colligent de pmis vuaraspettano forfi retributione del far male?hor questo no. N. Malos . male perdet, &c. Deus virtatum connertere. O respice de Calo, O vide, O visua vineam iftam, & perfice cam, quam plan. tanit dexteram tua. Amen.

## PROEMIO DECIMO OTTAVO: Per il III. Sabbato della III. Domenica di Quate fina-

Marrito Agnello , fugitiua Colomba placato Leone, pentito Cocodrillo , diligente Paltore, copiola mitericordia, foaue bacio, dolce precetto, Judich afama, filendida fiella, fontuofo conuito, limpido fonte ed wna volante Nane fi raprefenta d'ammirare nel campidoglio del Vangelo quella mattiaa N.

Naue ad aspettato porto, sonte ad anida bocca, connito a misero samelico, fiella ad ofcurato Cielo, fiamma a fienta lucerna precetto ad obedienti misiffri,bacio a fiero nemido, misifricordia ad indegno peccatore, paflore d filmolato gregge, Cocodrillo a fpaffi lacicui, Leone a luttuofi rnegiri, Colomba ad antico nido, Agnello a natia flanza.

Agnello che bala e grida, Colomba ehe geme, e piange, Leone che rugge, e freme, Cocodrillo, chefi affligge, e di-

Arugge

fruiggé, páthore che fibilla,e chiama, midge, practico dia che dona, & perdoda, bacico che adolcífee ad ammela, precetto che comanda ed emenda, fiamma che accende & illumina, fiella che guida & conduce, conuito che fatia, & sfama, fonte che irriga & rinfresa, & mauch che corre, & gionge.

Naue che nauiga nell'acque del fonte, fonte che inuia verfo il comuto, couito, con che manda innanzi a flella, Rella cho lume riceue dalla fiamma, , fiamma che fueccede al precetto, precetto che leguita il bacio, bacio che dona la miericordia, miericordia, che via il Paltore, Paltore che doma il Cocodrillo, Cocodrillo che il geacol Leone, Leone che immita la Colomba, e Colomba, che fiaccorda con

L'Agnello. Agnello che và à trouare il luogo, pe regre profectus eft. Colomba che corre al berfaglio. Adefit ad vna cinitaté. Leone cha da fegno di penitenza . Surgam t ibo ad Patrem meum. Cocodrillo, che dentro del pentimento fianza. Et statim dicam et peccaut . Pastore che con l'occhialone della clemenza da lungi vedc. Cum adhuc longe efset. Milericordia che giustifica gl'empij Misericordia motus. Bacio che pacificamente bacia . Cecidit fuper collum eius, & ofcu. latus eft eum. Precetto che fà a gl'Angioli il Padre Dio. Dixit autem Pater iplius ad leruos suos . Fiamma che accede carità. Cito proferse flolam primam. Stella che raununa la morta fede. Date illi ammlim. Comitio che fi fa al ritorno del peccatote. Et manducemus, & epulemus. Ponte ripieno per la ricuperata vita. Filius meus mortuus erat, & resisiti. El Nane che feampa dalla tempetta.

Ma voi Inclita Vergine & Madre, che fiete della naue il timone, del fonte la vena, del comito l'apparecchio della filella la luce, della fiamma l'incondio, del preceno l'offerunara, del bacio la doltezza, della mifericordia. le vifecre, del padrore, la madre, del Cocorillo il dolore, del Loone la forteza, della Colomba la fimplicità, & del-Pagnello la manfiete udine.

Mentre che i miei generofi Afcoltanti ammirano dell'Agnello il ritorno all'ouile, della Colomba il volo, del Leone la mitighezza, del Cocodrillo il piato, del pastore la sollecitudine, della misericordia l'abbondanza, del bacio la soauita, del precetto l'adempimeto, della fiama l'ardore, della naue le merci. Fate che io li spieghi col tuo fauore, chi simbo leggiasse questo prodigo figlio, & perche dica. Quanti mercenarij in domo Patris mei abbundat panibus. Et che sia questa casa di suo Padre, che vedraffi ipiegata con la chiarezza di nostra Signora la sua beata Concettione . Atrenti & comincia-

# PREDICA DEL SABBATO Auanti la Terza Domenica di Quarefima.

Homo quidam babuit duos filios : & dixit adolescentior ex illis Patri : Pater, da mibi portionem substantia , qua me contingit . Luc. c. 15.

Ara,bella,vagha, e gratiofa, fimilitudine al mio parere fi troute fai li Cielo, e la terra N. perche fe il Cielo fiù creato dall'eterno, & immenso Iddio tempessato di varie stelle quasi di luminosi carbochi;

la Terra fû tempestata, & abbellita di varij vinenti.

se nel Cielo gl'Aftrologi cotemplano vn Ariete, vn Toro, e due gemelli, li Cosmografi descriuendo, valli, e colli, pianure, e monti, Isole, e Scogli, Crità,

L 3 per

e Terre, Ville, e Caftella, Prosincie, e. Regni, Stagni, e Lachi, Fiumi, e Fonti, offeruano vna cădida, e vermiglia pri-mauera, fe in quei tre fegni celefti, regnaso Marce in Artec , Venere in. Toro, e Mercurio in Gemini : Nella, terra regnano le purpure rofe, pauo-maze viole, cădid gigli, incarnati papaueri, odoriferi gelfomini, e rubicoa di amaranti, ne gl'alberi cantano gl'augelli, feberaăti fi vegono i peci nelle acque, e fitident if odono in cfia gl'animali, per ogni banda, per ogni contorno.

Se nel cielo fi conofcono vn Cacro, vn Leone, & vna Verginella; Nella\_ fmaltata terra fi veggono biancheggare le campagne, verdeggiare le piante col fuono, e canto delle vociferanti Cicale.

Se nelli predetti fegni dell'Eftate, regnano la Luna, in Cancro, il Sole in Leone, e Mercurio in Vergine; Nella terra fi veggono l'aure foaui, folte, ombre, e fori, e fronde con gl'ameni, e maturi frutti.

Se nel Cielo fi cotempla vna Libra, vn Scorpione, & vn Sagittario; Nell'opaca terra fi (corge il păpinolo, e fruttuolo Autunno.

Se nel Cielo nelli accennati fegni, regnano Venere in Libra, Matte in, scorpione, e Gioue in Sagittario Nella terra fi fcorgono le Selue che perdono le frondi e le foglie, e nude rimangono le belle piante.

Se nel Cielo finalmente gl'Afrologi cótemplano Aquario, Capricorno, e Pelce, our regnano Satarno, & Gione. Nella terra fi contempla il freddo Inuerno ricco di giaccio, di neue, di graggiole, inimito di piaceri, e ricetto di mile pene, mentre imbiaca il fuperbo dorio di altieri monti, e focoler upi.

Ma se fisiate ò N. gl'occhi vostri Teologicamente nella Regina de Cieli, essendo nata per legge commune, ex propagatione se minale, dalla progenie.

d'Adamo, di cui la natura da Teologi fi confidera instituta nello stato dell'innocenza, destituta in quelle del peccato e restituta in quello della gratia. per tutti questistatificontempla la. nostra Regina; Vedesi Maria Vergine nell'Estate,& Autunno, regnante Cancro, Leone, & Vergine; Libra, Scorpione,e Sagittario, hauendo il dominio la Luna , il Sole, e Mercurio . Venere... Marte, e Gioue nello flato dell'innocenza,perche . Etiam fi Adam non pescaffet; Verbum Incarnatum fuifset,e per colequenza fempre Maria farebbe ftata Madre di Dio; Si contempla la noftra Signora nell'inuerno della natura destituta quando regna Aquario, Ca. pricorno, e Pesce, con Saturno, e Gioue, perche lei per effa nata nel mondo Ex communi-legge, per propagationem seminalem, deue contrahere il peccato originale, hauendo pigliata, e pería la giustitia originale nel nostro Padre Adamo; ma preuent a fu poi dallo Spirito Sato, e dall'suo Figliuolo nel primo instante della sua Immaculata Concettione con la gratia equiualente alla giustitia originale, si che ogn'vno gridi,edica. Tota pulcra es Maria, & macula originalis nunquam fuit in teattefoche sempre si trouò nella primauera della gratia diuina, in cui regnano Ariete, Toro,e Gemini co Marte, Venere,e Mercurio; Anzi fe hoggi San Luca racconta l'Istoria del figlio prodigo, dicedo: Homo quidam babuit duos filios. o dixit &c. dicafi,che Maria Vergine è quella che ha due figli, cioè Iddio,e l'huomo infieme, che però lei dice. Date annulum in manus eius & c. che io per caminare ordinatamente vedrò co ogni poffibile breuità, come Maria da la parte della fua fostanza à Dio, secodariamente, che cofa Iddio dona a lei per effer suo figliuolo, e terzo come l'huomo cotinuamente distrugge li doni di Maria Vergine,& comincianto.

Homo quidam babus duos filios, &c. Questo huomo altro non è, che Ma-

ria sempre Vergine N. laquale hà per figlio Iddio,& l'huomo insieme, ne vi maranigliate, che Maria fia chiamata huomo, perche come infegna la fede hebbe vn figlio, che fu Christo il quale parlando di se stesso, sempre così diceua: Ecce filius bominis, per denotare, che Christo benche fosse figlio solamente della Vergine, concetto per virtù del lo Spirito Santo, per dimostrare che Maria era perfettiffima nella natura. humana, per questo vien chiamata. huomo,& non donna, fi, Quia mulier eft mas occasionate, dice Aristotele, si anco perche fù virile dicendo di lei Salomone. Mulierem fortem quis inneniet ? fi anco perche esclusa dalla commune legge delle donne à quali diffe Iddio : In dolore paries filios , & c. & perche l'huomo è perfettissimo , per questo hoggi. Homo quida habuit duos filios, del le quali cose serse haurete inteso sar da me più discorsi.

Diffi nell'altro fermone paffato, che Maria Vergine Eff complimentum totius Trinitati, al parero del Padre Sãro 16. cho, dichiarando, che la Vergine fü complimento non quanto alla perfettione de gl'attribut diutini, has fibene quaro de gl'effetti impiegati nell'iffetti el Vergine, effendo complimento ancora quanto alla figliolana a tempora-le del figlio, rifojetto al Padre, che due volte fu Padre, & dello Spirito San to, che due volte fi merzo, acció due volte l'ectron padre finfé Padre, & per di dicua. Eff miserjam Trinitaris com-

plementum ..

Ma (entice adello, come la fantifima Vergine dona à bio la kuparte;; Sanno i Sacri Teologi, che alle rer Diuine Perfone della Santifima Trinita s'attribui(cone alcune opere, ad extra, come al Padre, la creatione, che fi fa; ar minie, nel ficcondo, contro il detto de Filofofi, che dicomo i Ex minie, nel fir, ricercando l'opera della creatione l'omipotèza attribuiga al Padre cernola redentione viene attribuita al fa-

tione si attribuisce allo Spirito Santo. ch'è l'attributo della sua infinita bonta:Hora MariaVergine, eft complimentu Timitatis, perche nella reflauratione del genere humano, si chiama nuoua. creatione spirituale, che però diceua. Dauidde. Cor mundum crea in me Deus, & fpiritum redum innoua in vifceribus meis:commette il peccato il nostro Padre Adamo Iddio filsò l'occhio in Maria, acciò per suo mezzo fosse restanrato il Mondo, perche niuna restauratione volle Iddio, che fosse fatta senza Maria. Vt ficut fine illo; dice Pietro Da- D. Pet. miano)nibil factum eft, ita fine ipfa nibil Dam. refettum fit , che però nell' illeffo tem de Iuc. po, che Maria formò nelle sue sacratisfime viscere il corpo di Christo , all'hora riformò il Padre Adamo dando la portione della fua fostanza preparando quei fuoi puriffimi fangui col dire. Ecce Anci'la Domini fiat mibi fecudum verbum tuum, operando allhora. alla restauratione del vecchio Adamo chiamata per quelto da Crisippo. Spofa Sanctifima Trimtatis, conchiudendo Santo Isichio: Vnigenitus enim Dei filius, mundi conditor, velut infans veltabatur ab ea, O Adamum reformabat, O Euam fanttificabat , excludebat Dragonem, paradifum aperiebat, figillum vteri munics : La Redentione del genere humano fi fece dal figlio ma per mezzo di Maria Vergine, quando si vesti Christo di carne humana, & la fantificatione, ch'è opera dello Spirito Santo, anco fi fè per mezzo di Maria per esfer ella ilcollo della Santa Chiefa per doue paffano tutte le gratie divine, non potendofi nudrire vn corpo di cibo fe nonpalla per il collo, & però. Nulla gratia: venit de Calo in terra , nife tranfeat per manus Maria; Dunque diciamo pure.

Hac autem pniner fum complement it Tri-

nitatis : effendo, che fe il Padre recreò.

il mondo, lo fece per mezzo di Maria; fe il figlio fece la Redentione, la fece

glio, per effer opera della Sapienza in-

finita attributo del figlio : la fantifica-

per mezzo di Maria, la ragione è quella proche feil Padre con dire cinque par role, operò la creatione, quando dixi l'an Piglia intitituendo il Santiffino Sacramento delle colle conferencia con cinque, par della conferencia e, sci lo Spirito Santo giulifica con cinque, parole il Publicano all lhora che diffe. Deut propitius effo mibi percatori, Maria delle vergine con cinque, parole il Publicano all lhora che diffe. Deut propitius effo mibi percatori, Maria della vergine con cinque, parole il Publicano al lhora che diffe. Deut propitius effo mibi percatori, Maria della vergine con cinque parole fece, & la 3.

diede Maria à Iddio; Dunque Maria .

creatione, & la redentione,& la fanti-

ficatione . Fiat mibi , fecundum verbum

tuum, questa dunque è la sostanza che

Complimentum totius, Cc. Ma diciamo cosa di maggiore confideratione N. è commune affioma de Teologi, che: Bomm, ideo bonum, quia fui ipfius diffusium eft, & fe infinitame. te è buono, infinitamente si deue communicare, & però il Padre eterno hauendo in fe l'effenza diuina, che, Eft pelagus omnium perfectionum , douendo communicare infinitamente, generò il figlio, & perche il Padre, & il Figlio ha ucuano quello bene infinito, lo communicarono allo Spirito Sato, il quale Spirito Santo no hauendo a chi comunicare questo suo infinito bene, perche repugna dare quarta periona nella Satiffima Trinità, come infegna S. Tomalo; prima parte, quaft. 30: art.2. in responsad quartum. & cost per nostro modo d'intendere, rellò lo Spirito Sa. to con vna infinita inclinatione di comunicarfi ad altri, & questa la tenne fospesa, & rattenuta per quello abisso dell'Eternità con speranza (se così lecitamente può dirfi ) di siogare quella. fua infinita inclinatione, cioè di communicare tutti li fuoi infiniti telori, & perche non poteua dare, Ad Intra, alla quarra Persona li suoi beni, communica, ad Extra, à Maria Vergine tutte le fue gratie dinine, facédola capace per

fua bonta infinita di tutte le fue ricchezze retenute nell'eternità con la. fua virtù comunicatiua : corona quefto penfiero per eccellenza il Padre S. D. Ath-Atanafio, cofi dicendo. Spiritus Santtus fer. de in Virginem descendit cum omnibus suis Annua. essentialibus virtutibus , quem illi per ra- Virg. tionem dinini Principatus adfunt imbuens cam in gratiam , vt in omnibus gratiofa esset: si abbassò lo Spirito Santo nella. Vergine, & li communicò tutte le fue virtà, tutte le sue gratie, tutti li suoi doni,& tutte le sue misericordie. Et l'-Angelico Dottore S. Tomafo. Part. 3. quaft. 37. art.5. dice che li communicò tutte le gratie benche no fuffero poste in esecutione da Maria potendo adoprarle ad ogni occasione che voleua... di modo, che potemo dire, che Maria Vergine fù quella fola, che fra tutte le Creature, fodisfece all'infinita inclinatione, che hauea lo Spirito Sato di comunicarli infinitamente, e mentre non si comminicò producendo altro bene infinito, come il Padre, & il Figlio, produsse in certo modo vna dignità nella nostra Regina, che fù l'esser Madre di Dio,e così possiamo dire, che Maria a EA complimentum pniner fum totius Trinitatis, quia Pater obumbrabat . Filius pe tero gestatus inhabit abat, & Spiritus San-Eus hospitabatur, atque adueniebat.

Potra dubitare vn Teologo, e dire, che le Diuine Persone surono. Ab aterno, e Maria hebbe l'effere in tempo; al cui respondedo dico, che Maria nostra Signora hebbe l'effere, ab aterno, che però di lei canta la Chiefa . Ab aterno: ordinata sum , & ex antiquis antequam terra fieret, nondum erant abiffi, O ego ia concepta eram, come se diceste: lo li deuo molto al mio Creatore Iddio, perche, Ab aterno mi staua or dinando per fua diletta Madre, à guifa d'vn Artefice, che vuole edificare vna statua, che prima la concepifce nella mente, e poi viene all'edificatione di effa : così fece Iddio, perche implicado, come hò detto, che nella Santiffima Trinita vi fiano più che tre Persone, haueus lo Spirito Santo in quel. Neue aternatat ; l'ogetto presente il quale doncua eller termine della commicatione de suoi beni insimit; & percio 3 primas sanstur in Priguem descente aum amnibus fait essentatione de l'originatione virunibus godi de cossimentum Trinitatis ab aterno, quanti ad pragissemisserius en gracue Autore.

Diciamo cofa maggiore. Maria Vergine ò N. ha dato l'effere a Iddio, nè vi paia cola strana perche la Santa Chiefa di lei continuamente, cofi canta. Mater Creatoris: Hora la Madre dà l'effere al Figlio mentre, concurrit attiuè ad generationem prelis, come cochiude la Scotiftica Scola, béche il concorso attiuo sia meno paternale di quello del Padre: Dunque, così mi rispondera quel Dotto ; Chi ha creato il Mondo : Iddio, risponde la Chiesa, gridado tutti nel Simbolo Apostolico. Credo in Deum Patré omnipotentem; Dunque Iddio è prima canía, prima caggione, in fomma primo motore di tutte le cole creare: Dunque che Maria Vergine fia prima causa delle creature, è cosa impoffibile, mentre vi corre vna grandiffima implicanta, elsedo che Maria farebbe Madre fopra il Creatore, & non faria Madre , il Creatore è increato , Maria di questa maniera saria increata: Anzi alla creatione si ricerca poten-2a, & volonta, & Maria, non ha daro à Dio nè potenza,nè volontà,non potéza,ouero onnipotenza, perche, omnipotentia continentur effertiam Dininam, no la volontà, perche Iddio è primo volente, & però primo efficiente, & Maria , è effetto dell'ifteffo Iddio, come duque fi verifica, che Maria fia Madre del Creatore . Mater Creatoris .

Signori io rispondo, & dico, ch'è cola possibilissima, che Maria sia Madre del Creatore Iddio, & tone ciò si è fatto realmente, nè occorre che in questo mi risponda il Teologo, che la Santa Chiefa dà questa lode a Maria Vergine; Specificatine, com a redisplicatine, coò si possibili di consideratine, con si proposibili di con-

che mantre Maria è Madre del Creatore fi diffingue; I deft, ille qui ex vno capite eft Creator, & ex altero eft bomo, eft Filius Maria. è vero, ma fe tu dici, che, Creator in quasi Creator eft Filius Maria, questa non è verità, quia implicat, quod idem fit Creator, & create . Signori parla il Sapietiffimo Salomone in persona di Maria. & dice. Ex antiquis antequam terra fieret, chiaro ftà, che quefto s'intende della sapienza increata quale si troua in Dio auanti la generatione del figlio, & cofi conchiodedo alcuni Teologi, che, In Deu eft scietia infinita. & amor infinitus ante generatione, G. productionem in Dininis, contuttociò la Chiefa canta di Maria Vergine quello parole . Ex antiquis &c. perche mentre Iddio risolue creare il mondo, pri+ ma forma il modello, il quale deue effer fondamento di questa gran machina mondiale: Questo modello, & I dea fit Maria Vergine, nel-quale modello fei fondara la machina del Modo; però di lei dice la Chiela. Ab initio, O ante facula creata fum, quafi dicendo Iddio: Io voglio fabricare il mondo puntualmente conforme all'Idea, duque qualunque cofa, che ha l'essere, l'ha dal figlio di Maria, & però, Mater Creatoris, & complimentum totius Trinitatis.

Ma osseruate N. vna nuouasottiglicaza meco, veramente maranigliofa:Dicono i Teologi, che, Chriftus eft filins Patris,immo primogenitus Patris, & etiam est primogenitus Marie, perche. quanto gl'ha dato il Padre, tanto gl'ha dato la Madre: Oh che gran paradosso è questo, dire, che Christo tanto riceua dalla Madre per la generatione temporale, quanto riceue dal Padre. per la generatione eterna : Attenti Signori che il penfiero è maranigliolo; Tra l'altre cole , ch'erano in Christo. nostro Redentore vna fullinclinatione di sempre patire morte, & passione per amore del genere humano : la... morte dirà il Filolofo è distruttione; della natura, & nelsuno, appetit no effe .

che per quelto fi può dire à mio giu ditio, che Christo dica . Triflis es anima mea vique ad mortem, & altroue. Pater li possibile est transeat à me calix ifte , come dunque Christo, per propensionem naturalem desidera morire? Ascoltati. io giudico, che, Ab aterno haueffe quefto defiderio, perche più che certo è, che vn figlinolo per naturale propélitione, è inclinato à quello che penfaua il Padre quando lo generò; Et perche il Padre Eterno, quando genero il suo Figlio Eterno penfaua à questa passione, per ò il figlio per naturale propenfione è inclinato a quello che penfaua. il Padre:Et quado Maria Vergine por opera. dello Spirito Santo lo concepi nel fuo ventre, anco ella contemplaua, che suo figlio doneua esser Saluatore. del Mondo dal nome di Giesti, che li douena imporre:Duque fi come Chrifto fù inclinato alla passione, & morte per forza di generatione eterna, cofi anco per forza di generatione temporale;& questo che io dico N. no vi paia ffrano, perche il tutto, è fondato fopra la Sacra Genefi .

Dichiaramoci più apertamente, quando Giacobbe staua con Labano fuo Suocero, fece con quello vo patto, che tutti gl'Agnelli, che nasceuano variati folsero di Giacobbe,& quelli ch' erano bianchi di Labano: Il Dottiffi mo Teflato dice che a Giacobbe gl'. apparue l'Angiolo , & li disse, che pigliaffe vna bacchetta, & la scorticalic, non però tutta, ma in parte, & nel tempo che le pecore erano per conce pire, li ponesse auanti quel legno cosi variato, che haurebbero partoriti A-Cra.jo gnelli pezzati . Fallumque eft , dice la Sacra Scrittura, & in ipfo colore coitus ones intuentur virgas, & parerent maculofa, & varia, & diner fo colore refecta. di moch che ha tanta forza in quell'atto, che li figliuoli vengono con quei fegni impreffi, & có quella inclinatione naturale inquesta presente vita. Hora viene Christo , & quelle ricchez-

terno, quelle istesse li da la Madre per la generatione temporale, quando lo concepi per vireù del lo Spirito Santo: Che il Padre generando il figlio penfasse alla salute delle anime, contemplando quella, che Christo, donea patire, è chiaro, & lo cauo da quelle parole di Dauidde, che così dice nel Sal- Pl. 109. mo. Tecu principin in die virtutis tue in [plendoribus fanctoru ante luciferu genui te. Questo passo secodo S. Girolamo, & Lirano, s'intende della generatione eterna; Et oftenditur bic , dice Geronimo, aternitas filij ad Patrem; al cui penfiero adherifce Ianfenio, cofi dicendo-Autequam luciferum, aut folem, aut alia creaturam facerem, ego te genui mibi cosubstantialem, & fecreto Dininitais mea. ac propria mea subflantia, quafi ex ptero : come dir'voloffe ; Io oh mio figlio naturale ti hò generato ananti tutte l'altre creature confoftantiale à me medefimo delle viscere della mia Dininita: Hora supposto, che il luogo s'intenda della generatione eterna , feneite. adello che dice il Padre S. Agostino : oue legge la Vulgata. Tecum principia in die vistutis tua, dice Agostino con. Girolamo di commune colonlo accordi.Tecum principatus, & imperium in die virtatis tue, come fe diceffe il Padre Eterno, mio figlio diletto, quado, Abeterno,ti ho generato. Tecum principatus imperium, cioè, contemplando io. stauo il tuo imperio, ch'è la Chiesa, &c. doucui per quella morire;tanto fottoscriue il Padre S. Basilio con Entimio, quali cofi dicono. Tecum principatus, D. Bal. imperium in die virentistua: Ma fe dice hom.io il Teologo , che il Padre Eterno gene- inca. rando il figlio contomplana la fua Diuina Effenza: Quia verbum non generatur ex cognitione creaturarum; ma fi bene , ex cognitione effentia , dice il mio Dottor fottile Scoto, non per questofchiodendo heenza è inconneniente adire , che , de fecundario teneffe

ze che li dà il Padre generadolo, Abe-

presente le anime; che si doncuano redimere

dimere per mezzo della paffione di Christo: tanto si caua da San Tomaso. Parte prima, quaft. 24. & si sottoscriue D. Aug. A gostino Santo . Verbum dininum effe 11. 1.4c de manibus , que funt in scientia , nam fi Trini.c. aliquod minus effet in Verbo , quam in fcientia , non effet adaquatum Verbum; Dunque il Padre Eterno haueua prefente l'Anime, che si doueua ricoprare con la gratia di Christo; Anzi più mi arreflico dicendo, che haueua auanti la verga della Santa Croce, nella quale douea fondare il suo imperio, & il fuo Regno. Quia Dominus regnauit à ligno. A questo stesso pensana MariaVergine. Quado lo concepi per virtù dello Spirito Santo, perche s'è vero, come è verissimo, che staua in gran contem platione quando li diffe l'Archangelo Gabriele, Ecce cocipies, diciamo noi adeffo con vna persona contemplatina. che Maria leggeua, & contemplaua quelle parole : Dominus regnanit à li gno, O'c. & pero; complimentum Trinitasis, perche fe dal Padre hebbe inclinatione di patire, tanto hebbe dalla Ma-

> Centempliamo vn altro luogo à questo proposito dell'Euangelista Gio uanni nella lua Apocalisse : Vidde Giouanni vn giorno Maria Madre di due figli , vestita tutta da capo d piedi d'vn lucentiffimo fole, che abbagliaua d'occhi di chi la vedeua:Signum magnum apparuit in Calo, Mulier amilta Sole, Luna sub pedibus eius, & in capite eius coronam ftellarum duodecim . Dicono gl'Aftrologi, che il Sole fiì collocato da Dio nella metà del Cielo, cioè nella meta delli Pianeti, perche fotto di se ha la Luna, Mercurio, & Venere, fopra di se ha Marte, Gioue, e Saturno. attesoche il Sole da luce à tutte l'altre Stelle,& pianeti . Sol fanerat, dice il Segretario della natora Plinio, fuum lumen cateris syderibus; dunque il Sole da lume alla Luna, & alle Stelle, &appref fo di me la Luna da lume al Sole,& alle Stelle,& che fia la verità,la Sata Chie-

la viene chiamata Cielo . Simile eft Reenum Calorum grano finapis, ricca di Stelle, che sono li Sati. Sieut differt Stella, à ftella, fic Santti Dei: Il Sole è Chrifto,& Luna è Maria, dimando io adeffo, perche caufa Iddio mostrò Maria. coronata di Stelle, calzata di Luna, & vestita di Sole, mentre, implicat contradistionem, perche alla presenza del Sole fi veggono le Stelle, dicendo vo Emblema, che nel comparire del Sole nell'Orizonte; Adfunt, & non videntur, Di più, quando il Sole stà ness'Ecclitica, ch'è la via per cui camina, all'hora fi fa l'Eccliffe del Sole, & nella visione di S. Giouanni, trà il Sole, & la Luna, fitrona vn corpo Opaco, dunque la Luna. non può riceuere il lume, propter interpolitionem terra inter illa duo luminaria magna.

Rispondono alcuni col Padre San., Giouan Chrisoftono, & dicono, che la Luna è fimbolo della fecondicia, & il Sole fimbolo della fecondicia, & il Sole fimbolo della purità ; dunque è vero, dice Chrisoftomo, che ordinariamente, quando la Luna fi troua forto del Sole nel critico di quello, ficcidità il Sole, & non fi vede; Main Maria Vergine fi trouano vnite, & fecondità, & Vergine fit rouano vnite, o man magnum apparati in Culoi Mniter amilia Sole. & con Colo Mniter amilia Sole. & con control del control de

Manon Iolo Maria Vergine viene chiamata Padre di due figli: Homo quidu babult dues filies, chiamandofi Chrifto, Filius bominis, & pure, natus ex Maria Virgine folamente, ma di più viene honorata da Iddio d'infiniti doni, & tra gl'altri, dice l'Angelico Dottore S. Tomalo nell'Opulcolo quarto fopra. l'Aue Maria. In tribus excellit Maria omnescreaturas, in pienttudine gratia, che però dice il mio Serafico Bonauentura, che la gratia di Maria fu fomma, come quella di Christo, in genere gratia , fed non in genere acceptationis apud Deum. Declara jeolaflice : feconda. riamente, in Dei familiaritate, feriue l'istello San Tomafo;& terzo, in puritate

vine: si che se da vna parte si pongono tutte le gratie de gl'Angioli presenti, & possibili, & di tutti gl'huomini, & dall'altra parte si pone Maria Vergine più gratia ha Maria, che non hanno tutti si remanenti.

Sò bene io; che qui dira il Politico; che : Pulcritudo confistit in proportione membrarum, come scrinePlatone, & però dicendo San Paolo: V num corpus fumus-in Chrifto, multa membra, effendo Maria mébro di quelto corpo, apporta (proportione grande , fe Maria ha più gratia di tutte le creature, dico meglio, di tutti li Viatori & Comprehenfori, si che Maria sarebbe vna cosa menstruosa nella Santa Chiefa, esfendo vn corpo miftico, denotando diferto,& non abbondanza: Ma Signori Filosofi confiderate di gratia questa machina dell'vniuerfo fondadoui nella ragione de vostri antecessori dicendo, che : ex ono pugillo terra, finnt decem aqua, hora per proportione, decapla, argomentate caminando per la terra, aria, acqua, & fuoco, la sfera dell'acqua, è più grande della terra, & l'aria, è più grande dell'acqua,& il fuoco,è più grade dell'aria, la Luna, è più grande del foco, Mercurio, è più grande della Luna; Venere, è più grande di Mercurio, & il Sole più grande di Venere; & così il Cielo stellato, contiene gl'Elementi, con tutte l'altre sfere,& pure non è monftruofità, ma proportione dimostra; & che altro fono hora gl'Angioli, & gl'huomini rispetto a Maria, sono Cieli inferiori, & incurrittibili, dicendo Dauidde: Cali enarrant gloriam Dei, continédoli tutti Maria Vergine, come il Cielo scellato contiene l'altre sfere : Sieus Calu anzecellit sobera, sic Maria omnes alias creaturas. & però: Maria excedit omnes in ple nitudine gratie .

Ma quello, che mi fa marauigliare, è che le stere, & i Cieli furono mifurati da Archimede, da Pitagora, & da altri Aftrologi molti famofi; Ma la Vergine neffuno la può mifurare pet hauere

dell'infinito: Mi deliaro, fi vedevn fiume quieto, che corre al Mare, non fa rumore,non fà niuno fracasso,per profonda, che sia l'acqua, quale subito si milira dal Mattematico, & fi vede. quant'acqua tiene, ma vedendofi vn. hame, che fà gran strepito, non feruando ordine alcuno, hora s'inalza fino al Cielo, & poi s'abbassa in terra, rompe le sponde, fradica gl'alberi, ricuopre le campagne, & cagiona altri mali, quello fiume è impossibile, che si possa mifurare: Hora douete sapere, che li fanti tutti fouo fiumi quieti, quanta gratia hebbe vn S.Fracesco, & vn S.Gio uan Battista, di San Francesco, si crede che fia Serafino . Dunque fi mifura dal Teologo, che l'interpreta : Incendium , ò vero : Amor ; vn Giouan Battifta fu Precursore di Christo, fiume piano, quia interpretatur gratia Dei , quelti fono fiumi piani, perche hebbero gratia limitata; Ma la nostra Santissima Vergine, è vn fiume impetuolo, è vn torréte, che non ha fondo, ricuopre il Cielo,& la Terra, gl'Angeli, & gl'Arcangeli, li Troni, & le Dominationi, gli Cherubini, & Serafini &c. & però, dice S. Tomalo, che Excedit omnes in plenitudine gratia.

. . 1

Anzi questo è poco, perche Maria è fatta teforiera di tutte le ricchezze del Paradifo, dicendoli il Padre Eterno: Filia mea, fiat tibi ficut vis, dandoli lei al Padre Eterno l'incenso odorifero delle fue fantiffime orationi : Dirigatur Domine oratio mea ficut incensum in con-. spetta tuo, & cosi Maria viene ad effer dispensatrice della potenza del Padres: Il Figlio li dice: Mater mea fiat tibi ficut. vis,dandoli la Vergine l'oro della carita, che Aurum terra illius, optimii eft. dispensando la Sapienza del Figlio come fece ad Alberto Magno. Lo Spirito: Santo dice . Spofa mea fiat tibi ficut vis. portandoli la Santiflima Vergine la Mirra della fua Virginità, dicedo. Mifeui mirrham meam cu aromatibus fuis , diuentando dispensatrice della bonta

dello Spirito Santo. Dunque Maria . è dispensatrice della potenza del Padre, della Sapienza del Figlio, & della bontà dello spirato amore, perche tutte le gratie, ò fi attribuiscone alla potenza del Padre, è alla (apienza del figlio, è alla bota dello Spirito Santo, & la pienezza di esse gratie si ritroua in Maria Vergine, Penfiero è questo per eccel-D. Petr, lenza coronato dal Padre S. Pietro Da. Dam miano, ilquale cofi dice. Totius gratia ferm de charismatum plena suit, nè hebbe questa pienezza con modo ordinario, ma co modo ammi rabile avanti tutte le forze.Omnia fua funt admirabilia, & cunttas

wires superantia, dice il Padre San Genparo, de Zona Virginis.

Et che fia la verità, notate N. che cola dicono li Teologi, dicono, che Iddio hà due Chiefe, cioè militante, & trionfante, nella Chiefa militante fla. no li Viatori, come sono li Christiani fedeli, che si ritrouano nel grembo di Sata Chiefa, & questi sempre combattono col Demonio, Mondo, & Carne; quali di effi riportando vittoria, vanno nel Cielo in compagnia de gl' Angioli,& beati, viuendo ini senza fine, fruendo fempre l'oggetto beatifico; Gran magnificenza è nella Chiefa militate, one fi mira l'Auorio delle Vergini, la porpora delli Martiri, la corona delli Dottori, il Diamante de gl'-Apostoli,& il Carbonchio delli Confessori; bellissima magnificenza simbolizzata nel tépio di Salomone, edificato con tanta maestria, che: Non est fallum tale opus in vninersis regnis, dice la Sacra Scrittura: Quando poi Nabucodonufor deltruffeGerufalemme,ancoil Tempio fit cuinato, il che vedendo il Profeta Ageo diffe . Numquid tepus oft, ve babitetis in domibus loquentis, d' domus ifta deferta ; quali dica , ò là che penfare, non vedete che il tempio è destrutto, bisogna reedificarlo, & perche il Popolo zoppicana nelle cole di Dio, per quelto li diffe l'ifteffo Iddio,

+100G

nouissima plusquam prima, dicit Dominus exertituum.

La risposta commune ò N. è che sù più gloriolo il lecodo tempio del primo, perche calcato da Christo, comes diciamo noi, che sia figura della Chiela trionfante nel Cielo più gloriola. della Chiefa militante; perche è calcata dalli piedi di Dio . Quia Calum mihi fedes eft; vededofi jui fuelato, tamquam speculum sine macula, stimandosi dal Mondo del prezzo della prima, effendo la prima ricco d'oro, & di argento: Hora stante questa verità, io dico, che la perfettione di queste due Chiese, le gratie del Cielo, & della terra, fono compendiate in vn modelio particolare, come in vn huomo, fono compediate, & le pietre, & le piante, & i bruti, & gl'Angioli, che altro non è, che Maria Verginé, perche lei è forma. della Chiefa militante, & trionfante: corona il pensiero S. Hidelfonso, serm, 3.de Affumptione B. Maria, cofi dicende Vninersa virtutes in ea respergebat ex incendio dinini amoris fuanitatem odoris, ita, vt in eaeffet forma, non folum virginum, verè etiam omnium ecclefiaru Dei, quontam virginitas, & vita beate Maria peculum, & species, magisterium valde probitatis eximium,

Ma ditemi per gratia è N. che parte hà dato la Vergine à te ò Christiano; oh Padre, cosi quel tale mi rispondara, Maria certo, che mi ha dato qual che gratia, qualche fauore, mi ha dato. spesse voke segnodi diuersi miracoli, & tu nol vuoi riconoscere per Dio, & từ lo (prezzi ò huomo?& từ lo vendi ò Religiolo, vinendo lux uriose. Non e forfi vero, che Maria Vergine con la fua. virtù hà tirato Iddio dal Ciclo in terta,& a te l'ha donato per tua parte ; & mentre da lei ti lei partito, meire cerchi diffipare la foltanza della paffione di Christo figlio della Vergine, mentre dico ti mangi la carne, & ti beui il. fangue del Saluatore, no parlo de Reno dubitate, che, erit gloria domus iffins | ligiofi, che hanno per mezzo del fangue acquistate intrate', & di quelle viuon loro, & le meretrici, perche quel' èchiaro, ma parlo di tutti il Christiani, chestanno nel grembo di Santa-Chiesa, questi beuono il sangue di Christo, questi dissipano la fostanzadella fantissima Carne del nostro Redentore.

Chriftano, fe per il paffato fei fiato diffipatore della foftanza, che ti haueua data la Vergine, protompi hormai in factime. & fofori, in gemiti, & dofori, & aguila del figlio prodigo, parla in quello modo. Mater peccani in Cale, 
'coram te: Deh Madre pietofa, deh Maria piena di gratic, riguarda che io ho diffipata la mia ninca, & vera fofiaza, è vero, il conofco, però a ter tiorno, riccuemi, ti prego nel tuo Palaggio, perche alla Santiffima Trinità hai dato compimento, mella cratione, ce dentione, & fantificatione, e fiendo tu
la prima, M furra, doppò le ter diui-

ne Persone, dandogli l'effer di Creato. re,& l'inclinatione di sempre patire, morte dolore, & paffione, illuminando il Sole, la Luna, & le Stelle, che bene a el'occhi del mondo raffembri vn prodigio, rispetto à tutte l'altre Creature. & pure nella Chiefa formi proportione, proportione ben finon milurata. da nessuno, che da Dio solo, essendo fiume impetuofo, che bagni il Cielo.& la Terra, dispensando, hora del Padre la potéza, hora del Figlio la fapienza. & hora la bonta dello Spirito Santo. mentre sei forma, & modello dell'vna, & l'altra Chiefa trionfante, & militate; Se per il passato Anime denote fono stati indurati i vostri cuori, come tanti diamanti, dicedo Ambrofio. Duriora funt corda hominum dura faxorum. prendete il liquore del fangue del figlio di Maria, ch'ella è dispensatrice delle divine gratie, & delli divini fauori. Amen.

## PROEMIO DECIMONONO Per la III. Domenica di Quarefima.

Stinato petto, amnutita lingua, ferrata catena, nodola, inne, faldo (tudo, immobilifima torre, fiero fembiante, crudo afpetto, & vibrante spada ci rappresenta hoggi D.

Spada, che trafigge l'alma; afpetto, che atterifee il cuore; s'embiante, che discolora il viostorre, che resiste agi, incontris scudo, che nulla teme; sune, che il tutto lega; catena, che annoda i fortislingua, che tacendo, da voce; & petto, che france, & spezza i marmis

Petroima duro, & aridoi lingua, ma dolofa, & maledica; carena, ma falda, & ferma: Lona, ma falda, & ferma: Lona, ma finitorta, & longa; fundo, ma confiante, & valido: torres, ma cminente, & forte-fembiante, ma finitato, & critidelea spetto, ma horredo, & fpaticofo: & fipada, ma micidiale, & fanguino fa.

Spada, che vecide con l'aspetto. A à spetto, che dimostra il sembiate. Sembiante che l'ai na lto come torre. Tore che si oppone come scudo. Scudo che pende dalla sune. Fune cherefiste come catena. Catena, che incatena la lingua. Et lingua, che si nasconde dentro del petto del

Petro, ma spalancato, lingua, ma loquace, catena, ma sciolta, sune ma rallentasa, scudo, ma sminuzzato, sorrema spianata, sembiante, ma humiliato, aspetro, ma mitigato, & spada ma infanguintas.

Spada, ma ricouerta, aspetto, ma impallidito, sembiante, ma abbassato, sorre, ma commossa, sudo, ma tracassato, sun, ma distorta, catena, ma spezzata, singua, ma snodata, &c petto, ma spalancato,

Tutti quelti effetti lieguirono all'-

converto Cario

Predica per la III. Domenica di Quarelima.

äppärir di Chrifto, öper dir meglio vedendo questo mutolo alla presenza del Saluatore simili effetti, vidde che in va instante, & si apre il petto, & si suoda la lingua, & si si pere zeza la catena, & si storce la siure, & si fracassa lo scudo. & si commoue la torre. & si shassa

il sembiante, & s'impalidisce l'aspecto, & sinalmente si ricuopra la sponda. Tanto più che tanto vuol die l'Euangelista, dicendo. Erat te su scient demonum, & cum ciccisse demonum locutus e su mutus. Ma voi inclito Redentore, che siete, & c.

## PREDICA NELLA III. DOMENICA di Quarefima.

Erat I esus eïsciens damonium, & illud erat mutum, & cum eieciset damonium, tocutus est mutus, & admirata sunt turba. Luc, cap, 11.

Vei contrasti, & quelle guerre istesse, che ci vengono narrate in cento luoghi delle scritture facre, occorfe, ò con Angioli, & Angioli come nel Cielo, oue guerreggianano quei spiriti con i voleri : ò col demonio, & l'huomo, come nel Paradifo terreftre : è con huomini. & huomini-come fi fa giornalmente nel mo do:potrebbono seza dubio dimostrarci come vere, & cipresse figure, qual doueua effer la guerra tra Christo , & Lucifero: Ma fe miriamo all'Euangelio hodierno, qual luogo della scrittura ci potrà moltrar meglio la contesa ch'han fatta in Cielo gl'Angioli, ò la guerra ch'ha fatto gl'huomini in terra, che il fentire. Erat lefus enciens demonium? oh conteso, non mai più nel mondo intela : Contende Christo per redimer l'huomo; contende Lucifero per far dannar l'huomo. Contende Christo per habitar nell'huomo; contende Lucifero per tormentar l'huomo. Cotende Christo per posseder tutto l'huomo; contende Lucifero per daneggiar I huomo. Contende Christo, & redime l'huomo, & habita nell'huomo, & possiede tutto l'huomo, & perde Lucifero, resta tutto libero l'huomo: Ecco che la raggione della pugna fono quafi fimili,& le caufe,& i fini diuersi: Ambidue contendono per l'acquifto dell'huomo fisma la caufa, che

muoue Christo è amore, che porta all'huomo, & il fine è vita eterna. Ege veni, vi vitam babeant, & abundantius babeant: & la caufa, che muoue Lucifero, è inuidia, è liuore. Inuidia diabolà mors intrauit in mundum , & il fine è la dannatione, & l'Inferno, però mer itamente (ompre resta perdente : Souengaui N. Quando faltum eft pralium mugnum in Calo, & Michael, & Angelieius preliabatur cum Bracone? è vero, che, draco pugnabat, & angeli eius, ma è anco veriffimo, che, non praualuerunt, nec locus inuentus eft corum amplius in Calo. Quando nel Paradifo terreftre col mezo di Eua fi pose à combatter con Adamo, Adamo in quel conflitto restò superato,& vinto;ma è ancoverissimo, che all'istesso Lucifero la vittoria si trasmutò in perdita : Quia fecisti bec . maledictus es inter omnia animantia, & beflias terra, anzi. Inimicitias ponam inter te, & mulierem , & femen tuum , & femen illius , ipfa conteret caput tuum, G. tu insidiaberis calcaneo eins, fi che doppo, anco che gl'parefle vincere, perdeua: Ecco Caino con Abel. Ecco Ifmaele,con Isaac.Ecco Esau,con Giacobbe. Ecco Saulle con Dauidde, & tutti li fuoi membri, & feguaci, che quando parea che vinceffero, all'hora più che mai perdeuano; Ma che vado jo cercado figure, mentre ecco Chrillo, che con la fua morte, lo vince, lo fupera, lo

Owner By Cook

scaccia,

Predica per la III. Domenica di Quarenma.

feaccia, lo rilega, & hoggi per darli faggio della fua potenza lo fugadal corpo di quello vellato. Vediamo dunque N. questa martina qualmente in. quello Euagelio Christo nostro esperto guerriero fà due cole, prima vince, & consince, vince, & discaccia il Demonio, & conince li calunniatori, che tutti erano membri del demonio, ch'è la (cconda: & per caminar ordinatamente col Vangelo, cominciamo dalla prima. Erat lefus eigeiens damonium.

Il demonio perpetuo perfecurore del genere humano non cella mai d'affliggere,&di moleftarci,però vn giorno cosi rispose d Dio . Circuiui terram , & perambulani esm . Il moto circolare continuo, & perpetuo. N. & le fugge stioni,& le afflittioni,che patiamo dal Demonio, fono continue,& perpetue. Ecco San Pietro che anch'egli lodice. Aduer farius vefter diabolus circuit que. rens quem denores,& perch'effo, ab initre peccanit, procurò che anco l'huomo fin dal principio peccasse, peccado du que l'huomo fi fottomife all'imperio di si fatro tiranno, & non potena liberarfi da feruitù fi dura, fin ranto, che non venisse vn huomo, che per natura non nascesse servo di questo crudo Tiranno, ma fosse libero da ogni seruità di peccato. Ecco Christo. Inter mortnos liber,nasce nel mondo,& dal nascere al morire non fa altro, che vincere, & discacciar il Demonio. In boc apparuit filius Dei, vt dissoluat opera diaboli. Il figlio di Dio all'hora è apparso quando fi è vestito di questa nostra carne mortale. Et verbum caro factum, prima che s'incarnaffe no appariua veramente, s'incarno diique, & apertaméte apparfe.con la realtà della noffra carne, ma, in boc apparuit, questa fù la caggione di farlo incarnare, pt diffolnat, opera diaboli; non sono cosi tenaci i nodi, ò di catene,ò di funi, quanto erano tenaci i nodi del peccato, & della morte conquali il demonio tenena cattino il genere humano: Muore Christo, & sodis-

fa alla giuftitia diuina patendo Inno? centemente la pena de nostri peccati. & affige il Chirografo d'Adamo alla fua Croce, & vccide la morte, & rilega Saranno, & restituisce l'huomo in libertà fecura : Ecco quel che diffe Dauidde nel Salmo . Quia liberabit pauperem à potente , & pauperem cui non erat adistor. Pouero è l'huomo, che si come nasce ignudo di panni, così nasce nudo di gratia, potente è il demonio, quia fa fortitudo quaritur robustissimus est, destituto d'ogni agiuto era il genere humano, vien Christo, & vince il potete, & libera il pouero . Ibi confregit porentias, Arcum, Schrum, Gladium, & Bellum : confregit potentias , quia expolianis principatus, O poteftates: confregit potentias, del mondo, della carne, & del demonio : confregit potentias, della fuperbia con l'humilta, dell'auaritia con la liberalità,& della luffuria con la virginità, gli leuò in fomma tutte le forze, & tutte l'armiche effo, contra di noi hauca. Arcum, delle tetationi col quale tirana le sue saetre verso di noi: Scutum, del Chirografo della vendita dell'huomo fotto il peccato: Gladium, della colpa originale, con la quale tutti ci trafige; & Bellum, the con tanti vitii. & con tante passioni ci cingena: In. soma era venuto per distruggere quello che haucua l'imperio della morte. Similiter, O ipfe participauit eifdem , pt Heb. 1 per mortem defirueret eum, qui babebat mortis imperium, dice Paolo Apostolo à gl'Hebrei, questo è il participar con gl'huomini, & affumere la natura humana nella quale potendo patire, & morire diffruggeffe quello, che haueua l'imperio della morte, non quanto alla fostanza, ch'è incorruttibile, non quanto alla malitia, ch'è sempiterna, ma quanto al dominio ch'era temporale, & però diffe Christo in San Giouanni. Nunc indicium est mundi, nunc Ioa. 12. princeps mundi buius, encietur foras: non già giuditio vniuerfale, ma particolare contro il Demonio noltro capital

nemico, & fuoi rubelli feguaci, che regnauano nel mondo, & nelli mondani, & hora è vinto, & cacciato fuori, fi che non regna dentro, ma sempre oppugna di fuori; hor questa è la vittoria che hà ottenuto il Benedetto Christo per noftro fauore di Satanaffo infernale, quefto è il dire. Erat l'efus enciens demonin in pno eigeit demonem , & in tutti , Erat encieus demonium, perche fi comenella Passione lo scacció compitaméte, così dal primo instante della sua Concettione nel quale si sece hnomo, & accet to la Passione con la quale corinvanie. telo scacciaua, Eras semper enciens demonifi, non va demonio folorma il capo de demonij, & nel capo tutvili (noi leguaci ; Ma da questo dal quale lo discaccia hoggi, era fatto per opera del diauolo muto, & illud erat mutum ; Il diauolo è muto,& fà muto akri, è mu to perche non loda Iddio, ne mai dice il yero. Non mortui landabanete Domine; meque omnes qui descendune in Infernum; Bra di più cieco dice s. Matteo, Et excocauit cos matitia corum , l'intelletto è quello ch'è il vero videre nell'huomo, le bene il fento è il primo : l'intelletto dunque è accecato dalla malitia, & ilfenfo da gl'impedimenti de gl'organis If demonio ancor che vegga il fenfo , opera che per il fenfo, l'intelletto fi acciechi : Nescierunt, neque untelle xerunt in tenebris ambulant; hor questo pouero huomo d'hoggi vellato, cra forfi cieco per il percato nell'intelletto, & nella. volont li che louo gl'occhi dell'anima nostra, & era impedito ne gl'occhi del corpo, fi che con potena vedere. Et illud erat mutam; oh male d'ogni male maggiore,effer tormentato,ne poterfi dolere , ne cercar rimedio al fuo grauiffimo male . Quoniam tacui, nueteranerum Ma mea, dice Dauidde, perche no hò fcouerra la mia gran piaga, è dinenuta antica', & incurabile: Tace Iddio, tace Chrifto: Tace il giufto, & tace il peccatore, ma dinerlamente tace Iddio quando aspetta à penitenza...

Et taces devorante impio infliorem (e ? dice il Profeta Abacuch; tace, quando non esaudisce. Ne quando taceas a me, & affimilabor descendentibus in lacus tace, quando non caftiga. Egotacens, O qualino videns, dice il Proteta Ilaia. tace Christo, quando sopporta patientemente la fua crudelissima passione Qualt agnus coram tondente obmutefcit ; tace, perche non renela tutta la fua diuma dottrina. Multa habeo pobis dicere, sed non poteffis portare modo; tace il giulto per prudenza: In filentio, O fpe, crit fortitudo veftra, dice Ifaia. & al trigefimolecondo forgionec. Cultus inlitia sileium; tace il peccatore per malicia. E go filens conticefces fequeturque te, gladius, dice Geremia; onde poi dicono Va mili,quia tacui: oh quanto è male questo tacere, questo celare il luo ditetto al Confessore che stà da parte di Diopersciorlo dalli ligami di tati peccati co i quali il demonio lo tien ligato. Quantum tatui, inueterauerunt offa mea. per l'offa s'intendono le forze dell'antma, perde dunque tutre le forze l'anima nostra, quado tacemo i nostri peccati N. non dice il Profeta Dauidde che gl's'inuecchiorono, i vestimenti, ò la carne, che iono facili à romperfi, & i putretarli, ma dice, che gl's'inuecchiorno gl'offi, duri à rompersi, & à putrefarfi , quafi più apertamente dir volesse. E tanto male il taccre li bifogni dell'anima, che non folo conduce a ruina il corpo, ma conduce anco l'anima all'Inferno, jui fi fentira prinata. delle sue forze, iui si vedrà sepolta in ca terna perditione, & perche? Quonia tacui &c. Maledetto dunque tacere, ch'à la nostra rouina, questo è quello che fa il demonio dopò, che ci ha fatti commettere i peccati, ci fa muti acciò ci vergogniamo di confessarli, Et illud erat mutum, poiche ad alcuni restituisca. la vergogna, ad altri antepone il timore,ad altri la speranza di longa vita,& con questi mezzi tutti gli fa tacere per negligeza, tutti gli fa muti per la per-M fcue174

feneranza, & oftinatione nel peccare. Dimmi di gratia se tu sossi ripieno di cattini humori, & quei non fi poteffero curare, le non per cauarfi langue no farebbe cofa più che feminile fe per vergogna di moftrar il braccio al Chiruego do per timore d'vna minima potura nella pelle reftaffi di curarti ? hor Pio.10. Seti, vent vite os infti,fi dice ne Pronerbij, os antem impiorum operit miquitate, il ginfto col confetfar la fua colpa rice. ne la gratia. & la vica, & l'empio col voler coprire la fuz iniquità, prepara à fe fleffo l'Inferno. Die en igitur peccata ena, ve inftificeris in fermonibu ituis, & vincas cum indicaris . non lafciar ò peccatore, & peccatrice quel sague putrido nelle vene del mo cuore , ma quei humori corrotti di tanti peccati, che à te so c: u/a didanatione, fá che elca fueri di te per la fantifima Confessione, all'hota la tua bocca farà vena di vita eterna.all'hora dinéterai tutto giulto, mra fe fatto proteruo contr'ogni buon arte di medicina, è prologarai la cura, ò sprezzerai di pargarti delle putrefattioni, quado meno vi penfarai aumentandos il parosseno della concupi fcenza, dinerrai fornetico nel peccare, & cofi frenetico, reputando ogni male per mila, correrrai à fempiterna mor-

> Horsti rifolucti N. confessari, & die podeata twa, pt infificeris, ne per vergoena, ne per netiun timore, non lafciar di mander fuori di te quel che tanto ti nuoce .O nimia hominum in fania, dice. Bernardo Santo oudet lauari. O non on det inquinari , pudet fordes abflergere, & no pudet cotrabere, & quel ch'e peggio, abstergitur caliga. & contemnisur anima: oh vergogna fopra tutte le vergogne . metti tata cura nel nettare i voltimentl, anzi nel nectare vna fcarpa, ch'è pel le di morti animali, che tocca cocinnamente la terra.& trafeuri di pettar l'anima,ch'è fatta ad imagine, & lembia-2a di Dio? Ti vergogni di lauare, quel che non ti fei vergognato d'imbrarta

re di dannatione eterna

re? Dunque ti vergogni di nettar andi: le macchie, & quelle brutture, che non ti fei vergognato con tata tua infamia. & con tanto denno,& tuo difcapito di contrahere? Deh lauati, modati. Et de peccata tua, re infi ficeres: Anco quella mattina il muto parla , anco meffa mattina il cicco vede . Et poffellus bde mone liberatur di Beda nell'homilia. Es cum elecifics demonium , locuent oft mintusiSi come del demonto è proprio d'accecare, & di far muto così è preprio di Christo d'allominare & de far parlare:la luce per ellenza , non può non illuminare,& Christo, Bractus vera,qua illuminat omnem bominem renientem m: hunc mundami il vero verbo no può tacere,& Christo: Verbum erat entra net vellato ; Christo ch'è luce, & ch'è vers bo, & cacus vides, & mutur loquitur, pollellus à demone liberatur . In formant . ingreffus eft verbum, & locatus eft matue, & quelta è vna delle grandezze di queto miracolo, che quello che non hauena ua mai parlato, ne imparato a parlare, perche, come dicono, era anco fordo lubito discacciato il demonio , loquitur , rette magnificans Deum : efficacifficao. verbo, & potetifimo verboala crosses. & in recreare, in Illuminare, & in lanare in creave . Ferbo Domini Coli firmati funt in recreace: Verbum vitein illuminare . Lucerna pedibus men verbu tuum. & m fanare . Mifit verbum fum, O fa-

nauit cos . Dell'effetto dunque del verbo, che co conolcono Farifei,fi ammirano le, turbe . Et cum eiecifses demonium,locutus eft mutus, O odmirate funt turbe.L'ammiratione N. Eff ex meonfuett effe-El vs occulta caufa , la caufa d'vn tanto effetto, qual'è lo difeacear del demonio, cra la Dininità di Christo, la quale non era, nè conok iuta, ne tampoco da loro creduta, però altri di loro s'ammirano, & altri lo calunniano: dicen do In Brizebab principe de monsorum ejecie demonia: Beelzebub, viene da Beel: Beel cra un Idolo il quale fù destrutto dal

Profeta Daniele; dunque in virtu d'vn 1 Idolo defirutto, ridotto in famille,in un niente, oredete voi à Farilei, che Christo hoggi, & sempre cani da questo vestato il demonio? Vdite, & confondeteni. Vt vidit lefus cogitationes eoau . Similis oft dilectus mens capre a binmuloqueicernorum, ch'è acutiffimo di vi-Ata, con Christo, quia vidit cogitationes corum Oc. il demonio non può-conoscere i pensieri, perche Iddio ne ha riferbata à le stesso la cognitione; Chri-Ao folo è quello che conofce i penfiert, vede i peufieri & rinela i penfieri, dunque non li conoice in virtà del demonio . ma in virtù del la fua Divinità : Hor quanto maggior mente vedrá l'opere cattine, mentre non folo è speculatore delle nostre attioni, ma anco de aoftri cuori, dice il Padre San Giouan Chrisoftomo nell'homilia della Cro ce. Deus betnetur cor,fi che no vi è luo-Ifai. 6. go così fecreto, ch'egli non veda, Vidi Dominum fedentem luper folium excel-

di Dominimi (edentem japore joine exceljun, de elevati, de pinde este vanis tera.

Pl. 13 maieflatorini, dice lini de la Danidele,
vol saluvo. 3s a fendero in Culmut delici
es; fi defendere in volerania edes, fi lunpiero pomini una si diacelle, de habrianio
un extrebus maria, vetum dine inanaziua
deducerine, de l'este un dextera nua

In olere . Omne regnum m fe ipfum diwifum defolabitur. O' domus lupra domum eader; Due diutioni nomina Christo in queste parole, vaa politica, ch'è quella d'vn Regno, & vn altra economica, ch'è quella d'ena cala'. Omne Reguum, ò fia temporale, ò fia fpirituale, in ferpfam dieifum , mala cola è l'effer diuiso con il prossimo, peggior cosa l'effet diuifo da fe tteffo & pefsima cofa e l'effer diviso da Dio. Divisum eft cor corum, nuc interibuut, dice il Profeta Olea. Divilum con il profsimo che non ama ; Diusfim in le fteffo , che nons'emenda, & Diwiam, con Dio,che abn honora: Tutte le ferite fi curano, fuor che quelle che fi ricenono, o nel ceruello, ò pure nel cuore, & tutt'i peccati fi 4-2107

rimettono pur che non sia ferito l'intelletto nella cogmitione del vero, & la volontà nell'amore del bene, se questi fono feriti, spartiti, & dinifi, no vi è fpg. ranza di vita, bifogna necellario dire" Nuncinteribunt, amne segnum in feiphi dinifum defolabriur; l'hnomo è regno :: Homo quidam abijt invegionem longin quam acciperofibirs grums (9" renerti, di ce il figlio di ino di ic frello , quando venne in terra a prender l huomo : &c poi tornariene nel Ciclo: quello Regno di questo huomo , è diuilo in le fleffo, perche il selo oppugna la ragione. & la carne lo foirito, Hiec enim libi innicem aduer antur , vi non quecumque pultis faciatis; Oh quato è co la perico. lofa l'effer diuisi in se stello N. linfiemità intrinseca è più pericolosa, che non è l'estrinfeca : gl'huomini muoio. no più d'infirmità del proprio corpo .. che di ferite dateli da altri: le Città leminano più con le guerre ciuili, che co quelle che gli facciano el'estrani, & l'. huomo fi perde più per il male che fa. egli afe fteffo, che quello, che gl fanno gl'altri . Omne regnum in fe ipfum divifum defolabiturino può diftruggerfi questo Regno dell'anima, se prima no fi divide in fe Reflo : Frater qui adiunaeur à fratre, quals Cinitas fortis, fi dice nelli Pronerbit, fratello dello spirito è al core, fratello dell'intelletto, è l'affetto; le di cuore l'afforto aintaffe lo spiri to, l'intelletto, farrebbe l'huomo quafi, Cinitas fertis, no la potrebbe il demonio elpagnare; In fomma la difcordia è caufa di molte ruine ; i corpi superioti fono incorruttibili , perche non hanno contrariera, & all'incontro el inferiori &c. quando due nubbi, sono agitati da venti contrarii, all' hora (cendono giù le tempefie: & quando gi'huomini lono agitati, dalle discordie, all'hora fi fentono tuoni di detrattioni, & tempeste di vendicative office ; il regnodel demonio è vnito, & gl'huomini pieni di riffe, & di difunioni, &cc. Ripoliamo.

Predica per la terza Domenica di Quarefima,

Forte; perch'era Angelo supremo della suprema Hierarchia: forte, & per sua natura & per noftra colpa ; fi fortitudo quaritur, robustiffimus eft, dice Giobbe, Ecce bestia terribilis, & mirabilis, & fortis nimis , dentes ferreos babebat magnos, & comedens , & reliqua pedibus con. nolans, dice il Profeta Daniele : era armato d'armi proprie, & d'armi aliene : le proprie , erano fraudi , sperienza, odio, & iniquità: le aliene,erano concupifcenza di carne,concupiscenza d'occhi,& superbia di vita: queste son quelle armische per vecider noi, le piglia da noi stessi, & continuamente le aguzziamo contro noi medefimi, con l'ignoranza, con la cupidigia, con la negligenza, & con la propria malitia : Onde il demonio con l'istesse nostre armi ci offende, & con la fua aftutia ci cuftodifce: Cuftodit atrium fuum, attefoche, quello che vna volta. piglia,non cofi facilmente lo lafcia; esempio ne sia il nostro Padre Adamo; esempio ne siano i Santi Padri nel Limbo, prefi,& detinuti fin tato, che Chrifto veniffe à liberarli . Cuftodit atrium fuum : Atrio, è questa vita presente, & cofi à i buoni è atrio di gloria, come à i cattini, è atrio di pena : dall'atrio s'entra in cafa, & dall'atrio di questa vita presente,i buoni entrano in Cielo, & i cattiui entrano nell Inferno; quell' atrio dunque, come tiranno custodi fce il demonio, acciò non gl'fosse tolto. Et in pace erant omnia qua poffidebat. In pace, perche il demonio, quado per il peccato possiede alcuno, procura leparli ogni scrupolo, & ogni rimorso di conscienza, sà che non senta nessun disturbo, ma vegga se non delitie: Li ladri procurano, che mentre vanno rubbando non si sentano gli strepiti di cani, ò d'altri: Ma i demonij, che : Tanquam latruneuli obfidet in via , procurano che non fi fentono i strepiti de Predicatori Enangelici, acciò non si auediamo delle fue infidie. In pace funt om nia que possident; Quando sei posseduto

dal demonio, ti pare di fiar in pace ma guarda, che non dichi all'vitimo.' Ecce in pace amaritudo mea amarissima : perche il demonio vuole, che noi quado fiamo nei peccati cantiamo, & balliamo; fed quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena? fiamo tanto accecati, che il male riputiamobene, la cattiuità libertà, & la guerra pace; vi è di più, che quando stiamo nel peccato. & noi, & tutte le noftre cofe, fono. fottoposte al demonio; quando vna fortezza è prefa, tutte le cofe che fono foggette a quella, fi perdono: la nostra fortezza, è la nostra volontà. N.come il demonio l'ha prefa, à prefa ogni co-[a:In pace funt omn:a, qua poffidet ; Quefto forfi volfe dire l'Apostolo S. Giacomo, quando diffe. Qui offenderit in vno , factus eft omnium reus, cioè, anima sua habet rea, in somma, il demonio, omnia poffidebat ; però diffe à Chrifto . Hac omma tibi dabo, si cadens adorane is me; Da per tutto gli si offeriuano vittime,incenfi, voti &c. Da per tutto era adorato ne gl'Idoli, & il culto dinino di Dio era rilegato fra pochi in vn. angolo del Mondo, ch'era la Giudea : Hor vedete voi fe ragioneuolmente dice Christo del demonio . In pace funt , &c. ma , fortior illo superueniens , vicerit eum, vniuersa arma eius auferet in quibus confidebat, & fpolia eius diftribuet : Notate tutte le conditioni di Christo, si fortier ille, nessuno è di natura più forte del demonio, che il nostro Iddio: Onde nel primo de Reggi differo gl' Hebrei . Et non eft fortis ficut Deus nofter , Christo dunque, perche si dimostra più forte del demonio, si dimostra Iddio: questo più forte, superuemiet, è Christo, qui descendit de Calis, & però diffe S. Giouanni al Terzo. Qui de Calo venit super omnes est, & però diss'egli. Ego de supernis sum : viceris eum, & di Christo fi dice nell' Apocaliffe al quinto capo . Ecce vicit Leo de tribu Inda; pninerfa arma eins anferet in quibus confidebat:& Christo nostro fortiffimo

---

dinine, era la Gentilità tutta avanti la promulgatione dell' Euangelio, ma, dopo, que erat arida, fuit inflagnum, o sitiet in fontes agnarum: Ambulat per loca inaquofa, questi sono i luoghi per doue camina il demonio, cioè per i cuori di quelli che non sono inaffiati dalla . gratia dello Spirito Santo, & querit requiem, non che il demoniò ceffi di mal oprare, & di suggerir a noi sempre il male di tentare, ma che vorrebbe effer fecuro possessore di quello,che volontariamente gli fi fottomette: querit requiem, defidera, che nessun lo molefti, neffun lo scacci, questo desiderana egli alla Gentilità, che di gia l'haue. da tanto tempo cattina, con l'Idolatria, ma mentre , quefinit requiem, & non inuenit, perche venne Christo col vero culto, che lo scacciò, & celi il demonio rispose. Reuertar in domum meam vnde exiui; oh che parole di atterrir el huomini tutti, tornò nel giudaismo nel tempo di Christo, se si parti nel tempo di Mosè, dice il demonio, che l'huomo è sua casa, sapete perche? perche gli si sottomise Adamo per tutti, & gli ci lottomettiamo ancor noi volontariamente ogni giorno : Reuerfar dunque, perche quando si parte fa come quello, che va fuor di cafa. a spasso, & poi in quella sa il suo itorno: Quando il demonio fi parte dall'huomo, si parte per far altra preda,& poi tornare à suo bellaggio . Renertar in domum meam , il più dispietato Tiranno, il più crudo noftro inimico l'hauemo accettato per natural Signore : Et cum penerit, inuenit eam scopis mundatam, & ornatam, non vuol dire, che troug l'huomo mo dato da peccati, & ornato di gratia diuina, no; mal vuol dire, che fi come trouò i Giudei mondati, & ornati nelf'esteriore, cioè, pelli cerimoniali, & dentro nelli morali fozzi, & sporchi, così troua il Christiano, che pur che March apparisca d'esser Christiano gli batta sap.21. fi contenta, & dentro poi è peggio d'-

vn Turco; oh miferia humana. Fe vohis feribe & Pharifel hypocrite, qui mundatis quod defori eft calicis, & paropfidis intus autem pleni eflis rapina, O immunditia, diffe Christo in San Matteo; & però dice scopis mundatam. O ornatam. la scopa non mai leua quelle sporchezze tenaci da vna cala, ma folamente le superficiali, così faceuano i Giudei, & così fanno alla giornata i cartini Christiani, purche si scopano la polucre, non fi curano delle macchie, purche nettano la veste della carne, non si curano dell'Anima, purche appariscono buoni fuora!, non fi curano d'effer cattiui dentro . Inuenit eam scopis mundatam, O ornatam: fentite Davidde . Exercitabor, & scopebam spiritum meum non corpus, non vestes, per apparir bello, ma, spiritum, per effer buono, che quando tu ti conuerti a Dio, & fei buono, non può ue approfimarfi nella cafa. dell'anima, perche : Adte autem non appropinguabunt; Ma quando apparici buono nel di fuori, & fei cattino nel di dentro , all'hora il demonio . V adit, O as umit septem ali os spiritus nequiores se, G ingressi habitant ibi, & funt nouisfima hominis illius peiora prioribus; oh milera finagoga ; fic erit generationi buic peffime, dice San Matteo, che al tempo di Christo fu posseduta, & agitata talmente da tutti gli demonij notati per il numero fettinario, che dice vninerfalita, che fecero l'vitime molto peggio, che le prime, perche prima vccifero i Profeti, & all'vltimo occifero il Rè di tutti li Profeti, cioè, il vero figlio di Dio: Però non si marauigliano i Giu dei , fi peiora sustinuerune d'Tito, Vejpasiano, che mai patito hauessero per prima, ò in Egirto, o in Babilonia dice San Giouan Grifostomo, perche Peiores fuerum semperi Chrifti, quam mquam juerint: Ma se volemo veder quel che fà il demonio à quel Christiano , che non si pente de suoi peccati, & non si conuerte a Dio, vdite; Assumit septem alsos foiritas nequiores je , gli lette

demonfi, fono i fette peccati mortali, fono tutti li vitij, che fono peggiori delli demonii: Notate adello quella parola. Nequi ores fe, che i peccati, che tu commetti fono peggiori, & più crudelicotro di te,che lone gl'iftel fi demoni), perche li demonij hanno l'effere , & i vitij non hanno nessun effere, perche fono priuationi, & priuano dal ben esfere ; li demonij quanto alla natura, sono buoni, & non quanto alla gratia, fuit aliquando bonus, & i vitii fono sempre cattiui, & quel ch'è peggio,fanno l'huomo pedimo; li demonii in questa vita, quando gl'è permeffortormentano il corpo, ma i vitij tormentano l'anima: Ecco dunque, che il demonio facendori commettere i peccati : Affumit feptem alios fpiritus nequiores fe , & ingressi, non per forza, ma per volontà, babitant ibi, come in... cafa propria quanto gli piace, & all'vitimo nel punto della morte, chi è quello, che negard, che non faccino : nouissima bominis illius peiora prioribus? Se questi cercorno di farli prima perder la gratia, all'hora cercarono di farli perder la gratia,& la gloria; se prima cercorno di tormentare il corpo, all'hora cercaranno di rapir l'anima, & corpo, & condur l'huomo tutto a gl'eterni crucij,& a fempiterni tormenti : Hor vedete voi quanto peggiori sono l'vitime , che le prime . Ipfi calcaneum meum obsernabunt, dice Dauidde, il calcagno è l'vitima parte del corpo humano, & la morte è l'vitimo de terribilisoh come offerua il demonioquest' vltima parte, quest'vltim'hora per far preda di noi, fi affatica di farci preuari care mentre viuemo, ma nell'hora del la morte adopra tutte l'affutie, tutte le forze, tutt'i poteri, e quando l'huomo gli cede,& fi rede,all'hora.Fiut nouifima hominis illius peiora prioribus; Horsù difendiamoci, combattemo, & vinciamo adesso, che hauemo tempo, con il suono della Cetra cacciana il pastorello Dauiddelo fpirito maligno dal

corpo di Saulle, & con l'armonia di Christo crocifisto cacciaremo noi tutti demonij; l'Angelo Rafaele insegnò Tobiolo, che se del fiele di quel pefce, che lo vo leua dinorare, l'haueffe. posto sù i carboni, il sumo d'esso haurebbe discacciato ogni sorte di demonij? Ma ditemi di gratia, qual'è il pefce che cerca di dinorarci tutti fe non il demonio?et qual è il fuo cuore, fe. non il peccato? Deh'se tu ti ponessi à confiderare, che al tuo peccato corrisponde la pena dell'Inferno, come prefto lo vomitarefti,& lo piangerefti,come ben presto da ogni vitio ti liberarefti, questi sono i carboni accesi, le. pene dell'Inferno, questo è il fumo la vera contrittione di hauer offelo vn. Dio di fomma bontà, & d'infinita perfettione; Hor fi come T obiolo col fumo dell'interiori di quel pesce scaccià il demonio dalla camera di Sara, così tu con la contrittione, & con il dolore \* cauato dalle viscere de peccati scaccerai il demonio dall'anima tua: In fomma-Hoc genus demoniorum non eijcitur nifi in oratione , & iciunio , quefte fon. l'armi con le quali fi vince il demonio; quefte fon l'Ali con le quali fi vela al Cielo & questo anco il rimedio che diede l'Angiolo à Tobiolo . Ter tres dies continens efto ab ea, O nibil alind, nifi in orationibus vocabis cum ea, che all'hora il demonio non haurà niuna potesta contro di te, fi come ha hauuta cotro di quelli, che: lea coningium fufciprunt, pt Den a fe, d'a mere excutiat, e fue libidini ita vacet, ficut equus, O mulus, quibus non eft intelle Elus, contro quefti demonium habet poteflatem . dice l'-Angiolo à Tobiolo al festo capo. Sentite ò maritati, voi che lenza timor di Dio più per contentar la libidine, che per amor della prole , super vos babet demonium potestatem, dice l'Angelo; hor fe in questo, oue meno pensaste fi troua colps, quando gl'atti matrimoniali fi viano libidinolamente,non con quel fine retto di generar figlioli, hà

fopra dèvoi potellà il demonio, quanto maggiormente ne gl'altri viti), nell'altre colpe? Den ricorremo a Chriflo, acciò, ch'egli folo, che puole, & che sà, ci agiuti à dicacciarlo per fempre vincerlo.

Tu dunque ò Signore, che, in digita Dei eijeis demonia, & cod il deto folo puoi diftugger l'Inferno tutto, emitte manum tuam de alto, concedici quella gratia, che folo la può dar la tua mano, libra nos de aquis multis, che fono tantipeccati, che ci afferbicono, e demanu filiorum altenorum, che fono i demonu filiorum altenorum, che fono i demoni à ter ibelli, a flatto alienati dal tuo fanto volere, difeacciali, & fi che vianono. Nune princepa buius mundi, eticium foras, che all'hora parta il muto, vedrà il cieco, vidiri il fordo, & noi che per noftra colpa crauamo triannegiati dal demonio; fiamo per tua gratia\_ liberati. Amen.

### PROEMIO VENTESIMO Per la Feria II. della III. Domenica di Quarefima.

Nnamorato fanciullo, lucida benda, veloce faetta, ripieno carcalfo, amorofa faretra, potentifilmo arco, dardo volante, alpettata preda, feflofo trionfo, ed vna gloriofa palma, ci rapprefenta hoggi nel corrente. Vangelo &c.

Palma a famole fattezze, trionfe a degno hopore, preda a dolocofe fatiche, factra all'indurato cuore, arco alle sfrenate voglie, faretra all'ingrato carcaflo, benda a non accettar perfona, & fanciullo Amante ad amati e-

letti .

Eanciullo, che anela, & brama, benda, che cela, & incela, setta, che vola, & folleua, carcaffo, che ferua, & conferua, faretra, che colpifee, & ferifee, arco che tira, & grida, dardo, che corre, & giunge; preda che fi prende, ed apprende, trionfo, che tallegra, & confola; & Palma, che decora, ed hono-

Palma, ché dà principio al moto, ritoinfo, che porta feco la preda, preda, che è trapunta dalla faetta, faetta, che è auuentata dal arco, Arco, che finipiaga con la faetta, faetta, che flà dento il carcaflo, carcaflo, che sbattendo benda, benda, che cuopre gl'occhi al fanciullo, & fanciullo con la palma, acquillata.

Palma madi ribelli debellati Trionfim ad i emoli valorofi, preda, madi nemici cattiui : faetta, ma per colpiro al fegno; Arco ma per titare drittamente; Faetta, ma per fierire mortalmente : Carcaffo, ma per intimorire eternamente; Benda, ma per non mai vedere, & Fanciollo, per effere indiference à tutti.

Fanciulio ma onnipotente, benda, ma inutifibile, carcallo, ma incomprensibile, faretra, ma giuttissima, Arco ma misericordiositimo, facetra, ma d'amore duninissimo, preda, ma de peccatori pentiti, riconfo, ma di tutto l'Inlerno, & palma, ma di tutti predestinati alla gloria. Tale à punto così armato comparice stamane il nostro Che sito à tuoi copatriotti, così dicendo. N. Pris, ase sitettis simb bene limitudianem.

medice cura te ipfum; quanta andinimus fatrafin Capharnaum; fat, bic in patria tha. Ma voi omno incitto Signore, che fiere

&cc.

## PREDICA DEL LVNEDI

### Dopo la Terza Domenica di Quarefima.

Viique dicetis mihi banc similitadinem : Medice cura se ipsam : quanta audinimus falta in Capbarnaum , fac , & dic in patria tha . Luc . cap. 4.

I veggono manifestamente nel Vangelo d'hoggi li difetti.& le D colpe delli compatrioti di Chri-Ro, & lecaggioni infieme che mone-' uano gl'animi loro à cercar miracoli: Nondimeno fe di questi difetti, & di queste colpe, ne vogliamo inuestigare il principio, l'origine, & la caggione, à me parc, che non sia altro che il maledetto intereffe ò Signori : oh intereffe maledetto, che non folo preuale ne i grandi, ferpe ne piccioli, & corre frà mezzani, ma hormai è penetrato ne i più rinchiusi chiostri, & nelle più remore spelonche, che nel mondo trouar fi possono, & questa è l'origine, & la caggione d'ogni vitio in terra . & non folo de i compatrioti di Christo, ma di tutto l'vniuer fo. Et certo mancano vitij , mancano difetti, che quasi prole discendono da fi cattino Padre? forfi da questo interelle, non discende l'inuidia? si pure: Non vi souiene ò Padri Scritturali il Sogno di Gioleppe nella facra Genefi che cofi dice. Pata-Gen. c. bam nos ligare manipulos in agro, o quafi confurgere manipulum me um , & flare veftros manipulos circumftantes adorare, & conclude;bec ergo caufa fomniorum , atque fermonum inuidie , & odij fomitem miniftrauit , onde à questi fratelli di Gioleffe, l'ombra dell'intereffe folo, innidie, o odis fomitem miniftrauit; forfi dall'interesse non descende la cupidinia? lascio, che l'interesse istesso, altro Gen. c. non fia che cupidigia, per quelto Giacobbe si lasciò persuadere dalla Ma dre , che ingannalle ill Pdre . Nunc ereo fili mi acquiefce confilis meis, et pergens &c.che fe bene repugnò, pure, efegui il tutto che da quella li fu propo-

fto, dabijt, dattulit, forfi dall'intereffe non discende la crudeltà? fi pure?lafcio le crudeltà priuate, ma folo vi fouenga la crudeltà di Faraone verso i peueri Hebrei, quella d'Herode contro i fanciulli innocenti,& quella de gl'hebrei verso il nostro Christo, che però diffe in persona loro . His eft heres , venise occidamus cum . O habebimus bareditatem eins ; Però fono peggiori del demonio, perche quello diffe, mitte nos, &c.& quefti, duxerunt , vi precipitarent eum, dice Beda, ma che and iamo cercando più oltre?il dire,quanta audimus fatta in Capbarnaum, non e inuidia, fi certo,il dire fac, & bic in patria tua, non è cupidigia? & chi ne dubita, il di. te, duxerunt eum plune ad supercilium montis, ve pracipitarent eum, non è questa crudelta non più intela, si pure, & tutti questi vitii sono figli di fi cattiuo padre, com'è l'intereffe , & per quello che si vede nell'Enangelio da tre interefli fi mnouono quelta mane costoro, da intereffe d'honore ecco il primo da intereffe di patria, ecco il fecondo, & da intereffe di parenti, ecco il terzo ; cura te ipfum,ecco l'intereffe di parenti, quanta audivimus falta in Capharnaum, ecco l'intereffe dell honore, fac, & bic in patria tua ecco l'interesse della patria, ma Christo con vna risposta fola censura & modera tutti questi mtereffi; Cominciamo da principio.

Vtique dicens mibi banc similitudinem : Medice cura te ipfum Oc.

Estato senza dubio difetto antico de gl'hebrei, che si come si glorianano della loro descendenza, cosi senza riguardo,& fenza rispetto ne di meriti . nè di dimeriti volcuano che quelli fo-

Toan. e. lo fi beneficiaffero, ch'erano della loro descendenza, che però diceuano. Pater noffer Abrabam eft; & Abramo istesso al Isaac diede tutta la sua facolta, come capo della sua vera descendenza, filis autem concubina, dedit munera : la Terra di promiffione fiì donata folo alle Tribu,& non ad altri, che però imaginandosi che corresse questa consuctudine anco con Christo, disse la Madre de figli di Zebedeo; Die vt bi duo fili) mei, &c. Ma sentitene la censura di Christo, lascio, che a questi risponda : Non eft meum dare vibis, come con fan-

32.

guinei, ma da Abramo fino a Christo fempre trouiamo hauer Iddio hauuto in odio quest'interesse di parenti. La prima lettione, che diede al Patriarca Gen, c. Abramo fu quelta. Exi de terra tua , de cognatione tua, & de domo Patris tui ma che tante repetitioni di terra, di cognatione, & di cafa di fuo Padre, non. bastaua solamente : Egredere de terra sua?al fecuro,che nò; vdite di gratia. come il parlare è molto misterioso : Altri hanno folo l'interesse de fratelli nati dell'istesso Padre, & Madre; Altri hanno intereffe no solo di fratelli carnali,ma di tutto il parentado ; & Altri

hanno interesse sino di paesenanzasche dice Iddio, egredere de terra tua, cioè lascia l'intereffe de paesani , ideft de co-Inatione, ch'è l'interesse de parenti, & de domo Patris twi, cn'è l'interesse fin. de fratelli carnali, & del proprio Padre, & Madre. Quindi e, che per Dauidde fa dire nel falmo . Oblinifcere populum tuum , & domum Patris Plal 44. tui , notate , che dice, populum , & domum Patris tui , cioè paesani,& parenti, & Christo nell'Euangelio dice. Si Luc. c. quis venit ad me , O non odit Patrem juum, Matrem, O filios, O fratres, O fo. rores, adhuc autem & animam fuam, non poteft meus effe discipulus, & vuol dire che non solo per esser discepolo di Christo vna creatura ragioneuole bifogna elser esento dall'interesse della robba, della patria, & de parenti, ma.

anco dell'interesse di se stelso, & all'l'hora Iddio lo elegge, però San Paolo scriuendo à gl'Hebrei così loro disfe al capitolo fettimo, che Melchifedech, fù eletto fommo Sacerdote, & fuit fine Padre , fine Matre , & fine Genealogia, non già che nascesse senza. Padre, & fenza Madre, ma lo dice l'Apostolo per dimostrare, che Iddio elegge quelli, che non hanno interesse, ne di Padre,nè di madre nè di parenti, nè di paesani: Però quando la Madres fua fantiffima, & il Patriarca San Geofeppe . Requirebant eum inter cognatos, @ notos, non lo trouorono?ma perche causa non lo ritrouorono? per infegnarci, che Christo solo era senza interefse, & loro, existimabant eum effe in comitatu, forsi s'imaginauano, che fulfe tra la cinrina de gl'interessati, ma non fù così, perche lo trouorno nel facro Tempio a trattare dell'interesse della salute dell'anime: Anzi li Dottori-con li quali disputana che gli anteponeuano gl'intereffi de parenti dicendogli : Ecce Mater tua, O fratrestui ftant foris querentes te, fentite che cofa li rifponde ? Que eft Mater mea, & qui funt fratres mei? Quali dicesse, che interessi di parenti mi portate auanti? Io non hò fratelli, io non hò Madre conquefti interessi , fed qui fecerit voluntatem Patris mei qui in Calis eft, bic meus frater,foror, O mater eft ; Quindi è,che fe bene come Giouanni, che hebbe tante prerogatiue, di Vergine, di Profeta, d'Apostolo, d'Euangelista, di Martire, & di Dottore, alquale diede Christo in cura la Madre nondimeno la Chiefa la volfe dare à Pietro, che non gl'era parente, come Giouanni che el'era cugino carnale, & douendofi trattare del Velconato, ch'era vacato per la morte di Giuda, mandò la forte fopra Mattia, & non 2 Gioseppe, qui vocabatur Barfabas , qui cognom natus est iuftus, che fe bene era giufto, gl'era. Ad. A. nondimeno parente, però disse San polica Gionanni : Qui non ex sanguinibus , ne-

neque ex voluntate carnis, neque ex vo-Inntate viri, fed ex Deo nati funt : Oh di quanto male è caggione questo interefle di carne, di fangue, di parentela: Non eft peritas in confessione, dice Ruperto Abbate, non est ratio in charitate, non eft scientia Deijn terra: Vdite adello il Profeta Olea, Maledillum O mendaeium, furtum, & homicidium, & adulte-Ofea.c. vium inundauerunt, O fanguis, fanguinem tetigit, & vuol dire, quando vno è occupato dall'interesse de suoi parenti . non è peccato nel mondo, ch'egli non faccia, & in ranta copia che passando 11 argini del timor di Dio,& del timor degl'huomini, inonda ogni cola, & fooncerta l'animo, & lo spirito, & pe-To dice Chrifto che n'è efente . Viique dicetis &c. non eft opus valentibus mediens, fed male babentibus , fono venuto per voi, & non per me .

Ma veniamo all'interesse dell'honoze, ch'è il secondo ponto, & è quello, che par, che preuaglia hoggi, & fempre nel mondo. Quanta audiuimus facta in Capharnaum; Oh, che grido, ò che fama si è sentita di voi , oh che eroiche opere se ne raccontano; & questa ambitione di fumo, & quest'interesse d'honore no solo hà ingombrato il petto de gl'Etnici , ma de Profeti , & di Christiani; Vdire Giona il quale recufaua d'obedir à Dio, & d'andar à prelone e. dicar a Ninine: Adbuc quadrag nta dies, & Nimme Submertetur, dice il facro Te-Ro; ma, afflictus eft Ionas afflictione maena, or iratus eft, & oraust ad Dominum, & dixit : Obsecro Domine , numquid non boc eft verbum menm , cum ad buc effem in terra mea? propter hoe preoccupani pt fugerem in Tharfis ; Scio enim quia tu Deus clemens, O' milericors es patiens, et multa miferationis , & ignoscens super malitia . Et nunc Domine, tolle que so animammeam à me, quia melior est mihi mors, quam vita, perche in questa forsone e. ma parlaua Giona a Iddio?Rifpodono i facri Dottori,& dicono, che Giona. conosceua, che Dio era tutto miseri-

cordiolo,& che d vn fospiro, ad vna lacrima gl'haurebbe subito perdonato. & così Giona farebbe rimafto bugiardo,& hauerebbe perfa la gra fama,e il gran honore che hauena acquistato di esfer Profeta di Dio, per cagione dunque di non perdere questa poca gloria del mondo, fugge da Dio, & non vuole andare in Niniue, & doppò si attriftò, » fque ad mortem, di quella gloria,& di questo interesse ragiona pure assai il Padre S. Agostino, quando dice. Not- D. Aug. lem vt augeret mibi gaudium cuius libet lib. 10 boni mei luffragatio oris alieni, fed auget, de col. fateor non folum , fed & vituperatio mi- cap. 17muit : Io non vorrei hauere interesse di lode,ma confesso,che quando di qualche opera buona mi sento lodare, mi prace in modo, che quando mi fento bialmare , mi dispiace ; hor vedete quant'è proprio de gl'huomini humani questo interesse d'honore, che non folo altri per quest'honore s'astengono di far qualche male, che farebbono. ma per l'acquifto di questo honore, altri fi mettono à far cose difficilissime ; Li descendenti di Noè fecero la torre d'vna imilurata grandezza, & altezza, fi, ma perche folo differo: Faciamus latere, or coquamus eos igni , poftea edifice- Gen.es. mus Cinitatem, & turrim, & celebremus nomen noftrum, antequam dividamur in pniaersas terras .; Ma sentite quant'è propriamente vana quelta gloria appresso Iddio, che subito, che dise, confundamus ibi linguam eorum, che il Te-Ro loggioge, ceffauit sdifte are civitatem: però di questo vano interesse di gloria,& d'honor mondano , difse il Pro- Ofee, c feta Olea . Ephraim pafeit ventum., & 12. sequitur aftum : tota die mendacium, & vastitatem multiplicat; cioè sono tutti missici camaleonti, che si pascono d'aria, cofi gl'huomini de tempi nostri, ma perche questo mondo, pascit ventumequia sequitur sstum, sta infocato di questo interesse d'honore, & però,p4feit ventum? come quelli, che quanto plù fentono caldo, tanto più cercano

d'attrahere aria fresca, di quello vento parlando Christo, disse in San Giouanloan. ni. Spiritus vbi vult fpirat, & vocem eius andis, fed nefcit vade veniat, aut que vadat, doppô fentito vn grido d'aura populare, le ne fugge, parilce à guila d'vn lampo; ducha non folo è ambita da veri feguaci de Christo; ma molto difprezzeta:Onde San Paolo parlando Ad Ro. alli Romani diceua? Non enim erubefeo Euangelium, perche quelli fi vergognano dell'Euangelio, che non refti tuiscono il bene altrut, per non impouerirfi.& non manear di grado dell'incereise dell'honor mondanos che non perdonano pervio parer codardi, que-Ri aponto fono quelli , che fi vergo gnano dell'Euangelo, quafi che LEnangelio donesse servire all'honor del mondo, & ig ti dico, the non folo l'honore ha da fernire all'Enangelo, ma quando occorre che contraftafse l'honore con if Vangelo, eleggere l'Euangelio, & non folo posponere l'honore, ma eleggere fino il dishonore. Quia ignobilia, Comptentibilia elegit Deus, vt

D-c. 6.

Ma palliamo hormai all'interesses della Patria ch'è il terzo ponto se importa roolto : Fac, & bie m patria tua : Non è amore fuori det Padre , & della madre o N. simile a quello, cha altri porta alla Patria però non ci è interefse fi mile à quello della patria, che per enelto i figli d'Ilraele piangenano Pf. 146. folo ricordandofi della patriz : fuper fulmina Babilonis, illie fedimus, O' Rentmus dum recordaremur tui Tyon: Ma Cei: fo cenfura talmente questo interesse : che schiettamente dice. Nemo propheta neceptus eft in patria fua, nl'else mpis fono mille nelle facre leritture di Gio-Seppe venduto nella patria, &in Egit to fu fatto Prencipe; Mosè nella patria disprezzato da fuoi , & dalla figlia di Faraone adottaro, & la forella lo burla, & il popolo cerca lapidarlo, Crivertere folum ab bis compulfus eft in quos bereficia confutent, dice il Padre San Bali:

non etoriciar omnis caro in conspellu cius.

lio homil prima Exam. Lafeio de Daniele non conosciuto da Giudei & in. Babilonia tanto honorato: Lascio Elia tanto nella propria patria da Iezabele perfeguitato, Be fuori di essa dalla Sarrettana accarezzato, onde a ragione. dice in Ezechiele al capo tetzo. St ed illos mittere, di forchieri, ipfi udirent te 3 Domns autem Ifrael nolunt andire te:In formmaniepututem confiderant, led fraorlem recordantur infantiam , dice la .. Glofa St

Lafcio, che ogni giorno cenfurano l'origine, la parentela &c. così dissero di Saullenel primo de Reggi. Quenam prime. res accidis filio Cist nam, & Saul inter pro. Reg. phetas? O respondit aline ad alterum di- 16. cens, or quis eft patereius? Hor ecco l'incereffe della patria che fi riduce all'interefse del diforezzo, dunque à ragione il nostro Christo ne per interesse de parenti,nè per interesse d'honore modano be bet interesse di patria vuol fare miracoli, ma folo per interesse di fede, tenemar ad omnes, maximit autem ad domestices sidei dice Paolo-Apostolo 66 alli Galati, quia non habemus hie cinitatem permanentem; se però doppò hauer detto. Nemo prophets acceptus eft &c. ercani quei doi elsempi di fede, di Elia alla Sarettana, & di Elifeo a Naama Siro , ambi estranei di patria si , ma compatrioti di fede; Dall'interesses del la patria eccoli l'essempio d'Horatio Cocles di cui Senera difse nella fua cen en Epistola .. Periculum parnie suo pericula 111. funeranitasc il Pettarca foggionge . Oratio folo , contra Tofcana tutta &c. E Plutarco, in oracione consolatoria di Xenofonte (crifse , she progà li Dei , non che il figlio fofse di longa eta, fed quod effet feraneus de patriam diligeret ve im callabaneis Granateibabetur . 1 243

Newro Propheta acceptus alt in Datris fuerma perchemon efeneceptus, perche fanno la compatriotti, quomodo natas est connersains de Mais stimo chela ragione fi è à N. perche e Profeta, & dicendo la verita y quale la sa meglio

d'un eftranco non phò effere, accetto; ania veritas odlum parir y perche fe Profera del paffato, li chiama ingrati, quin oblist funt benefatoris Dei ; fc Profeta del prefense, li chiama traigreflori delle legel: Transcress funt pattum; & in lege Debnolume unibu lare, ic Profets il futuro dichiama oftinati. Quiaveianhance come vivenmedabit cos s Perè no (i) accerto taia perche diffe .: Omnegaput languid was Perburo-firstecerro-Giouan Battifta perche diceua al Re Heandule 21 minora bi babere v xerem fragrand booche dilprefente a totti finethe ming weutire, non titet tibi & e. Be poi diba-2 9 eriajdel paffato irdiceua . Genimina viperarum, quia fe invicem mordets , & comederio a videre ne abinuirem voillumamini 80 tuo Predicatore Enangelico > ctamare, ne peffer quia fi bamimbia place

#### ves, Christifering non effes. Repoles it on Comprone. he harotte per parent. Leny PARTE SECONDA conte

fare miracoli, e a felo per meerelis di Nanta andiumusfalta in Capharnaum, fac, & bic in pastia tua. Ha tanto hauto in odio, & fempre gl'e tiipiacimo à Christo, the altri glihabbiano cercato fernische non folo ha riprefo, & tha negati alli maggiori nemici, nia ha caftigari,& riorefi li mangiori amici, che hauelle: Onde non è di meratiglia che nell'Enangelo d'hoggi , nieght li fegni alli fuoi compatrioti & li riprenda dicende Varinue dicesis mibi banofimititudinem Bec. fac, O bis in patriatua Ma Amen dico pobis, quia nemo Proplie ta accepens all in parria fua: & certo ha hauto fempre in odio, che altri gl'habbia cercati fegni, perche rifpole all' Archifinagogo . Nifi figna , O prodizia videriiis, non creditis, a Mose che li diffe, oftende mibi faciens cuam , hi rifoofe, nou videbit me bomo, & rivet . cioè il vedermi, è morire, à 5; Pietro the diffe. Domine fi to est jube me penire ad te luper aquas, ma concellali la gratia,chm cepiffer mergist'anauit; Infomma el'e dispiaciute lempre che li fiano Stati dimandati segni però fi sa sentire flamano dicendo : Psique dicetis mibi hane fimiliradioconnelle que li parole fi .t tack fewentone due cole gloffetti di Chrifost lidiffetti de compatriotti, gl'el festi feno-faluse, & bonofici), li diffect fono inuidra i & ira : Quim principa mener fi vede vna foperbia grande quanda & dice. Wingue diceus &c. che. benefi pue dir loro, con Dauidde mel Salmo is apercecidis ignis ch'è la superbindices Apolting on niderum fo lemicions hell um, Qui & rede vo inui Pfal. 17. dia fraordinari a quado si dice. Quan ta audiumus We, che bene possiamo dirloro . Faltum eft vulnus fenum . C pe froum in ess qui habe ne carallerem be Mia cibe demonis ch'e l'invidia, quia in nidia diaboli , mors intrautin orbamier, rarum. Qui fi vote yna cupidigia arde. te signando à Cheilio da funi compa triote fi dice, fue & bioin patta tua, che ben poffiago dir loro con Dauid- e de nel Salmis consupierunt conoupileen tiam per elprimere il deliderio intenrosdice Agoftino. Qui fi vede vn Ira. beffiale,quandosi dice,replate funt ant mes ira, che ben poffiamo dir loro, Aparuerunt super me es faum, ficut feo rapiens O ragiens so vero co Giob. Rugitus leanis . O pon leena, & dentes catulorus leonum , fe biene fremerpno, ad ogni mode combini funt. Qui fi vede vna crudeltà nitì che diabolica quando fi dice, Duxerant eum befq; lad fupercilium montis ve pracionarem enm, perche il demonio istello, non ardi le non dirli, mitte te dearfam, & quelti oforono precipitarlo, hora tutti questi diferti fono ne compatrioti di Christo? & di tutti n'è cagione il maledetto intereffe, come di fopra fentifte di fe fteffo,d'honore, e di patria . siris

Pique diceti mihi Ce. ecco l'ingiuria sche dicono a Chrislo. Quanta autnismos falle in Caphornam, ecco l'inuidia, che portano ad altri-faç. Dic in patriatua. Etecco l'interafe propriocila fomma no fi può late maggiopriocila fomma no fi può late maggio-

re inginia al Iddio, che fomigliarlo alle creature per proprietà, & ad hiromo infermo, però nel falmo dopò desti caei peccari, & concluio,hac facili, enta. eni, foggiunge, existimalte inique, qued erosus fimilis? & perche non fone fimile 2 to) Arguaneto, O flasmam contra facel snigh. Ma fe non fi troug fimile à me in Cielo volete ci fia fimile a me interra: Però diffe Dauidde not Salmo . Domi: ad anis femilis tibi? & altrone . Non eft & milis tui in diys Domane, & nel lalmo 88. dopò detto. Quonism quis innulibus ac qualitur Domino / fimilis erit Des in filis Dei loggionge . Deus qui g'orificatur m confilio fantiorum, & poi finalmente co Quete . Domine Deus pirentign, quit fini-My 116128c però Paolo Apostolo parlan-Adrem. do alli Romanicosi dille. Mifir bem filium fuum in similitudinem carnispeccati. & i Filipenfi: In fimilitudinem bomiumn. fallus &c. perche Non eft ouns valentis bus medicus, fed male babentibus, cioè no oft opus milit; fed robis,& l'infirmina che fono le noftre: Quis verè la guares moftres: iple sulit, O dolores noftros ipfe portavit , che li tettanta in vece di languores, lengono, peccata abfulit, ma perche hicias games, iono: peccati graui, peccati vecchi puzzolenti, C dolores noffres, cioè le pene che noi meritauamosipie portanito Onanta andinimus falla in Capbarnan, i finira Amen . o il onanco (

& ecro l'inuidia delli beni alteni, ma dicerio poco a poiche diceno folo di quelle fatte in Capharnaum, che fono porbe in riguardo a mitte l'altre, ma. all'inuidinio paiono affair Hora le vogliamo fentice quanto fiano, lo dimadino a Dauiddenel falma che dice. Quarta nadiumbus, & cognonimus ea, &c. & poi fiegue. Quanta mandanit Patribus nufleis of c.8c altrone ananta frost anima measche però dice: Quid rembnă Damino pro amnibus, que retribuit mibi: hor dichino adelto, quanta audinimus faffa in Capharnaum, ma questo li passa l'anima, perche, ef vulnus frum, & pefa - finoum-

I Eac at hic impartatua, no vuol dire ff come hai benefleato altei cosi benis fica noi, mit vuol dire fac hic folum, oh gran biaftemia, che Dio, qui dat omnibus affluenter, fintacciato di patriale, vio ch'è bene infinito, atto a communicarfi in mille modi alle crature, habbis da riftringerfi ad vno cho dicques & bic fotto pretefto di Patria, che agni vno la vorebbe fpogliare: Fugite dunque quelti tre, vitis pestiferi N. interefle de parenti , intereffe d'honore, &c intereffe di patria, le volete in compagnia di Christo godere l'inveresse della fua eterna gioria ; che mai in eterno

### PROEMIO VENTESIMOPRIMO Per la Feria III. della III. Domenica di Quarefima.

frenato peccatore , garrola fa- [ ma, Eccelente modo, inclulicabile dolcezza, marauigliofa defirezza, amarifsimo pianto, ardentifsima carità, infocato defiderio, gloriofo honore , & follecito perdono ci rapprefenta hoggi &c. La logg v Li-

Perdono a commelsi errorishonore à gradito fratello : defiderio ad amara emenda ; carità a compatire i deferti pianto à peneito cuore; deffrezza à colati misfatti;dolcezza a foaui parole. modo à far la correttione ; fama à dilerto amico:& Peccatore diperto à tuter i peccati in una dist do .

"Peccatore, clie piange, & geme:fama, che fugge, & volamodo, che impetra,ed otticherdolchzza,chemollifica, & piegaldefirezza, the entra ed of ferrus pianto, che pirga, & purifica is cavirache quia se ardeodefiderio che anclase branachottore, che hottora,& glerifies: & Perdono, che aggracia; & gaufafice of and to the most of and

henore, che brama il desiderio desiderio che porta seco la carità.

Peccarore, che in va illante prosipita dal fornino Ciclo all'abillo. Is paccasirie. Pamia che fi dica da molte, la 16 fiatorana: Modo, chevoi andate à ritrolaillo: IV ade. Dolcezza che firstcrità nel corregerio. Corripè enn. DoBreuzascho non palefa il peccito, inter se dei fijima folome, Pianto fe connecto cai l'emplo. Si te audierit. Caritache anotha finilizo fine. Lucratus es fietre taum. Defiderio, che cerca la faturadei fino profitino. Si autero te non audietri, adobactementa due rammy rel dann Pri more dannum vel trium tofisum fide muer verbum. Honotra chen indistanno ra las periona. Dund fi te non audisti della fi dona, fic fi pente il Reo. Nen diestisia fi dona, fic fi pente il Reo. Nen diestisia figura fepticipali di vigue feptica significafica della di la consultata di la conpiale figura di vigue feptica significafica della di la con-

# PREDICA PER IL MARTEDI

one il 35 peccamentan refrener rine, pode di corriperam interve, Ciapfum di a 2 - renormati con e commandi falum, chiatich, cape (48, 2007), and a dischibita di commandi di c

arcar a terrar, e ared: after er a archcosi grando l'obligo di natura ; che noi habbiamo al noftro profilmo N, & c così grande il bilozno dell'illello profitmo che vole do il nostro Chiasto, che nei sodissi ciamo all'oblico & foctorramo attain forno, con grantagione ci comandaci quelle procette di correttione frant na. & dice. Si peccauerit in te frater sous, Pade Ce. Si peccanerii oh gran bilogno. edere yn huo mo moriente; & non ar giutarlo? vedere va poucto ridotto in virima mildria & golletmenirle & sel'/ è. & peggio il tuo proffimo quando fla in peccato mortale : frater suis poli che picta , & chipotrephe vedere vo fuo fratello, oppreffo, ferito, mai nadotto, & no compacipio? vade, Cremipe eum, è che preceno pieno di capita, di pieta, d'amoreid di diffrezzashor queste fo no le caggioni per le quali mi moffi à dire Alcoltanti, chiera grandiffimo l'obligo, the noi habbiamo di correggere il noltro proffimo, & quello per tre ragioni', prima per il bilono, nel quale lo veggiam o, che però dice : Si

procumiti in te frater hans O'r. fecondariadiante per l'amore; che il dobbiaquis, che però dice, vade de corripe eumingeter, O spium folam, fi che per il bifoquaddel profilmo, per l'amor che la dobbiamo; de per il percetto che habbiamo; è grandiffimo il nostro obligo, e comincianto;

Si petcauerit in te frater tuus, vade, & corripe eum &c. Et per direil vero N. quandovno più ha necceffica d'effer agiutato, che ne gl'fuoi estremi bilogni? & qual maggior bilogno fi pnote nel modo ritrouare, che ritrouarfi vn huo. mo in peccato mortale? Setite deuelo propolito il Badre S. Giouan Crilollo mo, nella grima Homilia, de cura proxis mi: Allomiglia quello bilogno i quello che hanno i Marinari quando tranno profilmo al paufragio, che se altri Marinari li veggono, le bene andallero loro con ogni aro(perita, nodimeno amuole, & flendono le corde, acció che quelli che frano proffimi al naufragio,

Et qual maggior tépesta del peccato?di quella ragionando il Santo Rè Dauidde , diffe nel salmo: Nonmedemergat tempeftas aque Oc. Per quefto va giorno gridaua a giuto: faluum me fac Deus , quoniam intrauerunt uqua vique ad animam meam , & non entrano tante acque in vna Naue fdruscita., quanti peccati entrano per il confenio in vn'anima d'vn peccatore, & però foggionge, & cóclude l'istesso Dottore; Imitare & tu Nautas cu videris nani. gantium aliquem natare in fluctibus, & iam submergi; tanto più che quello agiuto è per la vita del corpo & questo è per la vita dell'anima, la quale ahi quanto fi disprezza dice S. Bernardo: de cadit asina, o est qui sublenet cam , perit anima, or nemo eft qui reputet;per lenar da terra vn giumento che casca, lasciano i Laueratori, & gl'Aratri, & le Zappe nelle campagne,& per folleuare vn'anima dal peccato, nelluno fi muoue:Però trouadofi in ral bifogno, & nó hauendo agiuto da gl'huomini, Pal. 68. ricorre à Dio il Profeta Dauidde, & dice hel falmo . Eripe me de luto, ve non infingar, libera me ab his, qui oderunt me, & de profundis aquarum : & fe bene altri si potrebbono sentire, ò di non far limofina al povero bilognofo, perche anch'egli è pouero, da vna parte haurebbe qualche luogo la scusa ma di fare vna limofina spirituale corregedolo , chi è che non habbia modo di po. terlo fare ? & li mācara più tofte la ca-D. Greg. rita, che la lingua: Onde però S. Gre gorio fopra gl'Euangelij dice. Fortafle aliquis pane vi indigenti elemofinam porrigat no habet, fed mains oft quam tribuere valeat qui linguam babet : fenza. nessuna comparatione è maggiore limofina quella che tu faceffi al preffimo corregendolo, che quella, che tu li faceffi foccorrendolo, perche col pane daresti alimento al corpo solo, ma con la correttione faresti, che resulcitasse l'anima ch'era morta nel peccato, alla dinina gratia rauninata: Onde dice il

Padre S. Bernardo. Increpatio ruina pee- D. Ber. cati fanitas cordis eft , & via Dei ad ani- fupe ma, tre cofe opera chi fà la correttione Cam. dice S Bernardo, prima ruina il peccato, però diceua San Paolo à Timoteo . Plates Argua,obsecra,increpa, Et Dauidde nel falmo . Corripiet me iuflus in mifericor. dia, & inegepabit me, & vuol dire, etiam si increpabit me influs, per he è pieno di carità , semper corriptet me in misericordia, & così, ingrepatio erit ruina peccati. Ernt & fanitas cordis , & quefta è la fecoda cosa che sa la correttione,quindi è che ne i Prouerbij dice Salomone . Prouse Viro,qui corripiente dura ceruice contemnit, repentinus er superueniet interitus, & eum fanitas non fequetur, & però dices quello Dottore, che la correttione. erit fanitas cordis cioè, volutaris, ouero, cordis, o non pedes, manus brachia Oc. ma, cordis, ch'è primo viuente, & vitimo moriente sede dell'anima, che pero coclude, est via Dei ad animam, per ; che la correttione entra per l'orecchie à giouare all'anima del tuo Profsimo: Onde co ragione dice Tertuliiano In scorpiaco cap. 3. che cel cauarfile donne hebree i loro orecchini, & offerendole per far l'Idolo, rimoffero dalle loro orecchie l'attitudine d'vdire la correttione di Dio, & vede gli huomini : Am: furt erant in iudicium libi vera ornamenta aurii.m , qua fuut voces Dei: Et Salomone . Mala aurea, per carità, & smore, in leftis argentis, aut in retiaculo argêteo, come altri leggono, cioè, che gli aggionge decoro per la fapie. za, verbum benum, ecco vna coditione, in tempore suo, ecco l'altra.

In fomma , fi peccanent , non che lo vadi inuefligando, è giudicando, perche , Tu quises , qui indicas alienum fernum; Tu giudicanco chi non devi,ti viurpi la giurisditione di Dio, olti e che,qui detrabit fratri,ent indicat fratre, detrabit legi, bindicat legem. Dice San 1acob 4. Giacomo, detrabit legi, che con: anda fi giudichi, fecundum opera, & non fecundum faciem, & indicat legem, come fof-

ſc

fe fupremo Legislatore, ma, fi peccanerit, veramente, all'hora, corrige, & non per semplice sospetione, ch'è ben spefso difetto di cattini : Onde in questo dice S. Girolamo, scriuendo cotra Vigilantio nel principio. Oftendat quam fantle ipfi viunut, qui male de omnibus fu-(picautur, & fi come riprendere chi no e in diffetto, è diffetto, così è d netto non riprendere li diffettofi: Quia error cuinon refiflitur, approbaturidice Inno centio ditt. 8 z. c.error.perche, qui non retat peccare cum poffit, inbet, dice vn'altro tragico, tutto perche è in obligo di farlo per rispetto del gran bisogno, che il prossimo n'ha quado pecca; ma le vogliamo paffare dell'obligo, che ci cagiona il bisogno, all'obligo d'amore, eccolo a ponto, Frater tuns, & folo per quella cagione, ch'è nostro fratello dobbiamo corregerlo peccado, & v'apporto folo la ragione che affe gna S. Giovani all'Epiliola prima del capitolo terzo, così dicendo . Qui habuerit lubftantiam buins mundi , & vidit frairem [num necessicate babere , Oclauferit vifeera fua ab co, quomod o charitas Det manet in ille? la doue io confidero, che quel che chiude gl'effetti di carità al luo profsimo, non hi ombre verfo Iddio & all incontro quando ha carita verso Iddio, si diffonde con el effet. ti d'amore anco verso il prossimo, onde fra gl'altri titoli che diede lo sposo Camt. 4. 3lla sposa, simbolo di Christo, & della

Chicia, è il titolo di fonte d'acque vine; Fons bortorum; puteus aquarum viue. tium; que fluit impetu de Libano, prima dice, fens, che sepre fluit, per beneficio publico, hosterum, nelli quali intanto fi fanno le fontane, inquanto feruono ad adaquare le piante, non ferue dunque a se steffo, ma è per beneficio d'altri, à quali giorno , & notte con liberalità grandissima, communica li suoi beni; così negl'horti di Sata Chiefa, che fo no i buoni, deue effere il fonte di carita, & d'amore, che continuamente fi communichi alle piante, che sono i fi-

ويستقيم أتمان

deli . & fi come fonte inutile farebbe quellodi cui fi riferraffero l'acque, così inutile è quel Christiano che si chiude la bocca, & nó gioua con la correttione al suo fratello; ma di che giouamento, è va huomo che folo gioua à le stesso? però fons hortorum, che sopre feruono,& giouano ad altri.

Ma notate questo altro titolo, puteus

aquarum viuentium, quelle chiamiamo noi acque viue, che sempre scaturiscono, & che fono limpide, & chiare, & có velocità fcorrono ; Ma Plutarco dice . An aqua fit igni pltior, vi aggionge vna ragione filolofica, & è, che elsendo il moto cagione di calore. Motus est canfa caloris; Aquas que maxime feruntur. O concutiuntur nines vocemur quem in bis calerem motus continet, & perche la vita confifte nell humido, & nel calido, però hauendo l'humidità essendo acque,& il calore hauendolo per il moto, con ragione fi chiamano acque D. An viue ; Vdite il Padre S. Ambrofio,co- Il me fpiega apertamente il tutto.Putem fi nibil baurias, facile corrampitur, exercitatus autem nitefcit ad speciem , dulcefeit ad potum, fe va pozzo fi tiene ferrato dice Ambrofio, & di niuna maniera non fi muoue l'acqua, s'ingroisa... talméte ch'è brutta d vederla, & peg. gio à guftarla, ma se continouamente fi caua, & fi sbatte, tanto più è bella, & migliore, di tal forte, che nó folo ferue per beneficio de gl'altri, ma anco per fuo propriocomed o, è bene che fem-

prefi communichi,& fi diffonda. Et così per riceuere da Dio maggiori beneficij,& per coferuarli,& migliorarli dor ò riceunti, importa checon liberalità al modo che scatursice . l'acqua,có preflezza in quella maniera che corre con la continouatione, in quella maniera che nó cessa mai è necelsario che tu comunichi al tuo proffimo corregendolo con amore, & con carità, che all'hora ogn'vno fi potrà chiamare: Fons hortorn. O puteus aquarum vinentium, quefte imprese,fluune,

de Libans, da vno che fia monte per eminenza di vittà , fia pieno di cedri, che hanno forza di fugare i ferpenti, è no no loo, in e candian, ma rilpetto di gl'altri, candidatio, che così è interpretaro Libano, che fono tutte coci neceffarie alla fraterna correttione del fuo profilmo, de alli hora fi fodishi all'obbipo dell'amore, che dobbiamo per obilizatione al Dio che così lo compaida, che così vuole, & che così fi faccia verfo di quelle.

Ma paffiamo all'obligo del precetto, che così dice. Vade, & corripe eum inter te , & iofum folum, precetto fi, ma precetto foaue, dolce & amorofo, quafi diceffe con queste parole; perche no vi è cosa più notabile, & più generola di quello che fia l'animo dell'huomo, però tù che l'hai da trattare , Vade, & corripe eum inter te, & ipfum folum:con piaceuolezza, & con prudenza, perche altrimente dal patiente no fara accettata la correttione, & in cambio di giouare, nocerai, così volle dir Giob. be al capitolo festo quando rispose à quelli correttori indifereti . Namquid poteft comedi infulfum , quod non fit fale conditum,aut poteft aliquis guftare, quod guffatum afferat mortemquafi di ceffe, the cibi fon'questi che mi presentate? che bene si possono chiamarevenenosi ò almeno infipidi, dunque, potest come. di infulta, quod non fit fale conditmnetanto più fe lo stemaco è infermo che, parte disgustato dal male, & parte dal codimeto, il primo boccone, ò lo getta.o lo vomita, onde con ragione feggono li lettanta . Numquam preft fine fale edi panis , aut eft fapor in fermonibus vanis?faporem enim vim perfuadeadi appellanit, dice yn Interprete, & G come non fi può mangiare co gusto vna cosa infipida, così non possono persuadere le parole fenza ragioneuolezza,& fen-21 prudentia, perche, ò fono infipide. fenza fapore, o pure fono flomaco.e., infipide per non hauer fale , & ftoma cole per hauerne troppo, che l'vno,&

l'altre difetto lo comprende Giobbe con quelta parola fola, infulfum, ch'è quello à punto che non hà (ale, di modo che, si come, è disgustosa la mineftra fenza fale, ò vero amara con troppo fale, così è difguftofa la fraterna. correttione la quale viene fatta fenza prudenza, fenza carità, fenza amore, & di più è amara quando fi fa con vna ftraordinaria faujezza , che questa è veramente, pazzia: Onde però disse Aristotile nella sua Rettorica, salem, Toleum coemers, adoprar l'vno & l'. altro, per no inasprire, in somma ogni cola fi ha da fare, in grano falis, che, eff reliquorum obseniorum obsenium, dice Plutarco, & Homero lo chiamò diuino, dininuque salem degustat, foi si perche quelle cose che sono ad villità publica, si debbono chiamar dinine, come terra, acque, luce, fole &c.

Ouero perche il fale, eft caput nutrimenti , cibo robur , folidumque temperamentum preffat ad pngendum apparentiam. Onero perche, merti reluctari videtur, facendo, che i corpi morti non fi corrompino. Quero perche li corpi viui gl'ascinghi, & gl'mantenghi sani, moltiplicandoli la virtu generatina,ò per queste dinque, ò per altre cagioni, bafta che fi chiama diuino, perche seza lui, o fenza il fuo fimile, & fenza la fua qualità, è ogni cofa infipida: Così fenza il fale della prudenza, & dell'amore, infipida fará fempre la correttione del suo profimo, che co la prudenza è dinina, più che non è qual fi voglia fale, no deue effer dunque il fale, ne troppo, ne poco, acció non fi chiami, infulium, ma temperato, & a bastanza che all'hora ogni cosa è guftofa, & faporita, altrimente, fi come ienza lale, ogni cofa è infipida, così co troppo fale, ogni cofa è amara, & odiofa come la morte, che inuece di giouare, muoce, & general mortem:Però con la prudenza, & zelo, ci vuele la dolcezza; Quindi è che nella Cantica al capo quarto fi legge: fanus difinillans

labia tua mel. & lat fub lingua tua. & G come dal fano che continoamente diftilla, fi riceue fempre mele, così dalla bocca di quello che corregge deuono distillare sepre parole soaui, cioè piene di carità, v'è di più, che si come, m fano ell mel, & cera, quoru altero pasciamur, altero lumen accendimus, dice Filone sopra questo libro, così la correttione fatta con dolcezza, illumina l'intelletto in modo, che ogni cosa che fe le dica, lo riceue con fomma confolatione, & con fommo gufto, & fi come per effer dolce il miele, non lafcia d'effer corrufino, & di refiftere alla. putredine, così se bene le parole di quel che corregge sono melate, no lasciano però di resistere alla putredine de peccati, che però disse San Giusto Vescouo d' Vrgel: V.t in melle dinersoru Pulnerii fine peccatorum putredines tollat; però gl'Antichi in vece d'imbalfamare i corpi morti,gl'ammelanano,& l'Ape istessa se bene così ha l'aculco, com'è facitore del mele, nondimeno fempre fa il mele,& rare volte adopra l'aculeo, & quando l'adopra, si fuiscera.& muore: così chi corregge con carita, fempre vage, & rare volte punge, & quando è forzato a pungere si suifcera, fente le pene della morte, & ripreudendo con asprezza si sente morire; Onde à quelto proposito di quel che corregge, è giuditiofa quell'imprefa,che dice il Rufcello,che ffece. con vn Ape cogliente fiori con il motto, che così diceua. Vi proffim, perche fi come il Poeta diffe: Sie vos, non vobis mellificatis Apes, così quelli che fi affaticano per correggere con fraterna. carità, giouano al fuo proffimo, & quello, che con minore imperio, & co maggior copalsione corregge, acquifla al'animi, & fa maggior frutto per la falute del corrigente .

Marauigliofo documeto ci ne dauano gl'Antichi, dice il Padre S.Bafilio, che quando volenano codennare vno a morte, si coprinano fin la faccia di

negro per fegno di mestitia, & mostrauano con questa attione hauere grandissimo dolore di douere li dare la se . tenza di morte: Hor se così faceuano gl'Etnici à quelli che per giustitia doueuane condennare à morte, quanto più lo dobbiamo far noi à quelli, che per carità fiamo tenuti liberali dalla morte eterna? Quindi è che San Paolo scriuendo à Timoteo nella prima, al capitolo quinto, così dice. S'eniorem ne increpaneris. sed obsecra, ve Patrem, innenes, vt fratres, Anus vt matres, innenculas, vt forores in omni castitate, & auerti, che prima dice,ne increpaneris fed obfecra, cio èpiù fia preghiera, che riprenfione a cialcheduno conforme al fuo grado & alla fua qualita, perche infino gl'animali feroci, con dolcezza, fi fanno mansueti; Ma quando forzatamente ti conuenifie trattare co fuperbi, & víare asprezza, códiscela sempre con il mele con le lodi delle fue buone opere, delle sue buone qualità, perche: Elatos viilius plerumque corripimus [i corum correctionibus quedam laudum fomenta misceamur: Al fine si come nel fauo del miele fi cuopre con il miele la cera, così vía tù tale artificio con la correttione verso il tuo prossimo, cioe, che prima il corretto fi fenta ferito, che scouerto, à somigliaza di diligente Medico, che la pillola la cuopre con l'oro, & il ferro con va pennicello; Et alla fine, quando tù riprendi gl'altri, sia, mel, O lac sub lingua tua, no in labijs, folamente, perche anco della meretrice, dice Salomone: Faus distillas labia meretricis, ma non, sub lingua, falti Christi ferni boc mel in lingua portant, fed non fub lingua, dice Filone; come di fopra, perche portare il mele nella lingua, èviar buone parole,ma fenza fatti,ma, sub l.ngua idest, corrispondere co la vita alle parole,& si come vsi quelle parole per castigo di colpa aliena, cosi l'via r i per caltigo di colpa propria arrefoche in vano si ssorza d sar candi di gl'altri con la correttione, se lui è

negro

tinge Ripolo, well amon in regard

## SECONDA PARTE.

CI peccanerit in tefratentus & Sono lenza dubio N. fattori feguala. ti quelli che riceriame da Dioi Mass che ci habbia dato precetto della conrettione fraterna del nostro profilmo, quelto è vno de fauori legnal atiflimi , che ci habbia poffuto fare, Si peceane rit & c. oh fauori foura tutti i fanoci : d'hauer creati, redenti, & conferuati. ma fopratutto cortetti , di queftifa: por fece mentione Giobbe quado diffe . Vitam & miferreordiam tribuilli mibi cap. 10.però l'ifteffo al quinto dice: Beatus bomo qui corripitur à Domino, s perche,iple vulnerat, & medetur,percuen, o manngerus fanabantiquesto diffe Dauidde, Ego ectidam, & ego vinere faciam , dunque fone tutti fauori fegnan lati quelli, che ricettamo da Dio;ma quello è vao de legnalatiffimi, perche vilitatio tua cuftodinit (piritum meum.di quello parlando dific il Profeta reale . Lex Domini immaculata connertens animasidel cui precetto poffiamo con ragione vedere la materia, il tempo, la persona, il modo, & il guadagno; la materia, si peccauerit in te, il tepo,inter te C ipfum foin, la perfona, frater tuns, il modo, Vade, & il fine: fi te andierit, lugrains es .

Et quato al primo, if peccamiti &. quello diffe. Paolo a Galati nel felho capo. Frattes, & fip reaccupatus fueri bome in aliquo dello, primado plecato mortale, poi de peccati venials, come un filo de potente di molti aghi, come un filo d'una tela, ceni, capite nobismiges persus alcaneto, acalieri gredettur, regulato, & femne sissa abiproban voluceme, e. 4. p. redo Datid, ed diccua. Lanabo per fingulat polite i fullom menn. , ne lo moi precati mortali, & lacimis messi firesum min riga, be, che fono i peccati mortali, de diffe.

lo Profeta parlando di Dio diffe. Prepter iniquifaters , corripuilli baminen .. Pfel. 38 dunque, si peccauerie inte, cioè te feiente . Et nel Deuteronquio,fi dice . En repetes à praxime tno sem alique quam debet tibies nen ingrediett domum. cius, vopignus auferasifed flabis foris, &: ille tibiprofers quod babueris Deut, cap. 24.debithie il poccato no ingredieris, inueftigado, che fallene ticchi no hauch le fallito vededo Glescope fenza il fue manto? In fomma fi videris ne proferas er. fenon vedrai, non lo penfare, ma penía più tofto, come peniorono el-Apostoli, che potendo peniare ad altriquado Chrifto diffe lorg . Ving ne frum , me traditurus eft , che, caperunt finguli dicere numquid ego fum Dominel ouero fe ne hauerai probabile congista tura , all'hora , ante languorem adbibe medicinam Eccl. cap. 18.

I Mater tists, pecché, fetter qui adus augre, stall feinnes fortu Prou. 20, 13, 25 and Gionanni alla prima; cite e.j., 20, il absenti faltantiam baius mundi, de videnti festerm finam neceficate fibere e Testanto maggiormente dell'altimo disa prirvulaje, che fit filoso no la lingua, che ogni mo l'hal, & pogni vino la puole adoprare in bene; particolarmete nella correttione fratternale, que firstatta la faltute del fuo profifmo.

Terzo . Vade, come Iddio ad Adamo, ad auram poft meridiem, come, de-(cendam & videbo; Vade, perche, Vnicuique mandanit Deus de proximo [uo; Vade, tocca al Prelato, & corripe eum; quando fi poffa a molti fi fa firepito. ma quando fi poffa ad vno , fi fla in filentio, cosi Chrifto. Exprobrauit incredulitatem corum, ma quando presso d Tomalo, lannuis claufis & c. Vade & corripe eum, perche, labra tua ficut vitta coccina: eloquium tuum dulce Car.cap.4. come quella di Rasb,che flaua alla fineftra, che o fi ferraflero, o fi apriffero fempre era bene; ma non come quelli she mandorno, de quali parlando Dauidde nel falmo diffe. Exacuerune

N

pt gladium linguas funs,intenderunt archangrem amarantlegge il Caldeo. Fee neno peftifero , onero , corripe, con pia ceuolezza, perche, famis diftillans labia tua , mel , o lac fub lingua ena : Quindi èche Dio diffe & Mose; Exod.cap. 17. Loquimini ad petram, cioè fe fosfe l' huomo più daro che no è vna vietra. loquimini , & perche la volle percuo. tere , Iddio fi lidoene ma il Bargele à môte de Rabini dice, che per quella rigida parola che diffe Mosè al Popolo percuotendo la pietra y quando cost promppe. Andite rebelles, I ddio non volle chientraffe nella terra di promissione, no co rigore ma co dolcezza,ma con piacenolezza fi deue farequesta correttione fraterna à Chrifliano al tuo profsimo, quia non in fpi-

ricu Dominus , non in commotions, and in igne ma in aura Dominus . OlogiA steil

Inter te & ipfum folum . Come fece Iddio ad Adamo, che lo chiame folo a folo, fe bene lo fapena Eua: come. Gioleppe, quando diffe aili fratelli Egufum I ejeph, co quella parola furo, nametropiaceuolmente da ello correta tricrome la Sammaritana, che quando Christo la volfo riprendere ; mandò viatutei gl'Apoftolinella Città: Hot di quella maniera adoprando noi tuete onesto debite circoltanze alla falute dei nostro profeimo con la correttione fraterna ; cioè hacerriguardo: alla materia, al tempo; alla periona, 80 al modo, faremo certi, & fecuri hauer guadagnato l'anima del nostro fratel. lo . Incratus es fratrem tum Amen ?

## PROEMIO VENTESIMOSECONDO Per la Feria IIII. della III. Dornenica di Quarefima :

Stinata lite, valido vento, pradete Anuocaro, fodata Recca; vasto incendio, cadente pioggia, rapido Finme, ampio Mare, & ficura Ripa et rapprefenta hoggi

Rioz a lieto ripolo:Mare ad inefpugnabit porto; Finne a fcorticolo periglio; pioggia ad arida terra, incendio a dura felce; Rocca a furiofi incontri; Anuocato 2 dotte ragioni; veto d languidi fiori;& lhe'l falle magagne .

Lite, the iftiga, & fprona, vento the muone, &ccommone, Aunocato, che pone, & propone, Rocca che difende, & offende, incendio, che diuora, & co. fuma, pioggiache terge, & laua, fiume, che renolge & fommerge, Mare, che mugge,& freme,& Ripa,che assicura ed affida.

Ripa, ma defiderabile, perche cofleggia il Mare Mare, ma implacabile,perche nutrifce il Fiume:Fiume ma inseparabile pereke s'ingranida con. la pioggia : pioggia ma flassibile per-

che eftingue l'incendiorincendio ma ineftinguibile perche incenerifce la Rocca.

Rocca , ma incipugnabile perche refifte come Aunocato, Aunocato ma inluperabile, perche non teme del ve torvento ma terribile, perche fomenta la lite, & lite,ma infinibile,perche è

affai prouocante. Lite , che calunnia . Quare Difeipuli tui trafgrediuntur traditiones feniorum? Vento che perleguità . Non caim lanas manus fuas cum pan: m maducat. Abuocato che rintuzza. Dixit eis lefus. Roccarche protegge. Respondit Deus bonora Patre tunm, & Matrem tuam. Incendio che zela l'offeruanza della legge . Vos tritum fecifiis mandatu Dei propter traditione vestram . Pioggia, che viene dal Cielo . Hypocrite bene Prophetant de pobis ifaias. Fiame che tira in giù. Popalus bic, labijs me benorat . Mare, cho raffembra il enore dell'empio peccatore pieno di vitij. De corde enim exent cogitationes mala , homicidia, adulteria , formiJopo Berran Sante fornicatione i fire a falla telimonia S' bisformie. Et Ripa che custodisco. Vonde, Enne accessivant Discipulis C' di gerunt ti celiscre nobis parabolamistani;

quia Pearifti audita verbe bec scandalizati sunt. Questa è l'istoria del Vangelo hodierno. Hor mentre dunque, &c.

### PREDICA PER IL MERCORDI Dopò la III. Domenica di Quarefinna

Quare , & vostrafredimini mandatum Dei propter traditiones veftras :

Recetti , & traditioni hauemo noi dentro la Chiefa N. precetei da offerunfin & traditioni da mon tralafciarfi, precetti a quali done mo obedire,& traditioni,che douemo rinerire;precetti d'Iddio,& traditioni fatte da ferui di Dio Et quanto a i pre cetti di Dio , non è dubio che douemo offerparli, fi per l'autorica di chi lo comanda,come per l'étile,chene riceue sno, & il premio, che n'aspettiamo; l'sutorità di chi le commada neo puod'ad altra affornigliarfi, che a fe ftoffa, fi perche è folo Dio potente, falo che ha l'autorità fuprema yno da altra dependente, ma da fe fteffa procedente, però è folo d fe fteffo fimile Chi hebbe! mai autorità di creare il totto con la sua potenza, gouernarlo con la sua fapionza, & faluarlo con la fua bonta fe non Iddio? dunque lui folo ha l'autorità fuprema di commandare, & quel che vien da lui commandato, douemo noi fue creature offernare.

"Treulrd poi che ne riceitem è alfai grande, grande quanto al lo girto; et al quanto al lo sirto; et al quanto al

A intelligentia delle facre feritture di gran' lunga maggiore di quella che fit data i Padri antichi, perche offeruaua i precetti di Dio : inper fenesintellexi. quia mandatum tun quafini, dice lui me. defimo. Ma il premio poi fi può trousre ò vero defiderare il maggiore di quello che fi da a coloro che offerusno i precetti di Dio? il maggior defiderio dell'huoma è di vinere: Hec fat, o vines, dice Chrifto dell'offernanza de precetti, temono i mortali in quefta regione di morte, la morte, entrano gl'afteffi nella regione di vita per l'offernanza de preceti di Dio: fi vis ad vita ingredi, ferna madata, vorrebbono perpetuarfi fenza timor demorte gl'huomini & l'offeruanza de precetta di Dio , gli fa perpetut , gli fa eterni . Si anis fermonem sueum fernaverit, mortem non guffabit in aternamigious dunque l'offernanza de precetta di Dio, in vita. in morte v &cdopo morte; in vita cida il cimor di Dio, un morte, l'amor di Dio, & dopo morte, la gloria di Dio; in vita ri cufiodifce dal male, in morte ei libera dal male , & dopo morte ci dona ogni benesin vita ci fa fedeli,in. morte, el farconfization dopò morte. ci fa beati; in vita, cragiuta nella guerra, in morte ci fa hauer la vittoria, & dopò morte ottener requie, & pace; in vita ci cuftodifce,& ci coferua, in morte ci protegge, & dopò morte ci dona vita eterna; in vita ci dice . Si vo nevis mandata mea jeruare,confesuabunt te, in morte qui coffedio pracepi unen experiesur quicquam mali,& dopò morte, mundatum tuum , vita aterna.

Per cominciar da qui tutto il nostro ordinato discorso dico, che l'offernaza de precetti dinini giona in vita in mor te.& dobg morre, parche fi come quel lo, che coftodifcevna fortezza, anco dal l'Ateffa fortezza è cuftodito; così, chi custodisce i precetti di Dio, dalli precetti di Dio egli vien cuftodito;all'incontro poi per l'inosferuanza, quanto, male in vita in morte . & dopò morte el'aniene, in che maniera, ftate a fenti reichi non offerua li precetti di Dio in vita, in vita perche la gratia, in morte la vita, & dopò morte la gloria; si puol dire più auanti certo che nò?però minaccia tato Iddio contro i trafgreflori de fuoi digini digieti nel Leuitico così dicendo: Si non feceritis omnia mandata mea,pereutium vos in egeftate & c.& nel falmo per il Profetz Danidde. Si mandata me a non cuftodierint, vilitabo in virga iniquitates cori, & quel ch'è peggio, con voi parlo trafgreffori delle divine leggi, non (arà verga di legno, ma di ferro. O reves eos in virga ferrea, C tanquam pos figuli , confrigens edsigran cola è quella N.lascio va Pôtefice, lascio va Imperadore, vn Re,vn Prencipe, mai ogn'huomo, ogni donna, che habbia a fuo feruitio va feruo Sevna ferua, vuole 4 vn minimo cenno effer obedito, & fe vió l'obediffero, pieni di fdegno pigliano il baftone, percotono, gridano, & fango arrivare il remore delle percof. fe.& delle grida,fe fia possibile,fino al Ciclo; & loro logetti a Dio,che non. vuole effer veito à cenno ma à parole, quale nen vna solta fola, ma mille . & mille le fa replicare. Si non observaneritis pracepta measomnes fimul peribitis,& quefti , che vogliono effer così prefto obediti , o non odono, ouero non vogliono vdire, à non apprezzano, à difprezzano, ò no offernano, ò pure trafgredifcono i precetti di Dio: Deh fratelli,deh forelle:Quare vos trafgredimini mandatum Dei. Fos,che fete logetti a

Dio; mandatam Dei, ch'è voler di Dio. Ves, che douete effer Discepoli di Dio; mandatum Detich'e dottrina di Dio . Vas.che doucte effer ferui di Dio:wendatum-Dei,ch'è legge di Dio . Vos,che dougte conoscere Iddio; mandata Vei. ch'e la fapienza di Dio. Mos final mete. cheifete redenti, & ricoprati col pretioliffimo Sangue di questo Christo doucte,no offeruare,mandata Dei,trafgredire, mandatum Dei, che più di male si puol dire, che trasgressore del voler di Dio, che più di bene fi puè contare che offernatore delli precetti di Dio, precetti tanto facili, che nicite più. Ingum enim meum fuane eft dice. Christo istello, & onus meum leuc; Hà tanto contento, fente ranta dolcezza nell'anima fua quello che ofserua i precetti di Dio, che ogni cola ardua, gli fembra leggiera; & vuole dire il Signore , pratticara con gl'Angioli, couerfera con i Santi, & fara familiariffimo col medefimo Iddio . Sù sù dunque ò miei cari N. all'osseruanza di questi precetti ; forfe fono precetti di persona vile? mandatum Dei forsi no ha autorisa, non of impoffibile apud Deups omne verbum , omnio potest, disputare de poteftate Prienipis eft erimen facrilegis for fi fono impossibili ad osseruar si? Si quis dixerit Deum pracipife impossibilia anathema fit; forfi non fon facili ad eleguirfi ? Ingum meum [naue eft , & onus meum leue, che dunque vi ritarda? l'vtilita, il premio,& il premio l'hauete. fentite tutti, non vie riparo, non vie fcula,le non l'ofseruante, fi per euitare quel nome infame di trafgressore del voler di Dio, come anco, acciò non ci fia detto. Quare , & pos trafgredimine madatum Dei propter traditiones peltras? che sono cattine, ma buone, se sono di Padri fante traditioni, di quei Padri dico , che denero a Sacri Concilii ilpirandoli,& regendoli lo Spirito Santo. hanno lasciate a noi,tanto contrariate hoggi giorno da moderni heretici . quali dicono, che i Santi Padri, ne po-

seuano far puefte traditioni , ne douenano farle, ne fapenano farle: gran pelago oue fono immerfi i miferi, & difgratiati,& in vero gran pelago da difcorrere; Mavdite, che con maggior chiarezza che fia possibile, così io discorro, primieramente che poteuano farle , che douenano farle , & che fapeuano farle, attenti di gratia; Se i Sati Padri no potenano far traditioni, era solo perche non hauestero autorità di farle bene: ma che diremo alle tante autorità si nell Euangelio di Christo istesso, come anco negl Atti Apostolici, nell'Epiftole, & in tanti luoghi de Sati Padri:Ditemi per cortefia, perche caula hà detto Christo in San Luca : Qui vos (pernit, me fpernit, qui vos audit me audit? no possono i Padri far le traditioni , decidere, & dare le fentenze , perche dice Christo in S. Matteo, fi Ecclefia non audierit, fit tibi fieut Etnicus, & publicanus ? Se non donemo obedire à i precetti de Prelati, perche diceChristo in S. Matteo. Super Cathedram Moyfifederut Scriba, D' Pharifei,omnia quecuque dixe int vobis, fernate, & facite? perche dice S. Paolo: obedite prepefitis veffris, & fubiacete eis? perche dice l'iftello, qui poteflati refifit, Dei ordinationi refifit? Et poi, Dio buono, che dicono loro nella co festione Augustana, che alli Vesconi à quali è commesso predicare l'Euangelio, amministrar i Sacramenti.& remettere i peccati necessariamente, Et de iure divino debent Ecclefia praftare o. hedientiam; & foggiongendo nell'ifteffoarticolo, de poteftate Ecclefia, dicono; Qui vos audit,me audit,& adeffo fi fanno fentire, che non fi deue obedire alle traditioni de Santi Padri , perche non ponno farle , perche non hanno autorità di farle: gran cofa;nelli conciliaboli hanno i feguaci del dianolo aptorità di fare le traditioni , & commadare che fi offernino, & dicono, che nelli Concilii Sacri, i Seguaci di Chrifto, i ferui di Chrifto, & i Santi Padri non hanno autorità di fare traditioni.

& fe le fanno, non si deuono offeruare: oh maledetto,& manifesto veleno,che vuole viuer folo, & tutti gl'altri vccidere. V dite S. Ignatio Martire, & bafteraui dire queste parole scriuedo à Magnefani in che forma egli parla. Digni eft , & nos obedire Episcopo nostro, & in nullo ei contradicere, non enim istum vifibilem, quis (pernit, fed illud innifibilem in eo contemnit, qui non potest à quoque contemni,bic non ab bomine, fed a Deo habet promotionem: Hora ricordateui è Padri Scritturali, che diffe Iddio a Samuele di quelli che lo disprezzanano: Nonte fpreuerunt fed mei& Mose cotto i mormoratori foggionfe: Non aduer um nos murmuratis , fed aduerfus Dominum Des fernani, per effempio, Datan, Abiron; Ozia, & altri, che per render quel debito honore, & riverenza che si conueniua à Sacerdoti, furono seueramente da Dio gastigatis& no sù Christo istelfo fuddito a Gioseppe,& a Maria?non offernò anch'egli le traditioni , & le cerimonie pertinenti al culto diuino? non celebro le Pasche, le Pentecoste, le Scenofegie, & l'Encenie nel tépio? voleua bene il nostro Christo diltruggere le traditioni perverle, ch'erano cotro il precetto di Dio , che però dice .. nell'Enangelo.I. ritum fecifii mandatum Dei propter traditiones veftras, ma quelle traditioni quelle cerimonie le quali erano conforme alli precetti di Dio,no intele mai diltruggerle, ma sepre perfettamente compirle : Hor perche duque i Santi Padri no ponno fare le traditioni non essendo contrarie alli precetti di Dio?chi ciò afferifce incontrario ò mici car i fedeli, sono Arpie dell'-Inferno, feguaci, & fudditi di Satanaffo infernale:Si fi che ponno farle;& sano farle & deuono farle,no perche fiano huomini, che postono errare,& er. rano di fatto, ma perche in quelle traditioni fono retti dallo Spirito Santo: Non enim vos eftis qui loquimint fed Spiritus Patris veffri , qui loquitur in vobis; No fon queste parole d'huomini con-

munali

munali come fiamo noi altri immerfi in mille errori,ma fono parole di Dio, fono parole dettate dall'istesso Iddio . il quale no puole giamai errare quelle delle traditioni. Vifum eft Spiritus San-Total Ci. Cum accepiftis à nobis verbum auditus

an, o nobis, fi dice ne gl'atti Apostoli-Dei accepifis illud non pt verbum bominis fed ficat eft pere verbu Dei dice Pao. a.Pettl: lo Apoltolo . Spiritu Santto inspirati locuti lunt Santti Dei bomines, dice S. Pietro ; dunque se come huomini non. haueffero faputo far quelle traditioni, l'hanno fapnto fare i Sati Padri, come retti, & inspirati dallo Spirito Santo; hor fe così le verità, che ponno farle & fanno farle, resta solo concludere, che de uono farle: Denono farle, si per riformar tati mali abufi, fi anco,perche non Iono contrarte alle Scritture Sacre, come di più per hauere l'effempio de gl'Santi Apoltoli auanti gl'occhi,

quando altro non fosse.

Sentite hora vn luogo di S. Paolo à Colossesi malamete inteso, ò pure male adottoil, quale lo presetano per Acchille de loro fondamenti . Nemo vos indicet in cibo , & potu,&cquel che fegue, dice l'Apostolo, dal qual luogo canano, che fi come fi fon fatte le traditioni del digiuno, & non fi poteuano fare, perche era contro l'autorità di S. Paolo, cost fi fono fatte anco dell'altre contrarie ad altri luoghi delle feritture;oh ciechi, oh forienati,& priui d'oeni discorso di humano labere. Sinite illos N. caci fum, & duces cacorum, Vo lete voi che San Paolo contradicesse à vn primo confeglio fatto da gl'Apofoli nel quale determinorono, che i Christiani si astenelsero da alcuni cibi? Et poi: Nemo vos indices in cibo, & potu , quetta è la ragione , & quefra è la caula, perche erano moleftati dallı Ginder i fedeli di Christo,che loro magiaffero cibi prohibiti nella legge, che risponde à quetti S.Paolo. Nemo vostudicet de cibis , omnia funt munda mundus. Iddio ha fatte tutte le cofe

buone monde, non attendete affe teaditioni antiche Mofaiche, qua funt pmbra futurorumicha attedete alle nuone. alle Christiane, alle fermi, & stabili, &c non all'ombreche presto fuanisceno. hor quelta è l'intentione di San Paolo N. gl'elempij: Et poi non ci dimontrono chiaro, che nella Chiefa s'habbiano a far traditioni?Si pure:commanderono gl'Apostoli l'astinenza del sangue, & del fuffocato, che i Gentili, che veniuano alla fede non fi circumcidelsero, che il giorno di Sabbato fi trafmutrasse in Domenica, che le Donne non parlafsero in Chiefa, que fiora fono tate loquaci, che le medefime facelsero orationi , fed velato capite , & altri le quali fe non fono nell' Euangelio , non . . . . . . però fono contro il Vangelo, ma conforme all Enagelo, & alli boosi coffsmi di quelli che pretendono il Cielos : stret. delle quali traditioni, à Telsalonicenta al av dice Paolo Apoftolo: State, O tenete traditione's quas didiciftis, fine per epiftolam fine per fermone; & ne gl'atti Apoftolici al capo quintodeeimo fi raccota, che Paolo infieme con Silla pafsandoper la Città gl'ricordauano dofseruare i dogmi Apostolici. Perambiliabat autem Siriam, & Ciliciam confirmans Etsleftes ; dire Luca . Pracipiens enflodite pracepta Apoftolorum & Seniorum; Oly fante traditioni o benedette traditioni per le qualifiamo rinouatinellofferuanza della vita Christiana, queffe fon quelle, che Christo non danna ma be fi le traditioni Farifaiche, quelle dico per l'ofsernanza delle quali; trritatta faciunt madatum Despropter traditiones veftras, traditiones veftras, ò Farifei, fatte contro i buoni costumi, fatte contro i precetti di Dio ; fatte contro l'iftefra carità del fue proffimo ; Iddio dice; Honora Patrem tunm; & Matrem tham, & su dici , munus quodeumque eft ex me, tibi proderit, per leuar l'honore, la riverenza, & il debiro foftentamento, che per precetto di Dio fi conviene al Padre, & alla Madre, così fanno hoggi alDorò la serza Domenica di Quarefima.

Cune malk Christiani quali long fimili d gl'Ebrei , che polposti li precetti di Dio, attendono folamete a i loro cattiul abufi; fe quella poi fia l'ifteffa veri-La Euangelica che io vi predico N. ruminatela bene con la voltra mente, che fra tanto, io ripolo.

#### OUR ST SECONDA PARTE.

Vares & vos trafgredimini & c.Furono lempre, & luperflitiofi, & vani, no che odiali al benedezto Chri-Roli Scribi, & Farilei, ò Signori, che però ben (pello hoggi gl'riprende più che mai . fantamente dupque adirato . pen folo eli riprende, ma li tratta da. ciechi, da fporchi, & da infenfati: Caci funt. duces cacorum,ecco la prima; fepulera dealbata, ecco la feconda; adhue, de vos fine intellectu efis, & ecco la ter-24:0h infame ternario, anzi che arriua rant'olere , che li chiama reprobati a Omnit plantatio quam non plantanit Pater mens celeffis gradicabitur , & tutto questo perch'erano superstitios. & vani. & folo fi delettano dell'efteriore. che però dicono à Christo: Quare discipuli sui trafgrediuntur traditiones fenierancquesti fono simili alle monete falfe che paiono argento & è alchamia. questi fonofimili alle donne adultere, che moltrano amare il marito, & amano l'adultero, per quello dice Sa Girolamo, 'che non fù da Dio accettata l'offerta di Caino, perche secodo la Glofa. Rette obtuitt, fed non rette di uifit, quia cor feparanit ab ablatione: Ma l'innocense Abelle , plurimum obtulit boftiam, fecondo la dottrina di S. Paolo a gl'Head Hea brei, non plus ima quantitate, ma perche, obinlit cor cum oblatione, dunque gli Farifei, che fono interpretati dinifi, fono fimili a Caino, che separaua il cuore dall'oblatione, questi fono quelliche non caminano per la firada reggia, ma declinano hora alla destra,& hora alla finistra, cotro de quali fi dice ne i Nu-Num.s., meri . Via reggia gradiemur;& nel Deuteronomio al capo secondo. Nen declinabimus, neque ad dexteram meane ad finifira: Tre vie ci fi manifestano in one. fie parole, primieramete le vie de lati & la via di mezzo, per le vie de lati ca. minano gl'Hebrei,& gl'Heretici, i primi fi fondano tutti al culto efferiore. fenza l'interiore, i secondi si fondano tutti nel culto interiore, seza l'efteriore:li Cattolici poi caminano per la via reggia ammertendo, & l'vno, & l'altro culto, perche,& del corpo, & dell'ani. ma douemo render tributto a Dio onde con razione gli douemo, & il culto interiore, & il culto efferiore,ma prima l'interiore: Infomma per quefto erano odioli a Christo i Farifei, perch'erano superflitiofi,& vani, però litratta da trafgreffori, da hipocriti, da ciechi, da ftolti, & da reprobati:trafereffori; Quare, O vos trafgredimini manda. tu Dei propter traditiones veftras ; da hipoctiti populus bic labijs me bangraticor autem eins longe eft ameida ciechi, Smite illos caci funt; da folti;adbuc, & posfene intelleffu effis,& finalmete da reprobati;Omnis plantatio,quam non plantanit Pater meus caleftis, eradicabitur;ma cominciamo meglio ad elaminare tutte quelle apportate circoffaze N. & quato al primo.

Quare, & pos Ce. Li Scribia Farifei riprendeuane Christo nelli discepoli . quare discipuli tui trafgrediutur traditiones fenierum,& Chrifto riprende loro. perch'effi fono trafgreffori decommadamenti di Dio : ma uptate di gratia. che dicendo male di Christo, vanno alli discepoli , & a quelli così dicono . Quare cum publicanis , & peccatoribus manducat mogifter vefler, & poi voledo dir male di esi discepoli, vano al maeftro,& li dicono: Quare discipuli tui & c. giuflo come fanno hoggi akuni huomini maligni nel mondo, i quali quido vogliono mormorat'del lor proísimo, vengono à voi, & quando vogliono dir mal di voi, vanno ad altri. Omnis plantalia & c.perche non hauerà

ne accrescimeto, ne sermezza, essendo, che , incrementum dat Deus, & Diola. fortezza, però diceua il Sato Dauidde, Deus fortitudo mea & c. quelli dunque che non hanno, ne accrescimento ne fortezza, ne flabilimento, non fono piantati da Dio,& perche Iddio non. gl'ha piatati, stanno a pericolo di mamifesta caduta,anzi certo,che caderan no, & rouinaranno, da qui nasce la breuisstma felicità de cattiui, che non sono più tosto piantati, che subito sono fuelti . Vidi impium fuperexaltatum, ficut cedros libani, perche non fono piãtati da Dio, ma dalle loro ingiustitie, & così violentemente fono nel luogo oue si trouano, & come per miracolo tenuti per l'aria, a guifa d'vna pietra, che stando in alto, se bene no cade così presto per esser sostentata, non però può longamente effer permanente, & non cadere, che à questo fine parlado, diffe in questa maniera vn giorne il patientissimo Giobbe . Laus impiorum breuis, & gaudium hypocrite ad inftar pu-Eti, è Iddio folo quello, che da fortez-22,8 ftabilimento . Ego occidam, & ego vinere faciam , ego percutiam & ego fanabo Oc.

Smite illessquetto è il maggior caftigo che dia Iddio à peccatori lasciarli a lor arbitrio fenz'agiuto, fenza cura, & fenza gastigo; di tutte le piaghe d'E gitto; la maggiore fu partirfi da loro, lasciargli, & non più castigarli, perche fra tanto, che non li lascio, & durorono li caftighi, sepre si rauedeuano, ma quando li lasciò di castigarli, rimasero offinati,& fi come quel Padre,che,par. cit virge , odit filium (num , così Iddio quem corripit, amat, & quem no corripit, odit, il buo Padre quel che conosce per figlio, & che gli spetta, corregge, ma se vede altri fallire, che non conofce, non li coregge, ma li lascia il loro arbitrio; così Iddio ha cura de fuoi, & neust Deminus qui funt eius,& li corregge con... li gastighi, ma gli altri come non li conoscelle, & non spettalle à lui li lascia,

a lor arbitrio, però dice per Amos Prò-Anos si feta: Tantumodo cognòni vos ex omnibus cognationibus terra: ideireo viltabo super vos omnes iniquitates vestras.

Smite illos: ma che caftigo è questo ò Signorer vdite che rifponde, folame te la [ciarli? & così è in vero, no gli boteua egli dar maggior gaftigo, effendo elsi ciechi, quanto lasciar li andar da. loro à briglia (ciolta: ditemi di gratia, non corre à manifelto pericolo va cioco, che fenza luce, & fenza guida elafciato in fua liberta , &c è permetto che vada, one lui stesso no guidato s'inuia? così auuiene à vn anima del tutto la-r sciata da Dio cieca per il peccato; oh che gra male affa i da piangerlo & poco fentiro, è quando Iddio lafcia vn anima in abandono, però egli che lo sa ci inuita in Geremia d confiderarlo, Hier, quando à noi ripolto così dice: Tende capillum tuum, & proice, & fume indire-Eum planetum, quia proiecit Dominus, & reliquit generationem futoris (ni , oh che dolore oh che pianto per vna tata perdita che fa l'anima da Dio lasciata in... fua liberta, attefo che in cofa nefsuna fi potra giamai quietare senza Iddio a effendo tutto il nostro sommo bene.

Ecolo in persona di Caino che il tutto fi vede auerato il quale egli ficiso cea.4 così dice ; Ecce hodie proicis me à facie tua &c. fopra le quali parole così dice il Padre S. Giouan Chrisostomo sopra la Genefi nell'homilia vigefima; che penfi toffe à Caino esser causto dalla. faccia di Dio? fti fenza dubio(rifponde lui medesimo) esser prinato à fatto, à fatto dell'agiuto di Dio; però quando Iddio lasciò il suo popolo per il peccato dell'Idolatria , & gli fultitui per fua guida vn Apostolo, come nota il facro Teito nel capitolo trentatre dell'Efodo, il quale folamente in fentir quefta nuoua, pianfero tanto amaramete, che nessuno volte vettirsi, come soleua prima vestirsi, essendo lasciato in abandono da Dio, vero, & fommo bene.

Dunque così prefto da te fi la feiano

Signo-

Signore, l'alme da te medefimo create,& redente? deh che potrebbe rifpodere in questo farto il mio Christo; no Le lascio io no, anzi io sono lasciato da loro, che è danno di gran lunga maggiore; io dunque fono il primo da effi lasciato, eccolo che lo dice per il fuo Ota . Profeta Ofea. Ipfa non vxor mea, & ego non vir eius, Et Geremia foggionge. Et Hieras, dicet vnufquifque proximo fue,quare fecit Dominus fic Ciwtati buic grandi? & refpondebunt, Eo quod dereliquerint pattum Domini Dei fut, & adoraverint deos alienos, O fernieriat eis, però, Sinite illos, perche se loro mi hanno lasciato, ch'è grandifimo danno loro, io voglio lasciar loro, ch'è danno di gran lunga. maggiore: Ecco l'vltimo gastigo di Dio,lasciar i ribelli, & cercar altri che lo seruino, così dice in Esdra . Quid faciam tibi lacob? noluisti obedire ideo trafferam me ad alias gentes, O dabo eis nomen meum , pt cuftodiant legitima mea , quonia me dereliquiftis, & ego vos derelinguam , Anzi dice in vn altro luoge per Geremia, & piangete à lacrime di langue, ò peccatori oltinati, lasciati in abandono da questo Iddio. Multa funt pranaricationes corum , confortata funt auer fiones corum;cioè, non folo fi fono allotanati da me,ma di più fi fono fortificati, & difefi nelle loro colpe per farmi refiltenza , & non hauer più ne parte ne arte meco .

Sinte illos, & è come interdirli, che non preghino mai più per loto nel tépo auuenire, così diffe à Samuele quado pregaua per Saulle nel primo de Reggial capitolo festodecimo; psquequo tu luges Saul, cum ego proiecerim eu ne regnes super Ifrael, così diffe à Geremia quado pregaua per il Popolo. No-Hiet. 7. li orare pro populo ifto nec affumas pro eis laudem, o orationem Oc. Et nel quarto decimo dice l'istesso, donde è da notare, che quando Iddio dice alli Santi, che no preghino, all'hora è fegno manifefto hauer data fentenza manifefta, & diffinitiua contro quelli , in modo che per le colpe loro,non merica neffic na renocatione : Molte altre ragioni fi possono addurre, perche dice Iddio alli Santi, Sinite illos, prima di trouarli fenza agiuto,& fauore di Patrini che la difendano; fecondo per aquertire i Sãti, che non preghino fe non conformo à quello ch'egli vuole, così fa vn Prencipe del mondo quando vede vn fuo corteggiano, che gli vole dimandar gratie per qualche deliquente il quale no è a suo gusto, quado vede che apre la bocca per parlarli di ello, lo preuiene, & gli dice, che no preghi per quello altrimente , perche non lo vdirebbe: Terzo per dimostrare quanto posfono i Santi appreffo Iddio, & quarto per non farli discader della bona stima d'effer amici cari à sua Dinina Maesta alli quali non fi niega cofa nessuna, che all'hora appunto farebbe, quando gli chiedeslero qualche gratia, ò qualche favore, & egli non gli la cocedeffe, che però prima gl'auila, prima gli preuiene,acciò poi li Santi non gli la dimandino, non gli la chiedino.

Ma se Iddio è tutto misericordioso, come commanda che nó si preghi per i peccatori? tato più che vediamo che quando Iddio commanda al fuo Profeta Geremia, che no preghi per il Popolo, all'hora il Santo Profeta ora con maggior feruore, forfe che in quel puto, che gli lo prohibifce, fa per accenderli tanto più acciò preghino per efsi ? & forsi questo voleua dire il Santiffimo Dauidde nel falmo, quando così PAL 79. in questi sacri accenti proruppe: Domine Deus virtutum quo vique irasceris super oratione ferui tai? che se bene lo conosce irato, a ogni modo lo priega: & fa come quel seruo fedele, che cono. scendo il suo Padrone esfer adirato cotro il suò figlio, non cessa pregarlo ancor che lo vegga sdegnato, conoscendo che gli è figlio, & non può nonperdonargli, & le gli dicelle non pregare per mio figl.o, ouero non mi raggionare di mio figlio , è come gli di-

refle, pregàmi che ñon posso, non perdonargis, perche mi è figlio, & desidero fi preghi per lai, per hauer giusta, caggione di perdonarii ; così forse la Iddio, quando dice alli Santi, che non preghino per quelli, no perche vuole, che non preghino per lor ma per accenderli con queste paro la eccio, chepreghino per est fii. Finalmene: Jinite illos ma che còsolatone interiore haueuano questi miseri prinati della mi ferigordia di Dio, & della participasione de Santi; il danno dell'esse va Dio, è danno (oprà trutt il danni, però difie I dalio flefio in Geremia, Non cooloire ses quia abfluii pacem meam à populo ille ; che cola gli dard pace, se iddio gli l'hat Otalcà rilo io Golora fe, I didio non lo confola? & se quella porta è;
chiusa, qual fara aperta per loro? Nèw
est qui confetere cam . ex omnàma sain:
etus, perchen o positono, quando i ddiolo niega : però diceua Samuele al Rè
Saulle. Non reuertar tecum, qui a proieeir te Dominus. Andate in pace.

#### PROEMIO VENTESIMOTERZO Per la Feria V. della III. Domenica di Quarefima.

Morofo affetto, incurabile, morbo, affettuo fa domanda, funifurata pieta, deuto o offequio, pieto fo Medico terribile fluolo, foatento fo clamoro, altifima fede, foprabódante gratia, ed vn pretiofo dono ci raportenta hoggi &c.

Dono a degno fogetto; gratia å pétita volontá; fede å collante cuoreșciamore i flolte orecchie; fluolo a timidi Medico a miferi offefi; offequio al vero Iddio; pietă all'inferma domașdomăda al Saluatore; morbo à languide mibra; & affetto ad immenfo bene.

Affetto, che fi dilata, & diffonde. : morbo che cruci & tormeta: domanda, che chiede, & richiede pieta che compatice, & fauorifice offequio, che fette, & honora: Medico che fana & guarrice: fluolo, che fugge, & fi ftrugeclamore, che grida, & confdiafede che inalza & folcus: gratia, che aggratia, & guitlinea, & Dono, che dita, & arricchife.

Dono, che è effetto della gratia ; gratia che fi ottiene per mezzo della , lede; fede, che pauenta il clamore, cla more che fa l'empio fluolo; fluolo, che obedife a l Medico; medico che riccue l'offequio; offequio, che merita pieta , pietà che a feolia la domanda; domana

da, che fi oppone al morbo;& morbo; che intenerifce l'affetto.

Affetto, che và à ritrouare la socera di Pietro: Surges lefus de Synagoga, introinit in domum Simonis. Socrus auté & c. Domanda, che fanno i cari amici. Rogaue. runt illum pro ea. Pietà, che non dimora à fouvenire. Stans super eam , imperant febri. O dimilit illam. Offequio.che corrisponde alli fauori. Et continuo Jurgens ministrabat illis. Medico, che con la fola volonta dona falute. At ille fingulis maous imponens, turabat eos. Clamore, che a fuo dispetto dice la verità. Exibat antem demonia à multis, clamantia, er dicetia, quia, tu es filins Dei . Fede che ogni bene l'impromette & crede. Turba detinebant illum, ne discederet ab eis. Gratia, che à tutti si communica. Quia &

alijs Cinitatibus oportet me Euagelizare Regnum Dri. Et Dono finalmēte, chre prodiga-

mente dona, & concede; Eterat predicans

in Synagozis Galilea. Quell'è l'litoria del corrente Euangelo. Hor mêtre lo &c.

(\*\*<sub>\*</sub>)

## PREDICA PER IL GIOVEDI Dopò la III. Domenica di Quarefima.

Socrus autem Simonis, tenebatur magnis febribus . Luc. cap. 4.

Stato caggione di maraviglia fino à i Santi, & è state di scandalo alli mondani, il vedere , che li peccatori , & gl'inimici di Die fiano accarezzati, & prosperati,& gl'amici fiano afflitti,& tribolati; Ma fe dall'altro canto andiamo confiderando che il beneficio dell'amicitia di Dio, non si è goduto, se non con. la pentione della tribolatione, dirò, che non folo è conuencuole, che gl'amici di Dio fiano tribulati, ma è necel fario ancora, Socrus autem Simonis tenebatur magni febribus. Era Suocera di Pietro Apostolo l'inferma d'hoggi N. era amica di Dio,& a ogni modo,non folo, laborabat febri, ma tinebatur magnis febribusion giuditij di Dio imper-Terutabili , che l'amico tribula, & l'innimico accarezza, cofa che ha fatto meranioliar fino li fteffi Sati & fcandalizare di quello mondo fallace i filoso. fanti.Giobbe specchio di sofferenza dopò, che con vn apparato grande di lob c. st. parole, ha cercato vdienza, & attentio ne loggionge & dice. Quare ergo impil vivunt, Sublenati funt, confortatione dinitijs? Et è come diceste, gl'empij, che fono indegni fin di vita , nulladimeno viuono di vita felice, fani prosperofi, ricchi, hanno famiglia, parenti, amici, & ferui : Et domus eorum fecura funt, & pacatain modo, che no eft virga Dei fuper illes, & godono tanta pace, tanta\_ quiete, che viuono efenti,& fecuri da. qual fi voglia male, da qual fi voglia... tribulatione . Dauidde nel falmo in persona di filosofanti del mondo di quelto fatto mormorando diffe vn. Pal. 7: giorno . Et dixerunt; quomodo feit Deus, & fi eft fcientia in excelfo? Ecce ipfi peccateres, & abundantes in faculo, obtinuerunt dinitiatt quali diceffero, non è pol-

fibile che sappia Iddio le tate sceleratezze di costoro, che sono tanto profperati nel mondo, perche fe sapesse chi follero, effendo egli Dio giulto, no folo non li prosperarebbe, ma li castigarebbe; dunque non folo li Santi fi fono meranigliati, ma di più li mondani fe fono fcandalizzati, vedendo gl'inimici diDio ptosperati & gl'amici tribulati. Socrus autem Simonis , tenebatur magnis febribus, & quello per tre ragioni, prima per purgarla dalle colpe, secondariamente per raffrenarla anco nel bene; & terzo per coronarla, in Cielo & fono tre raggi per li quali non folo diremo ch'è conueneuole, che fiano tribulati gl'amici di Dio,ma diremo che fia necessario ancora; hor cominciamo dalla prima . Socrus &c.

Non è dubio. N.ch'è necessario, che el'amici di Dio fiano tribulati, fi per farli conoscere, che sono peccatori . come anco, acció fi purghino dai peccati, come di più, acciò si preseruino per non commetterne mai più per l'avenire, in quella maniera ch'è neceffario, che d'un infermo si conosca il male, che fi purghi,& fi preferui dalla ricaduta, & quelle tre cofe opera la tribulatione; ma prima ci fa conolcereiche fiamo infermische fiamo peccatori. Et certo neffuna cofa ci fa conofcer tanto, che fiamo peccatori, quanto l'effer afflitti,& tribulati,che per il più viene dai peccati; Sentite Giobbe come chiaramente lo dice. Inflamas refles tuos contra me , & multiplicas tram tuam aduersum me , & poena militant m me, li testimonij veri, & giuridici; omni exceptione maiores, che Iddio produce contra noi, per farci conoscere, che fiamo peccatori, fono le tribulationi. lequali fono le pene delli percati com-

metli

meffi contro il nostro benefattore, e liberaliffimo Iddio.

Quindi è, che la nostra vulgata legge, Tefles; oue il Padre S. Agostino legge; Tormenta, perche le tribulationi, che ci affligono, e ci tormentano, fono testimonijche ci prouano fino in faccia, che noi fiamo peccatori, e perche pecchiamo spesse volte, Iddio perche giusto, non solo produce vna volta fola questi testimonij contra di noi,ma li produce spesse volte, come che spesfo pecchiamo, accioche quante volte pecchiamo, tante volte fiamo conuinti da questi testimonij, che fiamo peccatori, però Giobbe non dice, produces teftes tuos contra me, ma dice, inftauras, che altri leggono, renonas, perche li produce vna volta,e li torna a produrre contra il peccatore tante volte, quate volte pecca, e quanto più li produce, tanto più li fortifica contro l'istefio peccatore, che questo anco vuol dire, mflauras ; Igitur inflauras teftes tuos contrame, & multiplicas iram tuam, in. quella maniera, che il peccatore moltiplica le colpe, di modo, che può dire, pana militant aduer um me, perche dopò Iddio ; che ne meno conuinto da. sestimonii, non cessi di peccare il peccatore, e di offender continuamente la fua infinita bonta, Iddio fa vn'esercito di pene, e di tribulationi, e poi in vn'iftesso tempo ti batte da più lati; hora ri leua la robba, & hora la fanita; hora ei leua la famiglia, & hora li parenti; hora finalmente ti leua i genitori, & hora gl'amici, accioche castigati in. questa forma, ti conoschi peccatore, e t'emendi per l'auenire.

Vi souiene N. che San Matteo dopò hauer detto che il regno de Cieli è fimilea vn Re di corona: Qui fecit nuptias filio fuo, & inuitati che hebbe. Mut, 13, molti alle nozze reali, li quali tutti, neglexerunt venire, & abiciunt, alius in villam fuam , alius autem ad regotiationem fnam , che in fenso mistico ci fi dimostrano varij generi di peccatori,

cioè, che altri peccano di peccato d'a omilsione, e sono quelli, che neglexerunt venire, & altri peccano di molti peccati di commissione, e sono quelli, che, abierunt alius in villam, & a ius ad negotiationem, perche peccano di molti peccati vili, & enormi in quella guifa che fon vili tutte le cole della villa, e perche solo regna in loro l'interesse della robba , però dice , ad negotiationem fuam; ma altri fatti fempre peggiori , tenuerunt feruos Regis , & contumelus affellos, occiderunt, perche altri non folo peccano, non folo, centendant, sed etiam persequentur, dice la Glosa Interlineare: All'hora il Rè giusiamente adirato, che, mafei Deus dicitur, quando pulciscitur, dice il Padre San Giouan. Chrisostomo, miffis exercitibus suis, che fono li caftighi, le penc, e le tribulationi, perdidit bemicidas illes , & ciuitatem illorum succendit; perche, come dice Origene, non folum anima, fed caro quoque in qua inhabitant cruciabitur in inferno: Hor dite voi s'è vero, quel che dice. Giobbe , che pana militant contra me , che io dirò, che il peccatore sempre. fara conuinto dalli testimonij delle pene d'elser stato trafgressore, e colpenole.

Rispondetemi di gratia, le scbri, le piaghe, & altri malori, non sono testimonij veri, contrafegni certi, & elerciti accampati delli peccati commelsi? fi pure, quindi è, che doue noi leggiamo, Teffes, la Gloia elpone, Plagas, perche fi come le piaghe manifestano il male che fi ritroua dentro del corpo, cofi le tribulationi, e li caftighi, mostrano, che siamo peccatori, e colpeuoli : Sentite Geremia , ilquale volendo mostrare alla casa d'Israele, che non si poteua scusare de peccati commessi, dise queste parole . Quomode dices non lem. c.2. fum poliuta , poft Baalem non ambulani? cice, come vorrai negare oh cafa d'-Ifraele di non haucre idolatrato? Vide vias tuas in connade, & feito quid feceris: E certo li vestigij che si veggono per

205

lestrade, dimostrano, se quelli che vi l fono passati, sono stati huomini, ò verobeftie; perche se tu non ci vedi se non vestigie d'huomini, di pure liberamente, che non vi sono passati altri che huomini; se poi non ci vedi se non vestigij di bostie, di pure, che non vi fono passate altre, che bestie: hor l'huomo quando pecca diuenta vna be-Ria ; Sicut equus , & mulus quibus non eft mtelle dus : però le vorrai conoscere ò peccatore, quando per li tuoi peccati diuenti bestia: Vide vias tuas in conualle. mira le vestigia de tuoi peccati, impressi per le strade di questa valle di mi ferie di questo mondo fallace. & all'ho ra, scito quid feceris. Questo è quello, che volfe accenitare lo Spirito Santo ne'fa cri Cantici della Sposa parlando quando così li diffe. Si iznoras te, è pulcherrimainter mulieres, egredere, & abipoft vefigia gregum paftorum, perche l'huomo quando pecca fi fa vno della greggia de pastori, che però disse Dauidde nel fatmo . Homo cum inbonore effet , non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, O similis factus est illis, one nota S. Giouan Chrisostomo , che l'huomo peccando, non folo fi fa come giumento, ma trà giumenti fi fa delli più vili,e delli più stolidi sche al mondo si trouino; dunque se vorrai vedere ò huomo, che sei colpeuole : Vide vias tuas in conualle, & feito quid feceris, ma fopra tutto mira li gastighi,in conualle; che li fettanta Interpreti in vece di leggere in conualle, leggono, in fepuic bro multi sudinis, e Nicolò de Lira dice, che questo sepolero su quello della Valle di Ennom, di cui ragiona il Profeta Geremia dicendo. Ided ecce dies peniunt, dicit Dominus, O non dicetur amplius vallis fily Ennom : fed vallis interfectionis, dunque le vorrai conoscere se sei peccatore, Vide vias tuas in valle mterfettionis, aut in sepulchro multitudinis, e così dal gastigo istesso, ti conoscerai colpeuole.

Ma fentite altre feritture, che mo-

strano, che li castighi, e le tribulationi fanno conoscere all'huomo, ch'è colpeuole, e peccatore. Geremia al primo, one noi laggiamo. Virgam vigilantem &c. Per dimostrare, che il gastigo sta apparecchiato al trasgressore, altri leg gono: Virgam oculatam, perche dal gaftigo,e dalla tribulatione rapprefenta. to per la sferza, fi conosce manifesta. mente il conosciuto peccato, e pecca. tore:però diffe Dauidde. Discipinam , O scienti im doce me , quia disciplina eft vera scientia, che ci fi conoscere quel che fiamo:Et Ifaia dopò hauer detto .. Tantumodo fola vexatio dabit intellectu, poco dopò foggionge , Et erudiet illum 1/2, 18; in indicio, Deus tuus docebit illum, perche quando Iddio, ò castiga, ò tribula, all'hora Iddio istesso li fa il Mastro di scuola,e fà conoscere al tribulato, ch'è colpeuole, ch'è peccatore. Dunque è più chevero, che manda Iddio alli fuoi amici li difgufti, e le tribulationi, per farli conoscere che sono peccatori. So-CTUS autem Simonis &c.

E veto anco, che gli le manda per farli purgare dai peccati-commessi : Tamquam aurum infernace probauit illos Dominus, & quafi bolocaufti boftiam accepit illos, dice il sapientissimo Salomone, notate adello la materia, che tutta è oro, il luogo è vna fornace, & il fatto è holocaulto, tanquam aurum, perche si come l'oro è più perfetto, & è più eminente di tutti gl'altri metalli, così Iddio con la tribulatione vuole condurre alla perfettione eminente tutti li fuot più cari, però, tanquam aurum, che qua-, to più fi fonde, tanto più fino diviene; e gl'amici di Dio, quanto più fono af-Aitti,e tribulati, tanto più in fe fteffi & affinano, & ad altri più risplendenti si dimostrano: Igitur tanguam aurum, ma infornace, come non vi è metallo maggiore dell'oro, così no vi è filoco maggiore di quello d'vna fornace, perche per hauer gran perfectione , bilogna sopportate gran tribulatione. Ideo tan-

quam aurum probanit in fornace clecto

fuos Dominus, e di più, quafi bolocaufti boftiam accepit illos, e questa è la difforenza tra l'holocausto, & il facrificio N. che del facrificio parte se n'offeriua à Dio, e parte se ne reserbaua per il Sacerdote, ma l'holocausto con fuoco che descendena dal Cielo fi accendena e fi bruggiana tutto, di maniera, che non restaua niente al Sacerdote, ma si offerina turta d Dio; hor perche iltribulato, non è preso da Dio come Sacrificio ma come holocaufto, perche con il moco della tribulatione, che descen de dal Cielo, Iddio lo tribula tutto, per riceuerlo, non come (acrificio, ma come vero,& grato holocaufto;dunque per purgerli , tanquam aurum in fornace probanit elettos Bominus, & quaft bolo-

canfliboftias accepit illos li tribula. Ma li tribula anco per prescruarli dalli peccati, eccone la scrittura del Profeta Dauidde nel falmo, oue così Plat. 14 dice. Tribulationes cardis mei multiplicata funt, legge il Padre S. Girolamo. Tribulationes cor meum furfum ferre fecerut, all'hora diciamo, che il cuore fi follena in alto, quando fi preferua la persona. dalli peccati, e da gl'affetti delle cose terrene , perche nessuna cola sa preferuare tanto l'huomo dal peccato, quanto le tribulationi, e quanto maggiori fono le tribulationi, tanto più l'huomo fi preferua dalli peccati , es'inalza a Dio come l'archa di Noè, che quanto più cresceuano l'acque del diluuio, tanto più ella s'inalzaua al Cielo così il cuore del giufto, fatto archa di Dio, quanto viù crescono le acque delle tribulationi, tanto più si discosta dal Mondo, e s'accolta al Paradifo; Igi. tur tribulationes cor meum (ur um ferre fecerunt , perche le tribulationi fanno conofcere i peccatoti, ci purgano da. peccati commelli , e ci preferuano da. commetterne di nuono per l'auenire, però. Socrus Simonis d'e. perche gl'amici di Dio fono purgati dalle colpe , e. fono anco raffrenati nel bene da qualche aura di vanagloria.

Et certo ogn'vn lo si, che dall'opera buona istessa; che fanno gl'amici di Dio, ne forge talhera qualehe poce di vanagloriofa iattan za, però Iddio con la tribulatione li raffrena, acciò non fi perdano il merito dell'opra,che à queflo fine diffe Giob . Qui fecit mentis pandus, o aquas appendit in menfuram, e fur il pelo alli venti , eft concessam elettis de pirtutibus gloriam , permiffa infirmitate temperare , dice il Padre S. Gregorio,e con ragione Dio tempera con l'infirmita,e con le tribulationi la gloria. che concede alli giutti,perche fe non la temperafie, quella gloria potrebbe diuentar vanagloria, e non folo perdere il merito della virtà , ma della virtà istella, raccorne vitio, almeno veniale, però fecit ventis pondus : Ma fentite hora la tromba dello Spirito Santo Paolo Apottolo. Ne magnitudo renelationum extellat me,ecco il vento, datus eli mibi filmu'us carnis mea angelus fatana, qui me colophizet,& ecco il pelo; hora vdite la Cantica . Equitatui meo incurribiis pharaenis, affimilani te amica mea, affomiglia i fuoi amici à i caualli di carezza,che lono raffrenati da molti frenti e dal pelo dell'ifteffa carozza, così quei, che sono amici di Dio sono raffrenati da molte tribulationi, e dal pelo dell'iftello corpo, perche: Corpus qued corrumpitur aggranat animam , in fomma , quidat ninem ficut lanam, dice Dauidde, pfa.147 e fi come la neue ferue per manto, . per freno alla terra, acciò conferui de . tro alle viscere il suo calore,e tanto più fia fertile, e feconda; così la neue della tribulatione, serue per freno a gl'amici di Dio,acciò conferuino tanto più nel cuor loro il calor della carira, e fiano più fecondi di buone operationi: Dunque, Sorrus Simonis tenebatur magnis febribus perche Iddio tribrla i fuoi amici per purgarlie per raffinarli, che quefloè il modo che tiene con quelli che di cuore egli ama, acciò per coronargli ancora in Cielo, con corona di gloria,

e rapoliamo.

SE.

#### SECONDA PARTE.

E Certiflimo N.che Iddio afflige, e tribula i fuo i più cari amici, non folo per purgarli da i peccati, e per te. nerli à freno : ma per premierli tanto più, e coronarli ancora, però nella Sapienza si dice Et fi coram hominibus tormenta paffi funt , fpcs illorum immortali tate plena eft, & è ranto grande, e tanto certa questa speranza d'immortalità . che non folo li fa tolerare tanti tranaali , e tante tribulationi , ma li fà difprezzare fino alla morte , tant'è certa la speranza di vita eterna: però S. Paole parlando diffe alli Romani in perfona de tribulati dopò hauer detto, glorismus in fpe glorie filiorum Dei, ch'è come figligodere l'eterna heredita', così loggiogesed, & gloriamur in tribulatio-AdRo: albus, (cientes, quad tribulacio patientiam operatur potientia autem probationem ; probatio autem fpem , e perche quefta. fperansa di premio è certifima, però replica, pes autem non confundit; e Chri-Ro istello dopò hauer chiamati li suoi discopoli amici, così ancora li diffe; Ver estis qui permansistis mecum in tentarionibus meis,e chiama le tribulationi, ten tationi fue, perche con quelle tentationi,fa proua della fedelta de fuoi amici, quali tronati che gl'ha fedeli, li foggióge: Vos eftis, qui permanfiftis mecum intentationibus meis , & ego difpono vobis regnum: e Davidde nel Salmo raddoppia il colpo,e così dice. Mibi autem bonorati funt amici tui Deus nimis confortadus eft principatus corum ; gl'amici più cari di Dio son quelli, qui passi sunt pro eius nomine, dice Agostino, & illi, nimis bonorati funt, in vece dello dishonore, che riceuerno da gl'huomini, & nimis confortatus eft principatus corumacosì per combattere valorolamente, & vincere and giù in terra glorio amente, per elfer poi premiati, & coronati eternamete in Cielo; però diffe S. Giouanni. Ego I cannes fui part iceps in tribulatione, G regno, quia fi compatimur, G conregnabimus, perche gl'veri amici di Dio lon que i, che sono tribulati,

Ma fentite va altra Scrittura nella. Sacra Cantica . Proferifce lo Spolo Celefte la corona alla fua Spofa, e dice in quelto modo. Veni de libano, veni core- Can 4 nabis , de capite Amana , de vertice Sauir, G Hermon, de cubilibus leonum , de montibus pardorum, la prima cofa che li dice è questa, veni de libano, libano ogni vno lo sa,è interpretato, candidatio l'anima del peccatore per il peccato , è Iere, 4 negra, denigrata eft fuper carbones facies corum,non funt agniti in plateis, dice nelle fue lamétationi il Profera Geremia; hora per farfi bianchi , come latte, ò come neue, che maniera tengono? Sentitelo nel fettimo dell'Apocalifie:Fu va gierno interrogato San Gievanni da vno di quei venerandi Vecchioni, ch'erano quelli che andauano vestiti di bianco? Hi qui ammitti funt folis albis , qui funt, & ynde venerunt? e dopo hauerli rispolto, Domine tufcis, li fogionge il vecchio i Hi funt qui venerant de tribulatione magna , & lauerunt folas fuas. O de albanerunt eas in fanguine agui prima li dice , che venerunt de tribulatione, perche quando nacquero nel mondo, entrorono nella tribulatione, dice Sant'Ambrolio, ma quando escono dal mondo, e se ne vanno al Cielo, veniunt,non folamente,de tribulatione , fed de tribulatione magna, quia per multas tribulationes , oportet nos intraire in regnum Dei. Secondariamente li dice, che, lauerunt fiolas fues , che fono le proprie fatiche, e non quelle de gl'altri , che le bene foffero grandi, non funt condigne paffiones buius temporis adfuturans gloriam, qua reuelabitur in nobis . Terzo poi,dice. & dealbauerunt eas in fanguine agni , ch'è il merito di Christo con il quale ci facciamo bianchi più che neue, d'immortalità,e di eloria, di modo che ogni bianchezza riccuiamo dal sa. que ch'è fimbolo della tribulatione : Igitur veni de libano.

Ma

Ma fentite in altra maniera quel tãto the nell'Apocalifie fi diffe; Exercitus qui sequebantur eum erant vestitibissino albo , & mundo , il biffino è lino candidiffimo, ma le il quello che vuol far cadido il lino, è necessario, che lo batta, che lo pesti, che lo pettini, che lo metta ad acqua, & a suoco; perche adesso non è necessario, che quelli che vogliono la veste di bisto d'immortalità, e di gloria, fiano a guifa di lino battuti, pefti,e pettinati, cioè?che paffino per acqua,& per fuoco di tribulationi?Si pure, sentite come apertamente lo dice à gl'hebrei Paolo Apostolo. Lapidati sut, fedi funt , tentati funt , in occifione gladi) mortui funt,tutto perche, meliorem innenerunt resurrettionem : Eccone nuoua. confernia del nostro profeta Dauidde, quale così nel Salmo dice . Transiumus per ignem , & aquam , & eduxifti nos m refrigerium . Dunque à ragione chiama Iddio l'anima ragioneuole, e si li dice. Veni de libano, ch'è interpretato cadidatie che fi fa con ferre e co fuoco co tribulationi, e có (pargimeto di sague; ma fegue poi, veni coronaberis, lascio, che S. Paolo alla seconda a Timoteo nel 2. capo dica . Non coronabitur, nifi qui legitimè certauerit, che non solo è combattere,ma è combattere valorofamente; lascio che dica Isaia. Coronans coronabie Ifa. 13. 4e tribulatione, perche, certo la tribulacione è cagione della tribulatione, del premio. Ma fentite Christo in San. Matteo . Regnum Celorum vim patitur , O violenti rapiunt illud: Vim patitur, perche,Vimuaditur, O occupatur, dice vn. Elpolitore, & violenti rapiunt, che lono quelli, qui ci vim afferunt, per fui mortificationem, perche il moto naturale è godere nel mondo, ma il moto violento è patire in questo mondo per godere nel Cielo,e però, violenti rapiunt illud , perche con le tribulationi s'acquifta, e fi possiede, dunque, veni coronaberis, purche combatti, e suffrischi, dice Id-

dio per mio amore le tribulationi.

Ma notate hora come fegue: de capi-

te Amana, de vertice Sanir, & Hermon che sono monti altissimi , & di questi monti fa mentione della fommita, però dice, de capite, & de vertice , che denotano la grandezza della fatica , e la perfettione dello itato, vnde iufli ad coronas vocantur, dice vn interprete, ma poi finisce in questa maniera, de cubilibus leonum, & de montibus Pardorum che sono la moltitudine de persecutori, li quali perfeguitano gl'amici di Dio, ò con ferocita come leoui, ò con fraude come Pardi. Ouero diciamo comedice il Padre San Girolamo , che di la dal Gange, che altri dicono, Philon, ci fono molte pietre pretiole,e moltoro, ma l'accello di questi luoghi, è difficilissimo l'andarui per la gran moltitudine de leoni, e di pardi che vi pratticano : Hor se alle ricchezze di natura. non fi può arrivare, fe non fuperate le flere,tanto meno alle ricchezze celefti fi potra giama i giungere fe non fuperare con le tribulationi, che fono fiere come leoni, e sono diuerse, & varie come Pardi, dunque con ragione fi dice. all'anima, amica di Dio. Veni de libano, ch'è interpretato, candidatio, perche dis uenta candida con fuoco, e con ferro cioè con tribulationi,e con (angue, li fa dice, veni coronaberis, che non li fa fenza gran fatica,e fenza gran merito, fee li logionge, de capite Amana, & de vertice Sanir, & Hermon, perche per acquistar li sommi gradi, ci bisogna somma fatica, appreflo conclude, e dice, de cubilibus leonum, & de montibus pardorum, perche bisogna superare, ogni moto bestiale, e ferino per arrivare al Cielos In somma la Chiesa militante non è fabricara fe non con pietre martellate, e scalpellatte: Tunsionibus pressuris, expoliti lapides suis cooptantur locis per manus artificis disponuntur permansuri, facris edificus,e la Chiela trionfante non è ripiena se non d'huomini martellati, 🖦 scalpellati con varie, e dinerfe tribulationi : Hor dite voi N. se gl'amici di Dio debbono effer tribulati, che io diro sempre, che se bene cento, emille, ragioni si potrebbero apportare perche debbono esser tribulati, a ogni modo, mi contento hauerne apportate solamente tre, e sono per purgarii, per

frenarli, e per coronarli, che però anco, Socrus Simonis tenebatur magnis febribus, le quali tolerate con patienza, ono degne di mille premij, e di mille, corone, quali ci doni Iddio. Amen.

#### SERMONE DEL SS. SACRAMENTO

Per il Terzo Venerdì di Marzo.

Confolamini, confolamini Popul e meus , Dicit Deus vester. Ila. cap. 49.

Vando da vna parte vado cotemplando, che hoggi nella. facrata Vigna di Gierufalemme piantata dal Fattor del mondo sù l'amaro tronco di questa Sacrofanta. Croce.da maluaggi Hebrei fi preme 1vua belliffima della fantiffima humanità di Christo dalla quale esce brilla. do e giocciolando il molto del fuo pretiofo fangue per irrigare l'adufta terra dell'anime nostre, dall'altra parte. miro nella facrata menfa dell'Altare che velato il mio Iddio fotto specie di pane, e di vino, altro non scaturisce che frutti di gratie diuine, e fiumi di celesti fauori; Son'necessitato di bel nuono esclamare con il sopracitato Profeta,e dire . Confolamini, confolamini Popule mens, allegrezza, allegrezza, che le confolationi , verranuo fenza mifura, e fenza termine, perche fono infinite.

Ma dimmi ó Santo Profeta, quele la cagione per la quale vi mouete dire fi rara, e pellegrina nöuella? fentite la riipolta N. su/cepili de manu Domini dapiteta; la causa é perche haæcte riceunto dalla liberalifima mano di Suplicari Jacouri, e duplicare grazia, , 
ma quali fono dirò losquefle grazie, , 
ma quali fono dirò losquefle grazie, , 
fauori fe non che farfi funnare il nostro 
amorto Iddio fu l'Altare di quella, 
Santa Croce, fipargendo il fangue con 
grande abondanza tutto à beneficio 
del genere humano Anzi di più a quefto volfe infleme per raddoppiare i fauori, e le grazie cel affi fotto le fipcie di

pane, e di vino, lafciando a noi tutto fe Refioni cibo, e basida, ŝio tralafciado qui ogni altra confideratione che far fa potrebbe, vogio che folamente vediamo quelti doppij beneficij del noftrodidio in Croce appaffionato, nell'Altare Sacramentato; Hor mentre lo mi accingo pian piano all'imprefa, voiporgetemi cotte (a filentio, e cominciamo.

Se io voleffi ingolfarmi quefla fera a raccontare i benefici j fecutui da noi altri Chriftani dal noftro adoloraco, affieme Sacramentaro I ddio, mi coinerebbe co la fapièza di Salomone hauere accompagnato lo fipirito di Paolo Apottolo, ma per darne va poco di cognicione fecondo il mio baffo fapere, a voi anime care, bafter dire, che nella Croce, nell'Altare il noftro Saluarore ci ricra con la gratia, tongliendoci dalle mani di Satanafo, cci fa heredi del remo del Ciclo.

ai del regno del Cielo.

Ditemi vin poco, chi fono coloro, che fogliono fuccedere nelle heredizi paterne i figli legitimi, e naturali fecondo le leggii. Hora ditemi via altra, cola, gl'hionomi idel mondo di chi fono figlinono altro in vero, che del Demonito de la via altra partico di consistenti partico del proposito del p

American Alliano

ferpente infernate, Serpes decepit me, & comedi, dunque l'origine del peccato fu la costa del la o di Adamo, il lato dun. que d'Adamo fii la prima cagione per la quale noi fussimo sbanditi dal Paradifo,e fatti heredi dell'Inferno:Hora dibel nuono to illanza laper da voi , per qual caula volle il nofiro Signore in Croce effer ferito nel coffato? non. bastana ester inchiodato nelle mani, e ne i piedi , 'anzi maggiormente crefce la difficolta, & è , che quando fu ferito cra di già morto , così teftifica il fino Beniamin diletto Giouanni. Ad lefam antem cum veniffent , & vidiffent eum ia mortuum , non fregerunt eins crura , fed wans militum lancea latus eins abernit.

Rifponde il dottiffimo Procopio fo pra la Genefi, & dice al capitolo fecodo, che il lato di Adamo donde fu formata Eua ci hauena ferrato il Paradifo , e aperto l'Inferno dichiarandoci figlidel Dianole, però Chrifto volle farfi fpalancare il costato, per aprire à noi il Paradifo,e ferrarci l'Inferno:guflate le parole del citato Dottore. Chriftus proprium latus Afta aperiens Paradijum apernit qui proprium latus nempe mulierem fuerat obstrufus : Dunque era beneficio fu questo di Christo tormentato, e lacetato nel coltato apren doci il Paradifo ferratoci per il peccato; diciamo dunque con il Santo Profeta . Confolamini,confolam ni Popule meus dicit Deus veffer.

Ma le il notro Iddio nella Croce, commenzato, c'apre il Paradilo, ecco che fotte le fopcie di pane, ed ivino ve lato ci fipilanca la gloria celetitale, farendoci hereti del Ciclo. Il Padre San Giouan Chrifollomo fa vu dubio curiolo, qual'e quello i perche ragione, quando fi tratta del Santifilmo Sacramento dell' Altare fi dice che fia festuriti quello gran beneficio dal Sacratifilmo lato di Chriflopper, che più to non diciamo, che fia featurito dalle mati, ouero dall' fiuo flanti piedi, ò pur e dalla bocca di detto Chriflop, che

ha da fare il Sacramento dell'Altare con il Santiffimo Costato di Christo? non altro, dirò io, se non perche, si come dal costato di Adamo di done su formata Eua hebbe origine il peccato, che fu caufa che noi fustimo sbanditi dal Paradiso collocando alle porte di esso il nostro Iddio va Serafino, ouero Cherubino con vna (pada di funco in mano, così dal coffato del fecondo Adamo Christo nostro Redentore volle che scaturischi questo cibo diuino, e manna celefte per aprirci il. Paradifo. e farci heredi del Cielo: Notate le parole di Chrisoftomo. Queties ad mirandum calicem accedis, raquam ab ipfolatere Paradifum bauriens accedas ; ogni volta che ti accosti ò Christiano alla menía di questo sacro Altare, contonipla, che dal lato di Christo, tu riccui l'heredita del Paradifo donde fei flato cacciato ; Dunque gran beneficio è quello che noi mortali riceuiamo da. Christo tormentato, in Croce & infieme Sacramentato nell'Altare.

Ma ponderiamo meglio N. questo penfiero della paffione del nostro Saluatore; Dopò ch'egli hebbe raccomadato lo spirito al Padre. Pater in manus tuas commendo (piritum meum , e chea hebbe confegnato il suo diletto Giouanni per vnico figlio alla cariffima. Madre; Mulier ecce films tuns, dice il facro Telto, che , Inclinato capite, tradidit fonitum; morto che fù, gionge Longino al Caluario, iui arriuato tira vn colpo di lancia al Costato Sacratissimo di Christo, & ecco che conincia à scatu. rire da esso vn profluuio di sangue, & acqua affieme voito . Et continuo extuit fanguis, & aqua. Dico io adeffo, perche caufa non víci acqua fola, ouero sangue solo? Bellissimo pensiero in veros& assieme rarissimo mistero: Ditemi vn poco che altro fono gl'huomini mortali, se non che vn poco di acqua paludofa, sporca e piena d'ogni iniquità. Aqua multa , Populi multi, bibit ficut aqua iniquitate; Acque che cor-

rono lenza nelluno ritegno alla morte. Omnes merimur, & quafi aqua dilabimur, hora il sangue di Christo che cosa ?non altro che vn mezzo efficace per congiongerci, e pacificarci col benedetto Iddio. Pacificans per fang i em. eius fine que in Catis, fine qui in terris : ur, mezzo tanto efficace, che fenza di effo non si potena fare la Redentione del genere humano; fine fanguine effulione, non fit rem: fio. Hor fenti il millero, non volle Christo che dal suo facro Costato vicisse l'acqua sola, ma accompagniata col fangue, perche no haurebbe dimoftrato il dono, & il fauore della remiffione, ne volletampoco che vscisse il fangue fenza l'acqua, perche non hau rebbe mostrato li Capitoli della Pace fatta trà Dio,e l'huomo,e però escono infieme vniti langue, & acqua, acciò fi mostri l'vnione frà Dio, e l'huomo con la remissione de peccati . Et continuo exiuit fanguis, o aqua: Dunque beneficio grande è questo, che se a noi il noftro Signore in Croce , e però replichiamo questa sera, e diciamo con il Profeta Ifaia . Confolamini , confolamini Popule meus, dicit Deus velter.

Hor io fino a questo tempo son stato da molti penfieti nella mente agitato N, per effer grande il dubio, & è que-Rosper qual fine Santa Chiefa hà ordinato che nel Sacrificio Sacrofanto della Messa si mescoli l'acqua con il vino, quali due cofe poi in virtù della confecratione, diviene vero fangue del benederto Christo ? Non per altro, rifpondo io, fi vnisce l'acqua col vino le non che per dare ad intendere à noi Christiani, che si come nel Sacrificio della Croce víci fangue, & acqua infieme dal Costato di Christo per insegnarci, che con vna grandiffima affabilitali vni Iddio con l'huomo perdonandogli le colpe, e humane sciagure, cosi ne! Sacrificio della Messa, vuole che si vnisca l'acqua col vino per mostrarci l'istessa vnione tra Dio, e l'huomo con la remissione de peccati fatta

in virtu del langue, & acqua vicita dal Costato di Christo; è come bene lo dice il Padre San Pafcafio in questa materia parlando": Et ideo prorfus eft , quia D. Pafe. aqua fimul cum fanguine fluxit , vt in bot lib. de mifter io admifeeretur, quatenus, & nos in Gong & illo fimus,nam fi vnum fine aqua offertur, Chufti, Sanguis Chrifti inc pre effe fine nobis . Oh beneficio immenio d'vn Dio così liberare verso il genere humano no poterfi giamai capire, ne da humano, non che angelico intelletto, & però confel taini, consolamini popule meus Oc.

Crescono i beneficii di Dio tormentatoje sacramentato N. staua il demonio infernale tutto lieto, e contento va giorno, e metre haucua dilatato il fuo imperio lopra la terra, di maniera tale, che poch i, ò nessuno arrivi alla salute. Infernas delatanet os funm. Comparifce il mio Signore fotto humana spoglia .. Habitus inuentus vt bomo, e con la fira. fapientiffima dottrina haueua ouafi tirato tutto il mondo alla firada della vera faluezza. Totus mundus abiit poft eum, si sdegna il demonio, comincia a lamétarfi có gl'Hebrei, follecita Giuda fa tanto infomma, che congregato il Confeglio cotro di Christo proferiscono i Giudei questa iniqua propositione veramente dall'istesso demonio inuentata, così dicendo. Expedit vi vnus moriatar bomo pro populo . O non tora gens periat , turto lieto , e contento di nuouo pensaua il Dianolo acquistare delgenere humano il possesso, ma andorono le cole tutte alla riuerla, perche co dotto il nostro Christo alla Croce legato come vn malfattore, conduffe feco, anco legato il demonio . Diabulnio portabat ante pedes eins, fi crucifigges Christo, & alli piedi della santa Croce. anco fi crucifigge il demonio, quella strattagemma, che adoprò per impatronitfi del Mondo, fu caula della fuz rouina,e del suo precipitio, à tal fegno, che tutto il male, che fatto francua al Mondo con vn legno, fù reftituito, & ristorato có il legno della santa Croce.

Et qui in ligno vincebat , in ligno quoque vinceretur , cosi chiaramente lo dice S. Paolo, Principatus, & Poteftates traduxit confidenter triumpbans illos in femet plo ; Legge San Pietro Damiano. D. bellauit areas poteftates, afflixit eas fue cruci: fer.1.de gran beneficio dunque hanno riceuuto exaits. i mortali dalla passione del nostro Crucis, Chrifto per effi tormentato, e però . Confolamini , confolamini popule meus

Oc. Ma che direte N. se io prouarò che il mio Iddio velato colà fotto le specie di pane,e di vino ha bandito dal mondo questo fiero nemico (atanasso infernale, in modo tale che la fiia poteflà è Rata destrutta, che non può fare nocumento à nessuno. Portateui meco al Lenitico, oue dice Iddio al fuo popolo in questa maniera. Se tu attenderaià viuer bene ò popolo Hebreo, mangia. rai il pane con diletto fenza paura, e timore de tuoi nemici, perche faranno da me affitto sbanditi. Comedetis panem veftrum m faturitate, auferam malas beflias, & gladius non transibit terminos vefires; Se n'entra il mio dottiffimo Lirano in questo luogo, e dice, che lo Spiri . to Santo parlaua in questa scrittura. del pane della Sacratissima Eucaristia di questo Sacramentato Iddio, il quale fubito, che fi velò lotto le specie di pane, e di vino bandi dal mondo il commun'nemico infernale, dandoli perpetua ftanza nell'Inferno frà quei fempiterni ardori ; vdite adesso le parole del fopranomato Dortore.Comeditis panem Euchariftia qui dat plenitudinem gratia , fanitatera gloria , & auferam Demonum furias , quoniam per Chriftum reftituta eft poteftas, & demonum virtus non prenalebit super vos: Gran beneficio dunque è questo che riceuono i mortali da Dio nella Croce tormentato, e nell'Altare Sacramentato ; però diciamo. Confelamini O'c.

Crekeno i fauori, e beneficij a no-Aro prò N.attesoche tutte le atrioni di Christo pendente in Croce futono atti

di pieta; se promette il Paradiso ad vo Ladro dicendogli . Hodie mecum eris in Paradifo, fu atto di pieta; fe raccomanda il spirito al Padre. Pater in manus tua commendo Spiritum meum, fù atto di pietà; fe fi lamenta, che il fuo eterno Genitore l'habbia frà due ladroni abbandonato. Deus, Deus meus v! quid dereliquisti me, su atto di pieta; se dimanda da bere per estinguer l'ardente sete che hauca della nostra falute, sitio faintem animarum veftrarum , anco quefto fù atto di pieta: Ma l'attione più pietofa, e maggiore di tutte l'altre, fu che vedendo la fua fantifsima Madre, che mandaua per ogni banda fiumi di lacrime vedendo morire frá crudi dolori il luo lantilsimo figlio, per non lalciarla del tutto sconsolata, Christo voltatoli ad effa, così li dille. Mulier, ecce filius tuus, dandoli Giouanni per figlio : Hor pélate voi adesso che coltello trapassasse il cuor di Maria, perdendo il suo vnigenito figlio, ch'era Dio, e huomo,hauendo vno in luo luogo,ch'era... semplice huomo; ad ogn'modo sù quefto gran'atto di pieta del figlio verso la Madre, e gran beneficio di Giouanni folo, che conquistò per Madre, la Madre di Dio,e pupilla de gl'occhi di Christo.

Ma velato poi fotto le specie sacramentali di pane,e di vino, oh che atto di pieta featurifee da ogni parte; poiche se si asconde sotto quel Sacrosanto Tabernacolo, si asconde per pieta, per non hauere occasione di galtigarci vedendo le nostre sceleratezze. Deus peccatoribus lugientibus parcii : dice Pietro Grifologo; se si espone sopra di quel sacro Altare alla vilta di tutti, fi lafcia. vedere per pieta, perche chi viene ferito dalla vista di Christo, non puol'patire male nessuno; Quem tu respicis Do. mine, mifer effe non potest, dice il Velco. uo Angellio; le il Sacerdote lo leua in alto, lo leua per solleuar al Cielo le noftre menti; Elenatur, vt faciat nos à corruptione liberos , dice il Padre San.

212

Damafceno; le le repone nell'Altare, Immita noi altri tutti à deporre i nostri peccati; Deponite vos iram indignationis, blasphemiam, expoliantes veterem homi. nem , dice l'Apostole San Paolo ; se fi spezza sopra del Calice, c'inuita à spezzar'i nostri impetriti cuori con vna perfetta contrittione de commelsi fali ; Seindite corda veffra , dica il gran. Profeta Ioele: In fomma tutte le attioni che si fanno nell'Altare, sono attioni di pietà;ma la più attione di pietà grade, è questa come dice al Discepolo : Ecce Mater tua, & alla Madre: Esce filius tuus, che fotto quelle specie di pane, e di vino vuole inanimarci che dobbiamo riceuere il suo Santissimo Corpo,& il fuo pretiofifimo fangue per caparra della nostra eterna salute: oh beneficio immento d'un Dio appaffionato in Croce, enell'Altare Sacramentato, gran pieta via in vero, e gran beneficio fa anoi mortali il nostro Iddio Sacramentato,e però diciamo pure con ogni fincepica di cuore. Confolamini, confolamini &c.

Hor viua finalmente il nofitro Christo fotto le specie di pane, e di vino relato, che toglie da petri de Christiani la paura, è il timore; non teme il peccato, non teme il escato, non teme il escre, e trampoco il demonio, perche col langue, e con acrae di Chrillo, sia banditto ogni timore, e postia in siga ogni paura. Ille agnais quem Cristian pro mois e figilia, no Demon, se vicia, ma redemit, 6º Illo ciòo veneri ini persiciem, viura non imbedo, e petrò è ben ragione replicato, e diez... Confledimiti, consolamini der.

Ma dall'altra parte, oh quanto donemo temere e tremare, che se questo Chisto Sacramentato, & appassionato ci hà spalancato il Paradiso, e serrato l'Inferno dichiarandosi nostra cata, &

amorofa Madre fcacciando il timore dalle nostre anime, tuttania le non corrispodiamo à tati beneficij à queste rad doppiate gratie, quell'istesso CristoSacramentato. & appaísionato, ci aprira l'Inferno come l'aprì all'ostinato Ladrone, e ci confegnerà in mano di Satanaffo infernale, affegnandoci per madre i vermi,& i ferpenti per putredige, D'xi mater mea, & forer mea vermibus,e concluderemo con Dauidde. Timor, & tremor venerunt super me, Contexerunt me te nebra: Ah che temo non ci auuc nga quel tanto, che auenne à gl'offinari Hebrei de quali si racconta, che nel tepo della palfione di Christo per la loro secita, & ingratitudine, quando il velo del tempio, Sciffum eft in duas partes , fit visto sotto specie di Colomba partirsa le Spirito Santo dalla Giudea : Exinit Spiritus Sanctus in Specie columba per fcgno della loro oftinatione, e per fegno che doueua venire il demonio in cambio à prendere il possesso di tutto l'Hebraifmo.così fuccedera a noi fe faremo ingrati à tanti beneficij divini, e se stareme offinatine i peccati : perche fi partera vn giorno dall'anime nostre,e ci lascera in mano del demonio.

Sú, sú anime Chifitase, mentre quefa lear fi preme il Torchio della carne di Christo, e da quefa viue filile dalle quali del continno filha il docidimo mofto del fiuo pretiofo fangue mentre velato lo vediamo fotto quefle fipecie faramentali, famo grati a tanti benefici) con fare va atto di vera contrictione in dimandargili perdono de nofiri peccati; e così facendo, federa facato ne nofiri cuori per fempre. Charirato ne nofiri cuori per fempre. Charita Dei diffighe fii ne serdabu softri per Spirium Sandam, qui datisi gli nobis, per gratta . Amer.

# PROEMIO VENTESIMOQVARTO Per la Feria VI. della III. Domenica di Quarefima.

Orrente dama, fitibondo Christo, anelante dell'itero, amziofa ceriua, pietofa orfa, amante au gello, veloce faetta, pennato fpatriciero, av vna volante colombà; ti rapprefenta hoggi nel corrente Vangelo &c.

Colomba all'antico nido, fiparuiero ad amata preda, factra d dolce beríaglio, augello d florido campo, o ría aulánguido parto, ceruz al riuo delle acque, defriero à gloriofe imprefe, Clírito à feluaggiafiera, e Dama al timpido

fonte.

Dama, ma baldázofa, e bramofa, Chrifto ma fagace, e prudente, defiriero, ma
gratiofo, e vago, cerua; ma aridas, &
auida, oría, ma affettuofa, e vezzofa, ,
vecello, ma gradito, e biolo, facta, ma
alata, e foliceita, sparuiero, ma prudente, ed accorto, colomba, ma nitida, e
pura.

Coloniba che spade l'ali come sparnieros sparulero, che emola la fazetta ; factta ; che sola come verello ; verello che ama i spili ; como orfa ; orfa che corre come cerna ; cerna che inuita il destrero; destriero, che al bene si auchta come Christo, e Chisto che drizza.

il fuo corlo verso la Dama. Dama, ma penitente, Christo ma vigilate, delfriero ma animolo, cerna, ma defiderola, orfa, ma famillare, vecello, ma famillare, factra, ma ferirecci, fishe diero ma valorolo, e colomba, ma preginate, Colobba, ma ritrobara fosatuiero ma corragiofolatetta, ma amotofa; vecello ma fugiciuo, orfa, ma vietuolacerua, ma ferira, delfino ma impiagato, Chillo, ma fecile, e dello ma impiagato, Chillo, ma fecile, e Dama, ma punta, e conservica ma punta, e conservica ma punta, e conservica ma punta, e conservica.

Dama, che s'inuia verso il pozzo . Venite midier de Sammaria baurire aqua Christo che affahisce la preda. Mulier da mibi bibere . Deftiero che tenta la. palma. Si feires donum Dei . Cerna , che chiede da bere . Domine da mibi bibere báne aquem. Orla, che col lambire viulfica . Vade , voca virhin tunn . Vecello ches'in oltra alle ftelle. Domine, bi bideo Profeta es the Saetta che fi autienta verlo laCittà per impiagare relieri de Sammaritani . Reliquit Hidriam fuam mulier. Sparuiero che prende la prema Exictant ereb mider de Chicate, O trediderunt in eum proprer verbam mulieris refilmonium perhibentis. E colombuche ha ritrouata la fua staza . Com veniflent ad illum Sammaritani, roganerunt eum . pt ibi maneret, & mafit ibi duos dies &c. questa è tutta l'Istoria del Vangelo hohierno .

### PREDICA PER IL VENERDI Dopò la III. Domenica di Quarefima.

Iesus autem fatigatus ex itinere , fedebat sic supra sontem; & ecce mulier Samaritana &c. Ioan. cap. 4.

Cola certifsima N. the finoftri peccati fono stati cagione di tutte le fatiche, di tutti i trauagli, e di tutti i dolori, che pati Christo nostro Signore si Ma fe sta multitudine di fatiche, che fatigorono, quello che

perhatura cra infatigabite, vogliamo inuefligare le magior fatiche, ecco con l'Euangelio flamane ce lo manifesta quando così dice. Iefus autem & con fatiche del nostro amorofo Christo cargionate tutte dalli nostri peccati, fentite

te come le ne querela il fuo Profeta. Ilaia. Sernire me fecifli in peccatis tuis , & prebuilti mibi in iniquitatibus tuis. E fatica intolerabile à vno ch'è nato Rè, & è stato auezzo di commandare, e d'esser obedito e feruito dalli maggiori Prencipi del luo Regno, e ridurfi poi non. per propria colpa, ma per ampre che porta à suoi vassalli di vettir come seruo e di esfer commandato e aggravato come vilitlimo schiano; Hor così auie-Ad Phi. ne à Christo Quicum informa Dai effet , non rapinam arbitratus est, esfe se equalein Deo fed semetipsum , exinaniuit, formam ferui accipiens, dice San Paolo alli Filippenfi; dunque con ragione dice Chritto. Seruire me fecifi in peccatis tuis, & prebuifti mibi laborem in iniquitatibus. tuis, in quella maniera, che fanno molti che portano molte cole, che per nonportarle, ne caricano yn facchino, così fu fatto al benedetto Christo, tutti li caricorono li pesi de loro peccati, e per questo dice, prebuisti mibi laborem Cre. Dunque è più che vero, che li noftri peccati hanno fatto fatigare quello che per natura era infatigabile, ma fra tutte le fatighe, due sono le principali,. vna che fa nel cercarci, e l'altra che fa nell'aspettarci, che à questo fine dice il facro Euangelista . Fatigatus ex itinere, fedebre fic supra fontem , fatigatus ex itinere, ecco la fatica che fa nel cercarci : Sedebat fie supra fontem, ecco quella che fa nell'aspettarci, ma cominciamo con vostra buona licenza dalla prima.

Eatigains exituere & C. Non è dubio, che van delle principali fatiche, che habbia fatto, e faccia per noi Chri-Ro, Alcoltanti, è quetta d'ellerti affatti gato in molti viaggi per cercarci, e ritrouarci, lacio quei primi viaggi, che fece, chiamati da San Gregorio Salti, cioè dal Cielo in terra, dalla terra alla Crocca, edalla Crocca el Cielo, che però diffe ilitello Chrifto. Exiui à Patre, & reni i mundum, uterum relinquo mundum, o rado ad Patrem, che il defeendere folamente in terra, i fiù di gran-

di Dio d'ascender sempre, e di non discender mai, quando discese sece moto violento opposto al moto naturale, ch' è l'ascendere, tanto più che quando discele, discele, in inferiores partesterra, e questo volle dichiarar Paolo Apostolo à Filippensi quando così disse. Humilianit femetipfum ufque ad mortem , e non. contento di quelta ballezza, logionico dipiù a quelto, mortem autem crucis . che per effer morte barbara, e non giudaica era il più opprobriolo genere di morte che mai al mondo, si trouasse principalmente, come dicono alcuni . inuentato da Romani per li cani, e non per gl'huomini:però quelta discesa alla terra, perche fu, in inferiores partes ter- Ad Pho ra, fù tanto di maggior fatica a Chriflo, quato li fu di maggior opprobrio s Ma pastiamo hormai a quelli viaggi vifibili, & innifibili infieme, che ha fatto,e la per cercarci, e per trouarci. Ve- Luc.192 nit enim querere , O faluum facere quod periat , dice San Luca , e Dauidde nel Plants Salmo haueua detto prima. Herani ficut ouis qua perijt, quere fernum tun ; e certo chela maggior parte de gl'altri anima li quado perdono il padrone, finalmenre da fostetti tornano, d casa, ma la pecorella mai, se no è ricodotta; Quindi è che tutte le cofe d'oro, d'argento, e d'ogni forte di pietre pretiole, che si per desfero si postono ricercare, e ritrouare nelli stessi luoghi doue si perdono, ma la pecora mai, perche fempre va più errando per mille ritorte vic, e tall'hora montuole, & inaccelsibili; così fa il peccatore, che ne con il cuore, ne con le opere, mai si ferma, perche con il cuore discorre in mille inutili pensieri, che però di lui parlando diffe Isaia. Cor impi) ficut mare feruens,e con le ope- Ila. 57. re passa in mille peccati; onde l'istesso Profeca diffe in vn altro luogo. Omnis Ilacist nos, quafi oues erranimus, vunfquique in viam fuam declinauit, e notate, che dice; declinauit, perche con li molti peccati. fempre si mette il peccatore il camina-

Comments Choogle

re per maggior dirupi,& precipitij,pepl. 106. ro diffe Dauidde nel Salmo. Errauerue in folitudine in maquofo , viam cinitatis habitaculi non inuenerunt, cioè andorno foli, caminorno per le folitudini, oue fono mille semite per le quali camina. no solamente le fiere, e corrono per Juoghi fecchi, sterili, & arenosi come l'Arabia deserta, senz'acqua di gratia Diuina e però con tanto errare, nontrouorno mai la strada di tornare a cafa; Et viam ciuitatis babitaculi non inueserunt, perche fe bene trouorono mol. ce femite di deferto, nulladimeno non Crouorno mai, viam ciuitatis, & ciuitasis babitaculi, ch'è la nostra patria celefiale Città fuprema del Sommo Iddio e perpetua mansione di tutti li beati, Quia non habemus bic ciuitatem permanentem fed futuram mquirimus . Anzi perche i peccatori fempre vanno errado di male in peggio, però è necessario, che confessino, che fi stancano . e. mai trouano la via di tornare alla propria habitatione, fentitelo come apertamente lo dicono nella Sapientia. Laffati fumus in via iniquitatis, & perdi tionis . O ambulauimus vias difficiles . viam autem Domini, ignoranimus, laffati fumns, per li molti viaggi, e per il molto pelo de peccati, che, ficut onus grane, granata funt fuper me; Ma di più , Laffati lumus, quia ambulauimus vias difficiles . montuole, per le superbie, spinole, per f'anaritie, e fangole, per le luffurie, viam autem Dommi ignoranimus , per scoftarci da Dio habbiamo fatto, non folo, vias, fed vias difficiles, ma per ritornare a Dio,ne meno, viam ch'è vn folo precetto di carità, però, viam autem Domini igneraumus. Hor se tanto è il vagare del peccatore, se tante sono le femite de peccati per le quali camina, fe tanti fono li dirupi, etanti, etalili precipitij per li quali fi mette, quanto grande farà adello la fatica di Christo che lo cerca?Si,si N. Fatigatus ex itinere, fedebat fic fupra fontem, aguifa di cac. ciatore, che quanto più fugge la fiera;

tanto più egli la legue, per monti , pen colli, e per felue; così Christo quanto più fugge il peccatore, tanto più lo cerca, ma non folo lo cerca col caminare,ma lo cerca con preghiere,& in. questa maniera auco s'affatica per ridurlo:Sentire come lo dice Geremia . Laborani rogans, mi fono affatigatopre. Ier. 15. gando fempre, lascio il considerare che Iddio prega il peccatore, che dourebbe effer pregato dal peccatore, es che lo prega fempre, però non dice il Profeta, roganit, ma dice, rogans, perche sta sempre in atto di pregare, potendo con vn cenno comandarli, e farfi obedire fubito.

Ma mi fermo a confiderare, che le preghiere fono di tanta forza e di tanta efficacia appresso gl'animi nobili,& ap presso Iddio stesso, che non è cola. che fi cerchi con preghiere, ò da gl'huomini ragioneuoli,ò da Dio,che no s'ottenghi,e non s'impetri ; Et dall'altro canto mi fermo a confiderare, che li peccatori scelerati si fanno d'animo così crudo, e così ferino, che ne per preghiere d'huomini, ne per preghiere dell'istesso i ddio si rimouono, e si pentono, hor di gratia vediamone la... proua, e prima dell'efficacia delle preghiere. Ofea Profeta ragionando di Giacobbe dice che, mualut ad Angelum, perche fleuit, & roganit, e con ragione prevaile all'Angelo, perche son folo lo pregò con lacrime, e con pianto, ch'è modo efficacissimo di preualere fin con Dio, però nella Genefi quado si racconta la forza, che fece Giacobbe all'Augelo, li diffe l'Angelo, come ti chiami? rispose il Santo Patriarcha, mi chiamo Gacobbe, all'hora li replicò l'Angelo. Nequaquam appellabitur Iacob nomen tuum, fed Ifrael, c rendendo la ragione, li dille. Quoniam fi contra Deum fortis fundi , quanto magis cotra homines prenalebis? Leggono li Set tanta, Quia mualu fli cum Do, & cum bominibus potens eris: O Aquila, c Simmaco leggono. Frinceps fuifi cum Dee ,

Dopò la terza Domenica di Quaresima.

perche le preghiere hanno tanta forza, che s'impatroniscono, & ottegono il principato de gl'huomini, e di Dio, dunque sono efficacissime le preghiere appresso gl'huomini, & appresso Iddio. Ma li scelerati s'incrudeliscono tanto contro li continui peccati, che nè alle preghiere de gl'huomini, ne à quelle dell'istesse Iddio si rimuouono, o si petono; l'esempio l'habbiamo chiaro in Saulle, che pregato da Dauidde, se bene dice il Sacro Testo, che vna volta. flenit, & vn'altra volta diffe , petcaui , 24. c 16 mostrando rauedersi, e pentirsi, nondimeno noa fi rimoffe,e non fi peti mai . e morfe disperato, e si dano; Ma lasciamo le preghiere de ef huomini, & veniamo alle preghiere dell'ifteffo figlio di Dio; Christo quando s'inchinò, e s'ingenocchiò a lauar li piedi alli Difcepoli, non pregò Giuda più con li fatti. che con le parole che detitleffe dall'incominciato tradimento? fi pure , perche quello era lofficietiflima preghio raper farlo rauedere e pentire, nondimeno le bene moltro di pentirfi per quella parola che diffe: Peccaui tradens Janguinem iuflum, (e bene reftitui il mal' impegnato danaro , retulit triginta argéteosad ogni modo fi disperò, fi appiccò,e fi danno . Es jujpenjus crepuit medins, O diffufa funt omni a vifcera eins . .

Ma passiamo da vna preghiera priuata, che si faceua à pochi, ad vna preghiera publica, che si faccua a turti. San Paolo Apostolo a gl'Hebrei, velédo mostrare, che Christo è vero, e perpetno Postefice, dice in quella manie-Ta. Out preces supplicationes que obtalit. cum clamore valido exauditus eft pro fue renerentia, che le bene quelle preghiere le fece al Padre, le fece però publicame te in presenza di tutti acciò che soffero paeghiere delli peccatori , affinche quelli fi convertiffero a lui , nondimenoda Dio, dice Paolo, che Christo Sen.42 exaut tus eft pro fua renerentia , o da gl' huomini (celerati non folo non fù vdito,ma in vece d'vdirlo, e di pentirli ,

per scherno dicevano; Vab qui destruis templum Dei:hor dite voi adello s'è vero, che li fcelerati alle preghiere dell'istello figlio di Dio, punto si muouono, e si pentono, che jo dirò, che con. ragione dice Christo, laborani rog ans, però non ci matauigliamo, le fiamo caftigati da Iddio , perche al fine laremo sforzati a dire, merito hec patimur , non lolo, quia peccanimus in fratrem nofrum , come differo li fratelli di Gio. seppe nella Genesi, ma di più, quia peccanimus in Deum noftrum, videntes anguflias anima eius dum deprecaretar nos . O non audinimus eum,ideires venit super nos tribulatio, en fanguis eins exquiritur, perche queste fatighe, questi sudori, quefto fangue, ne cercaranno vendetta a. Dio, le tu non ti penti, e non ti emendi

peccatore quia laboraui rogans. Al fine dopò effersi tanto affatigato il nostro Christo i cercarci, caminando e negando ci cerca anco e si affatica riprendendo li nostri vitij,& enormi peccati, impartic olare inculcando la noftra oftinatione; Laborani clamans, predicando , O vocando eos ad panitentiam; dice Vgone Cardinale, e può effere, che, ad lifteram , per il tanto gridare fi verificale, il detto del Salmo Dauidico. Rauca fatta funt fauces mea, ma perche non fe ne fa niuna mentione nell'Euangelio hodierno di questa raucedine di Christo nostro Signore, dice questo Spositore;però diciamo,che sia detto per li Giudei che gl'erano lontani, più con il cuore , che con il corpo , Ier. rei che à tal fine diffe Geremia. Prope es tu Domine eri corum , O longe à renibuseo. rum, che qui s'intendono per li reni, il cuore, conforme diffe Ifaia. Populus bic, Ifa. 24 labij s me bonerat, cor autem corum,longe est ame, e perche ha da parlare a quelli che fono lontani , però dice , laborani clamans Oc. fi grida dunque , mentre fi parla à persone lontane, e delli pece catori è lcritto , longe à peccatoribus folus:fi grida anco, mentre parla vna perlona adirata, ma chi più giustamente

Ad Ro.

218 adirato contro li peccatori, che Dio ? Prouocauerunt ehm in dis alienis , & in abommationibus ad iracundiam concitauerunt , cosi è scritto nel Deuteronomio; Mai s'adira Iddio se non è da nostri peccati prouocato,e nesiuna cofa.

più lo prouoca, che all'hora, che gli fi leua il fuo culto diuino, quale folo a lui fi deue,& dagl'huomini bestiali fi dà,ò a demonij, ò à bestie, ò pure ad effetti bestiali, che sono le vere abominationi di questo laberinto mondano; hor quefto fail peccatore con tanti peccati,ch' cali di continuo commette, cioè, che cerca fin d'idolatrare, per sodisfare alli fuoi fenfuali appetiti; però con ragione diffe Mose. Pronocauerunt eum in dis alienis, sono tutt'Idoli, o in abominatio-

nibus, che sono le maggiori sceleragini

del modo, ad tracundiam concitaverunt :

Dunque mentre è concitato, mentr'è

propocato da tanti peccati, e da tante

iceleraggini,con ragione dice,laborani clamaus, raice falle funt fances mea. Grida anco perche ha da perfuade re a fordi. Quis catus, mfi fernus meus, & furdus, nift ad quem nantios meos mifi? dice Isaia; & alle persuasioni di Patriar-Ifa. z chi, di Profeti, d'Angeli Custodi, di Predicatori, di Curati, e d'altri mici Nuntij fantiffimi, non hanno mai datorecchie; Anzi; Et non audinit populus mens vocem meam , & Mael non intendit mibi , e perche non mi hanno volfuto ascoltare, non mi hanno voluro dar credito, e prestarmi fede, però, dimisi cos secundum de sideria cordis corum, ibunt in adinuentionibus fuis, perche quando

> è il maggior caftigo, che ti posta dare. Ripofiamo.

## fcia,t'abandona, e non ti cerca più, ch'-SECONDA PARTE.

Iddio vede, che perde la fatica, ti la-

Atigatus ex itinere, febebat fic fupra fontem. E per dirne il vero N. Chri-Ho nostro Redentore, fà grandissima. fatica nel cercarci, ma fa anco fatica.

grandiffima netl'asportarci à pentreni 22 , però le per cercurci dice l'Euange. lifta,fatigatus ex etimere , per alpertarci, dice , fedebat fit fupra fontem ; e certo è Rato, & è , & fara fempre di grandiffis ma fatica al figlio di 1) io l'aspettarci d penitenza però dife Ifaia; Laborani fuflineas , in le quali parole , dice il Padre San Gregorio fopra il Salmo fellant'e otto. Hoc ex persona Redemptoris noftre propheta de pernerje ad huc vinentibus di- Ilas. ci Laborans fuffinens . Parla in persona di Christo il Profeta, dice questo Santo Dottore, che parla, de personje adhue vi uentibuscontro quali, diffe l'ifteffo Ifaia nel medefimo Capitolo. Quiescite agere pernerfe,perch'e male a far il male, ma è pessimo à viuere, adhue peruerse; Duque de pernerfe adbue vinentibus, dice il Profeta in persona di Christo, laborani (uftinens; & acciò che nelluno poffa di re, che non è vero, che il figlio di Dio 6 affatighi in afpett arci tanto a penitenza, perche ha la natura diuina infatigabile, fentite che fogionge San Gregorio Papa. Non enim fastinendo Domi-1 nus laborat cuins diminitatis potentiam . mulla fatigatio contingit, fed verbis huma. nicatis loquens , ipfam fuam circa nos pa-Hentiam loborem pocat:fi che la molta. patientia, che ha Chrifto nell'aspettarci , la chiama fatica , questo diffe San Paolo alli Romani . Qu d fi Deus volens offendere ir am , & notum facere : potentian fuam, fuftmuit in multa patientid vafe ice apta ad interitum "haneus." prouzes l'Apostolo, che se bene Iddio non haueffe fatta neffuna gratia alla reprobi, non però si sarebbe potuto dire, che Iddio folle stato, ò iniquo, ò in . giutto,ò partiale, ma che direte fe a molti, che sono vasi d'ira, che dourebbe castigarli seueramente, nondimeno gl'aspetta patientemente, acciò si pen. tano,e fi convertino à lui?è necellario, che contelfrate non folo che Dio, è giufo, ma che ancora è mifericordiolo : quia sustinuit in multa patientia vafa ira apta ad interitum; Notate ogni parola

fustinuit, e non per puoco pelo, ò per puoco tempo, ma per molto pelo, e molto tempo; Sicut onus grane, granata funt funer me, egli , femper fuftinuit , accio habbiano foatio di penitenza, e però l'Apoltolo dice, suffinutt, non solo in patientia, ma, in mu'sa patientia, che l'istesso Apostolo chiama quella molta patienza, ricchezza della bonta di Dio. An diurtias bonitatis, patientia, @ long animitatis eius contendis? La ricchezza è di molte,e di groffa facoltà, che quelle, che sono poche facoltà, non si possono chiamar ricchezze; così sono gl'effetti della bontà del nostro Iddio. iono innumerabili, però con ragione l'Apostolo le chiama ricchezze, e ricchezze non d'vn folo padrone, ma di tre padroni; Bonitath; Patientia: & Lon ganimitatis, fe bene tutte derivano da vn principio, ch'è la bonta di Dio, e. percio: In multa patientia fuftinuit. @ fufimuit valaire, quelli che ogni giorno accumulano, e riferbano maggior copia di peccari, & incitano l'ira mia co. tro di loro, dice Iddio, non potranno giamai dire, che se io li castigo, e li dano nell'Interno , che li faccia torto , perche sono vasi d'ira,e di più, apra ad interitum, legge vn'altra lettera, aprata ad interitu, cioè fatti degni da loro felfi,per le tante commelle sceleragini all'eterna dannatione : Ma fe vogliamo vedere quanto fia grande questa pariétia di Dio co cui tanto tempo ci aspetra, vediamo quanto, è grande le sceleragini de peccatori, e quanto tempo vi confumano in effe .

Nella Sacra Geneli volendoci pronar Mose quant'Iddio ginstamente fiadirana contro i peccatori diffe in-Gen. 6. questa maniera . Cum multa ma'itia bo. minum effet in terra , & cuncta cogitatio humani cordis intenta effet ad maluns omni tempore, la prima cofa non folo dice, cum malitia, ch'è il più scelerato genere di peccare che si troui, mà dice , cum multa malitia bominum effer in terra; la feconda non dice , che ci fi fi puoco

pensiero à commetter peccati, ma dice di più che non si pensa ad altro, cun-Eta cogitatio bumani cordis intenta effet ad malum; la terza cola non dice, che nel peccare ci confumino puoco tempo, ma dice, che ci confumano tutto il tepo che hanno i viuere, cioè, giorno, c notte, e se più ne hauessero , più ce ne confumarebbero, e per questo foggionge,omni tempore: Hor a vna malitia. così grande,& a vn tempo così longo, quanta patientia , e quanta fatica ci vuolermoltase tutta intolerabile, però, m multa patientia fustinuit Oc. dunque con ragione dice, laborani suffinens, el'-Enangelifta fegue : fedebat fic fupra fon: tem: Ma fentite Isaia che dice, perche ci aspetta Iddio. Proprerea expetiat Dens pt mifereatur noftri, cioè la cagione per che Dio ci aspetta, e perche ci vuol perdonare, che se non ci volesse perdonare, ci castigarebbe subito, trouandoci delinquenti, e colpeuoli, ma perche ci vorrebbe perdonare, però ci aspetta, acció ci pentiamo, e ci emendiamo: questa dilatione di tempo cercò quel che doucua al padrone, decem milia talenta, qui cum non baberet onde redderet. procidens interram, adorabat eum dicens. patientiam habe in me, Comnia reddam tibi, che il Testo Greco in vece di dire. patientiam babe in me , dice. Longanimis eft ergame, & patiens; legge Remigio citato nella Catena. Petit viuendi tempus, & spatium penitendi, ma chi sa, che quel spatio di penitenza, che ci ha concesso un hora Iddio, che hormai Iddio illello per li nostri peccati non ce lo tolga? però quel moribondo, che grido ; Indulge as vique mane , pon l'ottenne; dunque adeflo che ci aspetta, adeflo pentiamoci, adesso emendiamoci, nol fentite come ce lo ricorda con fraterna carità il Santo Profeta. Emendemns in melins que iznoranter peccauimus , ne sut bito pranccupati timore mortuis queramus spatium panicenta, & innenire non pafimus : Senti quel che a te dice Gio. uanni nella fua A pocaliffe . Emulare er-

go, or panitentiam ago, e come ne renda la ragione foggionge. Ego fto ad oftum, o pullo, ch'è la dignita di chi ci aspetta, il continuo aspettare, il luogo oue ci aspetta, e l'officio che sa nell'aspetgarci, ci dimostrano la fatica grande, che fa nell'aspettarci. Ego, ecco la dignità di chi aspetta, che potendo farci aspettare da mille serui, anzi douendo noi aspertar lui, egli di persona si mette ad aspettarci. Sto, ecco il continuo aspettare, che ci alpetta fempre, fenza. mai cestare; ad oftim, ecco il luogo done ci aspetta, per done ogn'vno ha da paffare; & pulfe, & ecco l'officio, che fa, acciò che ogn'vno habbia materia di fentirlo,e non possa scusarsi: però essedo la persona così degna, l'animo così pronto, il luogo così comodo, e l'officio così caritatino, con ragione dice Giouanni, non folum penitentiam age, fed emulare ergo, & pænitentiam age:emulate, con vn fanto zelo, e con vn ardente feruore di far molto più bene, di quel lo che hai fatto male, di far maggior penitenza delli peccati che hai commessi, e si come hai peccato ad emulatione, così fd ad emulatione penitenza di esti , e si come hai volsuto peccare

più de gl'altri, così fa più d'ogn'altro penitenza: Emulare ergo, & panitentiam age, quia ego fto ad oftium, er pulfo : ouero , fatigatus ex itimere , fedebat fic fupra fontem, per cercarti, fatigatus ex itinere. e per afpett arti ,fedebat fic fupra fontems Sic, così affatigato; Sic, così affannato; Sic , così fudato; Sic, così ftentato; Sic . così trauagliato; Sic, finalmente così per te rammaricato. Oh mio dolciffimo Signore, e quanto è vero, che si come per cercarci, fempre, non ti fermafti mai, che però differo di te, che, circuibas & così per afpettarci fempre. non folo ti fei affentato fopra d'en fonte, ma conficaro fopra vn tronco di Croce, non folo tutto itiliante fudore, ma tutto piouente fangue, non folo asperso il volto di poluere per il viaggio, ma tutto coperto di sputi per (cherni , però non permettere Signor mio, che vna fatica così intolerabile ... da te patita fiaindarno. Quere feruu tuis, quia mandata tua non fum obtitus , cioè, non mi fono scordato affatto di te, ma donami gratia, che col cercarmi, mi troni, e coll'aspettarmi, per tua infinita. mifericordia, mi falui. Amen.

#### PROEMIO VENTESIMOOVINTO

Per il Sabbato della IV. Domenica di Quaresima .

Vro marmo frá molti fasfi, gradita pianta fra molti alberi, riscaldante porpora frà molte neui, dolce fico frà melte frutta, Aquila altiera fra molti vecelli , magnanimo Duce fra molti foldati placido leone frà molti animali, purpurea. rofa fra molte spine, ed va immenso Monarcha fra molti popoli ci rapprefenta d'ammirare nel campo del Vangelo hodierno N.

Monarca à liberare, rofa alla peccaerice donna , leone à discacciar gl'Hebrei, Duce à secura tutela, Aquila à diuino sapere, fico à delitiose dolcezze, porpora a freddo dorfo, pianta à sterile campo, e marmo à faldar lementi.

Marmo ma candido, e bianco, pianta ma alta,e fublime, porpora ma colorita e roffeggiante, fico ma foaue, e ammelato, Aquila ma generola ed amante, Duce, ma giusto esanto, Leone ma forte e costante, rosa ma odorifera e fragrante, e Monarca, ma inuitto, ed onnipotente.

Monarcha che porta nelle labra la rofa , rofa che ha la corona come il : Leone, Leone che nella fortezza emola

Predica per la terza Domenica di Quaresima.

il Duce, Duce che mira fempre il Sole come Aquila, Aquila che fi notrifice, e pafec del fico, fico che di dentro è velitto di porpora, porpora che ammanta come forzura pianta, e pianta che filà fondata come colonna di marmo.

Marmo che alcolta le querele. Magefer bec mulier d'e. pianta che inalza le cime. Erexit lefus, d'dixit ets, Porpora che infoca l'effetto. Qui fine pressato est. d'e. Fico che produce frutti di penitenza, Andiens autem bac vnum post vnum abirumi. A Quilla che fierge e difende la preda. Erigens I estu dixit et. Duce che afficura il Reo. Omitier mense te ondemmaust. Leone che da feroci ruggiti; tam quam leo ruggiens. Rola che confola. Nec. ego te condemnabo, E Monarca che a schiaus dona liberta ficura.

E mentre che voi afcoltanti ammirate del Monarca il diadema, del Lcone la vigilanza, del lla rofa l'odore, del Duccla fortezza, dell' Aquila il volo , del ficola delicezza, della porpora il colore, della pianta l'altezza, e del marmo la bianchezza. Ricorriamodo Maria\_poiche ella è del Monarca il diadema, della rofa l'odore, del Lcone la vigilă. za, del Duce la fortezza, dell' Aquilla il volo, del fico la dolcezza, della porpora il colore, della pianta l'altezza, e del marmo la bianchezza; a ceciò col fuofauce i ovi moltir come &c.

#### PREDICA PER IL SABBATO

Auanti la IV. Domenica di Quarefima.

Perrexit Iesus in Montem Oliueti, & diluculo iterum venit in templum: Adducunt autem illi Scriba, & Pharifei mulierem in adulterio deprebenjam; Digito scribebat in terra & c. Ioan, cap. 8.

On v'è dubbio nessuno N. che ogni prerogatiua, nome e freggio dato dal milteriolo Egitto alla terra piena di triboli , e fpine con più giusta ragione conuiene alla Regina de Cieli, per quello, che di lei predifie nel Deuteronomio il Legislatore Mosè parlando di Gioleppe, così diffe. De benedittione Domini terra eius, de pomis Celi, & rore, atque abiffo fu. biacente de pomis fructuum folis, ac luna, de vertice antiquorum montium; de pomis collum aternorum, intendendo per questa terra Maria Vergine Madre del grande Iddio: Benche il Padre Cartu-fiano intenda la Chiesa dicendo. Sic ergo per Ioseph intelligitur Christus cuius terra, ideft militans Ecclefia, feu caro purefima affumpta procreata, O omni virtute ornata est de benedictionibus Domini in qua Ecclesia sunt poma Cali, idest fructus bominum in terris vitam celeftem ducenrum, à cui, cioè Maria si couiene il Ge. roglifico dato alla terra del misterioso. Egitto: Dipingono questi vna gran Donna con ricche corone in capo , fcdente nel suo carro trionfale, tirato da manfueti Leoni, li cui conduttieri erano armati di taglienti spade, trà le quali lei comparina tri onfatrice, con vna... chiaue nella destra mano, col bronzo nella finistra , circondata da Augeli alati,e di galli auanti i piedi al quanto. fpennati; & con ragione, dice l'Incognito nel Salmo 64. così dipingeuano la terra, perche se la terra reca il cibo. ad ogni animale viuente, meritamente. da loro deue effer feguitata; Se viene. col strepito coltinata, degnamente li conuiene nella finistra il bronzo ; fee nell'inuerno chiude i fuoi tefori,e nella primauera gl'appalesa, con grande. honore se li denono nella destra le. chiaui: se tante battaglie per posseder. la nel mondo fi muouono, dianfi con. gran gloria à conduttieri in mano les

Deut

spade ; se è proprio di lei domare ogni ferocită, vadino legati auanti del fuo carro trionfale i superbi Leoni; se tutte l'altre sfere, e gl'elementi fi muonono, & ella fola imbelle si vede, scrinasi terma, e stabile nel proprio trono ; Se è circondata di murate Città, e di coronati mortali, vada pur gloriofa coronata di più corone; Se quanto nasce, hoggi è sempre nel mondo, è parto di lei, con ragione Madre di tutti i viuenti fi chiami,e fe finalmente tutti gl'animali da lei riceuono il latte, cantonfi da tutti le fue lodi à fua gloria immortale, col motto animante dicendo. Alma,que cuntta alit.

Ma Signori tutte l'ombre finte della nostra terra materiale, nella terra benedetta di Maria Vergine, scolpite al vhio fi veggono; defiderate, che fia terrabenedetta, ecco Danidde chenel Salmo, così la dichiara: Benedixilli Damine terram enam : fe defiderate, che Gen 37 habbia il nome di Madre, apertamente tale la dichiara la Sacra Genefi . Mater cunfforum vinentium, perche , mutans Evenomen, canta la Chiefa; fe bramate d'Alma il fuo nome fourano, la gloriofa Antifona. Alma Redemptoris Mater, leggete; volete l'Imagine di Donna con pretiola corona adornata. il fegno misterioso di Gionanni nella fua Apocaliffe contemplate. Signum manyum apparuit in Galo M.a.s. Gin c.e c.ftel.dundecim :- penfate fapere s'è immobile nel proprio centro, confidera. telanel Salmo, oue fi legge. Dens in medio eins non commonebitur; volcte che i Leoni feroci, cioè i demonis infernali fiano foggetti, mirate che, Luna fub pedibas eius : volete vedere li fuoi deuoti con le spade impugnanti. En lettulum Cane 1. Salomonis sexagina fortes ambient exfortiffimis Ifract, ommes tenentes gladies , or ad bella doctiffimis ; feriue lo Spirito Santo nella Cantica ; volete il bronzo fenante,eccolo,ch'è pronto, Andite disciolmam, o nalite abycere cam bramatrie chiam, che apra il Ciclo ,e chiuda |

l'Inferno. Habet clauem David, que aperit, O nemo claudit, claudit, O nemo ape. Apoc. t rit, se volete finalmente il carro cinto di galli coronati, ecco i Reggi, che d'ogni intorno li fanno pompola corona. Ecce Reges terra congregati fun t, connenerunt in vnum , legge Ambrogio , transierunt in vnum , quia erat omnium credentium cor vnum, & anima vna. Duque terra benedetta è Maria Vergine nostra Signora abbellita d'infinite virtù, ma trà l'altre è fatta carta doue feriue il fuo concetto l'eterno Iddio, fi che potremo ben gridare. Terra nostra dedit fructum fuum, quando d gito feribebut in terra: & io per caminare col folito ordine, vedrò di che conditione, è Maria Vergino per effer terra benedetta ; fecondariamente il modo di produrre il frutto e terzo la bontà, à vtilità del frutto. Cominciamo.

Digito scribebat in terra Oc. Il Sacro Euangelilta Giouanni ò Signori fa. mentione di tre cole, cioè, del Monte, mentre dice . leftes perrexit in Montem Olineti, secondo il Tempio, mentre dice. Et diluculo iterum venit m semplum & e terzo dice, che, digito feribebat interra. Ela nostra Regina Maria, è Tempio di Dio. Monte fublime di Paradifo coterra benedetta di tutti li vinenti. Mater cunfferum vinentium. So bene io, che Maria Vergine è terra benedetta, ratione stabilitatis, dicendo l'Oracolo Divino. Terra autem. Domini in aternum flat, non mai mangando la Vergine difede, terra, ratione profunditatis, che però in persona di Christo dicena Dauide. Infixus fum in limo profundi ideft in vtero virginali, O non ell fubftantia, id ft. petcatum, d Dotti; terra , ratione fertilitatis, che però dice il Profeta Reale terra noftra dedit fructum funm, cole for-

fe più volte intele su questo Pulpito. Potrei dire'di più , che in Maria. Vergine foste scritto il Verbo Diuino. per l'incarnationt, que il Padre Eterno. împiegò la fua potenza, il Figlio la fua... fapienza,e lo Spirito Santo la fua bon-

ta. mentre , Opera Trinitatis ad extra , funt indivifa, dice Agostino, aggiungedo , che rispetto all'huomo consorme all'opinione di più dotti Rabini Hebrei scriffero la lettera perfa del Padre Adamo, attefoche, come affermano questi tali, quando il Padre Adamo su creato da Dionel campo Damasceno, scrisse nel suo nome due lettere del nome, Tetagramaton, chiamandolo, Adamo, per dinotare,ch'era creato da Iddio, & a lui vnito con la giustitia. originale, perdendo poi l'vltima lette. ra, O, fi chiamò, Adam, e non più Adamo: Quia non permanebit fpiritus mens, in homme, quia care eft. Questa lettera fu. ricuperata dal Patriarca Abramo per fe ttello quado li diffe Dio, non Abram, fed Abraham erit nomen tuum, hora hauendo Adamo pería questa lettera per tutti li suoi descendenti, viene la fantiffima Trinita, e la vuole restituire à tutti, che però la ferme nella finiffima carta del ventre virginale di Maria noftra Aunocata.

Anzi se su lodato Fidia eccellentisfimo Scultore, perche (colp) in picciola gemma tutto l'Alfabeto Greco; fe fu lodato Apelle perche in vn quadro: restrinse, e dipinse tutta la guerra Troiana; fe fù lodato Caio Marcello, che in vn guscio di picciola noce tutta l'Ilia. de di Homero : se su lodato Archimede, che hauesse compendiati tutti li Cieli in vn cristallo; e le finalmente fu Iodata Claudia Romana, che in vn fol parto hauesse prodotto sette figli, e che Leniatan in vu fol fiato fi beueffe vn fiume, più potrei io lodar la Vergine, che con due parole che diffe. Ecce Ancilla Domini, registrò nella sua terra verginale l'Alfabeto Greco, di cui parlando, cofi diffe il gran Profeta Geremia. A.A. A. Domine Deus nescio le qui, intendo per le tre A. A. A. le tre Diuine Perione per cui, fattum eft praium magnum in Calo, & Thiade di Homero di Dio, in que funt omnes thefauri fapientia, O fcientie Det, eli Cieli di Archi-

mede : Quia quem Celi enpere non peterant, tuo gremie contulifii, e li fette fieli di Claudia Romana che fono gli huo: mini delle sette età del mondo,beuendofi vn fiume di gratia, racchiudendo nella carta del fuo ventre virginale il Datore di tutte le diuine gratie, perche . Totius enim plenitudo gratia (e mfudit , in Virgine gloriofa , dice Girolamo il Santo; in fomma, Gratiarum Pelavus inexauflum, e più chiara corona li dà Guerrico Abbate, dicendo . Falla omnia in omnibus Virgo Maria. Ma Signori datemi licenza, che io polla dire, che Maria Vergine fia terra, fluentem lac. & mel, preferuata da ogni macchia di peccato originale come la terra Sacerdotale, e libera da ogni tributo, come dice Beda fopra la Genefi al 2. quale produste il frutto in mezzo al fiore. della virginità, perche quello propriamente fi chiama frutto, che nasce in. mezzo al fiore , folo il frutto di Maria vergine, è vero frutto, perche nel partorire non perfe il fiore della fua illibata virginita, Quia virgo ante partum, virgo in partu , & virgo p fl partum , al contrario dell'altre Madri, le quali fo hanno il fiore della virginità, non hanno il frutto della virginita, perche, non fe compatiuntur ad innicem virginitas, & maternitas, folo in Maria è il latte della maternità, & il miele della virginità; dunque è terra benedetta, che dona à noi abbondanza di latte, e di miele.

and aboutstanza di arte, e di miete. Il Padre Cartufiano per queffaterra cofi abbondante di latte, e miele fopra l'Effodo intende il Cielo, e che à
mio giuditio altro non è , che Maritavergine: Hora alzate meco l'intelletto
oli Dotti; e dite, che Marita-è van iffelfa cofa cò le dumb Perfone, e che queffa fia la vertta di Chrifto fi dice. Secandus Adam de Carte e effite, per e divide
anto di Maria fenza Padre, per virtà
dello Spritto Santo, queffa è la ragione de altenni, mà to deco, che Chriftoè
celefle, perche è Iddio, & huomo inficme, hora infigena la fede, come eanta la

Chiefa nel Simbolo di Santo Atanafio. che il Padre è diftinto dal Figlio, & il Figlio dal Padre, e dallo Spirito Santo. Alia est enim persona Pairis, alia Fi-In, O alia Spiritus Santti , fed Patris, & Filis, & Spiritus Sancti, vna eft diuinitas, aqualis gioria coeterna maieflas; di modo che il Padre, & il Figlio fono vna istessa cosa, perche il Padre si troua nel Figlio, & il Figlio nel Padre, & il Padre, & il Figlio nello Spirito Santo, e lo Spirito Santo, nel Padre, & nel Figlio, per circumine fionem, come fanno li Padri Teologi , fi che. Deus Pater , Deus Filius , Deus Spiritus Sanctus , fed quia funt vnum in effentia, & per circumincilionem , per quelto ; non tres Dii , fed mus est Deus. Alta, e sublime Teologia è questaoh N. ma però mi pare, che Sant' Atanafio fia mancheuole in qualche cofa, perche se il Padre Eterno è tutto diuino, anco Maria Vergine è tutta dinina , è tutta celefte , tanto più che ha vnita con le dinine Persone, anzi , è vna istessa cola col Padre, col Figlio, e con lo Spirito Santo, dunque dourebbe dire, ton tres Dij, fed duo funt Dii, ch'è Iddio, ch'è trino, & vno da vna parte, e Maria dall'altra parte. Ma non poteua dir meglio Atanago il Sato N. parlando delle diuine persone, le quali hanno vna idella effenza, & vna illessa natura; e Maria vergine benche fia creatura, contuttoció, è vna istessa cofa col Padre, col Figlio, e con lo Spirito Santo per gratia, hanendo virtu la gratia diuina di fare tutto diuino, come l'Elexir, ò il lapis Philosophorum, che ha virtà di mutare il ferro in oro, come sanno i Filosofi; hora, che questa terra benedetta di Maria vergine sia tutta dinina, e nelle dinine Persone come il Padre si trona nel Figlio, non lo dico io, ma il petto lacerato, e specchio terso di vera penitenza Girolamo il Santo. Sicut Filius in Patre. & Pater in Filio, fic Maria in Ded, & Deus iu Maria per gratiam; oh ftupori da far ftupire la meraniglia istessa.

Ma diciamo cofa maggiore, non folo quella terra benedetta di Maria,co-6 da tutti li Santi chiamata,è terra,ma anco diuina, anzi è immesa; e che questa propositione sia vera, e non menzogniera, ftate à sentire: Le divine Persone fecero fempre mostra delli loro diuini Attributi, il Padre della potenza col dire, Fiat lux, & fatta eft lux ; Fiat, il Figlio della sapienza, mentre; Verbo Domini, Califirmati funt, e lo Spirito Santo della bontà, quando Spiritus Domini ferebatur super aquas, folo dell'Attributo dell' Immensita le tre diuine Persone, non haueuano fatta mostra, e questa venne ad esser data alla nostra virginea terra Maria, Sentite S. Pietro Damiano come per eccellenza terminail proposito. Habitat in Angelis Deus, fed non cum Angelis, quia cum illis eiufde fer, de non eft effentie, babitat Deus in Virgine, Nat. cum qua vnius natura habet identitatem; Virg. Dunque se immenso è Iddio, anco immenía è Maria, attesoche par che Iddio fi fia spogliato dell'immenfità, e l'habbia data alla Vergine sua fantiffima Madre, e che ciò sia la verità, vdite il Padre Sant'Epifanio Vescouo Constantinopolitano tom. 2. Biblioth. Patrum Gratia Maria immenia eff, e con. raggione, perche anco il seno, ò ventre di si alta Regina, fii immenso, come dice l'ifteffo. Aur fplendidum Calum, ene in Calis incomprebensam contines Beum, come dunque poteua vna picciola creatura comprehendere vna cofa immenfa, & eterna, fe Iddio non fi spogliana dell'Attributo dell'Immenfità; notate le parole di Crifippo, tom. 2. Biblioth. Patrum, de laudibus Virginis. Comprehendifti enim, quem nec

Dico cola più spiritola N. & è, che Maria vergine qual'altro fortissimo Hercole, pole il motto à Dio istesso; & alli fuoi diuini Attributi , dicendo: Non plus pltra, e che fia la verita,notate ò Padri Scritturali, che nel progrefso della creatione Iddio non riposò,

Cali quidem capiunt .

(s nò

D.Petti Dam. fer. de Nac. Virg.

fe no nel festimo giorno. Requienit die feotimo ab omni opere, quod patrarat, questo settimo giorno significa la Vergine gloriofa, fignificata nella picciola nubbe di Elia. Die autem feptima,ecce nubecula parua, & il Padre S. Girolamo dice. Nubes illa, nunquam fuit in tenebris, fed femper in luce, che però dice Mose, che Iddio parlaua a gl'Ebrei ; In columna nubis, fignificando il giorno lo stato della legge Euangelica, che a questo fine parlando, diffe San-Paolo . Nox praceffit, dies autem appropinquauit ; dunque in questo sertimo giorno Iddio fi è ripolato; Anzi dico d'auantaggio, che creando gl'Angioli, el'huomini, e tutte le creature, pare che li fiano state di disgusto. Doleo me fecisse hominem quem creaus, solo Maria è quella, che li hà dato quiete, e ripofo, mentre d'Imenfità l'ha dotata. Corona questo pensiero San Pietro Damiano , sermone de Annuntiatione Maria, così parlando. In principio in qua fola, se post tumultus Angelorum, O bominum reclinaret, O requiem inneniret, dice, post tumultus Angelorum, perche la corte de gl'Angioli, li lembraua vn tumulto di popolo, rispetto al silentio,

Dico cosa più marauigliosa, &ce. che Maria Vergine fu forma di Dio : oh Padre, quiui così dira il Filosofo . Forma est illa, qua dat effe rei , & confernat rem in effe, & Iddio da nessuno rice . ue l'essere, per essere agente independente prima causa, e primo principio ditutte le cole ; Anzi crescerà il dubio, al Teologo no; maben sì al Metafisico con dire, che. Quid quid babet habet , a fe, ex fe, ad fe,e per fe, Deus,lasciando per hora, quello, che dicono i Teologi delli fegni di origine, che, Pater babet à ses Filius à Patre, O Spiritus Sandus à Patre, & Filio, perche sempre fiegue, che Iddio non può riceuere l'a essere da forma adueniente, esfendo . ch'è infinito; Et infinitum est illud cui nibit deell, come dun que Maria Vergine

che ritrouo in Maria.

è forma di Dio?Signori, il pensiero no è m'o, ma del Padre San Girolamo .. Sermone de Alluntione Virginis Marie . Si Calum te pocem, altior es, fi Matrem gentium procedis fi formam Dei te appellem, digna existis, si Domina Angelorum, prima effe probaris, quid ergo de se dizne. dicam, dice Girolamo, & è come dir volesse io ti chiamo Ciclo ò Maria. non dico nulla, perche fei più bella, e più alta del Cielo, pulcrior, & altior Calo, quia gloria eius ab intus : le ti chiamo Madre delli figli d'Adamo, dico poco, perche auanzi tutti nella pienezza. della gratia. Excellis omnes creaturas in plenitudine gratie, Se ti chiamo Signora : degl'Angioli, non dico niente; Quia exaltata es super Choros Angelorum ad calestia regna: Ma se ti chiamo forma di Dio, dico molto, perche dico quanto posso dire di te . Si formam Dei te appellem, digna existis: gran difficoltà apportano queste parole ò N.

Però attenti, che con l'intelligenza d'vn luogo di San Paolo d'Filippensi parlando di Christo fatto huomo, dice in questa maniera. Qui cum informa Dei Ad I effet , non rapinam arbitratus eft effe fe 20 . aqualem Deo, sed semetipsum exinaniuit formam ferui accipiens: in questo luogo S. Paolo chiama Christo forma di Dio. e S. Gironimo chiama Maria forma di Dio;San Tomafo dice,che chiamando San Paolo Christo forma di Dio, nonvuole dire altro, che in Christo sta la naturalezza di Dio . Hoc fic effe in forma , est effe in natura Dei , che su quello istesso, che diste Paolo à Collossensi nel capo secondo.In quo inhabitat plenitudo diuinitatis corporaliter, quafi dicelle, che in Christo stana il corpo della Diuinitd.& è come se più apertamente dicesle, che in Christo non vi sta il Verbo per gratia, è vero per denominatione estrinseca, ma vi sta la medesima persona del Verbo, e questo vuol dire. Qui cum informa Deieffet, femetipfum enint-

niuit, formam ferui accipiens, perche Ita-

no informa di Dio, volle vestirle con

Phabito di Adamo con il quale pareua figlia di Adamo, & questo dice Paolo. Habitu inuentus ve homo: Legge San Tomalo. Ipfam bumanitatem accipit, quaft babitum , fi vesti dell'habito humano , per conueríar con noiscioè, quello che itana informa di Dio, fi copri con le nostre miserie, ascondendo la corona per potere fra di noi conuerfare, si che Iddio non fi volfe far'vedere. Hora così dice San Girolamo, chi vede Maria nell'esterno, pare, che sia figlia di Adamo, pare che sia terrena, ma dentro è pura, è candida, è Madre di Dio, in fomma è tutta celefte, & però, Sifurmam Dei te appellem, digna exiftis, perche non è forma informante che perda l'estere, per modum aduenientis, & ideo, fi formam Dei te appellem, dienz exi-1115 -

Ma N. dico cola grande, cioè, se Iddio si chiama Signore, e hà il dominio fopra tutto l'vniuer fo, lo riconofce da Maria Vergine, e che fia la verità San. Giouanni nella fua Apocalisse, vidde vna volta vn Caua Iliero vestico con vefe tinta di sangue, con gl'occhi fiammeggianti, coronaro con niolte corone, con vna spada in bocca, seguito da entte le creature, portana, oltre à quethe feritte vn motte nel fue vestimento, che così diceua . Rex Regum, & Dominus dominantium, questo era Christo secondo gl'facri Espositori, che hauea hauuto l'esfere da lla Madre, e per consequenza il dominio: Oh Padre che cola voi dite ? non dice la scrittura facra, Dominus vninerforum tues, dicendo anco Christo di se stesso, che ha otrenuto il dominio dal fuo eterno Padre, quando dice. Data est mibi emmis poceflas in Cala, & interra: Signori io dico che il dominio l'hà riccunto da quelta terra benedetta di Maria Vergine,e lo cauo dalla facra ferittura : Racconta Mosè nella Sacra Genefi il progreffo della creatione, e dice, che Iddio mai fi chiamo Signore , fe non doppo che hebbe crearo Phuomo perche, si come l'huomo non si chiama Rê fe non ha Regni, così Iddio non volle effer chiamato Signore se non quando hebbe creato l'huomo, che li diffe. Dominamini piscibus maris , & volatilibus Celi &c. hauendo all'hora il Vicerè in terra, pecca l'huomo, e si sa soggetto alle sue passioni, & Iddio resta senza il dominio, & imperio, non parlo ò Teologo quanto all'atto primo,e dell'effere,e delle potenze, ma dell'atto secondo , perche il peccatore in quanto all'. atto (ecoudo, è fotto la potettà del diauolo . Vos ex Patre diabolo effis : Hora hauendo Iddio perso questo dominio, La Regina del Cielo ce lo restirui, che però ella medefima dice. Magnificat anima mea Dominum:one legge il Padre Origene a nostro poposito. Magnitudinem desiderat anima mea Domine, e questo è quello che diceua Dauidde in. persona della Vergine. Magnificate Daminum mecam .

Ma arrefico N. di dire più, & è che Maria Vergine ha fatto che Dio sia misericordioso, perche mai è stato copitamente mifericordiofo, fin che non hebbe la madre, e che sia la verità canta la Chiefa. Mater mifericordia, ma no canta. Mater Deitatis, perche fi direbbe, che Maria hauesse data la Deità al figlio,e l'effer formale, la qual cofa è falfissima, hora perche dite. Mater mifericordie, sò che rispoderete, che Maria ha dato l'effere milericordiolo à Dio : Signori il dubio è difficile, e potrebbe fare vn cattino fuono, per effer proprietà di Dio l'effer misericordiolo , come dice il Padro San Gregorio. Deus cut proprium est semper miserer:, @ parcere. Effendo, che prima, che Maria nascelle, Dauidde diceua . M'sericordias Domini in aternum cautabo, perchele Dio è buono , in aternam mulericor dia einsile creò I huomo, e lo pose nel Paradiso Tereeftre; in aternum mifericardia eiusis'è vito in effenza, e trino in perfonatin sternum mifericurdia eius, le creò il Cielo, coa tante ftelle, e la terra con tanti fiori; in aternum mifericordia eius , fe flagello l'Egitto , e conduste il suo popolo nel deferto liberandolo dalle mani dell'oftinato Faraone, m aternum misericordia eius,e se doppo tante figure, enigme, & ombre nella facra ferittura prefe carne humana, femper in aternum misericordia eius:come dunque è vera la propositione che Maria Vergine non ha dato l'effere milericordiodiofo à Dio? gia se desiderate lapere la folutione, leggete l'Angelico Dottote San Tomaso secunda secunda, one dice, che, ad integram rationem misericordia, duo requirentur, ejoè l'atto della volontà e l'atto del fenfo, ò di compassione, il primo atto fi fi, quando io veggo vn infermo, e m'intenerisco, dicendo, coflui merita effere agiutato; il secondo atto fi ripola nella carne, compatendo alla jua miferia. & ambi questi atti, s'includono nella misericordia.

Hora stante questo fondamento, douete fapere, che Iddio ab aterno, era misericordioso nell'atto della volontà, e non poteua sensibilmente compatire fenza Madre, e per consequenza, fenza fenlo, e però in quanto all'atto della volonta gridano le scritture, & gl'oracoli 1 Quoniam in aternum misericordia eins, quanto al fenfo lo chiamano, Dens rltionis, Ma Maria Vergine ha mutato il nome, chiamandolo. Deus elementia, perche mentre l'ha cinto con i suoi pur riffimi fangui, l'ha fatto compitamente misericordiolo, accoppiando con la volonta il fenfo, che prima non hauepa: Dunque diciamo con S. Paolo. Non babemus Pontificem, qui possis compats infirmitatibus nostris nifi Ie fus Chriftus, quia in amnibus milericors effe Euseft : cperò polliamo tutti dire, con ogni fondata ragione, Benedixifti Domine terra tuam: Anzi, Terra nostra dedit fructum fuum.

Amplifico più il concetto, e dico, che più pefa la Vergine noftraterra benedetta, che non pefa Iddio, con tutte le Creature, da vna parte fù posta la dignità di Madro della Regina de'-

Cieli hauendo dell'infinito non poten dola Iddio far maggiore ; dell'altra parte stà la sua protonda humiltà, deco,il fue non effere,e più pesò lei, che non pesò l'effer Madre di Dio ; Anzi maggior grandezza fu nella Vergine in quanto che si cognobbe terra, che portare nel suo ventre il Verbo eterno : Della terra, diceno li Dotti che Dio la fondò fopra li fuoi fondamenti. Fundauit terram luper flabilitatem fuam: legge vn'altra lettera. Fundanit terram Super nibileitatem , e Maria Vergine fa fece dinina, & immen(a, limitò per cosi dire, l'effere delle dinine Persone, fa forma di Dio, ringiouene doli il dominio con farlo compitamete milericordiolo, no per altro, fol perche fi conobbe effer di propria natura terra, cioè l'istessa nientezza, che lei stessa così va dicendo. Respexit humilitatem ancilla fue, legge vn'altra lettera. Respexit nibileitatem ancilla fue, che questo à ponto è il fondamento certiflimo della... terra ch'è fondata, super nihileitatem,e però terra nostra dedit fruetum sum.

Hora questi sono li frutti N. che riceue Iddio da quella terra benedetta di Maria Vergine nostra Signora, quelli che produce Iddio in lei fono tutte le creature, hauendo Iddio fatto il Ciclo, el'Angioli, il giorno, e la notte , il Paradifo Celefte, & il Paradifo Terreftre co tutto quello che ha creato per Maria Vergine : Andate Padri Scritturali in Ifaia al terzo capitolo . oue trouarete che lo Spirito Santo ini, così parla. In illa die erit germen Domini in magnificentia, & gloria, & frittusterra subiimis: legge il Caldeo. Inilla die erit Nieshas Domini in magnificentia, così nota il Galatino, lib. 7. de arcanis Casholica fidei capite 2. 6 3.

Actho è Scritturali andate in Ceremus deue leggerete in que sio modo. In Milizalian misam stetistation, e. nolieus leger Caliacteros, rengesussimissi, che Iddio non baurebo erezio al Cielo, & la terra, de non lese ligro il suo patto, queflo patto è Chriflo, ch'è luddiro di Maria Vergine: Era fubdiussilli, dunque le Iddio non haue fle hautolipatto, cioè Chriflo, non haue flebreo. Nifi Chriflu meus flesifle diem, &
nolem seger Cfil, & terra non pofujilem,
e perche. Chriflu erat fabdius illisper
quelto Nifi Maria Y rego flesific, cfian,
Etteram, Deus non creafe;
ber Maria Vergine, e però, Maria Virgo
eficona omnium creaturais, perche,
finis coronatopus, quia tetra nofira dedit
eriuliun flaum.

Ma per finirla N. dico che Maria Vergine fù la Croce doue fù crocififlo Christo:Oh Padre, Christo su crocifisso in Croce? tutto camina bene ; ma io adesso dimando, quante volte su crocifillo Christo, vna volta dice la Chiesa; Et quando crucifixerunt lesum, erat bora quaft fexta , replico di nuono , e dico , che Christo su crocifisso tre volte, primieramente fù crocifillo con le lingue quando gridorono. Tolle, Tolle crucifige eum, e di questi dice Agostino Santo. Magis rei fuerunt crucifisores linguarum quam crucifixores clauorum, e però devono fuggirfi li malidicenti; Quia vulnus lancea,facilis folidatur, vulnus linque autem rare, aut nunquam. La feconda volta fù inchiodato in Croce,& iui. Inclinato capite, emtfit fpiritum. La terza volta fii crocififo nelle braccia della. fua Santiffima Madre: Et se qui, il Teologo faceffe il dubio, con dire che vn\_ corpo morto non può fentire alcun dolore: lo concedo tuttoció ch'egli dice , ma perche Christo, che hebbe nel primo inftanti della fua concertione fomma gratia,e fomma fcientia, vidde ehe maggior dolore haueua nell'afflittioni di fua Madre, quando morto lo douca tenere nelle braccia, che non hauca haunte nella Croce; Anzi fe fi fosse all'hora subite nato visto il cuor di Chrifo fi farebbe ritrouate registrate la Croce,e li Chiodi,e però possiamo dire, che la terză voltă fosse crocission nelle braccia di Maria Vergine. Vdite adello S.Epitanio Vescouo di Costantia in Cipro, de landibus Virginis, checosì dice. Disco illame sse calam, Thromis, simul, & Crucem, extendeus enim sansta vuluas Dominum porraui: Thromis Cherubinus, crosi formis, & calestis.

Et pure l'huomo è tanto indeuoto di Maria Vergine, che a pena quando incontra la fua imagine, non folo non la faluta, con il recitarli auanti la fua .. falutatione Angelica, ma anco nó fi degnacauarfidal capo il capello:ohPadre al certo, dir quello, mi replica qual che vnostů vaneggi? Non vedísche contingamente fi viene al fermone della Santiffima Vergine, & all'hora fi fente vna compuntione di cuore, visito frequentemente le Chiefe, fempre di lei mi ricordo, lei chiamo con la mia bocca, & à lei finalmente mi raccomando nelli miei bilogni: Tutto questo à mio giuditio fi troua anco nelli peccatori . quali fentendo predicare fi commonono fi bene, ma non fanno nulla, perche son'inimici di Dio, sapete quale è la ve ra deuotione, dice San Tomafo, e questa che vi dirò io. Deuotio eft babilitas mentis in Beum , & promptitude anima ad obediendum Deo ; Dimmi vn poco. come obedisci Christiano a Dio, come offerui la fua Diuina legge, fa vn poco l'esame della tua conscienza, vedi se l'anima tua ha habilità di fernire a Dio,& offernare efattamente li fuoi diuini commandamenti; oh peccatore che mentre non hai vera diuotione d Maria , non sei nè anco conosciuto da Iddio fuo figliuolo; oh Padre, non dice l'Adaggio commune, che, omnia nuda . O apeita funt oculis eins, tutto bene, però nella facra Genesi perde Adamo l'habilità, e la prontezza di seruire d Dio, & Iddio non lo conosce, non sal oue lui si troui, che però dice . Adams phi es, quafidica, io non sò done fia Adamorche dite o Signore, non lo vedi, che stà nel Paradiso Terrestre, & è

Maeflà vede il tutto per haure feienza infinita, come dunque dite. Adam vii es. N. ètatio zelofo iddio dell'huomo, e tatato leriacrefec che fia indeuoto, e perda l'habilità di feruito, che vedendo Adamo [popgliato di quella attitudine. Tadias solore cerdis intrinfens. , diff., electo bominem quem escani à facitterra, sè è come dit volefficio non polio patire , ne fenitre maggior dolore di quello, che hó fentito, ma fe poteffi patire , fentirei gran dolore dell'huomo indeuoto, sè inhabile at mio di uin'feruito, che però dice il Padre San Grapore. gorio lopra quelle parole. "¿dam vòi

4. mot, es, nelli fuoi morali . Per boc quod vo-

cat, fignum dat, quia ad penitentiam reno-

diuenuto ignudo , e la vostra Diuina

cat, per boc quod requirit infinuat, quia pescatores iure damnandos ignorat . Non più freddo alla deuotione N. ma con caldezza di vero spirito per l'auenire dimostrati di questa terra benedetta di Maria Vergine aganti à coi s'inchinano tutte le creature. & le Diuine Persone,& è tanta la cura, che hà Maria di quelli che hanno in lei deuotione, che benche sia peccatore, e per giusta ragione sia del dianolo, e li conuenga, de iure, anco condotto in termine, che non possa più operare, dalle mani del diauolo viene da Maria liberato, e dall'Inferno, come fi legge in vn libro intitolato, Scala Cali, d'vn Religiolo dato tutto alle carnalità, il quale non lasciaua mai passar giorno, che no facesse qualche deuotione à Maria Vergine, fi che andando vna volta per commettere, com'era folito li medefimi peccati passando sopra vn ponte per hauere cominciato a recitare l'officio della Beatissima Vergine, cascandonel fiume, il diauslo per giulta ragione pigliò l'anima, ma la Vergine fantissima sforzo li demonij à compa-

rire auanti il Giudice, e mentre li de? monii diceuano che quell'anima era la loro per eller morta in peccato mortale la Beata Vergine apportò due ragioni auanti il suo figliuolo Giudice in fauore del reo, le quali ragioni fono della Sacra Scrittura che così dicono, la prima. Vbi te inuenio indicabo, la feconda, Ex verbis tuis indicaberis, dunque mentre questo è morto, diceua il mio officio, dunque in quello fi deuca giudicare,& in esso giudicandos li couiene il Cielo, intanto che cascando diceua. Aue Mariaje mentre il Giudice ordinò che fosse portata la lingua di quel peccatore così iniquo, vi fù in effa trouato scritto. Aue Maria, subito diffe il Giudice, rem ttite ad corpus, & age penitentiam, quia diabolo non datur potestas super te , propter renerentiam illins , que eft omnium falus, & victoria fortis de bo-Re, fi che cauando gl'Angioli il corpo morto dal fiume, fu à quello per commandamento del fupremo Monarca riunita l'Anima, e fece fantissima penitenza entrando in vna Religione; Hora esfendo questo successo verissimo, à che penfi peccatore, ti scofidi forsi della milericordia di Dio, habbi vera denotione à Maria, e ti faluarai fempre, ne mi dire, che quello fù miracolo, ch'è vn folo, perche io ti rispondo, che Maria ciò fa con tutti li peccatori, perche sanno i Legisti, che se in vn Tribunale si pone vna donatione dubia, si deue attendere la persona del donatore, e s'è pouera, si deue interpretare Strictioni modo , perche fe dice cento , fi deue interpretare,& intendere cinquata,e le è Ricca, fi deue intendere. Ampliatine, perche sempre dona conforme al luo potere, è potentissima Maria ò N. ricorri ad essa có denotione di cuore, e ti faluarai fempre nella fua prottetione. Amen.

# PROEMIO VENTESIMOSESTO

Per la Ouarta Domenica di Quarefima.

Inistimo scudo, infocato amore, suiscerato affetto, pretioso apparecchio, nettario conuito, amorolo dono, soane frutto, & vn celeste siale, ci rappresenta &c.

Fiale, à dofce adunanza, frutto ad albero eccelfo, dono à pregiata gemma, conuito à reggia tlanza, apparecchio à cauxa menfa, pegno à candidiraggi, affetto à grata officra, a amore à cuore. Diuino, e feudo à petto codardo.

Scudo che afficura, e incora; amore, ehe accende, & arde, affetto, che defia, e forona; pegno, che affida, e confida, apparecchio, che rallegra, e confola; conuito, che circa, e riltora; dono che dita, & arricchifee, frutto, che fatia, e sfama, e fiale che adolcifee, & ammela.

Fiale ch'è vn dolciffimo frutto; frutto, che fi dona in dono; dono, che fi dipenía nel conuito: conuito che è il fine dell'apparecchio: apparecchio che im pegna il pegno: pegno che dimoftra l'affetto; affetto che manifella l'amore: & Amore, che protegge come fortifimo

Scudo , che fortifica le Turbe d'fe-

guir Christo. Sequebatureum multitude magna, quia videbant figna, que facichat super bis qui infirmabantur , Amore che non volge mai gl'occhi dall'amato oggetto. Cum sublenasset oculos lesus, & vidiffet quia moltitudo maxima venit ad eum . Affetto che da fe fteffo fi dilata. per tutto. Dieit ad Philippum, vnde ememus panes, vt manducent bi? Pegno che impromette ogni bene . Hoc autem dicebat, tentans eum, Ipfe enim fciebat quid effet fallurus . Apparecchio, che apporta ambrofia. Facise bomines discumbere. Conuito, che satia cinque mila huomini. Difcumbuerunt ergo viri numero quafi quinque millia. Dono, che impingua l'alma. Accepit ergo lefus panes, & cum gratias egiffet , distribuit discumbentibus . Frutto, che riempie i connitati . Vi antem impleti funt, dixit Discipulis fuis : colligite fragmenta,ne pireant, Et Fiale,che tutti incora d confessare la verità. Illi ergo homines cum vidiffent quod fecerat lesus signum , dicebant; quia bic est vere Propheta qui venturus est in mundum . Questo è tutto il Vangelo.

## PREDICA PER LA IV. DOMENICA

di Quarcsima.

Abit lesus trans mare Galilea, quod est Tiberiadis, & sequebatur eum multitudo magna. Ioan. cap. 4.

Eil benedetto Iddio, & flato dal principio del Mondo, & è fino a giorni d'hoggi tanto magnanimo, tanto fiplendido, e tanto liberale fin con gl'vecelli, con i bruti, e con le piante iltelfe N. Qual metaniglia è, che Christo noltro Signore, vero figlio di Dio, fi moltri quella mattina, pieto, militari del propositio, militari di propositio, moltri quella mattina, pieto, male, avia moltitudine così grande d'alla prale, avia moltitudine così grande d'alla principio di principio del principio del principio del principio del principio del mondo di principio del principio del mondo di principio del principio del mondo di principio di prin

huomini, che lo feguitano, Es fequebatur eum multitudo magna; Ecco le genobliognofes; Me entemus pares; 37 manduera thi Et ecco il Dio mifericordioof-Fatite illu siffumbere. Ma chi non salche il nosfiro amorofo Iddio è pietofo, eliberale fin con gl'vecelli,con bruti, e con le piante illelier Sentite Dauiddeconte apertamente mel Salmo lo dice. 2m dat umentis efem pio num, o pullis

cornorum innocantibus eum. Delli figli di corui , dico i naturali , che nasceudo fenza piuma, e con alcune piumette bianche, sono da loro progenttori, come adulterini abandonati, & all'hora quelli trocitando per il cibo, fono pasciuti da Dio, ò di ruggiata, ò d'altro che si sia: Et alli giumenti li produce il fieno. Qui producit in montibus fanum, acciò si sostentino, & à gl'huomini l'herbe, aeciò viuino in terra, Et herbam seruituti bominum; Male con San Gregorio, & Agostino passiamo al senso mistico diciamo, Qui dat iumentis escam ipforum, cioè, à quelli huomini, che viuono in terra come giumenti offendedolo,e nondimeno, dat efcam, ma, dat escam ipsorum, cioè fieno degno cibo di loro, ouero beni temporali, che fono aguila di fieno, & pullis cornorum, oue nota S. Agostino, che non dice, parentibus cornorum, che di gia fon fatti pegri, voraci,e procrastinanti, ma dice, pullis cornorum, che se bene son nati da cattini progenitori, si postono far buoni. Et il Padre San Giouan Chrisoftomo foggionge, & altamente così dice. Si autem brutis, & brutis agreftibus, & qui hominibus minime inserviunt , tanta adhibetur, providentia, quanto magis hominibus, & bominibus, qui eum bymnis, & laudibus cele brat, quos etiam pocat fuum populum peculiarem. & fui portionem ? Dunque fe misericordiolo è a gl'vccelli il nostro Iddio, alli bruti, & alle piante, più mifericordiolo è à gl'huomini, verso i quali quelta mattina dimoltra pieta . magnanimità, e liberalità : Cum [ublemaffet oculos lefus, & vidiffet, quia multisudo maxima venit ad eum, dicit ad Philippum, unde ememus panes, vt manducet bit Ecco la pietà; Accepis ergo lefus pawes, & cum gratias egiffet, diftribuit difinbentibus, O ex piscibus quantum volebat, & ecco la liberalità; Hor diciamo prima della pieta, per cominciar con ordine dell'hodierno Euangelio.

certo N.l'alzar gl'occhi di Christo, il

vedere vna moltitudine così grande, e così bisognosa, il dimandare a Filippo, donde habbiano à comprar il pane, per darlo da magiare à quelli, oltre gl'altri misterii, che se ne cauano, sono espresse demostrationi della gra pieta di Christo nostro Signore. E quanto all'alzar de gl'occhi. Cum sublena fet oculos lesus. Non è dubio nessuno, il tener le ciglia dimesse, tener le palpebre basse, e gl'occhi fiffi in terra, è così fegno d'ira, e di crudelta, come il tener gl'occhi alzati, è fegno di piaceuolezza, e di pietà: Quindi è che Dauidde nel Salmo, così difie. Oculi eius in pauperem respi- Pf.10. ciunt , palpebre eius interrogant filios haminum: Di due cole fa mentione il Profeta, d'occhi, e di palpebre, quando fi veggono gl'occhi, è fegno di piaceuolezza, ma quando non fi veggono altro, che le palpebre, è fegno d'ira, e di Idegno: Hora dice il Profeta, gl'occhi di Dio, in pauperem respiciunt, cioè, in afflittum, in miferum, perche gl'poueri,e gl'afflitti, fono li propri) ogetti de gl'-" occhi di Dio, oue Iddio continuamente rimira, e fissa i suoi sguardi diuini, e si come quando vediamo alcuno, che fissamente rimira, ò à qualche persona, ò à qualche luogo particolare, folemo dire, che oue rimira, iui l'affetto, & il fuo cuore impegnato tiene, così quando vediamo, che Iddio fissamente rimira li poueri, e l'afflitti, diciamo, che teneramente gl'ami; All'incontro poi, quando vno non può patire di vedere qualche períona, abaffa le ciglia, chiude gl'occhi , fa la notomia adolfo à quello, che non patisce vedere : Gosì Iddio, chiude gl'occhi verso li reprobi, perche non patisce vederli, ma all'hora quando più chiude gl'occhi, più interroga fottilmente, e più diligentemente clamina gl'fatti, e gl'andamenti di ciascheduno; Onde soggionge Dawidde.Dommus intervogat influm, O impium, & il Padre San Girolamo dice .. fuflum probat, Timpium odit, Treprobat : però quando tu penfi, che Iddio

Predica per la IV. Domenica di Quarefima.

233 Pectica per lat V.
habbia glocchi chiufi, e non vegga le
tue (celetagini ò peccatore, all'horapiù fottilmente ti proceffa, per più cò
dendarti poi, ò nel giorno della morte,
ò nel gindicio vniuerfale: 5 Dunque è
vero, che così è legno di benignità ,
quando Iddio rimira, com'è legno d'
ria, quando Iddio chiude i fuoi occhi
Dinini. Cam ergo fubleaglet 1e fur sculor

Questo istesso dimostrò il medesimo Profeta nel Salmo quando difse . Ocuptal 33 · li Domini super inflos, & aures eins in preces corum , vultus autem Domini superfacientes mala , pe perdat de terra memoria eorum, & coragione: Oculi Domini super suffos, perche ciaschedun giusto, dice in questa maniera. Oculi mei semper ad Do-Cant .: . tuinum, fi perche; Dilettus meus mihi , & ego illi , dice la Sposa nella Cantica , cioè à dire; Egli fisa gl'occhi à me, & io fiso gl'occhi a lui. Ecce ficut oculi fernorum in manibus dominorum fuorum, O ficut oculi ancille in manibus domine fine: E notate, dice vn Espositore, che il Profeta, non dice, oculi Domini ad iustos, pl. 121, ma dice , super iuftos', per dimostrar l'obedientia,e l'humiltà delli giusti,che iono totalmente foggetti alla volontà di Dio, però disse Iddio per bocca d'-Ifaia all'vitimo, conforme all i Settanta Interpreti. Super quem requiescut spiritus meus,nifi fuper humilem, & quictum, legge la nostra vulgata. Ad quem respiciam , nifi ad pauperculum , & contritum fpiritum, O trementem, fermones meos ? Hor questi rimira Iddio , questi protegge Iddio, e questi finalmente esaudisce Iddio, e però dice per la protettione;Oculi Domini fuper iuftos,e perche gl'efaudisce presto, non dice , & aures eins ad praces corum , ma dice, in praces corum, quia antequam clament, ego exaudiam : ma. Vultus autem Domini superfacientes mala &c. non gl'occhi, mail volto adirato di Dio, contratto, rugo. fo , liuido , con occhi torni , e puoco meno che chiufi, per castigarli, tanto più fenza pictà, quanto meno li vede,

e li compatifce; però non folo dice il Profeta, vi perdat eos de terra, ma dice, vi perdat de terra memos fa corum, cioè non fia chi fe ne ricot di più di loro, in

cterno. Questo volscrofignificar gl'Egitij, con quelGeroglifico, come dice il Pierio, con il capo di sparuiere, & il corpo di bafilifco, & il motto, che animante diceua. Oculi dinini; ma con tal'artificio, che quel sparuiere alle volte apriua gl'occhi & alle volte li ferraua, ma si come quando questo geroglifico aprina gl'occhi, gl'Égitij lo teneuano per buono augurio, così quando li ferrana, lo tenenano per cattino, e pessimo. Oh facro geroglifico nelsun rimira più filso alla preda, che brama fare, quanto lo sparuiere N.e nessun mira. più fiso alli giusti, quanto che il noitro pietolo Iddio; perche brama farne preda, e rapirli, però fi come il motto del sparuiere era. Oculi dimini, così il motto di Dio,è questo. Oculi Domini , ma s'era riputato buono augurio, quãdo lo sparuiere apriua gl'occhi, & all'incontro era riputato cattino, quando li ferraua, molto più deu'esser riputato per bene, quando Iddio apre el occhi,e ci rimira,e riputato male, quando egli li chiude, e non ci vuol vedere, perche si come con l'aprir de gl'occhi, mostra la pietà così col chiuderli mofira la crudelta ch'è come dire non mi mira con buon occhio : Però questa... mattina.Cum jubleuaffet oculos Iejus,dicit ad Philippum, vnde ememus panes, vt manducent hi ? e gl'huomini sempres crudeli . Oculos suos statuerunt declinare in terram ; quia grani aspectu solent esse immifericordes, & illiberales, dice Genebrardo, e chi tiene gli occhi fiffi in terra, non è pietolo: Christo prima adirato per li tanti peccati, tencua gl'occhi filsi in terra contro di queste Turbe, ma adesso fatto pietoso, alza gl'occhi, & vedendo le loro miferie, li loro necessitosi bisogni li soccorre con gran. pieta. Et cum subleuasset oculos lejus, @

pfal.16

ν:-

36; -

vidifet , quia multudo maxima venit ad eum, dixit facite illos diftumbero.

Ecerto N. non può effere, che Iddio vedendo le nostre miserie, non ci compatisca ancor che in ogni momento l'offendiamo, perche si come la no ftra miferia , eft aliena miferia in noftro corde compagio, e di quello habbiamo più misericordia, di cui vediamo più le miserie, cosi la misericordia di Dio, di cui, se bene si discriuono gl'effetti humani, in Dio nodimeno, ci sono solamente gl'effetti, poffiamo con ragio. ne dire, che fia, aliena miferia ratio: però diffe Danidde nel Salmo, dopò hauer raccotato fottometafora di viena vastata le miserie della Sinagoga Hebrez,e gionto a dire. Exterminaut eam aper de filna , & fingulares ferus depaflus plal. 79 eft cam , foggionie: Deus virtutum conuertere respice de Celo, & vide, & vilita vincam iftam . Et il Profeta Geremia. dopò, che per un capitolo intiero hà cominciato a piangere le miferie di Gierufalemme, prima diffe; Vide Do. mine afflictionem meam, quoniam erectus eft inimicus, loggionie poi. Vide Domine, & considera, quoniam fatta sum vilis: E le forelle di Lazaro quatridua no per farlo intenerire alle foro miferie, differo. Veni, & vide , perche sapenano , che Christo, non poteuz, nè puole rimirare le nostre miserie, che non gl'ysasse, e. non ci vsi misericordia ; però hoggi .

Dan. io din y che Daniele diffe. Deuti.

oins y it lampar arden, la lampada, queflo è certo, no può ardere fenza oglio,
è occhi di Chrifto, quello è certi,
mo, non possono rimitare senza pietà;
però Dauidde diffe nel Salmo. Et vidit
fisos. ento tribularentar , & addini orazionem
corum e, posi (sgue, o m emor fait testamenti ius, & pantant ento scenam multundinem majerico dia sue, cio è, cum tri-

bularentur, vidit, audinit, memor fuit, &

manducent bi?

Cum subleuasset Iesus oculos, & vidisset, quia maxima multitudo venit ad eum di-

xit ad Philippum; Vnde ememus panes, vt

paniusit, perche vedendo le mistrie.

non poté fare, che non givins misserie cordia, & in viraltro Salmo diste listel·
(o Proteta . Aspireir me . O missere che
mei, perche non potra riguardare, che
mei, perche non potra riguardare, che
substituto musici most di superio . Lum
substituto massima eveni a demodicit e di
Philippum O c. Nessimo hà tanta piera,
e canta cura delli sigli, quanto il Padre,
che ne hà più cura di quello , che li
medesmi sigli, habbiano cura di loro
stessi e di quello ricuto di medi.

substituto cura di loro
stessi e di quello in molti luoghi
n'abbiamo certrezza.

Nella Sacra Genesi fi racconta, che in quella gran fame, & in quella commune inopia, vdendo Giacobbe, che fi vendeua il frumento nell'Egitto, diffe alli suoi figliuoli. Quare neg!igitis ? Gen. se descendite , & emite nobis necessaria , pt posimus vinere, & non consumemur inopia. Ecco la pieta, e la cura paterna, che in quello, che li figli trascurano . egli con grande industria cerca di prouedere; Ma notate, che modo tiene il Santo Patriarcha, prima li riprende della trascuraggine, e li dice, Quare negugitiste poi li commada, che comprino solamente il necessiario, e non il superfluo, descendite , & cmite nobisneceffari a,ve poffimus vinere , e non dice . acciò possiamo crapulare, ma solamete, vt poffimus vinere; Quello ftello modo tiene il nostro Christo con li suoi Discepoli, prima li riprende, e poi li commanda, che proueggono delle neceffità alle turbe affamate, ma che credete, che fosse l'interrogatione di Filippo, se non vn acra riprensione della poca pieta, e della poca cura, che tutti li Discepoli haueuano delle Turbe ? Tutti gl'altri Euangelisti, dicono, che gl'Apostoli dicessero à Christe; Dimitte turbas, vt emant fibi efcas,c Chriftoli rispole, date illis pos manducare, ch'è tato quanto dire, quare negligitis? A voi tocca la cura di queste povere Turbe, à voi spetta darli il pane, però disse à Fi-

lippo.Vnde ememus panes, ri manducent

Predica per la IV. Domenica di Quarefima.

bi panes? a fostentatione, & non carnes, a sensualità e Giacobbe disse, emite neceffaria, vt poffimus vinere, neceffaria , & non superflug; Dunque à chi non si potrà dire, o fiano Ecclefiaftici, o Secolari, o gouernino vna Chiefa, ò vna Cafa; quare negligitis? perche fete così negligenti di compatire le miserie de poueri,di prouedere all'eftreme neceifità ; & alli estremi bisogni de poueri che non hanno da poterfi fostentare? però gl Hofpedali fono vicini alle Chiefe, perche gl'Ecclesiastici sono obligati di liauer cura particolare de poueri di Christo, dice vn Sacro Espositore; che à tal fine, il gloriolo Martire San Lorenzo, quando li furno cercati li telori della Chiefa, mostrò li poueri à quali fpettauano: Onde con gran ragione il Profeta Amos riprendendo li Ricchi, Amos così li dice. Væ qui opulenti estis in Sion, cioè, doue doucua fiorire la pieta, abo. da la crudelta, però fegue Amos, qui dormitis in iellis ebarneis & c. qui canitis ad vocem pfalterii &c. bibentes vinum in phialis, eccedendo così nella copia, coine nella pretipfica de vafi, & al fine conclude, whit patiebantur fuper contritione Iofeph, ch'è à ponto il bilognofo, che come Gioseppe, è mal visto, & è mal:rattato il bisognoso ancora. Ripolo.

SECONDA PARTE.

Crepit Iesus panes , & cum gratias egiffet, diffribuit difcumbentibus . Non è dubio N. che si come habbiamo visto da gl'occhi di Christo vscirne pieta, così vedremo, che dalle mani dell ifteffo Chrifto , ne vfcird fomma. liberalità . Manus eins tornatiles , aure æ Cant, plene iacintis, si dice nella Cantica. Due cofe frá l'altre fono necessario à quello che veramente è liberale, la prima è che doni a tutti, la seconda, e che doni affai, che però il gloriofo San Giacomo al primo capo, raggionando di Dio, che in titte le fue attioni è libera liffimo, diffe in questo modo. Qui dat omnibus affluenter , O non improperat ; dat omnibus, ecco la prima conditione, & dat affinenter, & ecco la feconda, in quella maniera, che vn copioso fonte dá d tutti acqua&, á tutti ne da quantone vogliono; Così Iddio da a tutti, e da in abondanza, così sono anco les mani di Christo, manus eius tornatiles, aure e plene iacintis, tornatiles, che altri leggono, orbiculares, perche fono communi à tutti; Anzi perche le mani del Facitore sono orbicolari, però feceorbicolari i Cieli, fece orbicolare la terra, perche Cielo, & Terra, & ciò che contiene il Cielo, & la Terra, l'ha fatto communi à tutti.

Ouero diciamo, manus eius tornatiles, perche ficome le cose, che fi lauorano al torno, sono preste al muouerfi,& al girarfi, cofi le mani d'vna persona liberale sono preste nel donare, quia , qui esto dat , bis dat , e le mani del nostro Christo Redentore, erano prefte, follecite, & proutiffime nel dare. e nel donare: Ouero diciamo: Manus eius tornatiles, perche fi come le cole; che fi lauorono al torno, fono lifcie, in modo, che non vi si può tenere cosa ... nessuna, cosi le mani del liberale deuo. no effer lifcie, da ogni auaritia, & da ogni interesse lontano, come hoggi le mani di Christo, però, manuscius tornatiles, à tutti communi, preste, & liberali: Ma vi è di più, ch'erano d'oro, & erano piene di giacinti, per dimoftrarci, che non folo dona a tutti, ma à tutti anco dona affai; Aurea, perche à ciascheduno dá oro fino, di divinità, e di carità, plen e iaeintis, perche à tutti, à mano piena distribuisce gratie iacintine, che fono di color celefte, perche li doni, che ci da, non fono terreni, ma celefti. Danque qual persona nel mondo più liberale del nostro Christo? che dona a tutti, e dona affai: Però, Accepit ergo Iesus panes, nelle proprie mani: Ma che gran liberalità fù questa di Chrifto, dira alcuno, che gran dono, fe non li da le non pane, & pane d'orzo, & di quello

questo poco,& poco pesce? dicalo Andrea. Elt puer vnus bic, qui habet quinque panes ordeaceos, & duos pisces, sed quid inter tantos? difse l'iftefso Andrea: Nondimeno in vn poco di pane, & di pelce, moltra la fua erandiffima libe ralità il nostro Signore: Questo è N. che il pane transustantiato, in corpo di Christo, oue non restano altro, che accidenti di pane, la Chiefa Săta lo chiama facro Conuito: O fac u conninium in quo (umitur Chriflus . La Manna è chiamata pane , panem Cali dedit eis , e di questa Manna, e di questo pane, dice Santa Chiela, pane suauissimo de Calo praftito, & vn'altra fiata; omne delettamentum in fe habentem, e pure era chia--mato pane folamente; Cofi questo pane di Christo; per sua natura, era folamente pane, e per le mani di Christo fù lautisimo conuito, per sua natura, era d'orzo, & amaro, ma distribuito da Christo, era pane suauisimo; per sua natura, era poco pane, e poco pelce, nondimeno moltiplicato da Christo, non folo fù sufficiente, ma soprabondante, però per esser pane, posso dire Pf. 111. nel Salmo con Dauidde. Pauperes eius (aturabo panibus; fopra le quali parole nota il Padre Sant'Agostino , che il Profeta fa mentione del mangiar de Ricchi, non mai dice, che si siano satiati, anzi dice: Dinites equerunt, & efurierunt, e quando raggiona del mangiar de poueri, non folo dice, che mãgiorono ma che si satiorono: Edet pauperes, & faturabuntur, tutto perche l'ingordigia de Ricchi, è tale, e tanta, che ancorche mangino, e che diporino, nell'istesso dinorare, cresce l'ingordigia, e la fame si fa maggiore; Ma li poueri di poche cose contenti, con poche cole fi latiano, però di lero dice : Paupereseius faturabo panibus, al contrario de Ricchi, che non fi fatiano con le più pretiole carni, che nel mondo fi tronino: Onde con ragione del pane tranfu-Hantiato in corpo di Chritto, dice S.

Licla, E urientes reples bonis, faftidiofos

diuites dimittens inanes, Esurientes, fono i poucri di Christo dice Agostino de quali fi parla. Qui efurtunt, & ficiunt iufitiam , perche fono voti fempre della cofe del mondo, e però dice, reples bonis,& al contrario,fastidiosos dinties,che per la molta pienezza fono naufeati, dimittit manes; Dunque Christo sta mane, li poueri ciba, li poueri fatia, e li fatia di pane, ma di pan d'orzo, di pane amaro, prima di tribulationi, e poi di mele di confolatione, come il popolo d'Ifracle, prima afsaggiò l'acque amare di Marath, e poi la dolce Manna del Cielo, prima andò peregrinando quarant'anni per alpestre deserto, e poi entrò nella piana terra di promissione, che fluiua latte, e miele, prima bisogna dire con il Profeta Danidde nel suo Salmo. Cibabis nos pane la Pla.79. crymarum, e poi dire con l'istesso Regio Vate . Parafti in dulcedine tua pan- Plat.67 peri Deus ...

Ma il fatto stà N.che con questo poco pane, e pan d'orzo, e con questo poco pelce, mostra Christo la sua gran... . ربه liberalità, perche dice l'Euangelilla. che del pane, e del pelce, diffribuit difcumbentibus, & quantum volebant, co non direte, che sia liberalissimo quello, che non a necessità, ò à sufficienza distribuisce i suoi doni, ma i volonta d'ogn'vno? si pure, e di quelli che furono cibati nel deserto, dice Danidde nel Salmo . Manducanerunt, & faturati Pfal,77 funt vimis , & defiderium eorum attulit eis . O non funt frandati à desiderio suo , cosi in questo deserto dell'Enangelio

d'hoggi, de panibus, & de piscibus, quantum volebant, diede à i discombenti. Vt autem impleti funt , dixit, collique,

que superantrunt fragmenta, ne pereant. E da queste parole si cauano due altre conditioni, che spettano alla liberalità, la prima è la fuga della prodigalita, la seconda è l'ananzo, e l'ananzo aggiultato; della prima, dice, colligite fragmenta ne pereant, perche delli doni di Dio, si come nessuno ne dene esser

prodigo, e dissipatore, cosi ogn'vno ne deue elser consernatore, e fedele al mi, dispensatore. Dante te illis colligent , dice Danidde , aperiente te manum tuam , omnia implebuntur bonitate: Notate, che dalla parte di Dio, il Profeta dice: Dante, & aperiente manum, per moftrare la gran liberalità, e dalla parte nostra, dise ; colligent , & implebimtur : colligent , non foto à sufficienza, ma, implebuntur, à soprabondanza ancora: quello che non potè far ne Mosè, ne Elia, ne Elifeo, lo fà Christo; Mosè diede la manna a mifura; Elia diede alla Sarerrana a misura la farina, e l'oglio; Eliseo diede alla Sunamitide a mifura l'oglio, di modo che quando non vi furono più vafi, fletit oleum, e chi sa, che hoggi no pofiamo dire, non est vas, perche netfuno è atto, e nessuno è disposto di riceuer l' oglio della misericordia di Dio? però fletit olenm, e tutti fi fon dati 2 empirfi il ventre; de filiquis , quas porci manducant, che fono le cofe temporali, & è tanto cresciuta l'auidità, e la fame, che questo frutto della cupidigia humana, nunquam dicit fufficit; non fate cofi voi N. ma quando dalla liberalissima mano di Dio hauete ricenuto non folo la bastanza, ma la soprabondanza ancora, colligite fragmenta ne pereant, consernatele per soccorrere il pouero, e per souvenire il prossimo, che cosi non si perderanno, perche le reportaranno nell'Erario del Cielo, altrimenti tra mille pericoli, e mille infidie, non potra essere, che non si

Felici Apolloli, che collegerunt duo cheim ophinos fregementoma ca quinque punibus ordeaceis, & duobus pifeibus, e felici quelli, che fono liberali con li pour id Christo, che raccoglono di premio della lor pieri, e della lor liberalita, motto più di quello, che fiano dodeci cofini, rifipetto a cinque pandi di crepo portati da ven fancillo, e daudue petci; e di sì poca materia: Collegrant du dem cobinos fir successoria.

perdano.

Sacrato numero, che ci fa conoscere Pabbondanza, che sempre si ritroua. nella mensa di Dio, e liministri, e dispensatori delli misterii di Dio . Dodeci erano li pani, che commandaua Iddio nell'Esodo, che sempre sossero nella lua menía. Et pones super mensam panes propositionis in conspectu mea semper . E questi pani erano chiamati, panes fa- 15. cierum, non folo perche erano affacciati da ogni banda, ma perche da effi, come da faccie si conosceua la granpietà, e liberalità di Dio, che per noi tenena fempre la menía apparecchiata, però volle che alli minifiri, e difpensatori delli misterij di Dio ananzalsero dodeci cofini di fragmenti,acciò che, sì come li dodeci pani faceuano conoscere all'hora la gran pietà, e liberalità di Dio, cofi adesso, e li dodeci-cofini di fragmenti facessero tonoscere alle turbe, & a tutto il mondo la gran pietà, & liberalità di Chrifto, & io ftimo, che quando raccoglienano li fragmenti, perfuadelsero alle turbe, & quando li dispensorono, perfuadelsero al mondo, a cui è statoliberalissimo del preprio sangue, nonche del pane : però . Quid retribuam Demino pro omnibus, que retribuit mihi? Li fratelli di Gioseppe li resero l'istessa pecunia, che Gioseppe gl'haueua fatta mettere ne i facchi del frumento: Et noi dobbiamo offerire a Dio, quell'istesso che habbiamo riceuuto da. Dio, ch'è l'essere, & l'anima, & dire. Calicem falutaris accipiam, & nomen Domini innocabo, & io da parte di tutti a lui rinolto, pietofamente cofi dicò. Pictofiffimo Signore , liberalissimo Principe, & nostro amoroso Iddio,

che da te habbiamo riceuuto, ciò che habbiamo, fà che a te le readiamo, a ccioche teco eternamente godiamo.

Amen.

# PROEMIO VENTESIMO SETTIMO

### Per il Lunedi della Quarta Domenica di Quarefima.

Aterno caftgo, materna sferza, caritatino auifo, ardentiffimo zelo fuperba domanda,, amorofa offerta, radicato tempio, rabbiofa inuidia, e vn horrenda minaccia, ci rapprefenta, &c.

Minaccia à temerario ardire, innidia à petti offinari, tempio al Diuino culto, offerta ad indegna gente, domanda al Saluatore, zelo all'honor del Padre, autilo da amata umenda,, sforza à lieue percoffe, & caftigo à

meriteuol corpo.

Caltigo, ma dounto, e meritato, setza marigorofa, 82 penofa, suilo, ma Diuino, 8 fourano, zelo ma a debita, 8 importuna, offerta, ma prodiga, 8 liberale, templo, importuna, offerta, ma prodiaga, 8 conculcato, juntudia, ma fijietata, 8 cruda, 8 minacola, ma fijietata, 8 cruda, 8 minacola, ma formidabile, 6 fijuantoria, 6

Minaccia, che distrugge l'iuuidia, inuidia, che priua dell'ingresso del tempio, osserta che sodissa alla domanda, domandache è contraria al zelo, zelo che zelofamente auifa, auifo che fi dona con la sferza, & sferza che principia rigorofo castigo.

Caftigo che tutti affligge . Fecit flagellum defunienlis . Sferza che percuote leggiermente. Omnes eiecit de temple. Auifo che amorofamente ammonifce . Auferte ifta bine . zelo che vendica le paterne offele . Nolite facere domum Patris mei domum negotiationis. Domanda che fanno gl'arroganti. Re-[ponderunt ludai , & dixerunt ei . Quod fignum oftendis nobis quia hae facis . Offerra , che offerisce il tutto . Soluite templum boc , & in tribus diebus excitabo illud. Tempio facro, che figura il fuo facraro corpo . Hoc autem dicebat de Templo corporis fut . Inuidia. che tutti crucia . Indignati funt , & dixerunt quadraginta, & fex annis adification eff templu boc. & tu in tribus diebus excitabis illud? & minaccia cheeternamente impromette morte, che tanto vuol dire partirfi Iddio. Et reliffis illis , abiit extra Civitatem. Oc.

## PREDICAPER ILLUNEDI

Dopò la Domenica IV. di Quaressima .

At cum fecisses quasi flagellum de funiculis eiecit omnes de templo... Loan. cap. 2.

Ono cost trascurati nel male, hoggi giorno gli huomini del mondo N. che prefiggendosi nel pensiero, ò di non ciler guiudicati, ò di non ciler galigati, o omnettono sempre maggior peccati, sema mai pentirsi, se emendarsi . Ondonon è di meratulgità, che Christo per mostrare il fuo grazzelo, se la suariogoro si guittitta, prende alle volte, co-

me a punto fi hoggi nelle mani lasseraza i flagello del fuo fdegno fenero, 8 moltri attutti peccaro i, chiegli, o tardi, o per tempo , giudicarà, 8 piniria tutti della fua duina legge i trafgreffori. Et cum feriffer quaff fingellum, Re. Nondimeno e veto, che fonoalcuni così habitutari en ma oprare-, che viuono, come fe Iddio non fi rostaffe, che li giudicaffe, & che li con238

dennalle Dixi infipiens in code fio , non if Denn, dice Danidde en Salmo. Leg gair, a, en code fio , non if Denn, dice Danidde en Salmo. Leg gair, a, en code five, en code field in en in faith finit is in vn. aktro Salmo. Propers quid in niciti impies Denn, dixte en im a code fio en code five men dixte entate finit via illusi in conference en confette cust promunet finit via illusi in comi tempore, a afferenta finit via illusi in comi tempore, a afferenta in via illusi in comi tempore, a afferenta in via illusi in comi tempore, a afferenta in via illusi in confette qui via illusi illu

ciem [uam; ne videat in finem: In fomma visono cofi malamente nel mondo hoggi i mondani, che penfano figuramente che Dio fe ne fia: fcordato di castigarli: Onde con ragione Chrifto. Cum feeiffet quali flagel hum de funiculis., elecis omnes de templo. Le quali parole, ci manifestano, come. it nofiro Redentore dimofti la fua ira: contro chi la dimostri: & done più la dimoftti.Cum feciffet questiflagellum: Ecco come la dimoftra . Elecit omness ecco contro chi la dimofira. De Templo: ecco done più la dimoftra, & per cominciare, & dire come la dimofira ..

in corde fuo , oblitus eft Deus, anertat fa-

Cum feijflet apaf flägellium de finitusi
itis Non edubio N. che Iddio è zelofifimo del fino dittio bionore, ma è cosi
differero il fuo zelo 3 è è cosi mitigata
litra lua .con la fua miferitoredia ; che
quando gl'è necostato mostivatala ...
agena politimo dire, che fradiri , che
fi (degnis, Onde fe-bene dier nell'Eno. E Edod. E o fum Dominus Dena tuns fiorus ficios y infilmas iniquitatem patrum
us ficios pierraim, d'a quantam generation
us ficios pierraim, d'a quantam generation

anco nell'idedio tempo. Ec dice: & facient mijericerdiam in milha bir, qui diligunt me, & cuflodime pracepta mea. Ma qui è d'a uertire o Padri feritturali, che quando ragiona del zelo; & dell'ira, dice; l'ifitams iniquitasem patrum in filios, chi cliendo villa, a notamolo fi trattiene, ma quando ragio-

nem corem qui oderunt me: loggionge

na dell'ira dice I Faciens milericordiam. per dimostrare. che sta sempre in atto di viar milericordia. Quado ragiona dell'ira, dice: Intertiam, & quartam generationem, per dimostrare, che non duraua longo tempo, perche ò nella. terza, ò nella quarta generatione finiua, & terminaua; ma quando ragiona della misericordia, dice; In millia, ch'è numero, che comprende ogn'numero,per dimostrare, che non finisce mai: di viare misericordia. Ma si come l'. ira,la mostra à quelli; qui oderunt eum, cos la misericordia la dimostra bis qui diligunt cum , & cuffediunt pracepta cins : Dunque è zelofo, ma è moltopiù miscricordioso, Però disse il Proleta Abacuch. Cum iratus fueris, miferi: cordia recordaberis, ricordarfi della mifericordia, & questo Profeta dice; che quando Iddio s'adira, vía mifericordia, & io dico, che l'vlar milericordia effendo Opus Dei, preuiene l'ira, che. eft alienii opus ab eo dice Ifaia;oltre che l'adirarfi di Dio effendo temporale. &c. breue, è effetto della misericordia di Dio ; però Danidde nel Salmo ; dopò hauer detto: Cum exarferit in breui ira piala: eius; foggionge: Beati omnes qui confidunt in eo l'ira è breue , ma la beatitudine che recauano quelli, che confidano nella milericordia di Dio; è eterna però è vero a dire . cum ivatus fueris milericordia recordaberis . Eccone l'e-

fempio.

Si adirò giuliamente Iddio, contra'
il nofito Padre Adamo, & volendolocafligare, non manda vn Angelo, nonvn Arcangelo, ò vero altri spiriti celefli, che effendo ferni fedell', efequifono rigorolamente quello che li vien\_
commandato dal' supremo Monarca,
che però di loro dice Dauidde, & Minifiros tuos flammam ignis: Ma viene,
egli in periona Iddio iffelio. Cum audifet vocem- Domint Dei deambulants: in
paradifum, & lafcio che venne, a deurampoji meridem, che altri leggono,
contra autra m, conte defidero di effer

Gen 1

Im-

sets Uncell

impedito dal vento, & dal tardi, ch'effendo dopò mezzo giorno, s'auicinaua alla fera, ma folo confidero, che lo chiamò per nome, che è fegno di gran benenolenza, & pietà, come all'incontro,non chiamare vna persona per nome è segno di gran odio: però li fratelli di Gioseppe, quia oderunt eum, &c. quando lo viddero venire di lontano, non potendo chiamarlo Gioleppe, forsi anco perch'era interpretato au gumento, li differo . Ecce fomniator venit. Saulle perche odiana Danidde,no potendo nominarlo, forfi anco perche era interpretato : Dilellus, diceua: eur non venit filius Ifai? & li Giudel perche odiauano estremamente Christo Signor nostro, non potendo ne nomiminarlo, nè di sentirlo nominare, discuano: Seductor ille dixit : però Iddio per mostrare, che odiana Adamo, lo chiama per nome, & li dice. Adam vbi es?non li dice, sconoscente, ingraco, &c trafgreflore, come fogliono dir tall'hora quelli che odiano più il peccatore, che il peccato, & bramano più la. confusione del prossimo, che l'emendatione; Non fi ricordano questi tali, che S. Paolo dice, che il Prelato debba effere, non percufforem, che coli s'intende della percoffa della lingua come della mano; Ma Iddio tutto pierofo, tutto misericordioso disse ad Adamo. Adam vbi estacciò che si disendesse ne fi potesse dire, che l'hauesse condanna. to inauditamente,& inauedutamente, ecco quanto è vero à dire . Cum iratus Eneris, &cc.

Ma quello che più importa, è il vedere in questo progresso del castigo d'Adamo, che quello, che parue rigorofisima giulticia, su somma miseri cordia. Prima in vece di maledire Adamo, dice. Maledifta terra in opere tno, & non dice affolutamente , maledi-Ba terra, ma dice;maledilla in opere tuo, cioè, in tuo peccato. Il cacciarlo dal Paradilo Terreftre, non parue giustitia zigorofiffima?fi pure, & nondimeno,

questo atto si di somma misericordia. Sentite il Sacro Tefto scritturali nel Terzo della facra Genesi, come chiaramente lo dice . Nunc ergo , ne forte mittat manum fuam , & fumat etiam de ligno vita, & comedat, & vinat in eternum. Notate quello modo di parlare, che dice . Nuncergo, quafi dir voleffe , prima che Adamo tragredisse, iolo voleua conferuare immortale, acciò godesse delle delitie del Paradiso, ma adello che ha trafgredito, non pollo patire, che sum at etiam de ligno vita, &c viua lungamente sepolto viuo, in tante miferie. Però diffe S. Trenco . Non inuidens ei lignum vita, fed miferans, ne neus | 2 perseneret semper tranfgreffor , dixtt , & aduer. Sumat etiam de ligno vita. Et il Padre S. hares Giouan Chrilostomo loggionge al C.17 nostro proposito. Ve reprimat nostrum ad deteriora progressum, & tollat malitiam plterius graffantem, fuam fernando mifericordiam, punit, & per moftrar tato più la sua misericordia . Collecauit ante Paradifum voluptatis Cherubim, no folo vn Angelo, ma molti Angioli in forma humanaise di più , flameum gladium, atque verfatilem, ad cuftodiendam viam ligni vita. Ma ditemi di gratia. non chiamaresti misericordioso quel Prencipe, che alli passi pericolosi del fuo stato, renesse le guardie, acciò non s'andassero à precipitare i passaggieri?fi certo;Hor cofi Iddio, al paflo del legno della vita : vi ha meffe guardie d'Angioli, & dicoltello di fuoco, ma però, che fosse versatile, acciò prohibiffe all'huomo d'ogni parte l'entrata,tutto perche ,ne jumeret de ligno vita, O piuerel in aternum , cloè , longamente, di vita cofi miferabile, nelle milerie di quelta mortal vita immerlo, che però loggionge il Padre S. Giouan Chrisoltomo. Singula panarum species, bonitate plena junt. Talche fi come il chiamarlo Iddio per nome il nottro Padre Adamo, fu legno d'amore, cofi il cacciarlo dal luogo, one hauera peccato,& poteua peccare, lu lua esprella

Q 2

mifericordia diuina, fu fua manifeftifima pietà di voletlo riabbracciare. Dunque e vero à dire, cum iratus fueris mifericordia recordaberis; che però questa mattina. Fecii quafi flagellum de faticulis.

Ma sentite vn altro luogo della Ge-Cen. 6. nefi,quando fi raccota,che: cum capifsent homines multiplicari super terram, & infieme moltiplicandofi gl'huomini cresceuano anco i vicii, fi adirò Iddio,& cofi dille,non permanebit (piritus mens in bomine in aternum, quia care eft, fi che essendo diuentato tutto carnale, in modo, che non folo, fi doueua chiamar carnale, ma anco & doueua dire, caro est, lenza punto di spirito, però no volle Iddio, che l'huomo fosse immortale, che questo è, permanere spiritus Dei in homine in aternum, ma diffe;erut que dies illius centum viginti annorum, & se bene alcuni espongono questi cetouenti anni, per il tempo breue, che Iddio prefigeua alla vita de gl'huomi ni, nondimeno San Giouan Chrisosto-Chrilo, mo fopra la Genefi, nel libro della. 24 in Città di Dio, dicono, che questo fu il tempo, che concesse Iddio a gl'huoli. 1. de mini, acciò potessero far penitenza, & Ciu.De; placare l'ira diuina, auanti che manda(se il diluuio, il quale lo mandò prima delli centouenti anni, perche lo mande subito finiti cento anni: Hor dice io adesso, il negarli l' immortalita.& dire: Non permanebit (piritus mens in bomine in aternum, quia caro eft, il ftatuirli tempo fi breue, o di vita, ò di penitenza,& dirli. Eruntque dies illius centum viginti annorum , & di'quelto tempo istesso il diminuirli venti anni, & accelerar il caltigo, non direfti, che fosse contrasegno dell'ira di Dic?fi pure, & io vi rispondo, che tutti questi furono effetti cortelifimi della diuina misericordia di Dio, perche se li negò l'immortainta fiù per non farlo far sepolto eternamente in tante miferie. Tunc clemens, mortalia condebat

corpora Pater, era pietà quella, che fa.

ceua all'hora li corpi mortali, fe li ftatui si breue tempo, ò di vita, ò di penitenza, fii per non concederli maggior tempo per peccare, & perche di quel tempo, che li concelle, fi feruiuano in male, Iddio per viarli più mifericordia, di quel tempo ne accelerò venti anni, fi perche cofi conueniua al demerito de loro peccati,fi anco percheaggiongendo loro le colpe, celi nonne folle stato forzato, ad aggiongerli caftighi,& Pene: Hor dite voi s'è vero, che il gaftigo di Dio, non è flagello,ma quasi flagello,perch'è veriffimo à dire. Cum iratus fueris, mifericordia recardaberis .

Ma sentite attra proua nella medefima facra Genesi, quando Iddio promife all'huomo, che non haurebbe. mai più rouinato tutto il mondo con il diluuio, li diffe queste paro le. Arcum meum ponam in nubibus Cali , & erit fi- Gen. 4 gnum faderis inter me , O inter terram , le nuvole, sono cosi segno di castigo, come l'arco, è legno di mifericordia, perche le nunole non folo, celano la luce, & ci prohibi (cono la vista del Sole,ma sono granide d'acque, come di lampi, di tuoni, di folgori, & di tempefte, che fono tutti terribili dell' ira di Dio, ma Iddio, che non obliniscetur mifereri , & non continebit in ira fua mifericordias (was , nell'ifteffe nuuole, che fono fegno del gastigo, promife di ponerui l'arco, ch'è fimbolo di mifericordia, & però loggionie: Cumque obduxero nubibus Calum , apparebit arcus mens in nubibus; cioè, quando appariro irato, mi mostrarò tanto più misericordiolo.

Oh grandezza della mifericordia; di Dio, che bene conofecua, che dopò il dibuo, che bene conofecua, che dopò il dibuo o, farebbono fitari più feccatori haurebbono còmelli più enormi peccati, nondimeno Iddo femipi più mitericordiolo, li promife di non
nandar più il dilunio vniucrfale ad
inondare l'unuerfo, ma per vn anno

di

di caftigo li da perpetua sicurtà di vi-

ta,& di tranquilla pace.

Questo istello diffe Haia. Ad punttum in modico dereliqui te & in miferationibus magnis congregabo te; notate di gratia la piacenolezza della cosa, che di ce, in modico, & cofi fa quando castiga, ma quando vía mifericordia, dice, in miferationibus magnis in momento indignationis, abscondi faciem meam parumper a ve ; perche le nuvole del ira di Dio, che ci ascondono la sua gloriosisfima faccia, durano puoco, & l' arco della misericordia di Dio, dura in sem piterno,& però loggionge: Et in mile, vicordia sempiterna misertus sum tu., & per mostrare questo Profeta, che ragiona di queste nuuole,& di questo arco, conclude; Sicut in diebus Noe, cui inranine inducerem aquas pland super terram; Dunque quando s'adira,per la milericordia, fecit quali flagellum, perch'è vero à dire: cum matus fueris, mifericordia recordaberis .

Quefto è quel caltigo che Zascaria rapprefenta per l'Amfora, che poetatano le Doune, che Habekant alea quatano le Doune, che Habekant alea quapecche il cafiigo di Dio, camina à pafhanno l'ali di Cicogna; ch'è fimbolo
di pieta; perche non folo col caffino
val la mifericordià ma quanto è più
lento nole calkigo portato dalle Donne, tanto è più prefto nella mifericordia portata con l'ali. Dunque Chrifto,
cam fecilifer, fila mane, quanf l'agellum de
fimiculus; mofitra il luo zelo: Et omnes
recies, ma principalmente, Pendentes.

Ripolo.

#### PARTE SECONDA.

Mnes siecit de templo. Ecco contro chi moltra i fuo zelo, & doue lo moltra y Chrifto noltro Signore. N. & con ragione caccia entri i negotianti dal templo, perche come dicestier. & Gercania Profeta , à minore rique ad

maiorem, omnes auaritie fludent, es à Propheta vique ad sacerdotem , omnes faciunt dolum, che se hauesse hauuto à fare vna diffinitione vniuerfale di tutti gl'huomini questo Proseta, forsi no cosi vniuersalmente haurebbe detto questa parola, Omnes, s'hauesse hauuto à ragionar di pierà, di liberalità, ò d'altra virtu , quelto è certo , che haurebbe fatto mentione di poche perfo-... ne,perche , pauci funt eletti , che veramente attendino alla virru, s'haueste hauuto a ragionare d'altri vitil, forfe si sarebbe della parola seruito; Quam plarims, perche la maggior parte attendono alli viti) sma perche ragiona dell'auaricia, dice, à minore pique ail maiorem omnes augrine fludent & notate, che dice , fludent perchetutti cons maggior prontezza, &con maggior fottigliezza, studiano giorno, & notte in questo vitio, più che non studiano li specularini le scienze; & perche altri haurebbero potuto peníare, che fotto quelto, Omnes, si comprendesiero solamente li fecolari, ha detto per li fecolari, a minore, vique ad maiorem , omnes auaritie fludent, & por gl' Ecclefiastici ha detto, à Propheta, vique ad facerdotem, perchetra gl'Ecclefiaftici , altri dourebbeno effer Profeti , & predicare, & infegnare, & con l'elempio, & con le parole, & con i fatti per adempire la loro obligatione; ma perche godono il beneficio, ne predicano, ne inlegnano, però, non folum fludent quaritia, fed faciunt delum souero comes leggono i Settanta, faciunt mendacia, dicono mille bugie, perche mentono nelli costumi , se tal'hora non mentono nella dottrina. Altri, che fono Sacerdoti, & dourebbono celebrare, & non celebrano , & perche questi pigliano più stipendio di quello, che posiono sodisfare, però, non solum findent auaritia fed faciunt dolum , & faciunt mendacia, perche promettono quel che non offeruano, ne poffono offeruare:Però de fecolari, come d'EcMatth.

litte , 8e mille inganni attendono à questro vitio infame : Et questo è quello che volle dite il Profeta Amos . Auaritta enim in capite omnium , che altri 
espangono quella Paresta, instopre, pro
cassa, & diconò y in capite siminim .

clefiaftici , d minore wfque ad mairem ,

Omnes, &c. perche tutti con mille ma-

coles, se cloud y se capte communi, se defi diagle communi malicioni el utari.

Their tratinguella amazio croj the cité e Palor.

Apottolo . Relizio communi malicioni elli utari.

Apottolo . Relizio communi mi mi divini elli captitus si Legga Niciolò de Lira i sotta inta tra in captici felli metgolisi. Principitus , perche nelli potenti più Panicipitus , perche nelli potenti più Panicipitus , perche nelli potenti più Panicipitus , perche communi, dico la Gloi à lacer livette di centrali communi, dico la Gloi à lacer livette di citato di contento domini si qualifita contento di commissioni di chi di caterno politate y dice S. Givican Christia in flemo fora S. Mattero i Diorno diffici in in flemo fora S. Mattero i Diorno diffici.

vincey a tutti è fuperime; tutti dominatour so y la salite amiant, iche tutti riccueranno il sondeguo vastigo dell'anaticia forouse; d'alla comi di Ma diciamo do alta mahiera, ditel male diciamo che fia vella tetta, chè

Anavitra eft in capite omnilim, cice, tueti

offende la ceffa; però moler hanno chia mata l'auapitia ; con-nome di vino , & Ifa. 18. glauari,come bouitori di questo vino, & diducto vitto, gl hanno chiamate imbriachi,che però dille Hala. V &co? ronn faperbie ebres Ephraim guf erant Eccl 20 in pertice vallis pinguiffima errantes a vino: Accoppia quelti due viti) infieme il Profeta, la fuperbia, & l'anaritia, la fuperbia, che est mitim omni peccaa come dice l'Ecclessattico, & l'auariera , che eft radize anniam maforum , & con ragione la superbia si chiama . Iniefem. & l'auaritia. Radix, perch'effendo ogni peccato, anerfione dal bene incommutabile, & convertione al bene commutabile ; l'auerfione da Dio , la cagione la fuperbia , & la connersio

ne alle creature, è cagionata dall'aua-

fitia; petò il Profeta prima minaccia

il castigo dell'auersione, & por il difet-

to, & il cattigo della conuerfione . Il

difetto di questa connerfione , è l'imbriachezza: Va ebrit Ephraim, & quanto è veto, che quando il peccatorelli connerte alle creature , vi s'applica. tanto, che ne diniene imbriaco, & fe tutti li vitij imbriacano, più di tutti; imbriaca l'auaritia; però de gl' adari? dice il Profeta , qui erant innertice valespinguiffime, perche fono auari talhora, quelli elle fono li maggior ric" chi, che frand in questa valle graffa del mondo, & perche per l'avaritia fanno mille indignità, & mille sceleraggini; pero h Settanta Interpreti in. luogo di legger Valles priguiffinte, leggono , vallis fordium, quelti fono quelli ,che', funt errantes a vino , perche s'imbracane fanto , chierrano da Dio, dal profilmo, dal ginito, dall' honelo, & difcollandoff da ogni virti , s'ingolfano in ogni vitio: però. Va corona fuperbia , ebrus Ephraim . Etveramente gl'auari fi debbono chiamare imbriachi, perche fi com'e affetto naturale del vino; che effendo calido. quanto più fe ne beue, tanto più cagiona ficcità,& fete, cofi è difetto,ma tuor d'ogni ragione naturate, che va auaro quanto più acquifta, quanto più habbia, tanto pin defidera d'hauere. Onde a quel Bruico con fitibondo d'dro, fin dopo morte li fu detto. Aurum freift , or mir im bibe, volendo forfe dire, che ouesta fete d'hauere, è tanto grande, che manco fi effingue con l'iiteffa mortesperò dice vn Dottore. Auarus, quare semper plus appetat, dicere nequeo,& lubito loggionge, inexplicabilis bic morbus eft atque enigmati fimtlis, è cofa inesplicabile com vno, quanto più mangi, tanto più habbia fame, & quanto più bena, tanto più habbia lete, & quanto più acquista, tanto più crefca il defiderio di acquiftare: però. Va ebrus Ephraim, & notate, che non dice: Va ebriis, ma dice ebris Ephraim, dalla cui Tribu erano Sacerdoti, per dimostrare, che l'auaritia è degna di bialmo, & di caltigó in en Sa-

cct-

cerdote, & Christo, dice l' Euangelifta: Innenit vendentes in templo , ch'erano i Sacerdoti , quali per auaritia vendeuano le vittime, & cambianano mos nete i quelli, che veniuano al tempio, accioche hauellero materia effi d'offerir tanto più, & loro di guadagnares quelta ful imbriacchezza di Gipda ... N, che ne lattuche agrelle, ne pane celeftiale, ne lauamento di Piedi, lo poterono guarite, mercè che il male s' era impossessato nel cuore. Cum diabolusmilifferinear; Hor contro questi dimodra il fuo zelo Christo nostro Signore, però Omnes eisen , perche , Omnes augritia fludent . a and . B

Et ejecit de semplo : ecco doue dimoftra il luo zelo, & con ragione, perche haucua fatto dire dal Profeta Dauidde nel Salmo. Quoniam zelus domus tue comediç me ; & 11 Padre S. Acoftino l'espane con queste patole : Onia quefiui gloriam tuam, in domo tua, quia flagellauit in templo male versantes, & per qualte due ragioni doucua Christo moltrar il suo relo nel tempio di Dio, prima per gloria di Dio . & seconda riamente per castigar quelli, che nel tempio di Dio commetteuano tante feeleraginis & per questo diffe per Geremia. Quid eft, quod dilectus meus in Flie.11. domo mea, fecit feeteva multa? che fono tre conditioni , & quelle fanno più grani li peccati;la prima, dilettus meus. dilettus à Deo, che però lo dourebbe riamare, & feruire, & quello l'offende: la leconda, che nella cafa fua, degna di

rifoctto, & d honore, commerta tanti peccati la terza, che non commetta. peccati di molta importanza, ma peccati grauifimi . & infiniti per cofi dite, che pero, non fold dice, frairem ma dice, feelerd multa, leggonorle Sertanta. Abominationem: & perchenon. possiamo dire, che quelta abominatione fia l'auaritia «cagione di tanti viti) & di tante (celeragginerfi pure, perche ella, eft idolorum feruntus, ch'eranto repugnante al tempio di Dio, & a Dio stesso quindi è che Dio non sopporto, che Dagon foffe , oue flaual' Arca di Dio, & Christo hoggi non potocole. rare, che nel tempio di Dio i si fosso l'idolo dell'anarita: però. Cum fecifiet quali flagellum de funiculis, omnesielècit de tempje, & mostrò l'ira sua, & la sua milericordia; mostrò l'ira perche-fecir flagellum; moftro la misericordia pers che non fece rutto flagello: ma, quafi flagellum, & flagellum de funiculis, douendolo far di ferro mostrò l'ira, perche li cacciò dal tempio , ma mostrò poi la sua digina misericordia, perche li doueua cacciar dal mondo, & poi dal Cielo, che percio diffe Dauide . Numquid continebit in ira tua. mifericordias tuas?no,no, perche l'ira è vna. & le misericordie son molte: Multa milevicordia preominibus inuocantibus te, Signore, & innocantibus te in veritate;quali accogli;accarezzi; gratifichi, & glorifichi. Amen-

# PROEMIO VENTESIMOOTTAVO

Per il Martedi della IV. Domenica di Quarefima .

Ltiera palma, alciffimo monte, eminente torre, viuaceincendio, piena Luna, ripledente Sole, vallo finoco, ardente lucerna se lucida lampana ci appreienta hoggi, 800, 2 2

Lampana d' caliginos intellett , lucerna d' tenebros cuoi , suoco ad aggiaceisti petri. Sole ad oscurato Ciclo , Luna ad horrida notre ; incendio à freddo affetto torre d' nemici allalti , monte ad alta verdura ;

& Paima à nobil trofco. Palma, che decora, ed honora; mote, che dimostra, & palefa; torre, che seuo-

pre, & vede; incendio, che dipora, & confuma: Luna che muoue, & commeue; Sole, che fgobra, ed illumina : fueco, che purga, & purifica; lucerna, che arde, & fiammeggia, & lampana, che

rafferena, & tranquilla.

Lampana, che fuga l'ombre come lucerna : luce che trahe origine dal fuoco: fuoco, che ha principio dal So le:Sole, che da luce alla Luna : Luna . chenel buio nutrifce l'incendio ; incendio, che inalza quanto la torre: torre che gareggia col monte; & mon eche emola la Palma ...

Palma, che erge le cime. Jam die festo

Monte che tiene corteggio. Miraban. tur ludei, dum docebat. Torre,che refifle all'incontri : Quomodo bic interas fcit cum non didicerit . Incendio, che sparge luce . It anis voluerit voluntarem eins facere cognoscet de doltrina verum ex Dea fit an ego à me ipfo loquar . Luna, che Ti-Schiara l'ofcurità. Quid me queritis interficere? Sole, che tutti rifcalda. Vnum opus feci, & omnes miramini. Fuoco, che toglie la rugine. Nolite indicare, fecundum faciem, fed infrum indicium indicate . Lucerna, che infoca l'affetto . Dicebant ergo quidam ex lerofotymis. Monne bie oft films fabri. Et lampana che tutti illuftra . Ecce palam loquitur, & nibil et dicunt . Queffa è l'historia del corrente Vangelo, &c. nel discorso, che fa il mediante, ascendit lesus in Templum. figlio di Dio collignorate Sinagoga.

## PREDICA PER IL MARTEDI

Dopò la IV. Domenica di Quarefima.

Blea dolfrina, non est mea, sed eius qui misit me ; si quis voluerit voluntatem eius facere, cognofces de dottrina, prum ex Deo fit. Ioan, c. 7.

He Christo nostro Signore per effer figlio di Dio viuo, & vero no solo habbia la sapienza diuina, eguale à quella del suo eterno Genitore, ma per elfer huomo sia l'erario di tutte le sapieze & le scientie, cosi diuine, come humane, quetto è coficerto, & indubitato the non occorre ragionarne; Ma che l'ifteffa fapienza del Padre fia di-Icefa di persona per insegnare à noi questa-celeste dottrina; questo è l'Euagelio d'hoggi, che ci da il modo di conoscerla, & d'apprenderla, chiaramente lo dice Christo stesso, mea doffrina non eft mea, fed eius qui mifit me : ecco l'origine della dottrina diChristo si quis voluerit voluntatem eius facere, bic feiet & de doffrina , virum ex Deo fit, & ecco come si conosce, come si manifefla, & come s'apprende; Et certo, à chi non è manifesta la somma, anzi l'infi-

nita fapiéza di Christo? che però Paolo A postolo diffe a Colossensi va gior no in questa maniera . In que funt em- Col. & nes shefauri fapientia, & fcientia Dei . per l'eccellenza delle cose che lapeua. dice,thefauri, per la varietà poi delle. cole, che fapeua, dice, fapientia, & fcietia, Der; che fono cofi dinine, come humane, & per la difficoltà delle cole, che sapeua, dice, absconditi; Hor chi è, che confiderando folo la moltitudine, l'eccellenza, la verità, & la difficoltà delle cofe, che Christo fapeua, non dichi, che era l'erario di tutte le sapienze, di tutte le scientie? & però fattone maestro,& dottore,dice . Mea dollring non eft mea, &c.& dice a punto quattro cole; cioè, che insegna questa dottrina, come l'infegna, & chi-impara, & come l'impara : quello, che l'infegna è Christo, qual dice: mea dollrina, &cc.come l'infegni è con precetti, & con ef-

(cmpi);

fempij; chil' impara, e ogn'vno , che vuole impararla, che però dice . fi quis voluerit, & come s' impara, è con obedire , che però conclude voluntatem eius facere cognoscet de dollema : Maco.

minciamo da chi infegna. Mea doctrina non est mea, sed eius qui misit me. Non è dubio alcuno. N. che se bene Christo affunse tutti li difetti,che vniuerfalmente confeguiscono la natura humana, come fame, fete, freddo, & fimili ; non però affunle quelli defetti, che à lui non erano decenti, & espendienti per salute nostra,com'è l'ignoranza, che non essendo decente à lui, ne tampoco espediente, per noi non fu conucniente che l'assumesse. Et in vero gran indecenza,& incouenienza farebbe stata, che Christo, che doueua venire per insegnare à noi, fosse stato egli prima ignorate; ma che cosa ci haurebbe potuto infegnare di certo, & di sicuro , quando egli fosse stato ignorante? come hau erebbe potuto dire Zaccharia, & altri con lui. Illuminare his, qui in tenebris, @ vmbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacisse Christo fosse staro ignorate?per che se tale fosse stato, non hauerebbe faputo, ne infegnarci, ne indrizzarci, ne redimerci: Oltre che l' Incarnatione istessa, è stata opera della diuina sapiétia : lascio da parte che l'anima Santiffima di Christo era deiforme, & nella portione superiore, era sepre beata però non poteua effer ignorante ? à chi dunque dicono li Giudei questa martina . Quemodo bic litteras fcit, cum non didicerit? se non fù mai ignorante il nostro Christo.

Anzi perche Christo non-hebbe mai peccato, ne poteua peccare per confequenza non poteua ne anco esfer ignorante, ch'era effetto di peccato, perche prima il peccato, Iddio; feribebat in corde, mà dopò, che il cuore si macchiò forisse nella pietra, però Dauidde nel Salmo dopo hauer detto, specio-Pl.44. [us forma pra filis homunum , per la bellezza interiore, & esteriore, foggionse della dottrina,& dille. Diffusa est gratia in oculis tuis, & notate, che non dice : Diffusa est gratia in oculis tuis, con li quali era à tutti gratiolo, & pietolo: non dice . Diffula eft gratia in manibus tuis, quia fingulis manus imponens, curabat omnes; ma, In labus tuis, perche doue si ritrouaua vna gratia cosi copiosa di dottrina, non vi poteua esser mancamento d'ignoranza, però altri lo chiamano . Potens in opere , & fermone soram Deo, & omni populo . Altri differo. Numquam bomo locutus est sic; Altri differo; Verba enim vita atema babes : Hor dite voi adello N. s'è vero, che più che in ogn'altro luogo; Diffufa eft gratia in labijs fuis, per la fua fapienza infinita, & per la sua santissima dottrina.

Lascio anco da parte il suo gratioso parlare, facondo, & efficace, ch' egli haueua, che però con ragione li si doueua dire . Diffusa est gratia in labijs tuis ; Lascio finalmente lo spirito della profetia, che haneua eminentiffimo più di tutti gl'altri Profeti, che però fu chiamato il Profeta grade, per Antonomasia. Propheta magnus surrexit in nobis, che però Agostino Engubio disle . Circumfulum eft eratia os tuum perche da nelsuna parte poteua penetrare il mancamento , ò di dottrina , ò di gratia. Dunque perch'era di fomma. (apienza, quanto all' humanità, che quanto alla Diuinità, era di sapienza infinita, con ragione dice il Profeta. Diffufaeft gratia in labijs tuis , propterea benedixit te Deus in aternum, & in [aculi fæculi.

Questa istessa sapienza di Christo volle dimostrare Isaia quando cosi dis-C. Et requie[cet |uper eum |piritus Domini, & poi principalmente foggionge .-Spiritus fapientia & intellettus, perche fe bene all'anima fantissima di Christo Ifa. 141 li furono dati tutti i doni dello Spirito Santo, non folo; ad plenitudinem, ma, ad juprabundantiam, non folo per yn-

tempo .

tempo, ma per fempre, che questo è quello che vnol dire l'aia con la paro la. Requiescet super eum spiritus Domini , & Dauidde con la parola, Benedixit te Deus in aternum; Nondimeno, il primo & principale fu quelto. Spiritus fapientia, & intellettus, Dunque con ragione. diffe Dauidde . Diffufa eft gratia in labijs tuis, più che in altra parte del corpo: & per quello venne non lolo come Dottore,ma Legato, che per conciliare gl'animi di Dio offeso, & adirato, & da gl huomini dal retto calle deniati. era neceisario che haueise dono ipeciale,& particolar gratia di placare l' animo di Dio ,, & di persuadere gl' animi de gl' huominis però. Diffufa eft gratia in labijs tuis : ma lasciamo per hora questa legatione, & diciamo, che per eller venuto Dottore, & maeftro, però Diffufa eft gratia, Ge.

Prenedendo il Proteta Dauidde nelfuo Salmo questi vitimi tempi, quando Christo doucua egli di persona in: legnare gl'huomini, diffe in questo. pfa. 93. prodo . Beatus homo, quem tu erudieris Domine . Or de lege qua docueris eum. & veramente beato, almeno, in fpe, è quello ch'ha per maestro il figlio di Dio, perche le felice riputò Filippo Re, & Padre d'Alessandro il grande, il nascimento del figlio, non tanto, perche gli era nato l'herede, & il fuccessorenel Regno, quanto perche gli era paro in tempo, che Ariftotile li poteua ciser Macitro : Quanto maggiormete dopbiamo riputar beati quelli, chenacquero in tempo, che di perfona li potcua elser Macitro Christo: telici diique quelli,ma felici ancor noi, che possiamo imparare, quella dottrina che a gl'altri di fua propria bocca hà infegnata Chrifto, però: Beatus bemo, &c, Tu di persona, a gnisa di picgiolo fanciullo, erudieris, cioè, con il latte, extraprimam, & puerilem ruditatem pojueris. Ouero aguifa d'adulti con d'cibo folo, docueris eum, ma .ò che fiano primi ammacfiramenti, ò che

fia dottrina più scelta, sempre, è de lege tua, & non di fauole del mondo : Hor ecro chi n'infegna, l'iftesso Christo di persona, che a tal fine dice, mea dottrina , risponde il Padre S. Giouan Chrifostomo. Et dixit suam , quia ipsam docet , & non fuam , quia Patris crat: in quella maniera, che vn Ambalciatore potrebbe dire, che l'Ambasciaria che fa, è sua, & non è sua, è sua, perche lui è l'Ambasciatore, & lui fa l' imbasciata; & non è fua, perche la fà da parte del (no Prencipe : Hor cofi diciamo noi) della dottrina di Christo, che il suo cterno Padre, Legatum misit ad gentes; dollrina mea , perch'egli venne Dortore,& Maeftro . Vos vocatis me magifter,. & Domine , & benedicitis, sum etenim : ma loggioge poi, & dice, Non eft mea. perche jermonem quem audiftis non eft meus, fed eins qui mifit me Patris. Dunque Christo è quello, che infegna, ma, come inlegna quelto è da lapere; congl'elempi prima, e poi con le parole.

Non è dubio che volendo l'Euana gelifta San Luca cominciare à raccontare li fatti Apoltolici, le prime cole che diffe; fece mentione di quello che Christo stesso haneua in segnato, prima: con i fatti & poi con le parole. Primum: quidem fermonem foci de emnibus à Theo: phile, quem cepit lefus facere, & docere, perche nel fue Enangelio , che ferifse prima, che feriucise gl'Atti Apoltolici, haucua dimofirato, cheChrifto hanena prima injegnate con i fatti, 80. parcon le paroleise però dice. Que cenit lefus facere, prima con l'opere, & poi, docere, con le parole; & poi foggionge quibus, & prabuit feipfum viuum in multis argumentis per dics quadraginta apparens eis de loquens de regno Dei; perche più gagliarde dimoltrationi della refurrettione furno quelle, che fece Christo in tante attioni, che quelle, che hauesse potuto fare con . molte persuafioni, & dimostrationi di parole.

Quindi è, che ligia difse. Et erunt l'a 300.

oculi tui videntes praceptorem tuum, e nota quella parola videntes, & al capo cinquanta cinque, prima, che lo chiamaffe Maeftro, lo chian o Duce. Ecce testem populis dedi èis ducem, ac precetzorem gentibus, non dice prima, prece pierem, e poi, ducem, ma dice, prima, ducem, e poi, preceptorem, come prima hauesle insegnato con le parole, e con li precetti, che con l'opere ma dice prima, ducem, perche prima infegnò con li fatti, e poi con le parole, Oltre che nessuno si può chiamare veramente Duce, se prima non sa, perche: Si-cacus tacum ducit; ambo in foneam cadans. Se prima non la, quel olse vuol che facciano gl'altri ; però ad Phi- San Paolo dice a Filippenfi, Immitatores mereftote, & objernate eos, quita CAP .. ambulant, ficut habetis formam nostram. Legge il Greco. Steut habetis formam perche la buona vita, e le buones loro operationi, era la vera, e la perferta forma del viner Christiano, da quali più facilmente poteuano imparas tutti più che haueffero potuto imparar dalla lor dottrina : però doue noi leggiamo. In omnem terram exiuit fonus corum , & in fines orbis terra verba e corum ; legge il Caldeo . In omnem terram extensi (unt effectus corners , che così fi puole intendere delle buone opere e della buona fama della lor vita; come della fama de loro miracoli aHor fe li feguaci di Christo hanno prima integnato con l'opere, che con le parole: Christo ch'è ftato di tutti Dottore, e Maeftro, non haura infegnato la fua dottrina prima con l'opere, che con le loel. 1. parole? fi certo, e però Il Profera Ioele chiama Christo; Dottor di giustitia, cosi dicendo. Et filis Sion exultate, e latammi in Domino Deo vestro, quia dedit vobis doctorem inflitie, e la raggione perche Christo è Dottor di giustitia? perche, come dice il Padre S. Agostino fopra quelle parole del Salmo di Da-Plales tilde . Iuflitie Domini rette letificantes corda: Quia non docuit quod ipfe non fecit,.

prima opero, e poi infegno. Et il Proreta Baruch foggionge. His innerit omnem viam disciplina, e tradidit illam la- baruch. cob puero suo , & Ifrael suo , prima , ad- ;. innenit, con esperientia, e poi, tradidu , con le parole , e con li precetti , e però rispose à Pilato, Ego semper docui, cioè, exemplo.

Però Christo istesso in San Matteo dille . Discite à me, quia mitis sum , & hui milis corde; ma doucte auertire, che non dice Discite meam dollrinam, men pracepta, ma, difette à me, ch'e tanto quanto dire, fate, come facc'io, e la raggione che aflegna, è pure la bontà della vita , perche non dice. Discite a me, quia fum verbum Patris, e però donete vdirme, ma, quia mitis fum, O humilis eorde, che sono l'opere buon e. Anzi il Padre S. Giouan Grifostome sopra il primo capo de gl'atti Apostolici nell'homilia prima dice, che la Passione di Christoè flata fingolarisfima attione con la quale Christo ci ha integnato più, che non ci ha integnato con la predicatione; perche se con la predicatione commando l'humiltà , con la passione poi si humiliò tanto, che; Humilianit semetipsum factns obediens v que ad mortem , mortem autem erucisse con la predicatione eforto alla pouertà, nella passione si tanto pope-10, che; Non habebat, vbi reclimares caput. Se con la predicatione, commandò la dilettione de nemici, nella passione con tanto affetto pregò per la crucififlori , che non folo diffe. Pater ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt fed cum clamore valido, er lacrymis; hor qual virtù infegnò con la predicatione, che più non l'infegnafie con la paffione, e la carità, ch'è vincolo di perfet. tione, ch'è maggiore di tutte l'altre virtu , non la potè insegnare, ne dimostrare, se non con la passione, perche. Maiorem charitatem nemo haber , ve animam fuam ponat quis pro amicis suis, e questa con la passione la mostro; Quia fic Dens dilexit mundum, vt filium juum

148 Predica per il Martedi

migenitum daret . Et quelti fon quelli esemplari, che San Giouan Crisoftomo nella digreffione morale, fopraquelle parole di San Paolo al Filippenfi al terzo capo che dicono . Sicut habetis formam nostram, li chiama, leges animarum, perche queste piaghe, questo fangue, questa pouerta, nudità, & al fine quelta carità, infegnano più efficacemente le virtu, che qualfiuoglia legge scritta; però studiana queste leggi, ancorche fatto cieco per il pianto il mio Serafico Padre San Francesco : e tu ò Christiano. Inspice, & fac fecundum exemplar, quod tibi in monte monftratum eft, oftre li precetti, perche fono di carita, fono faciliffimi; Diliges Dominum Deum tuum , & proximum tuum ficut te ipfum, e fono breuissimi; Quia in his duobus mandatis , pninersa lex pendet & Propheta: Hor ecco chi infegna, e come infegna; chi infegna è Christo, e come inlegna, è prima con essempi, e poi con precetti, come faremo per vedere nella seconda parte. Riposo.

#### PARTE SECONDA.

S I quis voluerit voluntatem eius facere cognoscet de dostrina, verum ex Deo fit . Et per dirne il vero N. non è , nè fara mai , dottrina , ò più commune,e vniuerfale , ò più vtile , e giouenole alle nostre anime, quanto fia la dottrina di Christo, poich'è cosi commune, che ogn'vno; che sta nella sua scuola, ch'è Santa Chiela, la può imparare; & è cosi vtile, che solo con obedire à Dio. ci fa diuentar dotti nella dottrina di Christo nostro Redentore: e queste fono quelle due cofe, che restano à dirfe, cioè, chi impara questa dottrina, e come s'impara, chi l'impara è ogn' yno, che vuole impararla, che però dice. Si quis voluerit, e come l'impaga, è folo con obedire, che perciò dice, voluntatem eins facere, all'hora fenz'altro, ogn'vno che fara, quello che li commanderà il mackto, cognoscet de

doffrina , ptrum ex Bee fit , e quanto ! chi l'impara.

Si quis voluerit, che fe bene non è cofi commune questo euangelico principio, com'è quel filosofico, che cosi dice . Omnes homines natura scire desiderant, perche ne tutti gl'huomini defiderano imparare la dottrina di Chrifto, ne tutti quelli, che defiderano impararla, l'imparano, se col buono defiderio non accoppiano la buona operatione, hauendo tempo, e potendo; dunque la dottrina di Christo l'imparano tutti quelli, che vogliono impararla purche stiano nella scuola di Christo, ch'è Santa Chiesa, & obedifcono a tutti li precetti del maeftro, in, quella maniera che diciamo, che vn maestro condotto dal publico , infegnerà tutti, purche vadino alla fcuola, & obediscono a tutti li precetti del maestro. Questo è quello che disse Ifaia . Vninerfos filios suos , doctos à Do- Mai . 6 mino , perche fi come tutti quelli , che all'hora erano figli della Sinagoga erano ancora addottrinati da Dio.cofi tutti quelli, che hora fono figli di Santa Chiefa, fono addottrinati da Chriflo, però doue dice Isaia. Vniuerses filios tuos dollos d Domino , San Giouan . ni legge . Eft scriptum in Prophetis, & Ioan.6; erunt omnes docibiles Dei, e l'Interlinea re aggionge. Qui facile doce antur a Deo, facile per la scuola ch'è Santa Chiefa. facile per li condiscepoli, che sono i fideli,facile per la fede: Quia oportet adifcentem credere , e faciliffima per la. prontezza del maestro, che desidera, che tutti impariamo, però dice San. Giouanni, & erunt omnes docibiles Dei : perche come dice Agostino, nessuno D.Aus. può infegnare quelta dottrina, fe non de pre Iddio. Ouero lij, omnes, s'intende pre Santer. pluribus, dice Grifostimo:ouero,omnes, 8. ideft , qui volunt , dice l'ifteffo ; Dunque con raggione dice il noltro Christo, fi quis voluerit, perche Iddio è prontiffimo ad infegnarla; Onero, fi quis volucrit nel numero del meno, perche.

vede, quanti pochi vogliono impara-Epif. rela dottrina di Christo, che mi pare ad Thi, fia verificato il detto di San Paolo. Erit tempus cum fanam doctrinam non fuftinebunt , fed ad fua defideria coacernabunt fibi magiftros prurientes auribus , O à veritate quidem auditum auertent, ad fabulas autem convertentur; erit enim temous, & è hoggi più che mai, perche quando se dice la verità, e si riprendono i vitij non fi poffono foffrire, e cosi, ad desideria sua coacernabunt sibi magifiros , e fi trouzno vna frorta di maestri di lor gusto, che li dicono cose redicolofe, che gl'inquietano l'anima, & il corpo, perche fono, prurientes auribus, O à veritate quidem auertent, come aspidi sordi, ad fabulas autem conuertentur, perche non s'applicano ad altro con tutto il cuore, fe non che a fauole, a nouelle, a maledicenze, & ad adulationi ; però vedendo quanti pochi vogliono imparare quella fana, e fantifima dottrina di Christo, non è di meraniglia, che dichi, fi quis Oc.

C.1.

Però Danidde nel Salmo Parlando di quelto defiderio, parla nel numero Pfal.11. del meno, e dice. Beatus vir , qui times Dominum , in mandatis eius volet nimis , perche li timorofi di Dio, e li defiderofi d'imparar la fua fanta dottrina, fono tanti pochi, che si possono numerare a vno per vno; Doue sono hoggi quelli, che temono Iddio? doue fono quelli, che non folo voleffero offernare la legge divina , mat In mandatis cius velles mmis? e hauessero vna volonta ardente, & vn defiderio infocaro di feruire à Dio? non ci fono,e fe ci fono, fono tanto pochi, che possiamo dire. Beatus vir qui timet Dominum , in mandatis eins eupit nimis . Dunque , fi quis voluerir ; Mafe bene fon pochi quelli, che imparano la dottrina di Christo, tutti nondimeno la possono imparare, pur che vogliono impararla in quella maniera che si dene.

> Ma come s'impara? Si quis voluerit Poluntatem eins facere ; cognofeet de dot

trina; oh che ordine contratio à quello con il quale s'imparano l'aitre feienze. perche l'altre scienze, si cominciano ad apprendere con gl'occhi; quia nibil eft in intellectu , quod prius non fuerit fub len [u,e la dottrina di Christo si comincia ad apprendere con l'orechie Quando la spola nel primo della Cantica. cercò d'impararla diffe in questo modo. Indica mibi, vbi pafcas, vbi cubas in meridie ? ne vagari incipiam poft greges fodalium tuorum : cioè, infegnami, non folo la tna dottrina con la quale ci pafei , ma della tua dottrina , infegnami quella virtà, ch'è più chiara, che non è il fole di mezzo giorno, quella dottrina dico, che illumina, e quieta ogn' intelletto, acciò non vada errando nelle varie opinioni di falsi Filosofanti. che mostrano d'esser tuos amici, e sono tuoi-capitaliffimi inimici;allaqual fupplica se bene rispose la sposo; Si ignoras tu , ò pulcherrima inter mulieres , egredere , G.abi poft veftigia gregum , & pafce hados tuos inxta tabernacula peftorum. che fu quanto dicelle, la caggione porche non hai imparato la mia dottrina, è quella , quia synoras te , e non cogno-(cendo te stella, non potrai giamai impararla, però, egredere cioè, cerca gl' essemplari antichi di quelli, che l'hanno imparata, e fa come effi faceuano: O paice bados tuos inxtatabernacula paforum , ele con gi effempi di tanti non potraismparare a raffrenare perfettamente quelti tuoi vani lenfi , murenulus aureas faciemus tibi , che fe bene altri dicono, che siano ornamenti di perto. la maggior parte però dicono, che fiano ornamenti d'orecchie, con le quali principalmente s'apprende la dottrina di Christo. Quia fides ex auditu &c. &c il Profeta Ifaia dice. Domine quiscredidit auditui noftro ? & non dice , vifui . come nell'altre scienze. Et corto l'altre fcienze, come principalmente s'apprendono da fenfi , cofi confeguentemente dall'intelletto, mala dottrinadi Christo s'impara con la volonta; se

Cant.

E.1.

auis voluerit voluntatem eins facere, coquosces de dottrina; e questo è quello che fi legge nella Canzica . Vulnerafti cor meum foror mea fpanfa in vno oculorum tuorum, & in vne crine celli tui, con nelfuna cofa fi caua più il cuore à Dio, per dir cofi, e s'impara più la fua dottrina, quanto, in pno oculorum tuerum : non. con l'occhio finistro, che è l'intelletto, ma con l'occhio destro ch'è la volotà; quia , si quis voluerit voluntatem facere . cognoscet de dottrina , & in pno crine colli ini . ch'è il più baffo penfiero di fe. ficsio : Quia abscondifii bac à sapientibus, O prudentibus, & renelufti ea parquis, ideft, bumilibus, che fono apunto quelli che si stimano come tanti publicani peccatori , d'esser vn niente , asomiglianza del mio Patriarca Francesco, e cofi in questa maniera, e constanto affecto , e con tanta humilta, s'impara la dottrina di Christo.

In soma l'altre scienze s'apprendono

con l'atto speculatino, perche : Oportet

addiscentem phantasmata speculare, ma la dottrina di Christo, s'apprende con l'atto prattico, pero Dauidde nel falmo quando prega Iddio, che l'infegni, non lo prega che lo infegni speculare, Pl. 141. ma che l'inlegni operare: Doce me facere voluntatem tuam quia Deusmenses tu: Que nota il Padre San Giou. Chrifostomo ; Non dicit, doce me volunt atem tuam, perche molti sanno la volonta di Dio, ma non la fanno. O sciens voluntazem Domini fui non faciens, vapulabit plagis multis, ma dice, doce me facere voluntatem tuam, perche non dimanda ricchezze, potentia, honori, & altre cole sé porali, che fogliono cercar i modani, ma dimanda cofe spirituali, e di queste, dice Christo, dimanda il Proseta di far la volontà di Dio, ch'è il reforo indeficiente di tutti li beni , & il principio , il mezzo, & il fine della vera felicità.

> Il Padre S. Agostino facendo forza alle parole del Salmifta reale, che dice: Quia Deus meus es en, loggioge fi non me dacueris, faciam voluntatem mcam,e coli

deseret me Deus meus , e da quelta ne leguiranno doi grauissimi mali, se tu Signor mio, non m'infegni di fare la tua diuina volontà : Vno fara che farò la. volontà mia sempre al male inclinata a l'altra farà, che farò abandonato da te. e repudiato, come seruo inobediente, & inutile : però non folo, doce me voluntatem tuam , fed facere voluntatem tuam; che cofi fanno à punto gl'Angioli de quali fi dicenel falmo. Mi- pl. soti untri eius qui facitis voluntatem eius coli fece Christo quando disfe in San Gio Joa.c.6. uanni ; Non veni pt faciam voluntatem meam, fed voluntatem eins, qui mifit me, cosi deue fare il Christiano che dice ogni giorno nell'oratione dominicale fiat voluntas tua , perche; Non amnes qui dicunt Domine , Domine , intrabunt in regnum Calorum , fed qui fecerit volunta. tem Patris mei qui in Calis eft. Hor ecco chi cinfegna questa dottrina, ch'è Christo , che dice: Dostrina mea, non eft mea &c. e come c'infegna, prima. con i fatti, e poi con li precetti, e chi l'impara, che può impararla ogn'vno, li quis voluerit . e come l'impara , ch'è va obedire , facere voluntatem eins. Ma . hoggi giorno, fapientia phi inuenitur? & quibus est locus intelligentia eius ? dice Giobbe, e responde lui stello, mefeit be- Joh e. mo pretium eins, e però la disprezza. 18 nec invenitur in terra fuaniter Dinentium, perche quelli che fano troppo delicati, non l'imparano, dunque, voi inuenitur, ne in Cielo, ne in serra, ne in mare, ne tampoco ne gl'abifii può vantarfi di (aperla, fe non Iddio, ilquale, vidit, e narrauit , praparauit , & inueftiganit , vidit , in fe , enarranit , aligs, praparanit, bominibus, & inneftiganit, cioè, feeis innefligari, e quello iftefso Iddio difse a gl'huomini per Giobbe. Ecce umor Domini, ipfe eft fapibsia, Co recedere a mis lo intelligentiaiHor quella è la dottrina di Christo, N. simor di Dio, e fuga di Io.c.11ogni force di peccato, e di questa maniera caminando sempre nella via del Signore, Eritis dollas a Domine. Amen.

PROE-

# PROEMIO VENTESIMO NONO

### Per il Mercordi della IV. Domenica di Quarefima.

Ccecato lume, miserando aspetto, languida face, arido fonte, falfofo riuo, fmorto fuoco, denigrato argento; offuscato Ciclo , e vn ruginito Diamante, ci rappresenta &c.

Diamante, ma couerto da veli; Cielo ma velato da nubbi ; argento ; ma. adulterato dal ferro; fuoco; ma fmorzato da legni; riuo, ma anelenato da ferpi; fonte, ma imbrattato da fango; face , ma accerchiata da tenebre ; aspetto, ma ascosto da ripari; e lume, ma (penta da venti:

Lume, ma eccliffato, ed ottenebrato, aspetto, ma difforme, e bruto, face, ma ofcura, e nera, fonte, ma arido, e feco; riuo; ma marrito; & aperto, foco; ma: aggiacciato; e freddo, argento, ma denigrato, e scolorito, Ciclo, ma ombrolo; e folco, Diaman. ce, ma spezzato, e sminuzzato.

Diamante, che sembra vna Cometa del Cielo: Cielo che con placidi influffi in bianca l'argento: argento che fi purifica col fuoco: fuoco che rificalda. l'acque del riuo , che trahé l'origine dal fonte: fonte; che accende come

face : face che dimostra l'aspetto: & aspetto, che abbellisce, e vezzeggia. nel lume:

Lume, che langue, e muore. Prateriens lesus vidit bominem cacum à natinitate .. Afpetto, che à tutti porge merauiglia. Magifter quis peccauit, bic, ant parentes eins, pt cecus nafceretur . Face, che discaccia la caligine. Quamdiu in mundofum lux fum mundi. Fonce. che fparge limfe. Hac cum dixiffet , expuit in terram , & fecit lutum ex puto & liniuit lutum super oculos eius, Riuo, che terge, e laua. V'ade laua in natatoria Siloe quod interpretatur Miffus. Fuoco, che infiamma l'affetto. Ille bome qui dicitur Iefus lutum fecit, O paxit oculos meos, e vidi: Argento, che da fe ftelso riluce. Dixerunt ergo quidam , ex Pharifeis ; non eft hic homo à Beo qui fabbatum non cuftodit. Cielo, che gratie comparte. Nife effet bic à Deo, non poterat facere quidquam. e Diamante che deposta la durezza fi liquefa, e ammollifce. Dixit ei Ielus', tu credisin filium Dei ; At illerefpondit , credo Domine . Questa è tutta l'Istoria del corrente Euangelo. Hot mentre &c ..

# PREDICA PER IL MERCORDI

Dopò la IV. Domenica di Quarefima;

Preteriens lefus, vidit bominem cecum à nativitate. Toan. cap.9.

Ra tutt'i mali del corpo, fe bene I non è il più dolorofo, & il maggiore la cecità degl'occhi, e ftata però tiputata infino da i Satimale gramfimo , elsendo egli il più difpiaceuole, & il più noiolo. Matra tutt'i mali dell'animaquesso è certo. N. che no fierous male maggiore di quel .. lo,ehe fla la cecità della mente, Prate-

riens Iefus &c. oh male fopra tutti li mali, male che fa difformi i più bei volti, che nel mondo fi tronino; Onde il Padre S. Ambrogio, de Not, & archa , D. Am. raggionando della difformità, che cage Not, & giona la cecità, cofi scriue. Quam de Archa formes funt vultus eggorum, e prouamio- cap.7. lo con gl'elempi, loggionge, fient Celum fine lumine , diem fine fole, O noctes

fine luna, cofi è l'huomo fenza la luce de gl'occhi, com'era il cieco di hoggi dicono alcuni ; Mache la cecità fia non folo male, che fa difformi i volti, ma che sia male più dispiaceuole, e più noiolo di tutti gl'altri mali, fentire Tobia, fe bene era frato schiauo, e haueua patito tutti quei mali, che fogliono patir li schiani, di nessuna cola però si dolle, & fi lamentò mai, fe non della cecità, fe bene modestamente, in modo, che quando li diffe l'Angelo. Gaudium tibi fit semper , egli rispole , quale gaudium mibi erit , qui in tenebris fedeo , & lumen Celi non video? e dimostrò, ch'egli era più dispiaceuole, e più noiosa la cecità, che la cattiuità, e la schiauttudine. Dunque è vero, che fra tutt'i mali del corpo, se bene la cecita non è il maggiore, è però il più dispiaceuole, & il più noiolo, ma fra i mali dell'anima, quelto è certo, che la cecità della mente è il maggiore di tutt'i mali, del cui gran male affomiglianza della cecità del corpo di questo cieco nato, vedremo tre cose, la prima, la grauezza di queilo male; fecondariamente la cagione del male; e terza la cura di effo: la grauezza, è la cecità, & cecità, à natiuitate : la caggione, è il peccato, & la cura, è che, expuit in terram, & fecit lurum, & liniuit oculos eius , & dixit, vade lanate in natatoria filot', O abut , O lanit , & venit videns; ma cominciamo dalla grauezza del male.

tum à natinitate : Ma le da questa voce, cieco, vogliamo cominciare à inuestigare la grauezza di questo male, non è dubio. N.che il Padre San Gregorio fra molti altri nella seconda parte della... D. Gre. cura pastorale dice in questa maniera. 1. parte Cacus eft qui superna contemplationis lupolt, c. men ignorat , qui prafentis vita tenebris preffus, dum veturam lucem nequaqua diligendo cofpicit, quo greffus operis porrigat, nefcit, & vuol dire , cieco non è quello, ch'è priuo della luce corpo rale, quia cg. citas bac , malum non eff, dice San Giou.

Preteriens Iefus , vidia hominem oc-

Chrisoftomo fopra quello luogo di Sara Gionanni nell'homilia cinquantacing; in quella maniera, che; mala huius vite, mala non funt . fed dumtaxat peccatum, malum eft; ma cieco è quello, che principalmente, e non vede il lume saperno, fecondariamente è quello, che fta fepolto nelle tenebre di questa vita. presente, in modo tale, che non bras mando di veder la luce, và sempre nelle fue attioni alla cieca, e camina, come si suol dire, all'attentone. In tenebris collocauit me ficut morenos fempiternos, G legge ne Trenishor quello fi deue chia- Tren.e. mar propriamente cieco perch'è cieco 1. nell'intelletto, è cleco nell'affetto, e. cieco nell'attioni, è cieco nell'intelletto, quia superna contemplationis lumen ignorat ; è cieco nell'affetto, quia venturam lucem nequaquam diligedo conspicit. E cieco finalmente nelle fue operationi perche, quo greffus operis porrigat, nefcit.

Queste tre sorti di cecità mostrò San Paolo scriuendo alli Romani, quando cofi diffe . Quia tum cognouiffent Deum non ficut Deum glorificauerunt , aut gratias egerunt, fed enanuerunt in cogitationibus fuis, & obscuratum est insipiens cor corum; hor fi puol trouare maggior cocità d'intelletto, che questa ? la quale non è caggionata da non poter cono-(cere, ma è caggionata da non voler rendere il debito honore, è le debite. gratie, à quel vero Iddio, che conolcono, che li si conuiene, e però fatti ca-Relli in aria, enanuerunt in cogitationibus fuis , & al fine per propria colpa , obscuratum estinsipiens cor eorum, & ecco. indubitatamente, e nessuno la puol ne-

Ma la cocità dell'affetto qual farà? eccola: Propter boc tradidit illos Deusin delideria cordis corum in immunditiam, che non folo è fottomettere la raggione all'appetito fensitiuo, ma è applicare tutto l'affetto nelle cofe carnali, che per antonomafia fi chiamano tutte ; l' immonditie e le feccie della terra ; 86

gare, la cecità dell'intelletto.

44.

al fine accecato nell'affetto , fi acceca anco nell'operationi, però foggionge. Et ficut non probauerunt Deum babere in notitia , ne fi fono curati di conoscere Iddio, tradidit illos Deus in reprobum fenfum, vt faciant ea que non conueniunt: Hor volete maggior cecità di questa? che non solo sono ciechi nell'intelletto, ma di più anco ciechi nell'affetto, e quel ch'è peggio, ciochi nell'operationi, dunque è vero che questa sorte di cecità, è il maggior male che poffa venire all'huomo. Però il Padre S. Agostino, chiama questa cecità spirituale, principio, & origine di pena, con la qual Iddio castiga l'anima, che da lui D. Aug. s'allontana . Vindicat enim primo in ani-Ser. 38, ma auersa à se exordium penarum ipsa ce-

de Vermo galigo che permet pena, è il primo galigo che permette Iddio, che
habbia vu anima che fi allontana da,
lui per il peccato, è la cecità fipituale,
e fi come quello che s'allontana dallume, refla immerfo nelle tenebre, cofi,
qui austrif e à Doc.acus effeitur, anzi di
più loggionge quello Santo Dottore,
non lente la pena della vita fipitiuale,
perche penia di vedere, e non vede, e
quel che maggior meratuiglia apporta,
dima d'effer vidente & chutto il contraito, perche fempre fi ritrous cieco.

Di questi, che stimano d'esfer videnti, e son ciechi, raggionò Christo dopò illuminato il cieco d'hoggi quado diffe In iudicium ego in hunc mundum veni , ve qui non vident, videant, & qui vident ceci fiant. Il Padre S. Agostino marauigliatofi di questo modo di parlare che fa Christo, dice che parlar'è questo Signore? che tu dichi, veni, ve qui non videant, con raggione, perche, lumen es, perche, dies es, perche, de tenebris liberas, ma che loggioghi, & qui vident caci fiant, hor questo par che non possacapire, e pur è cosi N. e sentitelo più chiaro; Li Farifei, commossi da queste rarole, differo. Numquid, & nos caci fumus ? li rispose Christo; si caci effetis, non baberetis peccatum. Espone Santa Giou. Chrisoftomo, fi cacieffetis, tolerabilius pobis fieres supplicium, perche se per colpa vostra non fossiuo diuentati ciechi, minore farebbe il male, e minore anco la pena. Espone Teofilato ; li effetis infen feripturarum , non tams grauiter peccaretis, perche fe non intendessino le scritture, non sarebbe cosa graue l'errore: Ma il Padre S. Agostino l'espone in questo modo. Si vos ceces diceretis , ad medicum recurreretis ; ma perche ne vi conoscete, ne tampoco ciechi vi confessate & dicitis, quia vidimus peccatum vestrum manet , e questo vuol dir Christo con quelle parole,ve non videntes, videant, & qui vident, caci fiant, perche più ciechi fono i peccatori , che non Iono i stessi ciechi , e quel ch'è peggio, non se nè accorgono.

In iomma è tanto gran male questa cecità spirituale, che Christo in San. Matteo dice Si oculus tuns nequam fuerit , totum corpus tuum tenebrosum erit , e con va dire tutto metaforico prende l'essempio dalla lucerna, che quando è accela, fa lume per manifestar se stessa. nè serue ad altri, però dice; Lucerna corporis tui , eft oculus tuns. Perche l'occhio fa officio di lucerna, e fi come, oculus membra dirigit, & imparticolare le mani nell'operare, e li piedi nel caminare; cofi il lume interiore, dirigit omnes virtutes, dice la Glosa; però con raggione dice Christo. Si oculus tuns nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrofum fuerit, e San Giou. Chrisoftomo. Si de oculo corporali loqueretur, dixiffet, fanum, & infirmum, ma perche parla dell'occhio spirituale, per questo dice, si oculus tuns simplex fuerit, vel si oculus tuus nequam fuerit, & veramente, nequa, perche questa cecità spirituale, è il maggior male, è il più graue male che polsa hauer l'huomo in questa vita, à quale succede vn male sopra tutt'i mali, & vna cecità eterna, ch'è la priua. tione della visione di Dio,e la pena del danno: Hor se tanto grandi paiono

R

Densith Grug

quelle

6.1.

quelle minaccie di Christo quando cosi dice . Filij aucem regni e ijcientur in tenebras exteriores, quanto maggiori fono le tenebre interiori ? se le tenebre d'Egitto, che non erano altro, che dense pubi, di tal forte, che Mosè le chiamò pel Elodo tenebre horribili. Falta fint Exod. tenebra horribiles Oc. quanto più horribili fono quelle tenebre caggionate. da demonii infernali? Dunque è vero, che la cecità spirituale, è male graniffimo e tanto più è grane, quanto è male antico, che que to vnoi dire, cacum à natinitate; & il Padre S. Agoltino, foggionge . Fratres frattendamus bereditariam panam noftram, totus mundus cacus eff. chi con vn vitio, e chi con vn'altro, e queste sono le cause della cecità spi-

Et in vero, se bene Christo rispondendo à gl'Apostoli di quelta cecità di corpo , dice: Neque bic , neque parentes eins, ve caeus nasceretur, nondimeno del cieco d'anima, è necessario che diciamo, che, & bic peccanit, & parentes eins, perch'è pena de peccati, & è caggione de peccati; Che questa cecità pirituale sia pena di peccati lo dice il Solho. Profeta Solonia. Ambulabums pr caci. auta Domino peceaherunt, li ciechi di corpo caminano fempre con timore, e con pericolo, hora d'inciampare in vna pietra, e hora di cadere in vn fosso : Ma li ciechi d'anima caminano fempre conpericolo-di commetter mille peccati, & al fine di cadere nel baratro dell'Inferno, e la caggione di tutto quelto male, è quia Domino peccauerune, legge Nicolo de lira; Domino peccauerunt mulapaciter, molte volte, & in molte maniere : Ecco dunque ch'è veriffimo, che questa spirituale cecita, è pena di molti peccati,e fatti in molte maniere.

Manon folo quelta cecità spirituale,è pena di molti peccati, commessi in molte maniere, ma di più è caggione di anoni peccati, lo dice la lapienza... Sep. 6.2 Exceeduit eos malitia corum, & vuol dire la caufa di questa cecità non è altrime-

ti Dio, perche: Deus lux eft, & tenebra in eo, non funt nulle; dunque è la propria malitia di ciascheduno che pecca: Però diffe Dauidde nel Salmo, Comprehenderunt me iniqu tates mea, & non potui, vt viderem : & il Padte S. Agostino . Quid præmit , vt non videmus ? nonne iniquitas Pla 19. oculum tuum , ne iftant lucem videre poffes pramebat? fi pure, perche fi come può effere humore , può effer fumo , può effer poluere quel che ti fa oftacolo, che non possi veder la luce, così dico peggio d'ogni hamore, è la concupiscenza carnale: Quia fascinatio nugacitatis obscurat bona, & inconstantia concupiscentie transacrtit sensum fine malitia, dice la lapienza, e quelto vitio, che veramente fi deue chiamare fascina- Sap.e.4 tione di ciancie, perche con vn occhiata, si come gl'huomini amalitiati, affatturati, nelle ofcenità della libidine, che se non li prina di tutti li beni naturali, gl'oscura nondimeno tutt'i beneficij lopranaturali, di maniera, che quella inconstanza di cocupiscenza, che hoggi ne defidera vna , e dimani vn altra , fouerte il fenfo, l'intelletto, e la mente di quelli ancora; che fono fenza malitia, questa cecità è fimile à quella di Sanfone, tanto buono , tanto fanto , e tanto forte, che poi per le lufinghe d'vna Donna, su preso, ligaro, incatenato, satto schiauo, accecaro, burlato; & al fine fotto ruinate mura, morfe cieco, tutti fuccessi son questi, che auengono a libidinofe, che per quattro paroline di donna inconstante, sonoaffarturati, incatenati, burlati, impoueriti, e cofi ciechi moino talhora in quelli peccati si però dopò haner detto il Profeta. Comprehenderunt me &c. Soggionge, multi. plicate funt super capillos capitis mei , li quali quanto più crescono , più la. vifta impedifcono, cofi fanno i peccati, più mordace che furono, e l'ira, & ira impedit animum ne posset cernere verum . perche va iracondo non conosce,ne parenti, ne amici, ne benificio, ne obligo, ne atto di equità, ò di giufficia alcuna,

ma doue l'empito lo caccia, ini corre alla cieca, e si precipira; cosi faceua Saulle, che non confiderando li meriti di Dauidde, gl'oblighi, che gl'hancua, e sopra tutto la legge di Dio, acciecato dall'ira, folo perche lo fenti lodare. che il facto Telto dice, fratus est Saul nimis, e dall'hora in poi cercò sempre d'veciderlo; Anzi per questo io stimo Scritturali, che il Telto loggiouga: Inuafit Spiritus Dei malus Saul, perche Gregorio Nisleno, libro de beautudinibus benedictione feptima, assomiglia! iracondo all'indemoniato, perche, lient qui a demone vexantur, fic qui abira vi-Eti funt apparent, che però diffe vna volta Dauidde: Conturbatus eft in ira oculus meus &c. Al fine più vili che poluere e più agitati che paglie dal vento, fono tutte le cole del mondo, con le quali tanto l'huomo fi accieca, e fi fomiglia à quella cecità, che racconta San Giouanni nel terzo dell'Apocalisse, che cofi dicena. Dines ium. O nullius egen.li fu rilpolto, nescis, quia miser es, O mi-(crabilis, pauper, cacus, O undus. In. fomma questa cecità viene per il proprio peccato, e per il peccato de parenti; lascio che nell'Esodo disse Iddio .. Ego jum Deus zelotes , visitans iniquita-Exod. tem patrum in filros vique ad tertiam , @ quartam generationem ; questo è certo, pecca Cham, & Noè dice. Maledittus Chanaan: feruus feruorum erit fratribus (wis; hor chi sa quando vengono l'infirmita, che non vengano per i proprij peccatio per i peccati de parcuti però bilogna mondarfi da i peccati, fe non vogliamo incorrere in questo grauifsimo male, qual'è la cecità. Ripolo.

€.10.

PARTE SECONDA.

E Apuit in terram, & fecit lutum, & liminit oculos eins, & dixit vade laware, & abigt, & lauit, & venit videns . Con vna attione cosi vile, quanto di sputare in terra, e con vna materia cosi bassa, quanto è il loto, fa va lenitivo tanto efficace, che con elso fa va opera tanto grande, che per quella Chrillo è chiamaro marauigliolo. Inboc enim mirabilis eft, quia ne citis vnde fit, & apernit oculos meos. Et certo, e cola di meraniglia, che di tanti miracoli, che fà Christo nostro Signore, solo per questo fia chiamato maranigliolo, e Christo. istelso di questo dica: Vt manifestentur opera Dei in illo : questo è verissimo, che in tutte l'opere Iddio , mostra la fua onnipotenza, la sua sapienza, e la sua bonta infinita; ma nell'aprir l'occhio dell'anime, nel render la vista all'huo: mo interiore, le mostra più, che non in tutte l'altre sue Sante operationi. perche l'illuminare, è proprio di Dios. Però San Gionanni dopò haner detto del Precursor di Christo. Non erat ille lux, fed vt teftimonium periberet de lamine, legue di elso nostro Redentore, e dice. Erat lux vera, que illuminat omnem bominem venientem in bunc mundit . e cosi è inuero, poiche, quando Isaia fecevo registro di rutte l'opere di Dio. la prima pone l'illuminatione di cie: Ilai, pri chi, cofi dicendo. Tunc aperientur oculi sacorum, & aures surdorum patebunt; quando volle inftruire i Discepoli del Battifta , à quelli dise il Saluatore, Ite renunciate Ioanni , que vidifits, O audiffis : e la prima cola che dica l'Euangelista diletto di quel che viddero, è l' illuminatione de ciechi, cosi incominciando, Caci vident, & claudi ambulant; e la promessa, che fece Iddio per il Profeta Ilaia, fù quelta. Ecce dedite Ihi.sh. in lucem gentinm, percio l'illuminare l'anime per elser opera di giustificatione, è vaz delle maggior'opere di Dio; Dunque con ragione in quelta illuminatione di quello cieco Celidonio, dice Christo; Va manifestentur opera Dei in illo.

Anzi perche dice. Quamdin fum in mundo, lux jum mundi, lo proua hoggi con quelta (perienza d'illuminare valcieco nato, a nativitate; e questa è stata la continoa contela di Christo, e del R a demo-

Iddio.

- chi . & illuminare . e del demonio di ferrarli, & accecarli, perche Christo, lux est mund, & il demonio, è rettore, e gouernatore delle tenebre del mondo , come feriue a gl'Efefi San Paolo. Mon eft nobis colluctatio aduerfus carnem, & fanguinem, fed aductius Principes, O Ad E- Potestates aduersus mundi Rectores tene phes.6. brarum borum : Et il Padre S. Agoltino foggionge: Mundi dixit amaterum mundi, mundi dixet, impiorum , & iniquorum; mundi dixit de que in Enangelio, O mundus eum non cognouit : perche li ciechi maggiori, che fiano nel mondo, altro non fono, fe non quelli, che sfrenata gnente, amano le cofe dell'ifteffo mondo, e sono à punto quei iniqui, e scelerati, che di niun modo conolcono

demonio. Di Christo per aprir gl'oc-

Quindiè, che l'impresa del demonio , non può effer altro , che va feudo negro.con quello motto. Rellares mun di tenebrarum barum ; Et all'incontro l' impresa di Christo, è va scudo con\_ campo bianco, con fett'archi, fentitelo dal Profeta Zaccaria dopò hauer detto. Ecce ego adducam feruum meum oriècem . che rutti intendono di Christo, di cui: Vir oriens eft nomen eins, feque,e dice. . Super lavidem vnum oculi feptem: oh che impresa propria di Christo, e iola di Christo. Vna pietra ch'è Christo Lapi dem viuum , ab hominibus quidem repro batum, à Deo autem eledium , dice San. Pietro Apostolo, sette occhi, perche è

tutto lume, e niente tenebre ; & tene-

bra in eo non funt villa, però nonèmeraui-

giglia, che fi come il proprio fue fcu-

do , è d'illuminare , coli è proprie del

demonio accecare. t ecco, che per moltrare stamane. questa fua prerogativa d'illuminare. Exput in ter am , & fectt intum , & lini. wie oculos erus. O dixit vade lauare m na. tatoria filoè, ch'è quanto fece, e quanto diffe Christo per illuminare questo cieco, & è quanto fa, e quanto dice per illuminar noi dalla cecnà del peccato; la prima cofa, che faccia, è queffa :: Expuit in terram , lascio il misterio dell' Incarnatione, che da questo fatto ne caua S. Agostino va passo, ma ad altro Ad Ca. pensiero, & è, che da esso si può dire toffe. s. con San Paolo. In iple habitat omnis plenitudo dininitatis corporaliter, perche fe miraua, generaua contrittione ne cuori occecati de peccatori; fe parlaua, convertina peccatori, fe toccaua, fanaua; fe caminana, quietaua il mare; & hoggi per riformar gl'occhi, ò almeno per render la vifta a quetto cieco nato. Expuit in terram : per moftrare , che in oeni cola, riluce la fua Dininità come il ferro infocato, che non ha parte doue non mottri fuoco:e Christo non fa niuna attione, con la quale non mostri la fua Diuinita ; Hor fe la falina è cofi efficace, che fara il fuo pretiofillimo fangue ? acto , & fufficiente ad illuminaro tutto il mondo. Expuit in terram, & fecit utum, per moltrarfi Creatore ; Riparatore: & Redentore, che fi come s'era feruito del luto à formar tutto l' huomo,cofi adeffo fi ferue del loto per riformar parte dell'huomo.

Ma paffiamo à i mifteri, con il loto, liniuit oculos eins , per illuminarlo , perche per effer illuminato da Christo,bilogna credere , & fides eft de non vifis. Ouero , uniuit oculos eius , perche per effer illuminato, è necessario conoscere prima la propria vilta, & il proprio difetto; la propria vilta, differo i Filofofi. Nolcete ipfum ; il proprio difetto, diffe Dauidde . Putruerunt , & corrupta funt cicatrices mea, a facie infipientia mea. Et San Cipriano nel primo libro dell'Epittola, all'Epittola terza, che in ordine è l'Epittola cinquatacinque, dice in quelta maniera : Pr mus fel cuatis gradus, est non delinquere, secundus delitta cognofcere , perche fi come al , non deimquere,legue l'innocentia, quam feruet , cofi a l , cognoscere delitta , legue la medicina , quam janet ; e però per tar conoscere prima il difetto, e poi lana. re,fect intum,e con il loto, timinis venies

INO SE

Mpift. B,C. 2.

fuos; ma notate di gratia; che fi come ! Christo con il luto illumina, cosi il demonio có mettere la terra accieca, ma con questa differenza, che Christo col mettere il loto fopra gl'occhi,illumina & il demonio co metter la terra, accieca:però, à Christo.Offédit ei omnia regna mundi, & gloria corum, ma gl'la mostrò di lontano, perche se gi'hauesse dapres. so quella dimostrata, si sarebbe visto la vilta, la fragilita, el'ignominia delle cofe del mondo, che di lontano fi bramano, e da vicino s'odiano; Gl'Ifraeliti, quando erano nell'Egitto, odiauano tutte le cose dell'Egitto, perche vedeuano con i proprij occhi le loro imperfettioni, ma quando si trouauano nel Deserto, desiderauano le più cose vili dell'Egitto,com'erano cipole, agli &c. perche le cose del mondo di lontano acciecano, ma poste da Christo sopra l'occhio della confideratione, fono caggione di luce, che però Christo, fecie lutum & liniuit Oc.

Vi è di più, che Christo per illumi-

narci pone il luto sopra gl'occhi, & il

demonio per accecarci, pone l'occhio nel luto, & è quando la volonta, ch'è il primo occhio interiore, s'applica totalmente in cose terrene : come per eslempio. Si videris mulierem ad concupifcendam eam , tam mechatus es in corde tno; perche hai applicato nel luto gl' occhi, di questi parlando il Profeta. Dauidde, cosi disse nel salmo. Oculos fuos ft atuerunt declinare in terram . cioè. ob. th intentionem cordis fur , ftatuerunt declinare in ifla terrena, dice il Padre S. Agostino. Onde Giobbe in questa forma legge . Pepigi fadus cum oculis meis , ve ne cogitarem quidem de virgine, perche quando stanno guardati gl'occhi, non può penetrarci ne meno vn penfiero di passaggio, e soggioge il patientissimo. Quam enim baberet in me partem omnipotens ? & è da stupire, che hauendo mani, lingua, vdito, & altre parti interiori, & esteriori, nelle quali haurebbe potuto hauer parte Iddio, folo de gl'

occhi dice, quam enim baheret in me partem minipoteni è perche fenza gl'occhi non vi poteua hauer parte alcuna Iddio, e hauuti gl'occhi, di cutte l'altre parti fil arcibbe impoffesso, però, festi lutum, O linini oculos eius, & ecco chiaramente esplicato quanto egli fece.

Ma quanto egli disse, sentite; Vade lanare in Natatoria Siloè, quod interpretatur miffus , e certo , li più facili rimedische trouar si potessero giamaistono questi, che Christo hà ordinato per nofira falute, cioè, acque, & ogli, lauarfi, & vngerfi, accioche per la facilità nelfuno si potesse sculare di non farli; cost differo i feruidi Naaman Siro al lor fignore, quando per curarfi della lepra, Elifeo gl'haueua detto. Vade , & lanare septies in Iordane, che fe bene al setore di queste parole; Iratus recedebat , ma i serui foggiogendo gli diflero, si rem grandem tibi dixiffet,etiam facere debueras, quanto magis quia dixit , lauare, O mundaberis, & è come diceffero, per curar la lepra ogni cosa grande che t' hauesse commandato lo doucui fare, tanto più, che t'ha detto, lauare, ch'è cofa faciliffima, e con vn attione tanto facilet'afficura della fanità, eti dice, mundaberes, e non voi farla ? fatela dunque, che infallibilmente farzi rifanato da vn'infirmità cosi pestifera; Ma se passiamo dalla lepra del corpo, alla lepra dell'anima, con molto più efficace argomento deno dir io. Si rem grandem tibi dixiffet, facere deberes , perche il bilogno che n'hai,e per la salute, che n' acquiftarai, quanto magis, quia dicit tibi, vade lauare, che ogn'vno lo può fare, fenza pericolo, e fenza spesa, che la cura del corpo, non si può fare se non con spesa, con dolore, e con pericolo.

Ma questo cieco d'hoggi. Abitslanis, 6º renit videns, che lono duccose da notare, la prima è, che non subito, che Christas limini orulos eius vidit, ma commandò che si lavasse; ne putaresur ex viritute terra esse curationem, dicei Padre San Giou. Chrisostomo, & seit

R 3 intum

258

lutum exputo, vt nibil adferiberetur fonti, led virtuti oris eins ; ma diciamo di più . che non vidde fubito, che, liminit oculos eins, ma dopò che , abiit , & lauit , all' hora, venit videns, perche alla noftra giustificatione, ci bilognano le mani di Dio, e le nostre ancora, il figlio di Dio con le fue mani , fecit lutum , & lininit . & ate ti comanda ò N. vade lauare con le mani delle tue buone operatio. ni ; Hor sù N. Eratis enim aliquando tenebra, nunc autem lux in Domino, vt film lucis ambulate. Amen.

### PROEMIO TRIGESIMO

Per il Giouedì della IV. Domenica di Quarefima.

Efonto gionine, sconsolata Madre, dolente caterua... fuilcerata mifericordia, inconfolabil pianto, terribile voce, prontiffima obedienza, rigidiffimo timore, & vna ismisurata allegrezza , ci rapprefenta hoggi &c.

Allegrezza a tutta la Citta; timore à tutti li (pettatori : obedienza alla diuina volontà; voce al morto fanciullo; pianto à melta pupilla ; mifericordia. alla mesta donna; caterna a lugubre. corteggio; Madre à luttuofi euenti; e Defonto ad horrida bara.

Defonto, ma putrido,e fetido; Madre, ma addolorata,& afflitta : caterua ma benigna, e pia: Misericordia, ma gradita, e follecita: pianto, ma dolorofo,e penofo; voce, ma alta, e fono. ra: obedienza, ma pronta e feruida : ma cruciolo, e tormentolo: & Allegrez za, ma bramata, e fospirata.

Allegrezza, che bădisce il timore timore che induce à farel'obedieza.obedienza, che obedifce a prima voce, vo

ce, che si oppone al pianto, pianto, ch' è compatito dalla misericordia, Misericordia, che rapifce la caterna, caterna che ossequia la Madre, Madre, che piage il figlio defonto, e defonto che fem-

bra vna imorzata lucerna.

Defonto, che si porta alla tomba. Esce defundus efferebatur . Madre , che perde il Figlio. Filius vnicus Matris [ua, & bec vidua erat. Caterua, che fan gli amici. Turba Ciuitatis multa cum illa. Misericordia che consola, Misericordia motus super eam. Pianto, che raffrena il cordoglio. Dixit illi noti flere. Voce, che fa tremar gl'abiffi. Adolefcens , tibi dico (urge. Obedienza, che non dimora. Es refedit qui erat mortuus, e cepit loqui. Timore, che tutti accora. Accepit autem omnes timor, e tacuerunt. Et Allegrezza, che prouoca alle Dinine Iodi. Magnificabunt Deum , dicentes. Quia Propheta magnus surrexit: E quia Deus visitanit plebem fuam. Questa é tutta l'Istoria del corrente Euangelo. Hor. &c.

# PREDICA PER IL GIOVEDI

Dopò la Domenica IV. di Quare sima.

Et ecce defuntlus , efferebatur flius vnicus Matris (na, O het vidua erat. Luc, cap. 7.

Esigna cola, ò più necessaria, ò | strenati fensi, per disprezzar il mondo. più gionenole potena tiama ne. N. rappresentarci Santa

e per armarci contro il demonio , che la fola memoria d'hauere ben presto à Chiefa, per frenare i nostri | morire. Quindi è, che formato vn ritratto.

tratto, ò fatto vn specchio d'vn morto gionane, l'antepone à gl'occhi di tutti, cofi dicendo. Ecce defunctus efferebasur filius vnicus matris [ua Oc. Ma ditemi qual penfiero, qual raggionamento, e qual rappresentatione può esser più gioneuole, e più necessaria quanto questa della memoria della morte? A Semei, quefio è certo, neffun rimedio tronò Salomone più opportuno per frenarlo, che minacciarli la morte come fi legge nel terzo de Reggi, oue cosi si dice: Quacumque autem die egreffus fueris, & trangeris torrentem Cedron, scito te interficiendum, e Semei rispose; Bonus fermo, non perche li fi minaccia. ua la morte, ma perche per timor della morte di raffrenaua i fnoi sfrenati fenfi: Quia erat valde seditiosus, dice Nicolò de lira, & effendo feditiofo, questo fu il vere modo per raffrenarlo; Maper farci disprezzare le cose del mondo, che più efficace della memoria della morte? Però dille virgiorno Elaù. En Gen. c. morior , & quid proderunt primogenita? 31.12. cioè, le io non moriffe, giouarebbono i Principati, e le ricchezze, ma perche hò da morire, d'che mi gioucranno? ecerto, che à neffuna cola gionano, fe non giouano al ben morire. Et per armarci contro il demonio, qual meglior armi, che la meditatione della morte? Nell'Esodo fi legge, che armati ; Ascenderunt fili Ifrael de Egipto; ma che armi portauano, rifponde il Padre San Girolamo, che l'armi furono gli argenti; e gl'ori, che portauano via gl' hebrei. Ma altri dicono che l'armi erano l'offa di Gioseppe y che seco portauano; Dunque è vero, che nessuna cola è cost gioueuole contro la carne, contro il mondo, e contro il demonio, quanto la memoria della morte : Però questa mattina Santa Chiefa antepo nendoci quelto morto giouane, cofi ci dice. Ecce defunchus filius vnicus matris ike, O bec vides erat; lequali parole, sen folo ci dimoftrano il morte, ma si dimoltrano anche le qualità del

morto, fiche per il morto ci dice. Es ecce defunctus, e per le qualità di effo. efferebatur films pnicus matris fua Ge. Ma cominciamo dal morto ch'è il primo.

Neffun luogo della Scrittura Sacra, mi pare più a propofito ò Padri Scritturali per rappresentar questo morto giouane, quanto quella visione dell' Euangelista Giouanni di quei quattro Caualli di varij colori descritti nella fua Apocalifie: oue cost và dicendo. Apoca Et ecce equus pallidus, & qui sedebat su- c.6. per eum anomen illi mors . & infernus lequebatur eumist in vero, neffuno fi può chiamar cauallo sfrenato, che vn gio. uane sà i fuoi anni froriti, perche fi come nessuno animale, è più bello d'vn. canallo ben formato, e bene ammaefirato, cofi nessuno è più bello d'vn giouane ben fatto, ben disposto, e ben coflumato; All'incontro poi, fe vil giouane i non è ben coftumato, è peggio d'yn canalto sfrenaro, perche vn. cauallo, è lascino, è superbo, & è bellicolo, che però difse Origene fopra Giolue. Equus lafeini morus , & fuperbe cerujois oft animal; ma chi più lafeinov che vn sfrenato giouane? fentite il gran Profeta Geremia . Equi amato- Hier.co res, & emillary facti, vnufquifque ad vxo- ; . rem proximi (ni liniebant, che li fettanta Interpretti , que noi leggiamo. Equi amatores, loro leggono. Equi forentes in feminas, perche nella libidine, dinentano furiofi, foriennati, fenza difcorfo di raggione, perche diuongono fenzaintelletto; & in vero, non rante giona all'intelletto la caftità - quanto li noce la sfrenata libidine : Però San Paolo con vna bella gradatione, dopò la caflità, metre la scientia, e tesse in quelta forma il lauoro . In vigilijs, in leiunijs , Sec. sd in cafficate , in feiemia , perche coffper Cor. ci acquiftar la caftità, fono necessarie le . 6 . vigilie, el'aftinentie, come per acquiflar la scientia, & imparticolare la scien za delle cofe di Dio, è necessaria la caftità ; l'elsempio l'habbiamo in Da-

Tettio Reg. 6-2,

6.14.

nicle,

niele, che per acquiftar questa virtù della caftita, diffe. Dentur nobis legumina ad vefcendum, & aqua ad bibendi, e per acquistar la scienza si conseruò casto, & interpretò quello, che altri dotti, ma pieni di lasciuje, non seppero mai leggere. Perè Dauidde diffe nel Salmo. In cellettum dat paruulis, che fono le persone caste; Et Christo disse. Abscondisti bac à sapientibus, & prudentibus, cioè, buius mundi, tanto più le fono lascini & renelesti ea parunlis cioè. caft's. Et nel Salmo trentuno, dopò haper detto il Profetta reale in persona. di Dio. Intellectum vibi dabo, instruam te in via bac , qua gradieris &c. fubito foggionge . Nolice herificut camus , & mulus,quibus non est intellettus : Onde fi de-

non hanno intelletto, non perche fiano li più stolidi, ma perche sono li più libidinofi ; dunque con raggione di giouani libidinofi fi dice : Equi furentes in feminas. Et di questo giouane d'hoggi, per la libidine forfe fi poteua dire. Et ecce equus; e per la superbia si puol dire con Ifaia quel che si dice di Moab. Audinimus superbiam Moab superbus oft valde, superbia eins , & arrogantia eins plufquam fortitudo eius; hor cofi poffiamo dire d'yn giouine sfrenato, non folo che fia superbo, ma, superbus valde, per l'eta , e per le forze , e quel ch'è peggio , superbia cius , & arrogantia cius , alufquam fortitude eint, perche fi arrogga più di quel che fia, e di quel che habbia, però a cialchedun di noi fi dice infaccia. Quid superbis terra, & cinis?

ue auertire, che delli caualli dice, che

equus pallidus. Però con molta raggione diffe Da-Pi. 32. nidde nel Salmo . Fallax eques ad falutem , in abundantiam autem virtutis fua non (aluabitur ; e chi non ftimaffe più ficuro, & alle fatiche, & alli pericoli, vu canallo grasso, che vn cauallo magro? e nondimeno dice il Profeta. Falaz

perche fe bene, est equus, à ogni modo all'impreuifo, viene l'infermità, viene la morte , che li fi può dire . Es ecce equus ad falutem, e quel ch'è peggio il difetto viene dalla gagliardezza, inabundantia autem virtutis fua non faluabitur. Legge il Padre S. Agostino. Mendax equus ad falistem, e poi loggionge, mentitur tibi equus , quando promuttit [alutem , ma come fi può promettere lalute? fapete come, dice questo Dottore; Quando tu vides equum beneformatum,bonis viribus,magne eurfu praditum, tutte quefte cofe, premittunt tibi falutem , ma fallax equus ad falutem , lenza Iddio,perche ; non infortitudine equi voluntatem babebit , neque in tibis piri beneplatitum erit ei , perche Iddio non. concorre con la forza del corpo, maconcorre con le virtà dell'anima, e però conclude il Salmista Reggio. Be- Pl. 106neplacitum est Domino super timentes ek, O in eis qui fperat fuper mifericordia eius; Altrimenti, fallax equus, feu mendax equus ad falutem, in abundantia autë virtutis eius non saluabitur. Et cosi chi non stimara più lunga la vita d'yn giouane, che d'vn vecchio ? d'vn robufto. che d'vn debole? e nondimeno, quando Iddio non voglia, fallax canus ad falutem , non folo non ppò vinere , ma. quel puoco, che vine, non vine mai fano, e di questa vita inferma, e di questa morte accelerata, n'è caggione l'iftefla giouentu sfrenata, e però è vero à dire : In abundantia autem pirtutis fue non faluabitur: Dunque d'vn giouine fi puoldire francamente, ecce, ecce equus pallidus, per l'infirmità, e per la morte accelerata, & abbreuiata, che li cag-

giona l'ifteffe sfrenata giouentu. Queste due cose disse Giobbe, o pu-re Sofar, suo amico. Offa eius implebuntur vitijs adolofcentia eins, ecco l'infirmica, O cum eo in puluere dormient, &c. ecco, la morte, ma notate le parti mal' affette, la quantità del male, e le qualità, le parti mal'affette, fono, offa eins, la quantità, è assai grande, che però dice, implebuntur, le qualit d'ono cattiue. Vitis adolofcentia eius. Et quanto alle parti mal'affette , dice offa eins , perche

16.

il male non è nella pelle, non è nella. carne, non nell'interiori, non nelle vene, ma è nell'ossa, che sono le maggior virtu, e le maggior forze, & in vn giouane sfrenato, tutte fono deboli,& inferme: però dopò hauer detto offa eius, legue, implebuntur, perche il giouine sfrenato, tutte le sue sorze l'ap. plica à far male, ad offendere Iddio, e però legue, vitis adolescentia sua, non folo vitio, ma, vitijs, & vitijs adole fcenzie, che fono arroganze, profuntione, contele, liti, rifse, giochi, crapule, e fopra tutti libidini , d'ogni forte , donde vengono ben spesso le grani infirmita, e le morti accelerate. Però conclude. Et cum eo in puluere dormient: dunque, O ecce equus, per la giouentu sfrenata, fed pallidus, per l'infirmità grauistima.

Per questo si mosse San Paolo à dire

nella prima de Corinti. Omne peccatum

quodcumque fecerit bomo extra corpus eft, come la superbia, l'anaritia, l'inuidia , l'accidia &c. sed qui fornicatur , in corpus fuum peccas , ideft turpiter tractando, ouero fe la moglie, in corons fuum peccas, bot eff contra coningem, che, eft corpus viri, dice San Girolamo, ma. propriamente, in corpus fuum peccat, ideft contra corpus fuum peccat, per l'infirmità graui che n'acquista, e per le morti accelerate, che ne vengono, e però. Ecce equus pallidus. Onde Davidde disse nel Salmo. Minorafti dies tem-P(. 88. poris eius : legge San Girolamo. Dies adoloscentia eius: legge Genebrardo . Decurtafti dies meliores eins , che fono i giorni della giouentiì, cioè. Quando iunenis promalis cito abripitur ab immatura morte, dice il sopracitato Genebrardo, per quelto si dice nel Salmo . Ne renoces me indimidio dierum meorum, ideft, in inventute, quando in atatis feruore, crimina plus amantur, dice Calfiodoro. Et Genebrardo foggionge. Quando fum immerfus in voluptatibus, in Ison i curis, in ambitione, in babendiensiditate, ne morior imparatus, O parum-

pins: Hor chi non dirà, che vn giouine, che per tanti vitii corre ad immatura morte, non debba chiamarfi cauallo, per la giouenti, e pallido per l'infirmitae per la morte? fi pure. Et ecce equis pallidas, e pallido per la morte, che fa pallido per il timore, e che fà elangue: Onde Horatio difse. Pallida mors, equo pullat pede, pauper um tabernas, regumque turres. Pallida mors, perche fà pallido in vita, in morte,e dopò morte, in vita per il timore della morte, in morte, perche fà rimanere il corpo esangue, e dopò morte per il castigo delle pene; ma se la Regina Efter, tanto amata dal Rè Assuero, all'apparir alla prefenza di esso, ch'era d'afperto macítolo, e terribile, dice il Sa- Efter. cro Testo, che; Regina corruit, & in c.15. pallerem, colore mutato, lassum super ancillulam reclinauit caput; quanto più diuentara pallido, vn huomo (corretto, vn giouane sfrenato, odiato da Dio, tofto, che comparira alla fua prefenza, e lo vedra maestoso, e terribile nel suo trono reale assentato per condennario d sempiterni crucij ? Dunque , Ecce

equus pallidus, quia pallida mors. Equo pulsat pede ; che la morte in ogni porta non batta con la mano, come fauno li foraftieri, ma che batta con vna punta di piede, come Patrona di tutti, quello è certiffimo, ma poi che egualmente batta col piede alla porta del ricco, come del pouero, questo è anco verissimo, quia movitur do-Etus, fimiliser, & indollus, ideft eque mo- Eccl. 3 ritur dollus, & indollus; dice l'Ecclesiafte: & il Profeta Danidde difse nel Salmo . Simul in vnum , dines , & pauper , perche vgualmente nascono, & egualmente morono, però la morte, equo pulsat pede, e le bene pare più difficile entrare nelle torri, che nelle capanne, la morte nondimeno scala cosi facilmente le torri, che li grandi del mondo fabricano contro lei con le commodica, e con li rimedij, come entra nelle capanne de pouer i; oue con li di-

fagi,

fagi, e con l'infermità, ha (empre ampla, e spatiosa entrata, e però è vero à dire, eque pulsa pede, pauperum tabeuss, o turres Regunsidunque. Esce equupalidus, perche fa cos tremare li Reggi, come li poneri; ma per qual raggione titinate voi. N.-che tutto queito all'humon (uneccha ? untro perche.

Qui sedebat super eum nomen illi mors. Non è dubio che la morte più fiede fopra vn giouine, che fopra qual fi voglia, perche per le dissolutioni, per le crapole, per le libidini, & altre diffelusezze, più imperia tiene fopra vn gio. uane, che fopra d'vn vecchio, à tal fegno, che par che lo tenga fotto chiani. Onde S. Paolo alla prima de Corinti accoppia infieme la vittoria della morte, e lo stimolo di esta, così dicenco. Voi eft mors vittoria tua ? Vbi eft Cor. 15. mars fimulus tuns ? ftimulus autem morte , percatum eft , e fi come doue non è stato stimolo di morte, ch'è il peccato, non ci ha hauuto maine vittoria, ne imperio la morte, anzi, absorta est mors in vittoria, cofi-doue più rifiede lo itimolo della morte, ch'è il peccato, colà più loggiorna la morte; Ma doue pin refiede lo fumolo del peccato, eccetto che in vn giouine difioluto, e sfrenato? Ecco San Paolo, che nella fua giouentu diceua. Datus eft mibi ftimulus carnis mea, angelus Sathana qui me colaphizet ; e pure à San Paolo, li fu dato quelto fimolo pereffercitar la virtu della caffità, che hanena, con la quale, ripugnaua gagliardamente, allo frimolo della libidine; ma in vn giouane sfrenato, one a fuo bel'agio, ha l'impero la libidine, no ha for le fopra di lui imperio anco la morte ? fi pure, e neffuno ne fla in dubio , perche: Qui fedebat fuper eum , nomen illi mors. Perche la morte à ogn'vno precorre, è accelerata, & velociffima, attefeche ogn'vn muore prima che penfi di morire, ma il giouine più de gl'altri; fit però Ezechia in Ifaia al capo trent'otto, doppo haner detto . Ego dizi in dimidio du rum

614 .

meorum, ch'è la giouent i, segue subito appreffo, e fogionge, pracifa eft velut à sexense vita mea, dum adbuc ordirer fuc . cidit me, che se bene questa parola, dum adbuc ordirer, d'ogn'vno fi verifica, perche ogn'vno ordifce qualche cofa fine alla morte, nulladimeno più fi verifica del gionine, che nella giouenti ordifee più d'ogn'altro i fuoi sfrenati capricci ce però il gionine più d'ogn'altro puè dire ; dum adbuc erdirer , fuccidit me: Oltre che Giobbe, vso non folo la merafora del caualto, per fignificar la morte accelerata, má vsò la metafora d'vn cauallo cortitore, e diffe cofs. Dies mei , velociores fuerunt curfore ; legge il Caldeo in questa maniera. P'mbra aus volantis, & vuol dire, che la mor. te alli vecchi viene à piedi, però li da tanto tempo di vita , ina alli gionani, viene à canallo, che però arriua presto, come arrino hoggi à questo gionine figlinolo dellavedona di Naimo, the racconta l'Euangelo dillefo morto fopra d'vna bara, nel fiore della fua giouentà ; e quel che nessuno confidera , per effer il più peffimo di 

Inferms fequebatur enm , perche alli vitij delle giouenti , non può feguir altro, ch'l' Inferno ; ma fentite il rimedio: Quando s'adunorono tante genticontro liracle, come fi racconta in. Gioluè, diffe Iddio à questo generolo guerriero. Ne timees cos , cras enim bas eadem bora , ego tradant omnes iflos lof. 15 vulnerandos in confpellu Ifraet, & ccco, che subito li da il rimedio. Equos corum Inbuernabis , & currus igne combures; cioè, leua le paffioni del corpo, dice-Origene sopra San Giouanni, che le principalifono, libidine, e superbia; Orig. Onde per leuare la libidine, fa dibifo. fup.lo. ano , equos fubneruare, ideft, iciuniye, & pigilis macerare, & currus combarere hoc eft,omné arrogantia resec are, che cofi poi, chi morira giouine d'anni morira vecchio pieno d'ogni virtà. Ripolo.

SECOM-

Tecce defuttus efferebatur filius vni-Cus matris fue , & bac vidua erat . Che la giouentu del gionine sfrenato, fia per lo più cagione della morte accelerata dall'istesso giouine No questo di già l'hauete intefo; Ma che le qualità, le conditioni, che fono cagione del la mala educatione, fiano cagione non folo della morte corporale del figlio, ma della spirituale ancora, e di più del pianto del Padre,e della Madre, questo o diremo adello. Ecce defunttus &c.No è dubio, che i figli, fi come fono doni di Dio, cosi le non s'indrizzano al lernitio di Dio, corrono precipitoli a doppia morte, e dopò quelli fono cagione. del piato di loro Progenitori. Che fia no doni di Dio , non è chi ne dubiti , quindi è, ch' Eua nostra prima Madre, facendo il primo figlio, diffe in quelto Gen. 4. modo , Poffedi homenem per Deum : Et il Padre S. Giouan Chrisostomo sopra la D. Ioa. Genefi, dice , Non natura dedit mibi pue-Chilo. rum fed dinina gratia. E quando la bella Rachele conolcendoli infeconda, diffe ho. 18 à Giacobbe suo marito. Da mihi liberos, alioquin moriar: Giacobbe con gran ide

eno li rispose dice il sacro Testo nella

Gen.30 Genefi, e li diffe . Nunquid pro Deo,ego

fum, qui prinauit te frullu ventris tui ? Et quando Efau dimando a Giacobbe fuo fratello, s'erano fuoi figlipoli quelli, Gen. 33 che seco coduceua, li rispose Giacobbe di si. Paruuli sut, quos donanit mibi Deus, ferno lugifiche, in tutti questi luoghi, fi vede chiaro, che li figli, lono doni particolari di Dio; Però Dauidde dopò hauer detto. Nisi Dominus adificauerit do mi, ch'è quado cresce con la prole con gl'heredi, in vanum laborauerut, qui adificant eam, e poi foggionge; cum dederit dilectis furs formum, ecce hareditas Domini filis merces frueins veneris, perche a quelli che ama, per lor quiere, li concede i figli, c h'è l'herediti, che riceuono da Dio: Dunque è vero, che i figli fono do-

Gen.

262 ni di Dio , però li Padri , e le Madri , li deuono indrizzare al seruitio di Dio Vdite l'Ecclefiastico nel capitolo settimo, come chiaramente lo dice Filis sibi funt erudi illos, & curua illos à pucritia earum, cioè, con i figli che tu haurai, è necessario, che ci applichi l'ingegno, e la forza, con l'ingegno, erudi illos, ela prima eruditione, deu'effer quella del fernitio di Dio, e della falute dell'anima come fece: Tobia il Santo vecchio. à Tobiolo suo figlio, che meglio effempio di questo non si può apportare in questa materia, se ogni giorno si trattaffe, il quale non folo instrui il figlio. in timore, O tremore Domini, ma instrui anco gl'estranei , se bene erano del popolo di Dio, che però in Tobia al primo capo fi dice. Pergebat auté ad omnes, qui erant in captinitate , & monita fa lutis dabat eis, hor che instrutione possiamo penfare, che desse al figlio in cafa, mentre andana lontano ad instruire tutti gl'akri; però ad essepio di questo huomo fanto. Fili tibi funt, erudi illos, e quado vedi, ch'l'ingegno no bafta, adopra le forze , & curua illos à pueritia eorum , piegali, quando si possono piegare, e no quando (ono induriti ne'peccaci.

Però l'iftelso Ecclefiaftico al terzo ca po dicescurua ceruicem eius in innentute, O ..... eius dum infans eft , ne forte , induret, & non credat tibi dolor znima. Et notate che dopò haer detto, enrua cernicem eius, con ogni forza, loggionge, e dice. Co tunde, cioè fe non batta la fede delle riprensioni e delle minaccie adopra il rigore della sferza; Quia,qui diligit flium fuum,affiduat illi flazella,notate questa parola, affiduat, che non dice. riprederlo, minacciarli, ò darli vna volta.come fanno i Padri, che hauno vo fol figlio, ò le Madri yedoue, ma dice,che li ftia fempre, o adollo, o almeno prefenre al cattigo, c con effe, tunde latera eius du infant eft ac avertite, che dice,inde latera,e no, inde, lasus, perche lo deui percuotere,nell'vno , e nell'altro lato ; nel lato finiliro, facedoli conofcere il ri

perche le bene adello,par che li rielca. il tutto à suo modo, al vitimo poi, quefto è certifimo, male babebit, e di cor-Freu.c. po, e d'anima, però. Beatus bomo qui seper eft pauidus , qui vero mentis eft dura , corruet in malum,nei Prouerbij fi legge: & veramente si può stimar beato quel che sempre teme di offendere Iddio.e. teme infin delli peccati, che li fono stati Ecci, s. rimeffi. Quia de propitiato peccato, noli efle fine metu, diffe l'Ecclefiastico ; Igitur beatus homo, qui semper eft panidus, di no perdere Iddio, per ogni vanità del modo,ma, qui mentis est dura, che non si cura di niente, come quella di giouentit sfrenata, fenza freno, ne di Dio, ne de gl'huomini,corruet in ma'u, così in male di colpa, come in male di pena, cafca ne peccati,e ne corre precipitofamente nell'Inferno; Hor dite voi fe vn gionine sfrenato corre precipitofo alla ruma, ehe io dirò equus indomicus euadit durus O filius remiffus, cioè, indisciplinato, e scostumato, a quale il Padre, e la Madre fono stati troppo indulgeti ; ewadet preseps, e foggiongete ancora s'è veto che d'yn giouane diffoluto,n'è più padrone l'infirmita, la morte, e l'inferno, che no fete voi di qualche cofa che voi hauete al vostro dominio però sara sepre vero a dire di ello; Es ecce eques pallidus, per l'infirmita , & qui fedebat fuper eum nomen uli mors, perche li soprastà più che alli vecchi, e nel fine, infernus fequebatur eum, mentre con tanti peccati corrono alla dannatione eterna; l'effempio ce l'.

appresenta Santa Chiefa Itamane d'va morto giouane, di cui dice . Ecce defun-Eus, cioè quelto è quello, che confidato nella sua giouentu, pensaua di non mai morire, forfi dall'ifteffa giouentu, è ftato condotto a morte del corpo, come, per la mala educatione, è stato condotto più volte alla morte dell'anima. perche erat filius vnicus, else do vnico figlio, forfe era alleuato con molta delicatezza, che per l'amore, che li portauase per il timore, che haueua di perder lo, l'alleuaua co molte carezze, che però il troppo amore che portano le Madri alli loro figlioli, e la troppo pietà che gl'hano, più delle volte, caggionano la ruina di effi:Però dice Iddio in Isaia. Praparate filios eius occisioni, in iniquitate patrum fuorum: Et Iddio coman- (la. 14 dò nell'antica legge, che vna figlia fcelerata, si appicasse alle porte della casa del Padre, in pena della mala educatione: però ad ello, ò Padre, ò Madre; Non corrideas illi ne doleas. O in nouishmo obflupescent dentes tui : non li far carezze nel male, dice l'ifteffo Ecclefiastico, atciò non cresca, e lo conduchi à doppia morte, maammonifeilo, corregilo, e caftigalo per conferuario fano più di mente, che di corpo, & indrizzalo alla vita eterna per mezzo del timor di Dio, con tenerlo lontano dalle fenfualità carnali, le quali sono cagione di condurlo à tormentare nelle pene infernali Amen.

## SERMONE DEL SS. SACRAMENTO

Per il Quarto Venerdi di Marzo.

In charitate perpetua dilexit te . Hierem. cap.

E denotamente fatta curiofaquelta fera ò anima chrifitanaaccender vorrefti la ragione del pianto, e delle lachrime chefuori de gl'occhi manda il Saluaror del mondo accompagnato da Marta, eMadalena gióto alla fepoltura del defonto Lazaro fratello delle fopranomate Germano: Lazimatus el 16/11/2 lo à terispondendo dico con il grani. Pietro Grisologo, che lacrima, e piange, non per dolore, ma per tenerez, za, non per affanno, ma per dolcezza, & amore. Chriftus non dolores mortis, led illius letitie lacrimant, perche giubila del famoso miracolo che sar donena del fetido quatriduano.

Ma con più alta ragione dirò lo in quest'hora a voi ò miei denoti Astanti, che lacrimando in Croce il mio, & vo-AdHe, liro Signore, quando cum clamore valido, O tacrymis offerens, exauditus est pro fua reuerentia; Non piante altrimere per dolore, ma per allegrezzache sentina della morte per la redentione del genere humano; & ecco che velato colà fotto quelle specie di pane, e di vino, quafi che lacrimando fi distilla. per tenerezza, e si dilegua per amore, e ciò non per altro se non per cibarci della fua carne, e del fuo fangue, con che viene a darci vn raggio di quell' eterna gloria che meritò con la Croce, Qui manducat carnem filis hominis, & bihit eine lanvumem futura gloria, & felicitatis partem , Cr fruitionem bis accipit , dice Olimpiodoro felici lacrime dunque fon'queste d'amore, e d'allegrezza sparse dal mio Christo in Croce., e nel Sacramento dell'Altare velato: di quefto amore fono per ragionarui breuemente sta fera N. dedicata alla Passio: ne di Christo velato; cominciamo . ...

Gran fiamma d'amore è questa che campeggianel cuor di Christo pendete in Croce, & infieme velato in questo Sacro Altare; attefoche ogni volta che io fisso losguardo in queste lacrime amorole, pollo be repetere le lopr'acce. nate parole di Geremia,e dire; In chari-

tate perpetua dilexite.

Vien'codannato alla morte il nostro amorofo Saluatore, & ecco, che fubito fopra le fue fpalle gl'è caricata Ana pelante Croce ; le Marie adolorate con molte altre Donzelle Hebree fi mettono in compagnia delle Vergini piangendo dirottamente la morte di Christo Redentore,e Christo scordato di quei dolori che gl'affligenano l'anima, e gl'paffauano il core, riuolto à quelle, cosi li dice. Filia Hierufa? lem nolite flere super me , fed super vos ipfas flete, & Super filios vestros. Che importa alla voltra diuina Maeltà ò mio infinito Iddio, che piangono la vostra morte queste Donzelle Hebree, lasciate almeno che con le lacrime confolino la vostra afflitta Madre? No. dice Chrifto . Nelite flere , perche Christo, dice Ambrogio, doucua liberare il mondo dalle fauci della morte, e dall'Inferno. Ablaturus omnes lacrimas fue Crucis beneficio in passione propi ia futura beatitudinis latitiam exibebat; & è come dir voleffe; lo che vego per liberarui da ogni forte d'afflittione con la mia facra paffione, & voi piageter No, no: Nelite flere, gran amore fit questo del nostro

Ma se amoroso si mostrò nella Pas-

Christo appassionato, o N.

fione, tutto d'amore fiammegia nel Sacramento dell'Altare: Se io dimandale fi in questo ponto Christiani I, quando incominciò l'allegrezza in quelta noftra baffa Terra, che cola mi risponderesti? Padre dirà quello, quando nacque Christo fra di noi quà giù in terra,per, che all'hora gl'Angioli cantorono. Gleria in altifimis Deo, O in terra pax homis nibus b ona voluntatis: Non è però così, perche pure con l'allegrezza, fii accó: pagnata gran meltitia, mentre all'hora fi turbo quafi mezo mondo. Tunc Herodes Rex turbatus eft , O omnis Hierofolima cum ille; Dira quell'altro, che nella passione su allegrezza per noi, ma realmente ogni cola si mostro mesta pianfero gl'Angioli. Angeli pacis amare flebant, pianie la terra la quale per mezo di fpauentofi terremoti, tutta fi fcoffe Terra mota eft, pianfeil fole co ofcurarfi . Tenebra falle funt super minersam terram, & fol observatus est, piansero le pietre, che vetandofi fra di loro fi fpezzorono in più parti. Petra fcilla funt. Ti dell'altre creature, discorretene voi nel la facra Scrittura.

Ma volete faper da me doue Iddio habbia mostrata compita allegrezza

à noi altri? non in altro luogo in vero, fe non quando compare fotto le specie di vino, e di pane velato nel Santiffimo Sacrameto dell'Altare . Signatum eft fuper nos lumen vultus tui Domine, dice il Profera Dauidde, dedifti latitiam in corde meo, à fructu frumenti, vini, O olei fici multiplicati funt, legge l'Hebreo: Dediffi latitiam in corde meo , a fructufrumenti , O vini, cioè, quando diede bando all'afflittioni, e trauagli secondo Danidde, ch'è appunto, quando coparisce il noitro Iddio fotto le specie di pane , e di vino Sacramentato: così afferma il Padre S. Ambrogio fopra quefto luogo, oue di questa maniera va egli dicendo. Data eft latitia in corde nostro ab illo tempore quo accepimus feumentum in corpore, O vinum cum Saguine Chrifti; l'allegrez-22 dunque del mondo l'haue arrecata\_ il mio Dio cold nel Sacrameto dell'Altarergrande amore è quelto in vero,a tal fegno arriua, che da egli stesso si dice con ragione; In charitate perpetua dilexi te

Ma diciamo meglio N. attefoche ogni volta più maggiormente cresce l'amore del nostro Iddio appassionato. Arriva il mio Signore nel Monte Caluario, e subito da manigoldi viene disteso ignudo sopra quel legno della sata Croce, e con duriffimi chiodi vien'. trafitto quel Santissimo Corpo, di modo che, quelle facrapitime piaghe da per tutto (pargeuano come tante fontane il suo Pretiositsimo Sangue, e finalmête con tâta crudelta battenano quei chiodi, che pareuz che zapaffero nella Croce quella fua Santiffima Humanita: Foderunt manus meas, & pedes meos C.Hor ditemi vn poco à Redentore dell'anime nostre, che dolore potena mai fentire la vostra dinina Maesta vedendo crucifigere quelle sue fantissime mani , & inchiodae quei facratiffimi piedi, che fono le bellezze del Paradifo? dolor nessuno senti il nostro Saluatore ò anime Christiane è perche tanto grade era il fuo amore verso di noi , e di

tutto il genere humano, che afforbiua il dolore: Senti come per eccellenza lo dice San Pietro Grifologo. Clau ifti mon Diuns mibi infingunt dolorem, fed vestram altius Pit Gr. infingunt charitatem: Vulnera bac no edu: ler. 108 cunt gemitus meos, fed magis meis vifceri. bus introducient. Extensio corporis mei vos diligat in pramium , non meam crefeit in pana. Oh Iddio immortale, quei chio di,che non mi danno dolore, dice Chrifto, ma fono cagione, che io maggiorméte v'ami; Questa crocifissione no mi da pena, ma mi dilata il cuore per riceuerui nel mio feno : grande amore da quelto appalfionato Dio, che crocifillo da noi, tanto maggiormente s'infiama ad amarci, in charitate perpetna dilexi te.

Ma quì forge vn dubio N.& è questos Si come il nostro Christo muore in croce, perche non muore decapitato come Paolo , scorticato come Bartolomeo , arroflito come Lorenzo , e cosi de gli altri difeorretene voi: Eccone la ragione; non folo volle il mio Signore con la morte della Croce far la redétione del genere humano. Pacificans per SanguinE Crucis eius fine que in terris , fine que in Calis funt, ma di vantagio volle spolarfi con Santa Chicfa, e metterfi in Croce come in vna sedia sponsalitia: E qui per maggior chiarezza fa di mestiere sapere, che anticamente i Spoft, e le Spofe quando si dauano la fede per congiongerfi in matrimonio, fedeuano in certe fedie, chiamate fedie fponfalirie, affentate dunque fopra di elfe, quiui lo Spofo dana il confenso alla Sposa in accettarla per lua legitima conforte.

Horsu, dice il mio Iddio, io voglio spofarmi pure vna volta con Sata Chiefa. Defponsabe te mihi infide, che fa final mente? Arriua al Monte delle ignominie per nome chiamato Caluario , fi metre nella fedia sponsalitia della Santa Croce, e per mezzo di effa fi spofa a con la Chiefa, il penfiero Scritturali è D. Beni del Padre S. Bernardo, il quale così di- fer. de ce. Sedes [ponfalis Crux eft , in qua meus Palis.

fponfus fponfam fuam Ecclefiam fibi copu lauit , ipfam proprit fanguinis effufione fubarrans; gran beneficio di questo Chriflo appaifionato che pendente in Croce volle spolarsi con Chiesa Santa per dimostrarci la sua infinita carità concui eternamente c'haue amato . In charitate Oc.

E se grande si dimostra da vna ban da il beneficio che ci ha fatto nella. Croce il nostro Christo appassionato; maggiore si dimostra dall'altra il beneficio amorofo che ci ha fatto l'istesso Christo nell'Altare Sacramentato, oue non folo fi sposa con l'anima nostra, ma s'inferifce di tal maniera, che di pianta filuestre , diuenta pianta fertilissima. per producci frutti di vita, & vita eter-

Ditemi per cortefia , che cofe pretiole vi dona il nostro Iddio co lasciarui la sua carne in cibo,& il suo pretioso Sangue in benanda fotto quelle specie Sacramentali di pane, e di vino?sò che mi direte; Padre, e chi potrà mai numerare i beneficii che ci da con questo Sacramento? Ma il principale quale farà giamai; Io non sò altro, che prima noi erauamo piate sterili, & infeconde;hor su, dice Christo, voglio inestare queste piante, acciò produchino frutti amorofi,e dolci, e che cofa fece?fi lafcia velato fotto quelle specie, acciò riceunto nell'anime nostre , venisse ad inestarle . Tu autem cum Oleafter eras ; infertus es in Oliuam bonam , O fuanis radicis, pinquedinifque olius ramus factus es? Eccoui hora l'ilpiegamento di Dionisio Areo pagita, il quale così dimanda: come deue chiamarfi il Sacramento dell' Altare in buona frase? Sacro Inesto spiri-D.Dio. tuale. Spirmualis insitio: Vnde si ipsius sacratifima inferieremur vita; veraciter co-Pos. de cratiforma injerieremin participes effici-Hiera mur: grade vnione di quelto nostro Sacramentato Signore Inesto spiritual dell'anime nostre, con il quale veniamo ad inferirci con esso medesimo piata feconda di Paradilo per eller tutta

ricolma d'vna perfetta, & eterna carità . In charitate perpetua &c.

Ma ogni volta più cresce verso di noi l'amore di questo Iddio appassionato N.fi accorge la Chiefa sposata in Christo Sposo celeste da lei hormai partito. che l'haueua abbandonato per li peccati commelfi da fuoi fedeli; fi alza la. Spola e tutta bagnata di lacrime lospirando diceua. Quis mibi det te fratrem meum, vs inuenia te foris, & deofculet te? Quando farò mai fauorita d'yna gratia ò Spolo celeste di pure vna volta abbracciarti, e baciarti?&ecco che si mette in camino la Sposa, e doue credete. che lo trouasse finalmente ò anime denote? In Gerusalemme per la strada del Monte Caluario che andana à morire per amore del genere humano có vna Croce in spalla, pregando fortemente il Padre douesse restar contento di perdonare il peccato della Spofa, per di nuono ribacciarla: Pensiero è questo di San Filone, fopra questo luogo, il quale così và dicedo . Tunc foris inuentus el sponsus, & ofenlatus est a sponsa cum extra Hyerofolimam crucifixus,cam ipfam a fempiterna morte redemit, O per inefabilem fuam charitatem folutione debita fibi amantiffime reconcilianit .

Ma fe nella Croce il nostro Saluato re bacciò la Spola con tutti li fuoi fedeli; Ecco che velato fotto queste specie di pane,e di vino, altro non brama, che di baciarci, per darci eternamente la. fua gratia divina, & vnirci in perpetuo co il suo santo amore. Ragionò lo Spirito Sato per bocca del Profera nel falmo, dell'amore che porta Iddio,e dice queste parole. Apprendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus ; Leggono Eugubino, e Genebrardo. O[culamini filium, baciate il mio figliuolo per voi farto hnomo, se volete che cessi il mio ídegno diuino; legge vn'altra lettera. Ofculaminis adorate frumentum, Legge al nostro proposito il Galatino. Ofculamini fasciculum spinarum: Desiderate o Christiani la gratia del Signore per ri-

Acree-C.10.

conciliarui con ello in ottenere il perdono de vostri peccati, baciate con afietto d'amore quelto fascio di spine pungenti, quelto frumento, quelto pane celefte di questo Sacramentato Redentore, ch'è tutto ricolmo d'yna infinita carità, e subito gustarete tutti gli diletti, & ogni forte di giocondità spirituale, anima, dice Ambrogio Santo, D.Am. que ad Chrifti altare accedit, videt Santa mirabilia , & ait ofculetur me ofculo oris tui, hoc est of culum mibi Christus infingit, quia meliorasunt Sacramenta tua in qui-

bus mundatus eft (piritualis, quia in charitate perpetua dilexit te.

8,30

Crelce finalmete verso di noi l'amor di Christo appassionato. Stana egli hormal conficato in Croce pendente alla discretione di tre crudelissimi chio di perelatar l'anima sua fantisfima nelle mani del fuo eterno Genitore, que frà questo mentre gli venne voglia di bere, che però così diffe. Sitio, non tantolto proferi questa parola, che subito quei maluagi Hebrei pigliorno vn vaso il quale era pieno d'aceto,e di fiele, nel quale bagnando vna sponga l'approffimorono alla bocca di Christo Redentore , Illi auté spongiam aceto plenam obtalerunt ori eins. Dimado jo adel. fo, come chiamò questo fiele, e questo aceto il nostro Signore nella Cantica parlando della fua morte, e paffione. Vinum tibi cum latte meo : Io hò beuuto vino, e late; Signor mio, dite meglio perche voi fate errore; Affagiate fiele, e aceto, e dite ch'è vino, e latte?cofi dice il Santo miracolofo da Padoa Antonio, Dominica 3. Quadragesima. Quare non dixisti Domine Iesu tibi acetum cum latte meo? Responde Virginalibus enim vberibus lactatur: Sai perche l'aceto,e fiele fù ftimaro da Christo vino, e latte, perche le labra di Christo furono lattate dalla Vergine Madre, & venero cofi radolcite, che l'aceto, e fiele, li fembra. ua vinose latte: Ma voi fapere hora la verità di questo fatto?perch'era stato l' amore del nostro Christo verso il ge-

nere humano, poiche questo aceto, e fiele veniua códito di maniera, che pareua vino, e latte. Vinum tibi cam latte meo; Pensiero è questo d'Origene Vescono Ostiense, de Passione Domini. Quid (itio? quid? vestram falutem, vestrum gandium?plus animarum vestrarum salus,qua corporis mei cruciatus me tenet; grande. amore in vero del nostro Christo appalfionato, che beuendo aceto e fiele. dica,bibe vinu, cum latte meo, si quia charitate perpetua dilexi te.

Ma dall'altra parte, viua il nostro Iddio Sacramentato che nell'Altare liquefatto dall'amore, altro non brama, che di cibarci di latte, e di miele come amorosa Madre. Ditemi vn poco, che cofa habbiamo affagiato, e benuto infino adeffo?non altro, che fiele, & aceto per il peccato. Dederunt in estam meam fel, o in siti mea, potauerunt me aceto;come dunque potremo radolcire quella amarezza cagionata per i nostri peccati? Non con altro latte ne co altro mie. le se non con la dolcissima carne e Sague del nostro Signore : & è possibile che non vi accorgete, com'egli dal Sacro Altare à guifa d'vna Madre amorofa sporge le pope, acciò che succhiamo il latte della gratia, & il miele della gloria? Oh cento,e mille volte felici noi altri Christiani che siamo così vãtaggiati da altri mortali, hauendo il vero Iddio che come Madre pietofa ci porge le mammelle di latte di gratia,e miele di gloria. Non est alia Natio tam grandis, que babeat Deos appropinquantes libi ficut Deus nofter adeft nobis .

Ma infelice, e mille volte infelice il Christiano, che scordato di tanto amore di Christo appassionato, e Sacrametato s'accosta à riceuer'nell'anima sua quella celeste manna col peccato mortale; Ah che non succhiera il latte, & il miele, ma veleno,e fiele,e non fi sposerà con Christo Sposo celeste, ma co Satanasso infernale, non fara pace con Dio,ma con l'Inferno; la mana del vecchio Testamento, insieme, insieme lat-

taua

Sermone perilquarto Venerdi di Mazro

taua gl Hebrei latzando ( di que la pore che defiderauano, e faccua morire i cani di rabbia dice Filone Hebroo Coo-Gl ponto, quella celelle mana de l'Paradio latza di latre, e miele ibuoni Chrafitiani, & amaluaggi peccatori végono à guila di cani ad arrabiari (Pitori le dicendo il noltro Redentore. Peta bramini illi per quem famaduma venifa fibbaflante, quella parola 4 far che Giuda fi appiratie, e che l'un vicicere fi dinidel-

fero per la terra "Dubito che il finificio tritta di coltro, che indegnamente ricciono quello Santifimo Sacrànicato?
Veb tradentina Chifficianim ad vuelificio dama dico S. Remigio/Sed Perbiam naligna condicientia d'acràmicianim funcianiligna condicientia d'acràmicianim funciani
bins, get gasa luffiriano quello, fee lo riccueranno indegnamente , 'perche lo
danno in mano de nemici , ad funciali,
Itadami cum infum membris. Amea.

## PROEMIO TRIGESIMO PRIMO

Per il Venerdì della IV. Domenica di Quarefima.

Pictofa domanda, diuoto pianto, injuda gema, injuda gema,

Diluiio a Iomanergeri e colpo, fiella ad errante Nochiero, machina a nemiche fortezze, parola all'impressific affaito, situate a fero activito, raggio à denfe tenchere, l'einvilla ad offinato affette, pioggia à fitibonda terraperlarica collana, i licore ad artice fauci, criffallo à languido core, piropo a durea catena, diamate a fregiato anello, geme a poderola defira, gutta, affetta piata, la crima al morte o Lazaro, pianto à dejonto amico, e domanda alle forelle del quarriduano.

Domanda che chiede, & vedepian to che prouse a di nuoca, la cirvia che muoce e commoue, gutta che caua, e perfora, gema che avualota, ed honora, diamante che dira ed articchifee, picopo che illustra edecora, e cristalo che refrigera, e mitiga, licore, che confola, e ristora, perla che abbellice, era pice, pioggia che irritga, e fecoda, sim-

tilla che accé de, ed arde, taggio che illumina, e, ferena, fitale che impiega, e rifana, parola che ammaefiga, ed infegna, machina che diffrugge; fe anichila, fiella che guida, e conduce; edilunio

che terge, e laua . Diluuio che trahe l'origine dalle stelle, stella che dimostra la machina, machina che fi spiega co la parola, parola che feriffe come firale , firale che raffembra vn luminoso raggio, raggio che infoca come scintilla , scintilla che rifcalda la fredda pioggia, pioggia che produce la gradita per la per la che fi liquefà ed initilla in liquore, liquore che rinfresca come cristallo, cristallo che resiste alle fiamme del piropo, piropo che fiammeggia come vn diamante, diamante che rende ricca la gema, gemma ch'è fabricata dalla gutta. gurta ch'è parto della lacrima, lacrima ch'è la vena del pianto.

Planto per compatire alle forelle, lacrime per additare la werird della carne, guta per mollificare l'infaffrà auori, gemma per coprir l'alma, dizinare per arricchire, piropo per illufara, crifiallo per abbellire, a licore per indolcire; pioggia per fecondare, icinitla per accendere, raggio per illuminare, firtale per ferire, parola per ammonire, machina per debellare, fiella per influre,

dilu-

dilunio per giultificare canto è più che ! tato fi puol dire delle lagrime di Chrifto. Lacrimains eft Icfus Orc.

Ma voi incluo Signore che fiete arca del dilunio, ò ciclo della stella, inuentore della machina bocca della perla arco dello frale, fole del raggio, ardore della fcintilla, nubbe della pioggia, coca della perla, dolcezza del licoro, teafparenza del cristallo, rosfore del piropo, fortezza del diamante, valore della gemma, rupe della guta occhio della lacrima, fonte del piato e humilta della domanda. Mentre (piego a miei diletti della domanda, l'affetto del piato, il dolore delle lecrime, il luto della guta, il candore della gemma, il preggio, del diamante, l'eminenza, del piropo, la fiama del cristallo, la bellezza del ticore,l'ambrofia, della perla, la vaghezza, della pioggia, l'vtilità, della scintilla l'incendio del gaggio il chiaro lume dello firale, la cicatrice dolla perla l'efficacia della machina, l'arteficio della L ftella, l'influenza, e del dileuto te ruine. Fare che col vostro fauore io fin lauaro dal dilumo del Sangue di Christo, guidato dalla fiella della fua gracia, patrocinato dalla mathina della fua infinita onnipotenza, infegnato dalla parola della fua infinita fapienza, ferito dallo firale del fue dinoto amorc illuminate dal rappio della fua increata luce accela dalla scintilla del tuo celeste fuoco . fecondato dalla pieggia de tuoi dinoti fauori, abbellito dalla perla delli moi deni indolcito dal licore della tua dolcezza,illuftrato dal criftallo porporato dal piropo, arricchito dal diamante. ingemmaro dalla gemma perforato dalla guta irrigato dalla lacrima,e bagnato dal pianto, acciò fia efaudita la mia domanda, e refusciti col morto Lazaro.

## P.R.EDICA PER III

han Lean Liza Lisa Dopò la IV. Domenica di Quarefim

Somme chart, Lin-Dat quid an tanguens Lazarus, miferunt antem forores eius ad Ielum dicentes. 3. ...... Domine ecce quem amas infirmatar . Ioan. cap. 11.

בש בחום פולש אונים כלי ני Empre difficile è flato rioutate N. cost da facri ; come da profani , che ve huomo habititato nel mate poteffe rimonerfi dall'habito cattino, che molto tempo con tanti atti haue acquiftato. Hor le cofi è, com'o veriffimo, fogglongo io, e dico, ch'è con miracolo vedere vir peccatore hablenato concertito à Dio, com è mira. colo, veder Lazzro morto, lepolto, qua triduano, fetente & effer rifulcitato;oh che miracolo i è vedere vn peccatore conertito à Dio, nell'peccato habitua. to, e quello è, perche, è difficiliffimo, che va buomo confuerudinario fi conuerta à Diosfentite il Profeta Geremia, Hir.30 Infanabilis frattura tua peffima plaga tua dille al Giudaelmo; ma perche quelto male, lo chiama male senza rimedio?

eccone la ragione, propter maltitudinem iniquitatis tue, dura fatta sat peccata tua. li molti tuoi peccati, fono caula che quelto male fia fatto incurabile ; però doue noi leggiamo, dura facta (unt pecrata tua; leggono li Settanta; multiplicata funt peccata tha; legge il Caldeo, Roborata funt peccata tua , e fanno tutt'infieme quelto fenfo, che li peccati fi fono fatti duri , perche fono moliplicati, fi che, in vece di poterfi curare, fi fono fatti ribelli ad ogni rimedio: Onde confiderando quelta difficoltà Paolo Apostolo, scriuendo a gl'Hebrei, cosi diffe. Impossibile eft eos, qui femel funt illuminati, & prolapfi funt, rarfus renouari ad pænitentiam:cioe fi com'è impolibile, che quelli, che fono flati voa volta battezzati, fi rinouino di nuono per va

altro

altro battelmo dopò che ricommeffii : peccati, così è difficiliffimo, che quelli, che non folo, lapfi (unt, ideft, totaliter lapfi, dice San Tomalo, rurfus renouari ad panitentiam, e pentirfi, e conucrtirfi à Dio, quando è habituato nel male, e. questo auiene al peccatore, perche.Habitus, eft de difficili mebilis. Dunque è vero, che così è miracolo conuertire vn. peccatore à Dio, habituato nel peccato, come veder Lazaro da morte à vita refuscitato, perche il peccatore, à guisa di Lazaro,infirmatur,dormit,moritur,fepelitur, & fetet;e Christo per fuscitarlo, infremuit, turbanit fe, lacrimatus eft, orat, exclamat , attioni quefte fon tutte, Vditori che ci mostrano la disficoltà, e per cominciare con il folito ordine, è neceffario, che cofi diciamo.

Ecce quem amas,infirmatur; No è dubio, che il primo parafilmo del peccatore habituato nel peccato, è l'infirmità dell'anima N.la quale se bene prima è cagionata da peccati veniali, in progreflo poi di tempo, è cagionata non. folo da vno, ma da molti peccati mortali. Pero San Giacomo Apostolo al primo capo, volendo rintuzar quelli, che ardifcono dar la colpa a Dio, delli peccati, che commettono, dice; Nemo sum tentatur, dicat, quoniam à Beo tentafur, perche fe bene Lidio permette,che fiamo tentati, per nostro merito, e per nostro premio, non però egli ci tenta, acciò facciamo male, quia, Deus enim, intentator malorum eft, ipfe enim neminem tentat, per fine cattino, e però Christo inlegno a gl'Aposteli, & inlegna a tutti,che diceffimo. Et ne nos inducas in tensationem? ch'è tanto, quanto dire si come tu non ci tenti, acciò facciamo male,cofi no permettere,ch'entriamo nella tentatione, e confentiamo à quella, e però diffe nell' horto di Getlemani a quelli tre gloriofi Apostoli , Pietro, Giacomò,e Giouanni. Orate, vt non intretis in tetationem, che sono tutte chiariffime proue , che , Deus intentator malorum eft ; dunque è vero , che: V nuf-

0.00

quifque tentatur à concupifcenti a fua, ab-Arathus, & illettus, e notate bene. che dice, à concupiscentia sua, e non dice da Dio, che questo sarebbe bestemia, per questo è origine di tatti li mali, questi fono gl'humori peccanti di tutte le noftre infirmità spirituali, la concupiscetia . il fomite , efimili , che fe bene fi fcacellano li peccati, rimanc, che fo bene non è peccato, è nondimene fentina di tutt'i peccati, però è vero, che, nufquifque tentatur a concupifcentia fuatma, abftrallus, O. ille Etus; abftrattus, a Deo, O illeftus, a creaturis, Et San Tomalo efponendo queste parole, soggionge, che questi doi effetti sono cagionati dal mondo, e dalla carne, abstractus, questo lo fa il mondo di astraberci da Dio con le vanità. O illettus, quefto lo fa la carne con le lufinghe; fiche moffa la concupiscentia del demonio, e fomentata dal mondo, e dalla carne, non è male che non faccia non è infirmità che non habbia.

Pero Danidde conoscendo questa maffa d'humori peccanti, così diffe nel falmo. Miferere mei Domine, quoniam infirmus summatura, & vitio, dice S. Giro. lamose Remigiosperosfana me Domine . quoniam conturbata funt offa mea,cioè,il male, è gionto all'offate frè inoffato in elle, O ideo anima mea turbata eft valde: & in vn altro falmo dichiarando la cagione di questa sua infirmità soggione fe. Infirmata eft in paupertate virtus mens Pial. 10 legge vn altro, pre paupertate, oue mor ftra, che la cagione di questa infirmità. è la pouerta, che, non fumus sufficientes cogitare aliquid ex nobis &c. Et in vero l'origine di tutte le nostre spirituali infirmità, è stata la pouertà, questo volle dir Christo in quella parabola del fanciato in San Luca; Qui etiam despoliane- Lucierunt eum, e S. Ambrosio dice; Indumentis gratia, e coli, plagis impositis, abierunt seminino relicto, che però Sa Girolamo, in vece di leggere, in paspertate, legge, in iniquitate, perche l'iniquità, è cagio. ne di tutte le nostre infirmità, e da qui

vicae.

273

viene, che quando fù dimandato Ezec-Ezech. chiele e li fu detto . Quare gemis? Refpo. dit , pro anditu quia venit , O tabejcet omne cor, & diffolueneur vniuerfa manus, o mfirmabitur omnis spiritus, e quanto è vero, che, tabescet omne cor, oue sono quei cuori intrepidi, ante reges, O prafides, e quanto è vero, che, diffolnentur miner a manus , oue fono quelle mani indefesse, delle quali diceua l'Apostolo San Paolo . Laboramus laborantes mani. bus nostris; E quanto è vero, che, infirma. bitur omnis spiritus: Que sono quelli de. quali parla l'istesso Paolo. Spiritu fernétes. Domino feruientes? hoggi no vi fono, fe non timidi, fe non pufillanimi, fe non pigri, se non tepidi, e però è vero à dire, tabefeet omne cor, diffo!uentur vniuerfe manus , O infirmabitur omnis spiritus; hoggi come infermi appetiamo, quel che ci noce, e abborriamo, quel che ci Place, gioua, si che possiamo dire. Omnem esca abominata est anima corum : Oue sono li concorfi delle Chiefe, delle Prediche, le frequenze delli Santiffimi Sacrameti, che se bene sono, dulciora super mel, & fanum, ardiscono dire, anima nostra nauseat super cibo ifto lenissimo, oh infermi,oh infermi d'infirmità mortale:vna cosa di buono si ritroua nell'infirmità di Lazaro, che fibito infirmato, le forelle mandano à Christo, eli Christiani siano infermi quanto si vogliono, che non chiamano mai Confessore, e per questi poi moiono impenitenti; oh abufi, & oh abufi delle pouere anime, non s'chiama il Confessore, perche s'impaurisce l'infermo; E non s'impau. rird quando verra il demonio per portarfelo feco nell Inferno? Horsu; Infirmatur quis in vobis? dice San Giacomo, Iato. 5. inducat Prasbiteros, Ecclefia, & orent fuper cum, ongentes eum oleo in nomine Domini, & oratio fidei faluabit infirmum, & alleniabit eum Dominus : O fi in peccatis fit, remittentur et, e così da tutti fi deue con ogni diligenza possibile, cercare il vero, & efficaciffimo rimedio per fanare quello primo parolilmo.

Il secondo male del peccatore habi. tuato, è questo, che dorme . LaZarus amicus noster dormit; E certo, è cosa di gra meraniglia, che vno che lo rimorde la conscientia di mille colpe letali,poffa vinere allegramere, e dormire (penfierato; Nell'Ecclefiastico così filegges. Pracordia fatui quafi nostra carne; questo Eccl. 33 è certo N.che nessuno è più pazzo d'yn peccatore nel peccato habituato, di cui fi dice; Homo cum in bonore effet non in. Plal. tellexit, comparatus est iumentis infipientibus, & fimilis factus eft illis: Doue il Padre \$2 Giouan Chrisoftomo not 2, che non folo dire il Profeta, che il peccatore è simile a'giomenti, ma ch'è simile alli giomenti più stolidi, che si trouino nel mondo , & vuol dire per maggior chiarezza di quel che noi parliamo, che nessuno è più pazzo d'vn peccatore nel peccato habituato : Hor di questo dice I Ecclefiaftico. Pracordia fatui, quafi rora earri, cioè, che le viscere d'yn peccatore frano a guifa d'vna ruota d'vn carro, perche, oltre che così giri la méte d'vn peccatore , in varij desiderij, es pensieri, come gira la ruota d'vn carro, ftride di più la conscienza d'vn peccatore habituato, di quello che stride vna ruota d'vn carro, perche fi come quanto è più carico il caro, tanto più stridono le ruote, cosi quanto è più carica l'anima del peccatore da grauiffimi peli di peccati,tanto più stride la ruota della fua conscienza ne peccati habituata; hor se sempre stride questa ruota della conscienza del peccatore, e quanto più è carica, tanto più stride, non è cosa da trafecolare, non che da marauigliare, che con tanto rumore possa dormire il peccatore; oh miseria miserabile, che, infirmitas bac eft ad mortem; e neffuno la vuol conoscere.

Nel tempo d'Augusto Cesare, mort vuo, che hauendo lafeiati molti debiti; si vendeuano le sue robbe all'incanto, il che fapendo l'Imperatore, ordinò, che per lui sosse comparata la coperta del letto, e dimandato della cagione della

Zempra di quella, che non valeua niente,per effere affai cattina, rispole to giudico, che questa coperta si buona d'cociliare il fonno, perche mi marauiglio, come questo oppresso da tanti debiti, hauesse potuto dormire, se questa coperta non hauesse virtù di far dormire: Hor se tato si marauigliaua questo Imperadore, che vno granato di debiti teporali, potesse dormire; quanto più ci dobbiamo meranigliar noi, che vn peccatore habituato, debitore à Iddio di mille colpe,e di mille pene,e pene eterne, possa dormire? Quel Gouernatore di quella Naue, che portaua il Profeta Iona, fi meranigliò molto, che in quella tempesta così grande, egli solo saporitamente dormiffe, che però li diffe. Quid tu sopores deprimeris? & haueua ragione di marauigliarfi, perche ne con Arepito di tepella, ne con grida di Marinari, che, clamauerunt ad Deum fuum, ne con rumore di vafi, che gittauano in mare per allegerir la Naue, lo poterone impedire dal fonno, che però dice il facro Tefto. Et Ionas descendit ad interiora Nauis, & dormiebat sopore graui : Ma con quanta ragione poffo dir io al peccatore habituato nel peccato, e quel ch'è peggio di esso ne dorme spensierato . Quid tu sopore deprimeris; Tu per cui forge la tempesta sin nella Naue di Sata Chiefa; Tu, che da maggior onde de peccati, fei agitato, più che nó era agisata la Naue del Profeta Giona; Tu che più dissobediente, douresti più cercare di fugire l'ira di Dio. Ricordati, che Tobia nel fonno perfe la vista. Sanfone le forze. Sifara, e Holoferne, la vita... Saulle l'acqua, e la lancia, dormendo nell'Horto di Gettlemani li tre Santi Apostoli, furno da Christo acramente Tiprefische mentre dormirono le pazze Vergini li fu chiufa in faccia la porta. delle nozze, che mentre tutti dormiuano nel campo ; Venit inimicus bomo , er Super Seminauit Zizania ? Ecco quanto male fece il sono, ma più male fa il sono del peccato.

Il terzo male del peccatore habituato,è la morte. Lazarus mortuus eff,e con ogni verità. Quia peccatum cum confumatum fuerit, generat mortem, dice l'Apostolo San Giacomo, e notate, che dice. Cum consumatum fuerit, perche fe bene si può intédere d'ogni peccato mortale, che fi comette, pieno confensu, nulladimeno, dice S. Tomalo, che s'intende del peccato della confuetudine, nel quale appariscono manco segni di vita, & vi è minor speranza di conuersione, Però dice . Peccatum pero cum consumatum fuerit, idell perallum in confuetudine prana vita perduffum , & all'hora non. folo, general mortem, di reato, e di dannatione eterna, fed generat mortem, con puoca (peraza di ritornare in vita; hor di quello peccatore consuetudinario, e habituato nel peccato, si deue dire, mortuus eft; perche le tu li tocchi il polfo,l'ha perfo, mentre non fi vn opera. buona; le tù gl'offerui il fiato, non fi séte,perche non ha pensiero di confessarfi; fe tù lo tochi al cuore, non palpita, perche non ha nessuno rimorso di concienza: Hor d'yno che non fi troua ne polfo,ne fiato,ne palpitar di cuore,non dirai, che fia morto di corpo, fi pure;e d'yno che non fa nessun'opera buona che non hà animo di mai confessarsi ; che non hà rimorfo di conscientia, non dirai, che sia morto d'anima, e di corpo infieme ? Di questo fi può cerramente dire con San Giouanni nell'Apocalif- Ap. le . Scio operatua , O nomen habes, quod viuas . O mortuus es ; cioè , io conosco, che, ò non fai opere buone, ouero non le fai con carità , ma appreffo gl'altri morti del mondo, nomen babes, quod viuas, ma in effetto, mortuus es; hor cofi fi può dire al peccatore habituato, nomen habes, quod vinas, fei chiamato vino, ma in effetto fei morto nella fede, che fe bene l'hai, è fede morta, fei morto nella speranza, perche speri di saluarti, e non ti emedi dall'offendere Iddio, (ei morto nella carità, perche ne sei priuo à fatto, fei morto nell'intelletto, perche

ti polso dire, che fei; Sient equus, & mulus, quibus non est intellectus, fei morto nella bonta, perche bisogna che dichi, quali per forza. Quod nolo, malum boc ago, fei morto nell'opere, perche non fai altro che opere morte, mentre operi (empre in peccato mortale, fei morto nelle parole, per le lascinie, per le dettrattioni, e per l'infamie, che commetti in ogni momento, e contro Iddio,e contro il proffimo, fei morto ne i pensieri, perche, non hai altri pensieri che di commettere peccati mortali . Dunque, Lazarus mortuus eft, il peccatore habituato è morto, & è (epolto. V bi posuifis eum , dimando Christo alli parenti di Lazaro, perche li parenti, che sono gl'amici del Mondo, conducono il peccatore alla sepoltura de peccati. Collocanis me in obscuris, sicut moreuos sempiternos , dice Dauidde nel Salmo, che il Padre Eutimio espone. In profundifina tenebras mu'ti bumo obrates; E quanto questo è vero, che li confuetudinarij, e habituati nelli peccati, fono cofi fepolti nelle tenebre profundiffime di esti , che li prohibifcono il loro infelice, e miferabil ftato, perche sono coperti di molta terra, che (ono gl'affetti delle cole terrene ; Ma il Padre San Girolamo in vece di leggere, mortuos faculi, legge, mortuos antiquos, e come morti di lungo tempo, non è merauiglia N. che molto puzzino. Iam fetet , quia quatriduanus eft , gran

cola, che frà tutti gl'animali, che moiono, neísuna carne si troua, che così prefto, e tanto puzzi, quanto vn huomo morto, ancor che di fresco sia morto, e le bene li Filolofi, e li Medici, adducono molte ragioni, li Teologi nondimeno dicono, che questo auiene, che gl'altri animali moiono per difetto di natura, ma gl'huomini moiono in pena. del peccato, che à questo fine parlando Ilaia difse . De cadaueribus eorum afcen-Ila.j . det fetor; legge l'Interlineare; De cadaueribus peccatgrum . Però nel Deuteronomio comandò Iddio, che l'huomo appicato, fi sepelisse nel medefime giorno, ne contaminet terram , e quanto Demi è vero, con la puzza, non solo fi naufa at, Iddio,ma col mal'elempio fi contaminano gl'huomini ancora, Ripolo,

### SECONDA PARTE:

Nfremnit Spiritu: Chi considera que I fi cinque gradi del peccatore N.d. infirmita, di fonno, di morte, di fepoltura, e di fetore, dira, ch'è difficiliffimo, che il peccatore habituato nel peccato fi converta à Dio; ma le appresso 4 questi considera, queste cinque falutifere confiderationi che fa Christo per rifuscitar Lazaro, dirà ch'è quas impossibile connettirsi senza speciale. agiuto di Christo; & ecco che Christo per risuscitar Lazaro: Infremuit spiritu, turbauit femeptipfum, lacrimatus eft, orauit ,&c al fine,exclamauit ,Lazare veni fo. ras,e per dire il vero; se volse formar la luce. Dixit fiat lux, & fatta eft lux: le volfe creare il Mondo, Ludens in orbe serrarum: le vol le frenare i venti. Imperanis ventis, & mari, & falla eft tranquillitas magna: Se volfe fanare gl'infermi di diuerfi malori . Singulis manus imponens . curabat omnes ; Se volle suscitare la figlia dell' Arcosenagogo . Apprehendit manum eius; Se volle risuscitare il figlio della vedoua di Naimo hieri, al più diffe. Adolescens tibi dico furge ; Ma fevolle refulcitare hoggi Lazaro, ch'è fimbolo del peccatore habituato nel peccato, fù necessario, che ci viasse tante circostantie, quante non si leggono, che l'viaffe, ne meno nella fua facratiffima Passione, per darci ad intendere che non folo, è maggior male la colpa, che la pena, perche nella Passione egli pati la pena ienza colpa, ma per darci ad intendere ancora, che molto più la premenano, e la dolenano li nostri mali, che la fua propria Passione.

Infremuit fpiritu; Chi non sa, che infremire, & arrotare i denti, è proprio

di fiere, & specialmente de Leoni. Sieut fremitus Leonis , ita, & Regis ira , dicefi ne'prouerbij; ma perche queste attioni di Chritto i Teologi non le chiamano passioni, ma le chiamano propassioni, però l'Euangelista in quest'attione,che da le fola dimoftra ferità, quando dice, infremuit, fa che dimoltri anco amore, e pieti,quasi dir volesse,non fii attione nella quale Christo dimostrasse crudelta,ò altra carnale imperfettione, ma fu attione pietola, nella quale dimo. ftro l'empito dello spirito contro tutti gl'affetti carnali. Principalmente; Infremust spiritu , contro quell'horrendo moltro del peccato, che fu cagione della morte di tutto il genere humano: Per vaum hominem, peccatum intrauit in mundum, O per peccatum mors. Infre

muit furitu, contra l'ifiella morte, dice
D. Cit. Citillo lopra S. Giouanni, Minas Chri19,6.13 fli aduerfus morteu, fremium Euangeiffu appellanti, e chi sa, che non cominicialte dire all'hora quelle parole
del Projeta Olea. Ero mors sa a, o mors,
cole morfus tuus ero nieferne, perche gl'altri
la morte gl'uccide, e l'inferno li diuora, e l'inghiotta i Ma Chrifto, è vectie
la morte , e pole il morfo all'inferno ,

la morce , e pose il morso all'inferno , che però dice S Paolo . Vivel suru vi vesti di muri vi di meri vi di meri vi di meri vi di ci il Gactano: E quod ardanum relurredi suru supui Lazaro quatri-duano quelto Dottore la chiama: Opus ardanum , e non ci hi nelluna repugnanza. Qui vi vesti ca qua von suru , tamquam en que suru : Qui vote qua quatri-duano quelto que su proposito del proposito d

D. Au opus arduum erat agg essurus. Et Agoltitat. 19 no. Quam difficile surgit, quem moles male consuetudini premit.

> Et surbauit semetipsum, Questo è certo, che nestuna cosa del mondo, ancorche graue, potena mai turbare yn Cielo cosi sereno, com'era la mente di,

Christo nostro Signore, e però dice !-Euangelista. Turbanit semeripsum: Que. Ito volle dire Giobbe. Statim, ve fe com. monerit, non dice, che sia commosso da altro strano accidente : Però San Bernardo nel fermone fecondo di Santo Andrea dice. Ch'iftus ipfe fe turbauit, non conditionis neceffitate, fed fua beneplacito poluntatis: ma le da estrinseca cagione, era mosto Christo a turbarsi, poteuano effer molte le cagioni, che lo facessero turbare. Poteua turbarfi; perche fapeua, che per cagione della refurretione di Lazaro, haurebbero presa occasione i Giudei di dar la morte a Christo ; però San Giouanni dopò quelta istoria. dice : Quidam cred derunt ,quidam autem abierunt ad Pharifeos, & dixerunt qua fecit Iefus;e subito soggionge l'Euangeli-Ita,e dice. Collegerunt Pontifices, & Pharifer concilium, e fatto il confeglio, conclude. Ab illo ergo die cogitanerunt, ve interficerent eum. Porcua turbarfi , ram. mentandosi, che il principio dell'Idolatria, che leua il culto da Dio, e lo dà alle creature, venne da voler tenere inueneratione i morti, come fece Nino per far tenere memoria di fuo Padre, per nome chiamato Belo ; donde poi venero gli nomi de gl'Idoli; Beel; Baalt Beelphegor Ce. Poteua turbarfi , confiderando in quante miferie, ci haueua posti il peccato, nelle quali douea, richiamar l'amico Lazaro; Poteua finalmente turbarfi preuedendo . quanto difficilmente, si conuerte il peccatore nel peccato habituato , e però diffe. Giobbe . 05 ..... manu eins, eductus eft coluber tortugius , perche non folo è lob. 16. fimile al parto, il peccatore che lascia il peccato, ma è simile a vn parto difficile, che se con la mano dell'osterrice. non è cauato il fero, non può parturire vn serpence,che si aggira per le viscere, però confiderando Christo questa difhcolta cagionata dalla imperfettione. Turbauit semetipsum.

Lacrimatus eft lefus , ma perche prima dice: Lazarus mortuus eft, & gaudeo,

poi

poi che lo va a risuscitare , l'acrimatus eff, atrefo che doueua fare il contrario. nella morte piangere, e nella refurretione mostrare allegrezza: Onde San D.Chr. Giouan Chrisostomo dice. Cum resuscifer. 64. tat , tunc lacrimatur , qui cum amittit non flet; per dimostrare, che per li comodi che apportala morte, gaudendum, & propter vita pericula, lacrimandum. Non è meraniglia, che vna Maesta così gra de , coni era quella di Christo alla prefenza d'yna Madalena piangente anch' egli pianga;perche oltre che la maestà, non toglie l'humanità , mentre è anco coflume humano, coff, fiere cum fienti. bus come gaudere cum gaudentibus: On de gl'amici di Giobbe, così pianiero delle sue miserie, come poi si rallegror. no delle sue doppie prosperità. Maquello ch'è di maggior meraniglia, è, che hieri in vna morte d'vn figlio vnico d'yna Madre vedoua, proibifca all'istessa madre d piangere, e li dica . Mulier nois flere, e hoggi all'apparir della Madalena, e delli Giudei, che piangeuano la morte di Lazaro; Lacrimasus eff Jesus; e perche l'Euangelista parche dia l'occasione di queste lacrime di Chriflo, al pianto della Madalena, & al piato de'Giudei, mentre dice. Ve vidit eam plorantem, & ludars plorantes, per quefto fatto fi potrebbono affegnare due ragioni per il pianto di Christo.Prima: Lacrimaius eft, per rendere il contracă bio à Madalena, delle lacrime con le quali gl'haueua rigati i piedi, perche fi come la pioggia spesse volte si connerte in vapori,& i vapori di nuono fi copertono in pioggia, coli la pioggia. delle lacrime della Madalena, attratta com'in vn Cielo nel capo di Christo, si rifolue vn'altra volta in pioggia, quando lacrimatus eft Iefus . Ouero diciamo con Agostino nel trattato quaranta. noue, e con S. Hilario nel decimo, de Trinitaie, che, lacrimatus eft, per l'infedeltà delli Giudei, e certo, come dice S. Epifanio nell'Anchorato, nelluna cofa muoue più à pianto Christo nottro

Signore, che vedere i peccatori oltinati dormirlene spensierati nelle sporcitie di tanti peccati mortali, che però piante fopra la perfida Gierufalemme. Eo quad non cognouerit tempus vilitationis fua . e l'elempio l'habbiamo nella. Scrittura Sacra, che di due figli fra gl'altrische fi morfero à Dauidde, vno fil picciolo , e fù quello ch'hebbe dall' adulterio di Berfabea,e l'altro fù Affalone, la morte del primo, non folo, non la pianse Dauidde, ma sentito ch'era. morto,ne fece allegrezza, ma la morte di Affalone, che perfeuerando nella fuz pertinacia, gl'era morto ribello, la piale inconsolabilmente, che però cosi dille. Quis mibi det, vt pro te moriar fili mi Ablaton : Cofi inconfolabilmente piange Christo il peccatore nel peccato habituato, per cui vorebbe vn'altra volta morire le fosse possibile, per saluarlo ; e con ragione piange più il peccator habituato quelta matina, non che ranto la refurrettione di Lazaro, perche nell'Ecclefiaftico fi dice . Luftus mortai optem dies, fatni autem , & impij, omnes dies vita illerum, cioè, vn peccatore, che fi connerte à Dio, basta piangerlo sette giorni, tutto il tempo di quelta prefente vita, che fi mifura in fette giorni ; Ma vn peccatore offinato, che non tanto è pazzo per natura, quanto per malitia , che lo fa empio, bilogna piangerlo, omnibus diebus vita fua, cioè, in questo Mondo, e nell'altro, e però, Lacrimatus eft Icius.

Et oranit. Mai orò con tanta circoflanza Christo nostro Redentore, fe non quaudo orò per li peccatori, però S. Paolo diffe à gl'Hebrei . Qui in diebus Ad He. carnis fue preces [upplicatione] que ad eum 1.4 qui poffit illam faluum facere à morte, cum clamore valido, & lacrimis offerens , exauditus eff pro fua renerentia: oh Iddio buono, quante circonftantie via il no. ftro benedetto. Christo quando prega per li peccatori;quando ora per lui ora al più tre volte ; e quando prega per noi , prega : Omnibus diebus carnis (un ,

che

che fu fempre metre ville tra noi mortali, & io aggiongo, che prega adello più che mai , e pregara fino alla fine del mondo, che questo volse dire San. Giouanni con quelle parole. Aduoca-.tum habemus apud Patrem Iefum Cinifum iulum, o ipfe eft propitiatio pro peccatis noffris, non pro noffris tantum, che fono li predeftinati , fed etiam pro totius mundi, che fono i peccatori, per li quali fufficientemente ha patito , morte , e morte di Croce,e quanto à lui non celfa di efibire à tutti la lua fantiffima. Passione, acciò si conuertino. Quando prega per lui , al più , procidit in faciem [uam, ma quando prega per li peccato. ri, elenatis jur jum oculis : Quando prega per lui, a pena dice, Pater fi poffibile eft , ma quando prega per li peccatori, preces (upplicatione que offerens, con fuppliche,infin'con imperio . Pater ignofce il ir. Quando prega per lui , le verla fangue,non vería lacrime,ma quando prega per li peccatori, cum clamore valido . o lacrimis , lacrime per mollificarli , e gridore, per eccittarli;Però a Lazaro . Voce magna clamanie,& è pur gran cola N. che vuole esalare la sua santissima anima. Et exclamans poce magna tradidit fpiritum, & vuole refuscitar Lazaro; & voce magna clamauit, perche non è mãco antio della nostra falute, che della fua gloria, dice vn Doctore, perche no è minor opera di ritornar vno in gratia, che di falire in gloria, dice vn altro; Ouero diciamo col Gaetano, che ; clamauit voce magna, vi vox proportionata effet operis magnitudini : Lascio che si

può dire,che; clamat, al peccatore habituato, perche è lontano da Dio per caufa del peccato che foggiorna nell'anima (ua, perche è fordo alle fue parole, perche gli ha voltato le spalle, perche stà occupato in mille negotij mondani , perch'è impedito dalli rumori del Mondo, però grida, hora con minaccie,e hora con promeffe, e con tutto ciò, se Christo non lo chiama a nome,e non dice. Lazare veni foras , non altrimenti rifuscita : perche replicarò con S. Agostino mille volte. Quam difficile furgit quem moles mala consuetudinis premit . Nondimeno non fi deue disperare il consuetudinario, perche Christo refuscita così Lazaro nel Sepolero quatriduano fetente come refuscitò hieri il figlio della Vedoua alla porta di Naimo già spirate; Ma auerta il peccatore confuetudinario che non efacerbi tanto Iddio , che hanendoli concesso tante volte per tanto tempo l'agiuto fofficiente, non li neghi al fine, l'aginto efficace, perche si come per risuscitar Lazaro,bifognò, che Chrifto gridaffe; cum magna voce, dicens . Lazare vent foras, cofi per convertir vn habituato nel peccato, ci bifogna vn gran agiuto di Dio. Et il Padre S. Agostino dice. Ve confitearis, Deus facit voce magna clama. D. At. do, & voce magna gratia vocando , della trat. 49 quale forle Iddio ti fara degno, mentre tu ti pentirai, e cessarai di offenderlo più con tanti peccati, e così rifuscitato in gratia, viuerai eternamente in

## PROEMIO XXXII.

gloria. Amen.

Per il Sabbato auanti là Dominica di Paffione.

Radita sposa, zelantissimo sposo, prodigioso portento, immensa santità, ardentissima carita, prosondo pensiero, celete paraninso, sourano confotto, felice nouelamiracoloso parto, misterioso nome, & vn amantissimo Saluatore, ci rappresenta hoggi nel corrente Euangelo l'-Euangelista S. Matteo XI.

Saluatore à tutto il mondo, nome al Verbo incarnato, parto alla fantisifima Vergine, nouella al Santissimo

P2-

Patriarca, conforto al turbato cuore, Paraninfo al S. Gioseppe, pésiero à dubiosa mente, carità à coprire la grauidanza di Maria, fantità à non permettere diuortio, portento alla gran Madre di Diò, sposo all'immacolata donzella,& spola allo Spirito di Christo.

Spola, che cela, & nasconde; sposo che mira, & ammira; portento che muoue,& commoue; fantità che vbbidifce . & vnifce ; carità che decora . & honora; pensiero che cruccia, & tormenta; Paraninfo, che se ombra, & illumina; conforto che confola, & rincora; nouella che toglie, & leua; porto che imparadifa, & bea; nome che immortala, & glorifica; & Saluatore, che falua.& giuftifica.

Saluatore che ricene il nome : nome che s'impone al parto : parto che predice la nouella: nouella, che apporta conforto : conforto che dona il Paraninfo: Paraniufo che conosce il pensiero: penfiero che accende la carità: carità che nutrifce la fantità : fantità che merita fapere il portento : portento che rende dubiolo lo sposo : & sposo che nulla dubita della sposa.

Spola che conferua la virginità. Cum effet desponsata Mater leju Maria . Spofo che nutrifce la purità . Antequam couenirent . Portento che rapifce à marauiglia l'humano penfiero. Inuenta est in ptero babens de Spritu Santto . Santità che sempre al ben si appiglia. loseph autem vir eins cum effet inftus. Carita che non sa palefar mal nessuno . Poluit occulte dimittere eam . Penfiero, che ingombra la mente. Het autem eo cogitante . Paraninfo che spiega il mistero . Iofeph fili Danid, noli timere accipere Mariam coincem tuam anod in ea natum eft. de Spiritu Santto eft. Parto, che fa l' huomo Iddio, & Iddio huomo . Fariet autem filium. Nome che promette ogni bene, Vocabis nome n eius tesum, Et Saluatore, che volontariamente muore per la salute del mondo. Ipse enim salunm faciet populum fuum à peccatis corn. Questa è tutta l'Historia del corrente Euangelo; Hor io mentre ò Signori.

## PREDICA PER IL SABBATO

Auanti la Domenica di Paffione.

· Clarificani, & iterum Clarificabo &c. Ioan. c. 8.

Ran differenza io ritrouo trà la legge vecchia, e la legge nuoua N. sembrando quella vna pittura apena abbozzata con negro carbone, e questa compica con finifilmi colori, & vaghistime ombre; In quella, omnia in figuris contengebant illis, dice S.Paolo, & in questa fi feriue, confumatum eft,e che fia la verità Ecco Maria Vergine Madre del grande Iddio nella vecchia legge fù ombreggiata, hora nel cespuglio di spine verdeggiante frà ardori, e fiamme: Videbant quod rubus ardebat, & non combureretur, nel Essodo al terzo, hora in vn Vello di Gedeone Giudici al festo, ho-

ra in vna Verga (ecca coronata di fiori O turgentibus geminis eruperant flores . qui folis dilatatis in amigdalas deformati funt, ne numeri al 17. hora in scettro dal cui tronco, germoglia vn belliffimo hore. Egredietur virga de radice Ieffe, Ifaia cap. 17.hora vna pietra che partorifce vn agnello dominatore della terra. Emitte agnum Domini dominatorem terra de petra deferti. Ifaia cap.17. E finalmente hora vna donna che ne'chioftri virginali cinge vu huomo adulto . Femina circumdabat virum, lerem, cap. 3. abbozzature veramente tutte di Maria Vergine; Ma perche, tenebrofa agna in nubibus aeris , nel comparire che fece

ella nella legge Euangelica, pra fulgore in confpellueins nubes tranfierunt, ferine Danidde, Plat. 17 in quella guifa che ricamato, & freggiato di varie stelle si vede il Cielo, quafi schierato esercito nel comparire del Sole nel vago Orizonte, spariscono le Stelle, che à questo fine diffe bene vn eleuato ingegno. Ad fun: , or no videntur, quia pra fulgare eins transcrunt , effendo tutti li meriti de Patriarchi, e Profeti con tutti gl'altri fanti del Vecchio Testamento Stelle del Cielo nella Sacra Scrittura, che nel comparire del Sole di Maria Vergine. Pra fuigore eius nubes tranfterunt, troua dosi aguila di tante Stelle ascoste, perche: Ad funt, & non videntur, merce che fù degna fentire le voci di Dio, che diceus . Clarificani , & iterum clarificabo ; potendo ella dire, clarificanis me Deus , O iterum clarificabit , che per procede. re con ordine o Signori, vedremo come Maria Vergine fù clarificata da. Dio auanti la fua facratiffima Concettione .

Clarificani , & iterum, clarificabo &c. Cofi risponde Iddio à Christo che dice,elarifica Pater nomen tunm , quafi diceffe gia ti hò clarificato con la refurrettione di Lazaro, del figlio della Vedouale con tanti altri miracoli, e quello che più impotta, nerum clarificabo, nella tua propria refurrettione che farai gloriolamente da motte à vita. Clarificani, dice il Padre S. Agoltino, antequam facerem mundum, O iterum clarificabo, cum refurget à mortuis, ò vero, clarificaui eum de Virgine natus eft, & iterum clarificabo, cum exaltabitur super Ce los Deus, fi che di Christo con ogni ragione si verificano le parole; Ma la difhoolta fta, che di Maria Vergine s'intenda dire , clarificani & iterum clarificabit, cioè, che Maria fia flata ciarificata con l'elettione della maternità, ma di che clarità fii clarificata?

Per intelligenza di questo donete, sapere Ascoltanti, disse vna volta al suo eterno Genitore. Ego te elarificani su-

per terram , opus confumani quod dediffi mibi, ...... O nunc clarifica me pater apud te metipjum, & è come dir'voleffe . Mio eterno Padre, io ti ho clarificato fonra la terra , facendoti cognoscere per vero Iddio,però defidero effer clarificato con quella medefima forma . che fui clarificato auanti che foffe fatto il Mondo apprello di te fteflo. La difficolta flà, o Signori, che Christo vuole effere arricchito di quella gioria che ha col Padre, che però dice, apud te metiplum, fecondo che fia gioria della. quale non fia priuo, terzo che fia gloria, che li conuenga auanti che fi facefse huomo, che però dice, eadem claritate, quam habui priufquam mundus fieret . Quattro glorie pongono li Theologi in Christo, la prima gloria è del Verbo inquante Iddio, la feconda dell'anima per l'unione beatifica, la terza del corpo per la refurrettione, e la quarta è la gloria del suo nome: Hora Christo nesfuna di quelle glorie dimanda, no na quella del Verbo, perche l'hauena, come coequale al Padre, non quella dell'anima, perche nel primo infrante della fua concettione hebbe la visione beatifica fruendo Iddio, non quella della refurrettione del corpo perche non la può hauere, effettine, fenza il Padre, ne meno cerca la gloria del suo nome, perche questa non l'haueua auanti l'incarnatione; Ma dimanda la gloria d'effer tenuto per vero figlio di Dio ; Pensiero è questo del Padre S. Ambro-Go, il quale così dice. Opinionem de te bominibus infunde, vt cognofcant te Deum verum , & tu banc de me confirma in illis opinionem, pt credant me tuum filium, & verum Deum lib. 4.de Fide, capite 6.

Hora Maria Vergine dice al fuo Eterno Padre, Pater slavifica me, eadem claritate Oc. Non dimanda Mariala gloria del Verbo, perche li ripugna, mentresfimima di infinitam non off proportio, dimanda d'effer beata nei primo inflante, per modam permanentis, come fi doueua all'Anima di Chrifto,

ma per modo di passaggio, ne meno dimanda la gloria della refurrettione del corpo, perche refuscitare il corpo morte conuiene à Dio; Ma vuole ester renuta per vera Madre di Dio, come fempre fù tenuta da tutti li Santi Padri , e però dice : Magnificat anima mea Dominum, & vuol dire . Opinionem de se hominibus infunde, vt cognoscant te Deum verum . O tu banc de me confirma in illis poinionem.vt credant te me tuam matrem O verum Virginem omnium creaturari. Ouero dice Maria: Padre Eterno io ti hò clarificato nel mondo facendoti tenere per vero creatore, e Redentore mentre nelle mie viscere materne, hò portato il tuo vnigenito figlio Redentore di tutto il Genere humano, però ti prego vogli farmi tenere dalle creature per quella che sono, dandomi quella gloria che hauena appresso di re stesso auanti che fosse creato il Mondo, che altro non era Signori, folo confernare per me l'Vniuerlo, e però, Clarifica Pater matrem filis bui super terram.

Ma non folo N. Maria Vergine fit ingrandita con gloria del proprio figliosnon parlo delle prenominate, ma dell'effer tenuta Madre di Dio,e Regina di tutte le creature, ma per lei fu preseruato tutto il Mondo. Sanno li facri Teologi, che tra l'altre pene, che merita il peccatore per il peccato, vna fi è che deue effere annihilato, e però il nostro Padre Adamo nel trasgredire il precetto Diuino, non folo fit degno elser scacciato dal Paradiso Terrestre. e fentire quella tremeda fontenza prolata da Dio istelso , quando contro di elso così dilse . In sudore vultus tui , vefceris pane tuo, con altre pene confequittiue,ma di più doueua essere annihilato. Hora io dimando N. perche Iddio non lo volfe annihilare, forfe perche non è giufto, non già, perche: Iuftus Do. minus , Jiufitiam dilexis , forfe che il peccatore non merita essere annihila. to,ne anco per quelto, porche, nibil eft peccatum, O nibil faciunt homines quan-

do peccant ; dunque perche non l'annihilò: Douete notare per intelligenza del pensiero, ò Padri Scritturali, che quando Iddio determinò creare il Mondo , & in quello fondare la fuz. Spola Chiela Santa, preuidde prima il capo di lei,ch'era Christo, quale doueua prendere carde humana, e doft, Chriffus eft primogenitus in multis fatribus , dice S. Paolo, nella predestinatione, essendo il primo, In capite libri feriprum eft de me talche, ordine intentionis, Il primo predeftinatof à Christo, quale douena farsi huomo , e così le Dinine Persone determinorono di crearne il Padre Adamo da cui donena descendere la Madre di Dio prima predeftinata alla maternita di Dio, e cosi Maria Vergine prese la Giustitia originale nel Padre Adamo, il quale peccando per se questa Giustitia originale, meritando non folo la morte, ma anco l'annihilatione, che certo non farebbe restata impunita colpa si graue senza annihilatione fe non fosse stata Maria Vergine grandemente amata da Iddio. Sentite lo spiendore dell'Italia , anzi del mondo tutto parlo di quell'accerrimo defeniore dell'augustiffimo nome di Giesù del mio Serafico Bernardino da Siena, il quale cofi dice. Propter pracipuam renerentiam , & fingularifimam dilectionem quam babebat ad Pirginem. praservanit, e così possiamo dire che Maria Vergine donendo effer Madre di Dio essedo lei ne i lombi d'Adamo lecundum rationem feminalem , le folles stato Adamo annihilato, non faria nata: Maria Vergine , ne meno Christo fa-! rebbe nato di lei, e per cofequenza Iddio non fe farla incarnato. De infa namque nasci debebat Dei filius Iesus Christus. qui fecundum corpulentam subftantiam in: Adam existens, eras folum de Virgine, O. nulla alia educendus. Et quefta fù caula di tanto perdono à nostri primi Padri de Indulfit ergo mifericors Dominus primis; parentibus, nec eos annibilanit, quia fic nofuiffet exorta beata Virgo, nec per confequens Chriftus , fine Deus carnem veftiffet bunconam, dunque cutte le vittorie rare eli perdoni fegnalatisfono frati conceffi per Maria Vergine: Perche le Noe, quando omms caro corruperat viam luent, fir preferuato dal dilunio come fi legge nella Sacra Genefi, deue ringratiare. Maria ; le Isacchi da Ismaele liberato, deue ringratiare Maria; le Giacobbe da Efaŭ pregado Iddio lo liberasse dallo sdegno di quello . Erue me Domine de manu Blan , deue ringraviar Maria; fe il Popolo Hebreo fù tiberato nell'Egitto dalla feruitù empia di Faraone divide, dofi per mezo il Mar'roffo, dal vitello nel deferto, e da molte altre innumera bili calamità, alla Santissima Vergine gl'ingrati hebrei denono rendere gratie infinite; se Dauidde non sù offelo da gl'Orfi, da Leoni, da Golia, e da Saulle fuo capitale nemico, deue ringratiare Maria: Penfieto è questo del mio Sera fico Senefe, il quale così dice . Omnes liberationes & indu gentias factas in vete; ri testamento , Deus fecit propter reuerentiam, & amoremV irginis Maria; dunque Clarificani, O iterum Clarificabo Oc. ..

Ma diciamo meglio: Crea Iddio gl'-Angioli nel Ciclo. , & all'hora Clarifi. eaut . dando vittoria a San Michaele Arcangelo,& à gli altri Seguaci di Dio per mezo di Maria Vergine : Non vi Louiene ò Signori quando il Diauolo dell'Inferno cola su nell'Empireo volle porre la fua fedia all'Aquilone co vn' neceato di superbia dice San Tomaso, o sero di lascinia spirituale, dice Seozo . il Prencipe Michaele Arcagelo fuelà la bandiera & vi scriste il motto che diceua Quis ve Deus; leggono altri. Quis De Chriftus, e con ragione, perche quando il demonio: Noinit adorare bumani. gatem Chrifti, come dice il Padre S. Bernardo, hebbe cognitione del figlio di Maria ; e per confequenza vidde, che non folo Christo li doueux esfer superiore,ma anco Maria per decreto fatto da Dio: All'hora gl'Angioli buoni,come Michaele piglio la parte di Chri-

flose di Maria . Fallum eltocalion megnum in Calo C'e il che vedendo il Diauolo cominciò afpramente a combattere contro Christo', contro Maria, e. contro Iddio con l'affetto, e con l'atro della volontd, volendo restare lui superiore con dire: Super aftra Cali exaltabo Solium meum , & fimilis ero aleiffime .. ma vededo nella bandiera feritto; Quis nt Christus Deus : fulcacciato dal Cieles. merce che in quella bandiera, era ferieta la figura di Maria Vergine, che li spezzò il caposquesto motivo me lo da lo Spirito Santo nella Sacra Genefi dicendo. Ipfa conteret caput tuum; dunque diciamo con la Vergine. Clarificanit me Dens, Or nerum clarificabit, contemplant dofi nella bandiera de gl'Angioli. Quis nt Virgo Maria .

Di più non folo può dire Clarificanit, nella vittoria che hebbero gl'Angioli, per fuo mezo, ma Clarificabit, in tutte le vittorie, e grandezze fatte nel vecchio teftamento , mentre lei fiè trouata à faluare il Patriarca Noè nel dilunio co Abramo nel facrificio con Giacobbe a de bellare gl'Amorrei, con Dauidde ad occidere il Filifteo , con Salomone ad edificare il Tempio, con Mosè a raffrenar l'Egitto, con Gedeone ad humiliare li Madianiti, co Giobbe ad effertranagli ato, In soma ad ogni attione vittoriola nel vecchio teltamento lempre Maria si è trouata, e che sia la verita offeruate che dice San Luca ne gl'atti Apoltolici, che, Nemo porefi dicere Dominum lefum, nife in vietute Spiritus Sauthiche à mio proposito per hora quelta virtu dello Spirito Santo, è Maria Vergine, perche; Spiritus Santtus descendit in Virgine cum omnibus fuis efsetialibus virtutibus dice ..... Sò che direte che nel nuovo Teltamento, niuno può dire Giesti, fe non per mezzo dello Spirito Sauto, e di Maria Vergine, ma nel vecchio Testamento non camina bene per Santo-ma ben fi nel nuono.

Per intelligenza del dubio , donet lapere N. che Relatina funt funni natu-

rad polita,fe ponunt, & perempta fe.... dice Aristotile, e così no fi chiama vn'huomo Padre, & vna Donna Madre, fe non dalli figliuoli, che hanno generati; hora fanno i Teologi, che tutti gl'Antichi Padri a fono faluati in virtù di Christo venturo, anzi anco gl'Angioli nel Cielo, fi che parlando Iddio incarnato per il Profeta Olea al capitolo duodecimo dice. Ego in omnibus Prophetaru assimilatus cum Propheta, che questo taluolta è il fondamento de Gabbalisti dicendo, che quando gli Hebrei stauano nel deferto intagliauano varie, e diuerfe figure conforme alle costellationi celesti assequendo il fine preteso coforme alla figura intagliata (econdo la costellatione celeste, come chi intagliaua in vn cristallo vn'Aquila regia coronata, fi rendeua grato, & eloquente apprelle Prencipi grandi, le però verità in quelle figure fi ritrouaua, era perche vi intaglianano il nome di Dio, e non per la figura; stante questo fondamento co verità cattolica vi dico che quelli antichi Padri portauano intagliata la figuradi Christo, edi Maria, chi in vna cofaie chi in yn'altra Li Di Tri Silo di A

- Quindi il Patriarca Noè nella feneftra che lascio nell'Arca, pose vna palla di cristallo per riceuere la luce, e non. effere offeto dall'acqua, come dice il Maestro della historia scolastica commentando il capitolo 22. della Sacra. Genefi , nella qual pallà furono intagliati due nomi fuora della palla quellorde Carifto, denorando, che lui doneua portare fopra le fpalle tutti li peccati del modo, cioè la pena, peccata nostra pertulit (uper lignum , dice San Pietro, e detro di essa scrisse quello della Madre cioè della Vergine, denotando, che tutte le gratie, l'huomo doueua recognoscere da Maria, la quale doueua partorire il Redentore del genere humano: Quia nulla patria vente de Calo quod non transcat per manus Maria.

11 Padre Abramo scriffe nel coltello del facrificio il nome di Christo; si che volendo faccificare il figlio , haucoido ferma fede , nel alzare della mano per troncare il capo al figlio , il dific l'Angolo. Se extendaz manis trans il per pie- rume, so quad trinces Dommis; juata di cef- le jalepena che merita il peccator pet il peccato , la portard quello di cui è quello nome che hai intagliato nel coltello, che fari paptrotrio da viva Vergine nel patto, auanti , e dopò il parto refinano Vergine e.

mai più morire.

Combattendo Dauidde col Fiilfleo, prefei nella fromba le pietre, nell'e quali da Samuele fu intagliato l'effigie di Chriflio, col fuo nome ne credete che la pietra materiale, i fuezzafse il capo al Dianolo infernale ma la virti dell'effi, gie di Chriflo, che douena faluare il mondo, e fuezzare il capo al Demonio col fangue prefo dalle viforre di Maria Versine.

Mosè nell'Egitto portaua efficiato Christo nella 4 rega con la quale fect tanti prodegi, denotando douea oprace molti portenti con la Verga di sua-re molti portenti con la Verga di sua-cato originala a Des sinca l'irgine; prima, de pecato originala a de l'irginate ante paris in parts, «O pos partum 3, de conception sin matte, «O pos partum 3, de conception sin mattendo manno», «4 viduo corpera sins simulo O semelin codem socio multi- atala porte si codessi describ multi- atala porte si codessi describ multi-

Salomone edificando il tenipio, mëter enlli fondamenti cominciò i fcaturir l'acqua intagliado l'effigie di Chriflo in voa tauola, e quella di Maria nell'altra parte, cefò i 'acque, e fi ediricò il Tempio, denotando che la Santa Chiefa nelli fondamenti, e ciò en el Paradifo terreftre cominciò à scamrire l'acqua di morte per il peccato, ma per l'effigie di Christo fatta in Maria Vergine fcaturi l'acqua, mentre, mortem nostram moriendo destruxit, O vitam resurgendo reparanit, edificando il Tepio di Chie-

fa Santa. Gedeone combattendo cótro li Medianiti effigiò nell'armi del fuo paggio la figura di Christo, e col vaso di creta doue era il lume, fugò li nemici di Dio. denotando che li Christiani con l'effigie del figlio, e della Madre hanendo dentro di loro il lume della fede, fugano li nemici vifibili, & innifibili, folo fi.

gno Crucis fugantur omnes .

Gioseppe Patriarcha nell' Egitto ve' lo portaua effigiato nella Verga, che di questo dice San Paolo parlando di Gia cobbe. Adorauit fastigium virga, legge S. Giouan Chrisoftomo . Adoranit Chriffis in fue rypo,e se di quato hò detto ne defiderate vn veridico testimonio, mirate il patientissimo Giobbe che vicerato da capo a piedi , altro non haueua di cosolatione, che va pezzo di pignatta. di mattone, oue era intagliato il figlio di Dio incarnato. Sentite le parole del Padre San Gregorio libro terzo de fuoi morali al capitolo vadecimo. Onid aliud in manu Domini tefta nifi care ex no. fira subflantia luto sumpta: Duque diciamo pure che Maria si è trouata in tutte queste opere marauigliose; e fatti Illufiri, perche lei è Madre di Christo, duque, donunque si trona il figlio, iui si trona la Madre : Quia relatina pofita fe ponunt, e mêtre il nome è confequutito della propria natura dicasi, che doue si è trouato il nome di Christo, ini la sua natura douunque il nome di Maria, iui la effigie , Quia nomen eft confequens res perche, nomen quasi notamen Dei , dice San Isidoro lib. 9. Ethimol. perche No: mine ponuntur fecundum proprietatem rerum, dicono i filosofi dunque hauca ragione di dir Maria, Clarificanit me Deus, & iterum Clarificabit &c.

Ma Signori non folo la Vergine fu

clarificata co la prefernatione del mondo trouandofi à tutte le vittorie rare, e fingolari hauute da Săți Padri, ma anco nella fua facratiffima concettione prefernando la dal peccato originale il Figlio, per obligo di Figlio verfo la Madre, perthe, Filim renetur amare parétes (nos fideles super omnes inflos , & Angelos excepto Christo & Beata Virgine Maria, dice Riccardo, in 3. dift. 29. art. 1.quaft. 6.8 il Benedetto Christo elesse ab eterno Maria Vergine per fua Madre, perche ; Elegit eam Deus , & praelegit eam , dunque lui era obligato alla Vergine: Impium enim est si filius differet induera matrem fuam nudam, cum poffet illam de . center veffire: Questo N. lo conferma la Regola de Signori Legisti, che cosi dice. Iniquissimum enim eft Patrem, vel Matrem egere, cuius filius fit in facultatibus legs , fi quis à liberis 55. Si impuberes dig. de lib. agnes. Dunque Christo doueua. di ragione clarificare la fua Madre, métre haueua data la legge di honorare il Padre, e la Madre, dicendo. Honora parentes, anzi lui lo fece perche dice San. Luca. Capit Irfus facere & decere , dite. voi che prima dice, facere, perche offeruò la legge, e poi l'infegnò alli Chriftiani; dunque fe Maria non fil clarificata pella fua concertione da Christo con la prefernatione, multum illam vilipédio habuiffet unde porniffet appellari impint films.come notaBalde in legge congruet. in fine Codice de Patria poteftate ; Anzi fi potria chiamare Christo ingraro, come nota l'ifteffo Baldo in leg. prime Cod de in ingratitudine . Quia ille qui non honorat Matré fuam eft impius , & ingratus filiust No fi troud, ne fi trouz en figlio, figlio, più gratifimo,& buono del Figlio della Vergine, dunque à Christo firmata. to alla Madre, ouero inoffernatore della legge, ò preseruò la Madre, cheChriflo folle ingrato, & inoffernatore della legge, è falliffimo, dunque preferuò la Madre, e però, clarificanit, la Vergine. perche fe per qualche instante Maria Vergine fosse stata sotto la potestà del demonio, háurebbe hauuta occafione di dire il diauolo a Dio, lo fono vincitore, perche vna mia fuddita, & vafalla, hai eletta per tua Madre, quato que flo fia faifo, e brutto lo lacio confidezare ad ogni giuditiolo humano intelletto; Dunque. Clarificanii, O iterum elarificanii.

Anzi se desiderate vdire vna clarificatione maggiore dirò, che Maria Vergine, nó folo fù preferuata vedendo Iddio per modo di passagio, come vi diffi nel Sermone passato, ma hebbe l'vso della ragione nel primo instante della fua Concettione, perche effendo fimile al Figlio, fi come Christo hebbe l'vio della ragione, famina circumdabit viru, così anco la Madre , & era ciò conueniente, perche se vidde Iddio, anco douea hauere l'vío della ragione, conferma questa verità il Padre S. Bernardo,to. 2.Ser.5 1.c.2.cosi dicendo. Ex di-Eis fequitur, quod Beata Virgo etiam dum erat in vtero Matris , babuit vium libevi arbitrij , atque lumen perfectum in intellean, & ratione, scrivendo l'istesso P. S. Bernardo. T.I. Serm. SI.cap. 3. Tanto lumine illustrata suit Beata Virgo Maria cum etiam effet in ventre matris, quod non tantum plena fuit lumine rationis fed etia altistima contemplationis, dalle quali pa. role fi caua, che hebbe l'vso della ragione, dicendo quod non santum plena, lumine rationis, ma anco che hebbe soma contemplatione, sed etiam altisima contemplationis, ch'è la beatitudine, & con ragione, ciò si deue attribuire à Maria Vergine, perche se San Giouan Battifta nelventre materno hebbe l'vío della ragione, quando exultanit infans in vtero matris, con più giusta ragione si conuiene à Maria: Sentite hora Dionifio Cartufiano, de laudibus Virginis, art. 12. tont. 1. Operum minorum fi Ioannes adbue in viero Matris Christum cognouit, & exultavit vfurationis miraculose prauentus ; Cur non amantifsima, Det mater que à nullo l'luftrium pricitur im? Superat vninersos, credatur ex supernaturali illuminatione ante solità tempus frequenter prauenta, & ante coctaneas suas assidumo, & complementum rhum rationis sortita: Dunque clarificavit me Deus.

Ma Sigori, se difficultà v' apportasse l'Angelico Dottore Tomalo Santo de Aquino, 3.parte, quaft. 27. art. 3. dicendo, che Maria Vergine non hebbe l'vío della ragione nel ventre materno, perche fù priuilegio di Christo hauere 1'vio della ragione nel ventre di Maria. dite nulladimeno, che mentre questo prinilegio fu communicato d S. Giouan Battifta, con maggior vantaggio deue attribuirfi alla Santiffima Vergine,& confermo questa verità con vua reuelatione di Santa Brigida referendo il Padre Cartufiano nell'art.6. le parole della Vergine, cosi dice. Cum anima mea suo corpori iungebatur , tanta anime mee adnenit letitia , vt impossibile fit effatu. Dunque mentre l'anima della Vergine prima che fosse vnita al corpo, hebbe tanta allegrezza, dicafi che nel primo infrante della fua fantiffima cocettione, hebbe l'vio della ragione.

Corrobora quello penfiero il Padre Barradas splendore della Religione de Padri Giefuiti nel tomo 1. lib. 6. cap. 3. dicendo. Si cum anima Virgmis in corpore à Deo creata eft in ipfo conceptionis inflanti , fumma latitia affetta eft , fane iam tune rationis iudicio poliebat, & con ragione, perche Maria Vergine auanza tutti gl' Angioli quali hebbero subito l'vío della ragione . Dunque le Maria. non hebbe questo lume della ragione, fù superata da gl'Angioli duque ò Maria è inferiore a gl'Angioli, ò hebbe come loro l'vío della ragione, non fù inferiore come dicono tutti li Padri, dunque hebbe l'vfo della ragione . Omnes enim Angeli in ipfo inftanti , quo funt conditi, intelligende pfum habuerunt, dice Barradas; SI Vn go in fua con ceptione pfu rationis carnit inferior bag in e Angelis omnibrs fuit . Dunque per non farla inferiore a gl'Angioli, dice Iddio, a fe cani, O iterum clarificabn.

Dirò con maggiore, & è che la Vergine ha fatto di Dio quello, che Iddio non poteua fare, di fe stesso, accordando molte contrarietà, & contradittioni ; Non è forfi vero ò Teologo , che Impossibile est Deum non generare. Non è vero Filosofi nella vostra Filosofia,ch'è impossibile, che vna donna Vergine polla generare . Impossibile erai Matri generate, nift Deum impossibile erat Virgini generare Deum, effendo impossibile che Dio generaffe con vn' altra perfona, & pure il Padre San Bernardino da Siene cofi dice. Accessit ergo Deus ad Vir ginem , & neceffe fuit Virginem generare, O non alium, quam Deum, O non de a'io, quam de pro, doue che non poten do Id dio generare altro che Iddio infinito, immortale,immenfò,inuifibile,impalpabile, & forto forma diuina, la Santif fima Vergine lo fece mortale, piccolo, temporale,palpabile,visibile, sensibile fotto forma di seruo, ponendo il diui no loppolito lotto vna natura creata. Sentite hora le parole del glorioso San Bernardino. Virgo fecit eum finitum, mortalem, modicum, temporalem, palpabitem fenfibilem, vifibilem fub forma ferui . suppositum sub natura creata.

Sorto scriue vn Poeta cosi dicendo, che la Vergine fece Iddio mortale, per che si fece vno immobile, eterno, immenfo, ignoto ; al loco, al tempo, alle miferie, & al moto; & però Iddio gridando dice . Vulnerafti cor meum foror mea sponsa, vulnerasti cor meum, doue legge la Glosa, pro amore tuo carnem affumpli, & vulneribus primis in cruce valnerafti cor meum, si che plangendo dico, che Maria Vergine hà vestito yna som ma altezza di profonda humiltà, vna forma allegrezza, d'vna crudcliffima penalità, vna fomma luce, di ofcure, & denze tenebre, vna fomma ricchezza, d'infelice pouertà, vn fommo honore, di tutti gl'opprobrij, vna cosa amabibile, d'aspri,& duri flagelli : si che se S. Giouanni al c. 10. dice, che I'llud quod Pater dedit filio maius est omnibus, dica

per contrapollo - che Illud quòd dedit et Mater, maius est omnibus est impodo che posti amo gridare con S. Gregorio. O mina circa no vi vialque parentis ellus Chrillas pietas digastio, o inollimabilis Dei, O' Virginis charitatis, qui ve feruna redunere communem filium credideruni propter nimiam charitatem, qua Deus, o' Virgo, post mijeros peccatores di exeruare, & però, classificauli me Deus, o' iteram ciarificabile, s'

Ma N. le Maria Vergine è ft. t : grão demente clarificata con la gloria della preseruatione del mondo, con le vittorie Angeliche & humane, con l'vío della ragione nella fua facratifsima concettione, si deue credere, che proprio di Maria fia l'hauer mifericordia, Quia propriam eft mifereri, & parcere , hauendo lei particolar protettione de peccatori, & se qualche volta non sei esaudito huomo, & donna, è perche non ricorri à Maria, volendo Id lio dare totto l'honore alla Madre; Non vi fouiene ò Padri scritturali, che quando Elia legò le mani à Iddio dicendo. Vinit Dominus in cuius conspectu sto, si erit annis hic ros, aut plunia inxta oris mei verba; Quando Iddio intefe il giuramento di Elia vedendo le milerie di quel popolo, fece partire il medesimo Elia verso il Giordano. Factum verbum Domini ad eum dicens recede binc: Hora perche Iddio no volcua che Elia restasse bugiardo.li manda vna ambafciata fecreta. cioè, inuia il ceruo che li proueda di vitto, acciò intenda Elia che quell'animale, se bene fosse verace al commandamento di Dio lo pascesse, & pascendolo,cosi lui voglia hauer compassione à quel popolo ; non si muoue altrimente Elia; che fà Iddio, manda vn altra imbasciata, occide il figlio della vedoua Sarettana doue egli albergaua. Elia prega Iddio, che lo rifusciti da. morte à vita, fon contento dice Iddio, ma voglio che mi lasci pionere à questo popolo, non vedi che si muorono di fame; Eh Signore, replica Elia, voltra

Dinina Maestà non gnardi che sono tutti Idolatri ; No , dice Iddio ; Nume vidilli Achab humi latum coram : Ah Signore,risponde Elia,non vi fidate? per che?fentite Chrifoftomo, Clam Deus pro lua mifericordi i legatio ne fungitur , per viare Iddio misericordia à peccatori, mada Iddio istesso ad Elia secreto ambafciadore, & li dice al cuore, vedi Elia, io voglio che la fia fatta con tua reputatione, però ti hò mandata questa secreta imbafciata fembrara che la pioggia venghi da te però; Và ad Achab,& auifalo, che mi dimandi la pioggia, che io efaudirò te,& loro,& cofi reftaremo tutti sodisfatti, & consolati; cosi fece il zelantiffimo Profeta dell'honor di Dio Elia fignori, & ecco il defiderio di Dio fodistatto con riputatione di Elia.

Quetta fiefa firatragenma via Iddio con Maria per far milefreordia à peccatori, prega Maria che faccia, che li peccatori i demandine gratia. Clam Deus profus miferitordia legationem figuira, 82 dice, Maria madre mia amantifima, vorcci viare mifericordia à peccatori, ma voglio che l'honore fia puo, 82 però Id che i peccatori priegonocon tutto il cuore, che fenz'altro la ranno elauditi. Gridate dunque, ò peccatori. Santia Maria ora pro nobis, plaurdio inclusiatione di viare milericordia; fidice, che quando le donne portato il Fecon el ventre, cio di I fancillo.

se la donna há voglia di qualche cosa, non difeuto, fe quell'appetito fia della madre, o del fanciullo; E però cofa certa,che fe la madre non reita fodisfatta, da quello che appetifce, reftano l'orina della cofa defiderata nella creatura; Dunque sarà stato quell'appetito del fanciullo,ma internato,& communicato alla Madre, fi che non fi sappia co : noscere fra due appetiti alcuna differenza, perche l'appetito del figlio, è appetito della madre: che maraniglia fia fe la Santa Chiefa cognosce questa inclinatione in Maria Madre del grande Iddio, la quale hauédo portato noue mesi nel suo sacro ventre virginale, quel Feto diumo, quale non haucua. maggior voglia, quanto che di fpargere per i peccatori il suo pretiolo sangue : Hec eft voluntas Dei , fanttificatio nostra, quia Deus vult omnes homines falnos fieri, & in confequenza tale inclinatione, & appetito fi douea communicare alla fua fantifsima Madre Maria. fempre Vergine, & come il Figlio è inclinato ad víare misericordia a peccatori.cofi anco la Madre ad abbracciarli tutti fotto il manto della fua protettione, & però ricorrete à lei tutti, continuamente dicendogli ò peccatori . Santta Maria, ora pro nobis peccatoribus, che certo hauerete in questa la gratia, è gloria nell'altra vita. Amen.

## P R O E M I O XXXIII.

Iridico teftimonio, giuftiffma querela, doutza difefa, malquerela, doutza difefa, malquerela, doutza difefa, malquerela, horrenda biaftema, veloce firale, infolente repulla, fpietato ardire, timido Agnello, & vn velato Saluatore, ci rapprefenta hoggi PEuangeliffa, & c.

Saluatore à peruerfo genere: agnello, d fieri lupi; ardire à troppo affare, repulfa ad huomini immeriteuoli; firale à spietaro segno; biassema à ssrenata lingua, lingua à bocca infame, difesa al proprio honore, querela à publica ossesa, & Testimonio à maligni calunniatori.

Teftimonio,ma infallibile,& irrefragabile; querela,ne humile,ne pia:ditefa,ma deuota,& honelta: lingua, ma dolofa,& dannofa:biaftema,ma diabolica,& inaudita:fitale, ma dolorofo, & 284

velenofo: repulfa, ma profontuofa, & fuperba; ardire, ma temarario, & sfacciato: agnello, ma innocente, & patiente: & Saluatore, ma incorrotto, & immaculato.

Saluatore, che riprende l'ardire. Agnello, che raffigura il Saluatore. Ardire, che sospinge alla repulsa.

Repulfa ; che rassembra vn strale... Strale che per ferire bissistema a, che ha per Madre la lingua. Lingua, che è vinta, & superata dalla difeia. Diffea che giustamente si querela; & querela che si inuariabile il Testimonio.

Testimonio, che consessa la verità: che siete, &

Si peritatem dico vobis, quare non creditis mibi. Querela che rinfaccia i maluag gi . Qui ex Deo eft, verba Dei audit. Difcfa che dimostra l'innoceza. Quis ex pobis arguet me de peccato. Lingua che biaftema, e ferifce . Nonne benedicimus nos, quia demoniu habes. Strale che corre al berfaglio, Abraham defideranit, vt videret finem eins, vidit, & gauisus eft . Atdire che troppo temerariamente opeta.Tulerunt ergo lapides, pt iacerent in eum . Agnello che ritorna al fuo ouile, & exinit de templo.& Saluatore che con la benda si cuopre. I esus autem abscondit fe. Ma voi ò mio inclito Signore. che fiete. &c.

## PREDICA PER LA DOMENICA

Di Passione.

Quis ex vobis arquet me de peccato, &c. Ioan, cap. 8.

Cco N. ciò che nel gloriofo fuono d'angelica tromba per il diferato vício di quel celeste Ca pidoglio vidde l'Euangelista Giouanni cold nell'Apocalisse all'hora che cosi ditte: Et ecce oftin apertum in calo: T vox prima, quam andini tamquam tuba loque. tis mecum dicens : Afcende buc, & oftendam tibi que oportet fieri poft bac ; & ftatim fui in (piritu : O ecce fedes polita erat in calo, & fupra fedem fedens : eleuato in spirito il sacro Euangelista vidde il cielo aperto, oue vidde vn maestoso trono fopra del quale affilo stana con mirabile maestà vn gran personaggio, folgoreggiante il di lui fembiante aguifa di luminolo Sole, con indoffarsi sopra le fpalle vna veste freggiata di luminole gemme . Et qui fedebat , simili erat aspellui lapidis iaspidis, & fardinis; seruiwa al di lui venerando capo per reggio baldacchino, vn Iride, ò Arco celefiale come dir'vogliamo, & iris erat in cisenitu fedis, da vna parte mirauanfi fette lampade accele, & dall'altra nel fuolo, va mare ondeggiante auanti il trono I

reale, & feptem lampades ardentes ante bronum, qui finn feptem spiritus Dei, Ø in confletta feit tambaum mare virtemn; nobilifitmo corteggio teneua di ventiquattro vecchioni di barba canuta, & di capo neudo, che indoflauano biancheggiauante velti, con corone di on in tella. Eti neuraiu feldia viginit quatuor, Ø fuper tronoss viginit quaturo fieniores fedentes i circumamifi. De effimentis

albis, & in capitibus corum corona aurea. Quattro misteriosi animali si vedeuano con straordinaria merauiglia, come, il generolo Leone, l'Aquila volante il fatigofo Bue, & l'humano fembiate, che con articolati accenti, Iodi cantauano giorno, & notte al gra Monarca eterno. Et in circuitu fedis quatuor animalia plena oculis , ante, & retro &c. C. requiem non babebant die, ac notte dicentia, Sanctus , Sanctus , Sanctus Dominus omniposens; faceua finalmente pompofa moftra nella man deftra del fupremo Signore va libro (critto dentro, & fuori , ferrato con lette fuggelli . Et vidi in dextra (edentis super thronum librum scri-

prum

261

ptum intus , & foris fignatum figillis feptem. Entra hormai per malleuadore di questa stupenda scrittura il Padre Pannonio, & dica, che questo libro è geroglifico dell' Euangelio di Giouanni , libro scritto dentro , & fuori per il doppio mistico sentimento; Altresi fa pomposa mostra nella destra di Dio, perche tutti li beni , che dalla destra. onnipotente di Die escono, sono destinati alli fedeli, li figilli fono le malageuolezze del facro Vangelo, & ecco ap punto del corrente Euangelio li fette. figilli, che chiudono questo libro di stupori & di meraniglie: Quis es vobis arguet de peccato , &c. Ecco il primo figillo, & pur sappiamo che gl'Hebrei più volte per peccatore lo publicorno. Quia peccetores recipit, & manducat cum illis. Non quaro gloriam meam, & ecco il fecondo figillo, & pur fappiamo, ch'egli fi lamenta della poca honoranza. mostratagli da loro. Vos inbonoraftis me. Est qui quarat, & indicet, ecco il terzo, e pur fappiamo, ch'egli è rigorofo giudice vniuetlale . Abraham pater vefter, exultanit, vt videret diem meum, vid t, & ganifus eft, ecco il quarto, & pure fappiamo, che Abraham mortuus est. Est Pater meus quem vos dicitis, quia Deus vefter eft, or non cognouiffis eum, ecco il quinto, & pur sappiamo, che il populo hebreo rendeua fedele omagio al vero Dio ? Si quis fermonem meum feruabit . mortem non guftabit in aternum , ecco il festo, & pur sappiamo, che, statutum est hominibus, semel mori. L'vitima malageuolezza poi è questa . Tulerunt laordes Indai , ot facerent in eum , Iefus autem abscondit se , & excuit de templo caftigo condegno della loro impieta, oh meraniglie : Et vidi librum (criptum, & ecco il lettimo , hora di questi lette figilli , voglio folamente aprirui questo vitimo numero settenario, & vedremo primieramente quanto condegno caftigo fia questo dato a costoro il nafconderfi Christo stamane, mentre tutto il bene, che noi hauemo, & godemo naice dal vedere la faccia del nostre Redentore, è trutto il male dall' esterna prius attentione ricerco da voi N. perche seno Ciclo nell'aprits di questi si gilli si è un prosono di sinatio, ben è ancoraggione, che nell'aprir, che in faccio del settimo, nel mio discosto, facciate ancor voi filentio, è cominciamo con il folito ordine così dicendo, dal primo.

Tulerunt ergo Iudai lapides pt iaceres in Ielum, &c. Atterrito, fermo, immoto, & immobile resta tutto suor di se stesso il Padre delle lettere Agostino Santo mentre contempla, questo nascondimento del mio, & voltro Signore : Dunque non poteua il mio Iddio in questo giorno, mentre che gl'Hebrei prendeuano i fatti per lapidarlo,farfi, che s'apriffe la terra, & in vece di farli prendere i faffi, sepellirli viui nel suo centro da effar era gran cofa, che scendesfero le fiamme in larghe falde dal Cielo , & quelle facrileghe mani con i corpi infieme, da quelle in vn baleno restassero inceneriti, ò pure, che fcatenato formontasse il mare, & ondeggiando li fommergeffe nel fuo feno? Non magna erant ifta. dice Agoftino, Traffatu 43.in loannem, & ad ogni modo, solamente il castiga con innolarsi da loro. Ipse autem abiconditie. &c. fentite hora la risposta d'Agostino. Vehillis, à quibus Christus se abicondit, attefoche non vi è maggior pena, ne maggior fierezza della giustitia di Dio, quanto, che priuarfi dal fuo sembiante, miseria, di tutte le miserie.

Hora mi ricordo di quel faggio geroglifico de gl'Egitti per dimoltrare, quanto dibilogno tenefic tutta la naturra humana dell'occhio aperto dellaprouidenza di Dio: Quetti N., dipinguano vna verga con vn occhio aperto nell'eftremità di quella con il mosto, che animate dicuesa influsibili ocarlata gubernas, perch'egil fa fempre laletine di la dibilogni di tutti, è prontamente a tutti prouede, nel ranto labibiamo bilogno dell'aria per refipirare, Ascondit se .

del fuoco per rifcaldare, della terra per fustentare, dell'acqua per bere, quanto della pronidenza di Dio per confernarci: Cosi lo vidde Geremia informa di verga, & d occhio aperto, quando cofi diffe. Virgain pigilantem, ego video; ereptam; legge l'hebeco; ocalatam, legge Cirillo Alessandrino. Io veggo il bitogno della prouidenza di Dio, & mi rallembra vna verga occhiuta, che fempre veglia al ben publico, che fe Iddio non affifteffe al Mondo, il tutto andarebbe in ruina . Virgam occulatam &c. babet oculum ad pronedendum peraigilem; ad neccffitatis cuinfennque opem ferendum, dunque il maggior cattigo, & la maggior pena, che potena dar Christo a questi scelerati hebrei, era il nas condersi da loro, & però per tanto.

Ma diciamo meglio, hauere mai of-

eruata la dependenza della Luna al

Sole? vedere che fecondo l'acceffo, & recesso del tole la luna fi fa vodere, 80 finalconde hora fi auanga & hora fcema, hora mezza,& hora piena, perche secondo la varietà dell'aspetto del sole cofi informata di luce apparifce la luna: Onde vn Antore ande cofe dicendo. Luna quafi luce , incet aliena; quafi ch'effa and alle mendicando luce dal fole, má quando fiá la luna, & il fele s'interpone la terra, ne nasce subito l'oscurita, eccoche fi fa fubito l'eccliffe, fi che ogni bene della luna è vagheggiar il fole, & ogni male di effa, è effer priua del fole; Dite hora meco, & direte be ne, che ogni bene che viene a noi , viene da questo fete di Dio. Omne datum catimum, O comne donum perfettum delurlum elt descendens a Patre immmum, luna è l'anima noftra . Pulchra ve luna, adetio donde viene ogni bene all'anima nostra? dall'aspetto di Christo sole digiustitia, & all'aspetto di lui la luna. dell'anima noftra, è luna piena d'ogni

Gustate à questo proposito due passi di scrittura è Padri scritturali; il primo

gratia diuina':

è quelto . Luna tita non minuetur in gter- liac. c. num . vn'anima giufta, dice Ifaia illu- 60. minata dal fole eterno, non è mai luna fcema, ma fempre piena, perche ? quia crit tibi Dominus in lucem fempiternam . atteloche d'oguktempo-è vagheggiata dal Padre di lumi. Più chiaramente nel falmo del Profeta Danidde, Et figue: Pfal 88 luna perfetta in granum ; a che affomiglia l'anima vagheggiata dal fole diquello Iddio, alla luna perferra, che vuol dire luna perfella ? legge l'hebrea. Sicus luna in plenilunio, quell'anima rifplenderà per ogni parte come luna. piena, che viene mirata da questo fole di Dio; oh che fplendore, oh che chiarezzai ma fe fra quetto fole, & quefta. luna vi fi frapone la colpa mortale, o che ofcurità, è che tenebre. Denigrata eft factes eins ficut carbones, perche, multiplicate funt intquitates corum ; fi fras pongono tante iniquità, tanti peccati; che impedilcono l'alpetro di quello lole di Dio : Penfiero confirmato dal Padre San Gregorio; In feptem plal.panet. funt tenebra phi Christus po respicut: Onde quelto giorno per la contumelia di questi malnati hebrei, cica fuori questa luce . Absendit (e, & vscendo , il tutto refti tenebrofo per le loro colpe mortali .

Quindi intenderete quel passo di scrittura di quello che nella Genefi difle Iddio ad Abramo. Ambula coram Gen. c. me , & efto perfettus: Padri Teologi , è 17. possibile, che vna pura creatura in questavita eccettuatane Maria Vergines Madre del grand'Iddio possa effer perfetta? non mai? la raggione è quelta? perche la gratia è limitata, & fi da à grado à grado, & fempre può crescere. Non qued perfectus fum, dice Paolo Apoltolo, a Filippenfi ; in quelta vita non fi da quefto colmo di perfettione, perche la gratis confumata è dell'altra vita; come dunque dice Iddio al Patriarca Abramo, Ambula coram me, & ello perfectus? crefce maggiormente la difficoltà della lettera hebrea. Ambula

corame

£.1.

soram me, & efto inculpabilis, ma quelto è impossibile, perche, si diverimis quoniam peccatim non habemus, iofi nos feducimus, er veritas in nobis non eft: come dunque disse Dio ad Abramo, esto ineulpabilis, entri per mezzo l'Illust. Caierano, & dica, che la prefenzadi Dio hà tanta forza, che rende incolpabile l'anima rationale, cioè inpeccabile, senza peccato anco veniale, la fa perfetta, perche non vi è maggior forza per detellare il peccaro quanto caminare alla prefenza di Dio. Gustate le parole del Caetano. Nulla alia ratio efficacior inneneri potest ad compescendos motus, O nostras actiones quam ambulare corans Deo femper; Dunque gran casti go è questo che da Christo nostro Signore in questo giorno al populo hebreo mentre lo priua della fua dittina prefenza in nafconderfi . Abscondit fe.

Questo è certo N. & negar non fi può giamai, che ogni nostro bene propiene dalla prefenza di Dio & ogni nostro male dalla prinatione di esta. Mi ricordo hauer letto di quelli due amici, cofi indiffolubilmente vniti che mai l'vno andaua fenza l'altro, come la naue co) battello, & la fune col fecchio per cauar l'acqua dal pozzo; vn. giorno agenne, che vno fil legato con catene, & mello incarcere per ordine della Maesta Cesarea, vedendosi questo prino del luo amico, dipinfe vna belliffima cerua, ma legata con carene, & la mando a presentare à Titione, con il motto che diceua . Detineor in vinculis. quando egli la vidde à rapprefentare l'amico : Complexari funiculis Turinem non fequitur; Adeffe m'aueggo perche not non framo con il nottro Iddio perche fiamo circundati con le funi de peccati, però dice Iddio. Funes peccatorum circumplexi funt me; folice vincula colletui captina filia fion; Main che maniera possiamo suilupparci da questo catego di tante colpe mortali, che ci tengono cosi fortemente legati? col caminare alla presenza di Dio, senza se-

16

paratif da hii; fentte Davidde nelfalno, Oculi me fempre ad Dominam; jo Valterrò fempre fiño il mio feuardo al 14miotdidojo fempre carinario alla fua
prefenza divina, se che fueccera? (monnami pie nell'est lespine spede; meo; 38farò pure una volta feiotto da quelti
lacci di tanti peccati. Quis non enpert,
dice San Gregorio; a to: tantifue laqueis teutationum liberari? Mirate, mirate ò N. quello Iddio; caminate alla
fua prefenza o ripe unelle de Laqueo pedes veffors; che per tanto in qualito del
peccato di colloto; il mio figure flamane fi alfonde. Abfondule.

In fomma ogni nostro bene autene dalla prefenza di Dio, & ogni male dalla sua assenza. Hauete mai letto quella proprietà delle motagne deferte dell'Indie, lequali mentre fono riguardate dal fole, & fauorite dalli fuoi raggi fi vede in loro vna ridente primauera; & vna přaceuole verdura. spontate fra l'herbe i fiori, dalli fioriti alberinascer i frutti, circondate da suaussimi fiati di venti, intorno corrono con grato mormorio l'acque cristalline de fonti , & finalmente il tutto mostra aspetto d'alegrezza, & di gioia, ma quando poi tramonta il fole, & celfano i raggi folari, fubito in vn inflate cangia la faccia, & l'aspetto, intal maniera, che la delitiofa primauera fi mu'ta in horrido inuerno, non si veggono altre che brine , & neui , foffiano l'impetuofi venti, fcoppiano fi tuoni da ogni parte, folgoreggiano i lampi, & il tutto apporta terrore, & pagiento, che anederle certamente atterrifcono, & spauentano. Oh che montagne dell Indie fono le nostre pouere conscienze, mentre sono fatiorite dalli raggi del sole eterno, che bella primadera fi vagheggia in loro piena di fiori d'ogni virtu; ma quando tramonta quello (ole Christo ouero la fira gratia digina si parte dall'anime noffre ecco in en fubito l'horrido interno, eccoche in va baleno cangiata fi vede la bella faccia

di delitie in brutto . & fozzo afpetto d'ogni mileria : Di questo horrido inneruo temena Danidde quando diffe. nel salmo. Ab altitudine diei timebo. Che cofa vuol qui dire il Profeta? Atsus est ifte fenfus , dice il Padre S. Agostino, & vuol dir questo; che come li Giudei dopò la luce, hebbero le tenebre li quali non voleuano vagheggiare il Sole della giustitia nell'altezza delle sue opere meranigliose . Quia lucentem Patrem in alto tesplendentem non cognowerunt , cosi tù N. deui temere in que. sta vita se non contempli questo sole nella fua altezza, d'effer presto soprafatto dalle tenebre, uon fenti quelta. mattina nel Vangelo. Abscondit se .

Mi ricordo à quello propolito, ò curiofi del costume tenuto anticamente da Romani nell'affedio di qualche Citta, bella cerimonia in vero detta tutelana, poneuano l'affedio alla defiderata Citta, & poi inuocauano li Dei tutelari di quella, che la volessero abbandonare, tenendo per certo, che abbadonata da loro, (arrebbe venuta in poter loro, così dice il Précipe de Poeti Latini, ..... Exerceffere omnes relittis Di) quorum imperium bot fleterat, fono fauole queste, & capricci de Poeti N. ma'è ben verità cattolica quella che son per dirni, dal male nasce ogni male d'yna Città, d'yna Prouincia, ouero d yn Regno, di terremoti, di guerre, dicare-Rie, di pestilenze, & di ribellioni,nasce dall'effer priui da questa faccia risplendente di Dio; oh che calamità, oh che mifetia; oh che infelicità.

Oh Città di N. senti la minaccia di Dio. Supera que vista percutiam? Io ti hò mandato tante aversità, tanti flagelli di carestia, di guerra, d' infirmità di diverfi generi,& di cento altre mila difgratie, a tal fegno, che à planta pedis , pfque ad verticem , in te non eft pla fanitas, & ancora non ti lei emendata, il colmo delle tue miferie fai qual fara? Bomus vestra deserta, si partira questo Iddio tutelare, & tu farai esposta ad.

ogni infelicità, senti che dice Ambrosio Santo commentando quello paffo . Discessus Dei ab anima , eft pltima pana peccatoris obstinantis se in culpa, vna persona tale io la voglio battizare per heretica , perche , non eft Deus inconspettu illius, vel tuo, perche penfi che Dio non ti vegga? ti vede certamente, & non. folo ti vede, ma và con longa patienza tutti gl'tuoi andamenti, però penfa., adello che hai tempo caminar per la via di Dio ; odi il Vescono Agellio come chiaramente te lo dice. In mente impiorum fixum est, Deum non este presentem , allichibus corum , leggete vn poco il progresso della mal passata vita, quato haucte fatto nella adolescenza, nella pueritia,nell'infantia,& trouarete,che, inquinata funt via veftra,quia no eft Deus inconspettu vestro, & chi è di tale opinio. ne, é vn heretico marcio; & qual è la. caula perche hoggi Christo si nasconde dalli Hebrei, lo dice l'Euangelista hodierno. Quia sulerunt lapidem, vo iacerent in eum, & quando Christo vidde. queste attioni abomineuoli, fù sforzato à fugir da loro, & lasciarli senza la sua gratia . Abscondit fe; ma non tanto il nostro Redentore s'involò dalla preferuatione de faffi, quanto dalle colpe loro, che questa fu la cansa principale.

Ioleggo apprello Plinio N. dicerti populi di Libia, che quando la matina il Sole difgombrando le tenebre,& rallegrando con la luce il Mondo, inuece di cantar le lodi del Pianeta folare, comincianane à villanneggiarlo, & maledirlo, anzi pigliauano i faffi per lapidarlo, che a tal fine incocchauano negl'archi le saette per ferirlo. Oh gran fatto; Sole è il mio Dio. Orietur timeutibus nomen thum Sol inflitia &c. ecco che alla prefenza del populo spargena à raggi facendo,tanti prodigij, tanti miracoli,hora rendendo la vista a ciechi , hora l'vdito a fordi, hora la loquela 3 muti, hora la fanita a febricitati. & hora la vita à morti con altre gratie,& fauori, & ad ogni modo no attendeuano

Es,s

mai a rederli le fue lodi, ma che faceuano: l'andauano biastemado, hora có dir. li:Sammaritanus ell. Or Demonin habes, &: hora, In Beelzebub Principe Demontorum encit Demonia, & non conteti di queste vituperose villanie come tanti populi Atlanti . Tulerunt lapides, pt iacerent in eum, oh ingratitudine la maggiore che trouar si possa, ben si potè dir di loro Job, e. quello che diffe Giobbe. Ipfi, autem fuerunt rebelles lumini, nescierunt pias eius , nec renersi funt per femitas eius: per tato. Abscondit se lesus. Que nota Ruperto Abbate, & dice in questo modo . Non

tam abscondit se Christus à lapidibus materialibus hebreoru, quam ab offinationibus eorum. Ahi mortale, Ahi peccatore, che dirò io à te? Fiant immobiles, quafi lapi-Frod. des, oue leggono i fettanta . Lapidefcat cor corum. Hano hauto ardire d'entrare in questo Sacro tempio có questo cuore oftinato, alcuni peccatori, con questi faffi de peccari,a che vieni, ò huomo,ò donna a lapidar Christo, lascia, lascia. questi fasti ò lusturioso, lascia, lascia questi fassi ò donna carnale;oh Iddio, à che seruono più li Sacri Tempi; a? che più le prediche? à che più tanti effercitij spiritnali, vada pure l'Euangelista à predicare à i barbari, alli Turchi, & alli Mori nell'Indie, gia che in questi nostri Sacri tépij fi prédono faffi di tâte colpe mortali per lapidare il nostro Christo.

> Riferisce Gioseppe hebreo, libro de bello Indaico, che quando la famosa Citta di Gierusaleme fù destrutta da Romani fisétirono in quel Sacro tépio voci d'Angioli, che fortemete gridado diceuano, Difcedamus, Difcedamus ab iftis. Ah populo Christiano parmi che senta rimbombare l'istessa parola del nostro Iddio: volete fentire la parola, Difceda. mus? eccola in Geremia, Curanimus Babilonem , & non eft fanata , & che farai per quello Signor mio? Derelinquamus eam ; partiamoci, lasciamola andare in mal'hora; Diferdamus abea, & certo, che se io andatti a predicare a scismatici, farei maggior frutto, che

non fo quì fra mali Christiani: Sentite hora, che auenne nella Città

di Roma nei secoli gia passati, & finisco questa prima parte; coparue il Crocifislo, in luogo fuo comparue vna Chimera fpauenteuole, che con voci horrende cofi difle: Adeflo comparira la giuftitia del Idegnato Signore, & ecco che viene vna grandissima tempesta nell'aria con venti tanti impetuofi, che sbalzauano gl' huomini da vna parte all'altra; ceffata la tempesta dell'aria, ecco la tempesta del Mare, il quale scatenato vicedo furiolo da fuoi termini del fuo proprio letto, entrò vn miglio è mezzo nella Città fommergendo ogni cola; cessata la sempesta del Mare, ecco la tépesta del Cielo che veniuano folgoreggiando fassi, & folgori, & nell'isteffo tempo faceuano ftrage miferabile. de poueri Cittadini; cessata questa tempelta del Cielo ecco il fuoco, che fcendendo in larghe falde, abrugiaua ciò che auanti gli le rappresentaua; Cessara la tempesta del fuoco, ecco che tutti li Crucififfi delle Chiefe, & d'altri luoghi tutti disparuero, & in suo luogo comparinano tante forche, oue correuano disperati ad appicarfi gl'huomini. Ah. N. non è vero che habbiamo esperimetata la giustitia di Dio con tanti terremoti, tempefte, guerre, peftilenza, careftia, & altri fimili flagelli, di più ci è stato inuolato il Crocifisto. Curanimus Babilonem, & non eft fanata , l'isteffi peccati di prima, & anco peggio, che altro non manca, fe non che piantata la forca in luogo del Crocififfo, one disperato il peccatore s'impicchi? Non è mio il pensiero, ma del santissimo Giobbe; Al peccatore, non più Crocififfo, ma forca . Suspendium elegit anima mea; lo ftò in peccato mortale oftinato,dungmon più mi ferue il Crocififfo. necessariamète mi si deue la forca; Perche Giuda s'impiccò per la gola? perche fi conosceua, che stana in disgrapia di Dio & però corfe al capeltro. Pt à Christo, O ab afflitta vita citius liberare-

C.1 S.

tur. Signori miei tanto meritano lenofire colpe,il rimedio di questa giustitia di Dio idegnato, vi l'apporterò nella seconda parte; volete guadagnar Dio, fiate liberali con hauer compaffione delli vostri prossimi, ma specialmente con i poueri di Christo; perche, talibus enim promeretur Deus; & Ripolo.

### SECONDA PARTE.

Tulerunt ergo lapides ; lesus autem ab-Mice & fcondit fe . Huomo, & donna . Indicabe tibi quid (it bonum , & quid Dominus requivat à te ; parole del Profeta Michea. io in quello fantissimo giorno vi voglio infegnare quel che fia bene, & che ricerchi da voi Iddio? & quello nonè mio ammacstramento, ma dell'istesso Profeta cofi dicendo . Vtique facere indic:um, & diligere miferiem diam , & follicite ambulare cum Deo tuo. Habbiate fempre Iddio auanti gl'occhi, perche la prefenza di Dio fempre parturile ogni bene, & della prinatione della faccia di Dio, nalce ogni male; Onde cre dete voi che nascano tante offele di Dio, massimamente in materia di carne? nasce dal star lontano dalla faccia di Dio. Prendere vna caraffina di vetro piena d'acqua, ponetela al fole, pigliate poi va poco diesca, mertetela all'incontro del riflesso dei raggi del fole, & fubito voi vedrete, che per forza della reflessione si accenderà il suoco, non volete che fi accenda ? leuate il valo di vetro. Oh che fuoco accendono nei nostri petti le lusinghe delle donne? che habbiamo à fare? Ecco il rimedio, che quelle carafine de gl'occhi nostri non fino esposte à questi soli delle bellezze humane, & cofi vedrete, che l'ef ca della concupifcenza, non mai fi ac. cendera per commetter peccati camali contro l'oficia di Dio, eccolo che lo va dicendo chiaramente il patientifilmo Giobbe . Oculus mens ignia eft pfque ad perditionem , quando fi tratta, che la periona non fta con gl'occhi fifti in

Dio, ecco il fuoco della concupifcenza carnale che subito s'accende, perche quelli flanno esposti al sole delle bellezze del mondo , & cofi necessariamente fi accendono.

Dunque à Padre per caminare alla .. presenza di Dio, deuo io caminar cieco ? Anzi che deuo mirare le creature. per folleuarmi al Fattor di quelle. Horsu io mi contento, che miri la creatura da Dio creata, ma che la miri con gl'occhi del morto, & non del vino, attenti di gratia. Zeuse dipinse vn giorno Elena belliffima donzella ... quella dipinta, l'espose in publico per farla da tutti vagheggiare, in fomma ogn'vno ammirana l'arte, i lumi, l'ombre. le fattezze, le bellezze, & le delineature, tanto di lontano, come di vicino. Venne inimico di Zeufi, la . mirò fiffamente, & nell'ifteffo tempo la vituperò appaffionatamente, all'hora Zeuli riscotendofi dille. Sume ibi oculos meos, & Dea tibi videbitur, mi contento, che la persona vagheggi, & miri la creatura, ma con che octhir di Girolamo, d'Antonio, & altri, che la mirauano con occhi di morto: mentre l'huomo ità in quelto penfiero, che ha da morire, & che quelle bellezze s'inuerminicono , Ah che all'hora contemplo la creatura con occhio di mor lob. ste to, l'iffeste faceua Giob, quando diceua . Pepipi fedus cum occulis meis, pt ne cogiterem quidem de Virgine. Huomo fa vn patto con questi tuoi occhi, che non fino tanto licentiofi nel mirare. acciò non ti rifuegling i mali penfieri nella tua mente;leggono i fettanta. Pepigi testamentum : Quando fi fa il testamento al rempo della morte, fi dice in questa informa . Item , lafeio . Item , lalcio &c. coft vuol dir Giobbe, io ho facto patro di vedere le creature come huomo moribondo, & nonpiù con curiolità, & non più con vagheggiamen. to fenfuale , perche quefte bellezze mondane prello finiranno. (- pi sel)

Quefto o Padre e yn gran fatto, car

minar fempre con gl'occhi di morto | alla preferiza di Dio, noi vorressimo qualche altro rimedio, cofi alcumimi rispongono, hora attenti, che a tutti lo fomministro, & questa, è vna poca confideratione del nostro Signore Iddio quando stana in questa Croce penden te alla discretione di tre chiodi, qual confideratione, ogni bene apporta: Cant. Nella Cantica Ioda lo sposo, la sua diletta fpola cofi dicendo : Hortus conclufus foror mea sponsa, & per tanto, emij-Gones tua Paradifus . Era Paradifo, perch'era horto ferrato, ma qual'era il chiauistello, che serraua quest'horto? lo dice l'istesso sposo. Pone me ve signaculum super cor tuum, cioè à dire, mentre fi mette quelto Iddio appaffionato fopra il nostro cuore mentre riferra quest anima, ella diuenta vn paradiso. Il mio Serafico San Bonauentura di quelto pregaua instantemente Iddio, chi eli facesse gratia di portario sempre auanti gl'occhi, ma nel modo, & forma che tlaua nel monte Caluario di mirarlo fempre Crocifisso stillante Sangue fopra di lui; Vt quomodocumque me vertero, te aspiciam, & videam te Sanguinem fluentem : Volete ogni bene N. mirate Iddio appaffionato Crocifillo per i nostri peccati, che questo è Pf. 41. quello che nel Salmo dicena Danidde. Euerunt mibi lacrima mea panes die, ac nocte : dum dicitur mibi quotidie phi eft Deus tuus? & io pollo dire con Ruben nella Genefi . Puer nen comparet, & ego que ibe ? Se poi con la Sposa dirò à voi . Num quem diligit anima mea pidiflis? lo vedeuo ogni giorno in questo luogo & horanon lo veggo più, & più non comparifee; oh donne. Tulerunt Dominum meum', O' nescio vbi posucrunt eum; Ah mio-cuore nel peccare immerfo, che brami è che defideri? di ve-TO . W. . Of you will

one one

W.A. .

dere pur'na volta il cuo Iddio. Tibi dixit cor meum, exquifinit te faicie mea factem tuam Domine requiram De. De puer non comparte De. Hor silvi voglio mostrare finalmente questo Iddio stamane, ò peccatori, ma non Crocissiso, ma non misericordioso, ma ben si tutto ripieno di vendetta.

Quintiliano riferifce, che quando gl'Oratori non poteuano perfuadere d Populi, quello che intendeuano, mostrauano loro di Dei sdegnati con fiero, & vendicativo fembiante, fin cheli Populi à segno d'esser persuasi. Ecco io quelta mattina nuovo Oratore Euagelico, che non hauendo possuto perfuaderui con tante fatighe, fudori, & stenti per tutto questo corlo quarelimale il mio Iddio mifericordiolo, vi lo voglio mostrare tutto siegnato. Chi sa, che non poffa in voi lo [degno quello che non ha pofluto la mifericordia? Dimmi, lo permetterai è peccatore offinato ? fa vn attoefficace di contrittione in questo punto nel tuo cuore, & à se lo voglio mostrar benigno. Commandò Iddio al fuo diletto Legislatore Num. Mosè come fi legge ne' Numeri, cofi e.11. dicendogli. Fac Serpentem aneum , & pones eum pro figno, qui percuffus afpexerit eum, vinet .

Eco, ecco è N. il Serpente nel palo affilo di quelta Sacrofanta Croce, il quale è flato ferito dal morfo velenofo dal farpente del peccato, rimira quello ferpènte con l'occhio d'un cuore pentito di tante offete che gl'hai fatro, & tuttaula vai facendo, & li (fecuro, chehautrai la vita eterna. Su, su), o mio Iddio, te folo vogliamo, te folo braniamo; Deus meus, & omnia çiaicun di nos, cefi fempre efclamară, & di que fla maniera vog liamo teco, viuere, & morire. Amen.

# PROEMIO TRIGESIMO QVARTO

Per il Lunedi della Domenica di Passione.

Ertinace defio, offinata voglia, esposto corriero, intrecciata fune, arrabiata caterua, hebraica perfidia, maluaggio difegno, tirranico ardirejevn perleguitato Christo ci rappreseta hoggi l'Euagelis. Giouani ò N.

Christo ad elser preso, e ligato; ardire à perseguitare vn innocente ; dise. gno à toglier la vita ad vn Dio; perfidia a vendicar lo fdegno; caterua ad af. Caltar l'imbelle; fune à ligare l'Omnipotente; corriero ad aunifar le turbe; voglia all'antico furore; è Defio ad afpettata preda.

Defio, ma viuace, e Voglia, ma fpietata, e cruda : Corriero, ma alato, e presto: Fune ma ritorta, e forte: Caterna ma armata, e audace: Perfidia, ma astuta,e empia: Disegno ma acerbo,ed ingrato: Ardire, ma ardente, e focolo: Christo ma amante, e pietoso.

Christo, che mitiga l'ardore. Ardore, che adempitce il delegno. Delegno, che ordifce la perfidia. Perfidia. che fomenta l'empia caterna. Caterna

che adopra la fune. Fune, che si stende quanto corre il corriero. Corriero, che spiega l'iniqua voglia, e Voglia che finalmente confuma in ardente defio.

Defio ma sfrenato , e innato, voglia ma astretta e ardita corriero ma sollecito, e spedito, fune, ma intrecciata, e nodola, caterna, ma diabolica, e refoluta, perfidia ma implacabile, e inesplicabile; difegno, ma peruerfo, e interressato, ardire, ma temerario, e impefato,e Christo,ma anelante,e accufato.

Chrifto, ma patiente, e pietofo, ardire ma sfacciato, e profuntuofo, difegno, ma graue, emaliciolo, perfidia, ma irre rattabile, e imperiofa, caterua ma maligna,e defiderola, fune, ma tormentola, e noiola, corriero ma follecito, e frettolofo, voglia, ma sfrenata, e brameía, e defio, ma iniquo, e odiofo.

Defio di far preda, voglia per sfogare, corriero per riportare, fune per ligare , caterna per cattinare , perfidia per calunniare, disegno per flagellare, ardire per condannare, e Christo & bramar per noi patire, tanto più è,che canto vuol dire l'Euangelista Giouanni del defio, del difegno, della perfidia. della caterna, della fune, del corriero, della voglia, e dell'ardire de gl'Hebrei, dicendo. Miferunt Principes, & Pharifei meniftras, pt apprehenderent lefum: Si quis Sitit veniat ad me, & bibat . Ma voi ò mio Creatore che fiete &c.

## PREDICA PER IL LVNEDI

Dopò la Domenica di Paffione.

Miferunt Principes, & Pharifei miniftros, ve apprehenderent lefum: In nouifime autem die magno Feftinitatis , flabat lefus, & clamabat fi quis Sitit . veniat ad me & bibat . Ioan. c. 7.

Hi vuol conoscere chiaramente, quanco differenti, & quanto diversi, siano li desiderij de cattiui, dalli defiderij de buoni, Vegga di gratia queste due attioni dell'Euangelio hodierno N. vino delli Prencipi

1 della Sinagoga, & de Farilei, & l'altra di Christo Nostro Saluatore; vna de cattiui contro la fomma bontà di Chrifto,& l'altra di Christo per convertire, & faluare tutti li cattini . Milerunt Oc. Ecco l'attioni de cattini. In nouissimo Prou.c

autem die marno Festinitatis & c.& ecco l'attione di Christo. Però Salomone diffe nei Pronerbij. Anima impij desiderat malum, non miferetur proximo juo; & vuol dire, doi difetti principali, ha vn huomo iniquo, & scelerato. Vno, che non penía mai ad altro, che a com metter peccati, inclinato a questo da vn habito vitiolo . & da vna confuetudine, che hà fatto nel peccare; secondariamente, che no ha pieta verso il prosfimo: fi che con doppie raggioni viene ad effer chiamato empio; V na perche con tanti peccati & defideri) di peccare offende Iddio; l'altra perche fatto per tanti peccati crudele, non ha niuna pieta del luo proffimo: Però con raggione dice . Anima impij defiderat malum , non miferetur proxime (uo . Et all'incontro: Excogitat iuflus de domo impij, pt detrahat impios à malo; cioè il buono, non folum cogitat, di giouare al cattino, Sed excegitat, con vna diligenza grande, con vn penfiero intenfo, non folo, De impio, fed de domo impi), di le, & della fua cafa, perche il buono non ha altro interesse con gl'empi), se non la salute de gl'istessi empij.

Ma che andiamo cercando altroue? Ecco l'elempio in fatto : li scelerat i hebrei, non hanno altro defiderio, fe non di far male, & commetter quel gran. peccato, qual è di dar la morte à Christo figlio di Dio, che per antonomassa fi deue chiamare, malum maximum, & con tutto ciò, Christo cerca conuertirli, & faluarli , come fi vede nel Vangelo, dal quale fi postono cauar tre cofe, il tempo che concede a loro, & a noi per conuertirci, l'affetto, che ha di couertirci, & il modo, che ci da, acciò a lui ci conuertiamo . In nouillimo autem die magne; ecco il tempo: Stabat, & clamabat ; Ecco l'affetto : Si quis Sitit , vemat ad me , & bibat ; & ecco il modo: Hor cominciamo dal tempo.

In nouissimo autem die magno festiuitatis &c. None dubio N. che si come. Christo aspetto l'yltimo giorno d'andare à questa festa d'hoggi, che nel Leuitico, e chiamata festa detabernacoli, per conuertire li Giudei, cosi aspetta fino all'ultimo della nostra vita per couertire ciascheduno, però in San Matteo propose Christo quella bella para- 0.10. bola di quel Padre di famiglia, che. Exist primo mane conducere operarios in vincam fuam, fino all'hora vndecima. circa undecimam vero exijt &c. ch'è vn'hora prima, che si faccia notte, perche dal nascere sino al morire, ci chiama, & ci aspetta a penitenza, & possiamo dire con San Giouan Chrisostomo, che al tempo nostro; Si non est duodecima integra, di tutto il tempo del mondo, Sine dubio modică restat, & se questo Dottore dise, che poco ci restaua della vita del mondo tutto, perche non posfiamo dirlo della vita di ciascheduno di noi? io vi afficuro, che ò giouine, ò vecchio, deue far fempre cognettura di fe stesso d'esser passato l'hora vndecima, & dire, Si non est duodecima integra, che farà l'vitimo periodo della nostra vita, Sine dubio, modicum, reflat, & la proua della cognettura è questa, ò perche. Candor iuftitia recefit de mundo, logiogo Chrisostomo, è perche, Sol radios gratiarum fuorum in fe emicauit , quia totam terram, nigredo iniquitatum, vel mendaciorum, quali nox fufca cooperuit:& chi è che vegga tramontare il Sole. & non... dica: Quia iam duodecima bora finiatur? & cosi dobbiamo dire noi, quando non vediamo fe non tenebre d'iniquità fopra gl'huomini, che presto li finira il giorno della vita corporale, & spirituale. Anzi , tenebras vides , O dubitas diem transiffe ? segue questo Dottore quasi dica, non occorre dubitarne, perche, come le tenebre sono sopra la faccia della terra, è notte; cosi quando le tenebre de peccati, sono sopra la faccia dell'anima nostra, come vediamo adesfo , non occorre dubitare , che fe non è a fatto notte non fia però vicino a farfa notte, cioè vicino al morire. Vi è va altra cognettura, dice Chrisostomo,

•14

che fiamo vicino alla notte del modo. Prius enim in vallibus fit obscuritas die declinate ad occalum, ogn'vn lovide, che al tramontar del Sole aprima fi oscurano le valli, che i monti, & i colli, quando ergo colles videris obscurari, quis dubitat guin ia nox eft? hor cofi a punto: Primum in facularibus incipis praualere obsentitas precetorum, già la valle del secolo stà coperta di tenebre de peccati: Nuce autem quando vides, qued Sacerdotes pefitos in fummo persice spirituabum dignitatum, qui montes, & colles dicutur , apprehenderit iniquitas tenebrofa, quomodo dubitatur, quia finis est mudi? Et hora chi è, ò del fecolo, ò del clero, che non sia inuolto nelle tenebre di molti peccati: Dunque possiamo dire con San Giouanni nella prima, al capo fecondo. Filioli nouissima bora est, fino à quale Iddio ti chiama, & ti aspetta à penitenza, che la Glosa espone. Vndecima bora eft, legge vn'altra Glofa. No misima bora eft, quia prope est finis vniufcuinque; & questo dourebbe pensare ogn'vno, che fosse arriuato all'vitim'hora, fino alla quale Iddio ci aspetta, & ci chiama stamane, cosi dicendosi. In noussima autem die magna .: Quelto stesso ci dimostra la parabola, che rac-Luc.c. conta San Luca di quel huomo , che: Fecit eanam magnam , & milit feruum

fuum bora cene dicere innitatis, pt venirent , notate , che dice , che li mandò à chianiare, hora cene, perche Iddio ci chiama la mattina à pranfo, & la fera. à cena, cioè nel principio della nostra. vita, & nel fine di effa, & fempre, perche questi doi termini, del praso, & della cena, richiudono tutte l'altre hore: Matth. A pranso ci chiamò in San Matteo, C. 12, quando dise . Ecce prandium meum parani, penite ad nuptias; & 2 cena in questo luogo di S. Luca quando dise. Misit seruum sunm &c. perche dal nafcere, fino al morire, fempre ei chiama à penitentia.

Matth. Questo volse dimostrare in S. Mat-

pò, che ci mandò tanti ferni, che tatti furno maltrattati, dice il iacro Testo. Nouisme misit filium suum, perche infin nell'vitimo, ad bue locum dat panitétiæ, dice l'Interlineare; ma è molto pericolofo aspettare infino all'vitimo, perche delle Vergini pazze dice San. Matteo. Nouissime vero veniunt, ore. Matth. lique Virgines dicentes; Domine, aperi no- 6-25. bis, li fu risposto, nescio poss & però conclude il Sacro Euangelista . Vigilate itaque, quia nescitis diem, neque boram. Dunque con raggione dice l'Ecclesia. Ecc. e.s flico. Ne tardes converti ad Dominum. & ne differas de die in diem; subito enim venit ira il ius, & intépore vindicta disperdet te; perche tanto più è pericololo l'vltimo periodo della nostra vita, quanto più sono intenti alla nostra dannatione in quel punto i nostri inimici, mondo, demonio,& carne: Per questo si dice nella Sacra Genefi. Tu infidiaberis calcaneo cap. 3. eius : che cofi fignifica l'vltimo giorno della nostra vita, com'è l'vitimo della persona, però nel salmo disse Dauidde. Tofi calcaneum meum obsernabunt, ideft infidiose confiderabunt: & in vn altro Salmo, loggionge, depò hauer detto. Cur timebo in die mala? ch'è quello della. morte, & del giuditio particolare, dice in risposta. Iniquitas calcanei mei , circundabit me, perche l'impenitenza finale, è quella iniquità del calcagno, che à guisa di fortissimo muro, cingerà il mifero impenitente: Ma temo, nonmi bilogna dire . Va vobis, quia declma. c. 6. uit dies , quia longiores fatta funt vmbræ vesperi; guai à noi che le tenebre de peccati si fanno sempre maggiori, il Sole di giustitia, non è poco meno,che tramontato, & l'ombre di viuere longamente si fanno maggiori, quanto più ci auiciniamo alla lepeltura . Et post hoc tempus, non erit amplius tempus , & fino a questo tepo di hoggi ci chiama,& ci aspetta a penitenza, nol sentite ftamane . In nouifrimo autem die maeno feffinitatis, flabat lefus, & clamabat, fi quis Sieis veniat ad me & bibat: ergo

- Verel

Ad \$1. omera dice Paolo & Galati preche plecep-6-ni nox, quando nemo potel operar, dice
San Giounni, ideo poreste dum dies ell,
perche quello è il vero tempo, che à
tuti ci fi concede da Iddio. Explotomo ad opus (uum, & ad operaturom (uum
y'que ad vesperam, che millicamente—
vuol dire. F'que ad mortem y Mavediamo l'effetto, che mostra per couertrici.

Stabat Ielus, & clamabat . Nella can-

tica con vna straordinaria ammiratione raggiona la sposa di queste due attioni dello stare,& del raggionare dello sposo che sa per conuertirla, così gridando. En ipfe flat post parietes &c. En dilectus meus loquitur mibi, furge,pro-Cant. pera amica mea, o veni; Oh che affetto, oh ch'enfasi mostrano queste ammirationi. N. En ipfe stat , & è come dicesse, non ci manda altri, ma egli di persona, di prefenza ci stà aspettando. Corporali presentia paratus ad adiunandam, dice l'Interlineare; cosi lo vidde Stefano il Santo Protomartire: Quando vidit Iesum stantem à dextris virtutis Dei , idest adinuantem, & per mostrare che l'agiuto era grandissimo, dice, stantem a dextris, ch'è luogo donde più si dà, & si riceur agiuto, & à dextris virtutis. Dei, perch'era agiuto gradiffimo, & ftraordinario; però diffe nel Salmo il Profeta Plat 70 Dauidde. Tamquam prodigium fattus fum multis, & tu adiutor fortis, cioè, quia

tu, non folo , adiutor , ma adiutor fortis ,

però io, tamquam prodigium fallus sum

mults.
Et in vn altro Salmo loggionge, Beatus timus Deus Laceb adator eins; Dimäda Nicolò de lira per qual caufa il Profeta dopò hauer detto. Noline confider in principius, in filius hominum, in quibus nonell falos, dice apprello, Beatus esius Deus lacolò adiutor eius, sperche fi lolo menvione del Patriarca Glacobbe, on ond altri patriarchi perche dic'esti, Gen. e. i Giacobbe diffe nella Geneft. Notacobbe diffe nella Geneft. Aimere defendere in Algoptic, go defendamentam, se li promite la fun prefendamentam, se li promite la fun prefendamentam, se li promite la fun prefendamentam, se li promite la fun prefendamentam.

22; & per questo, risponde Sant' Agoftino, fece solo mentione di Giacobbe . & non de gl'altri , perche Iddio d Gia. cob, Sic fuit adiutor , vt de l'acob faceret Ifrael, & loggionge Agostino; Magnum adiutorium , che di Giacobbe supplantatore, si sia fatto Israele vidente Iddia. iam videns Deum; cioè: Tù ò Christiano, che sei Peregrino in questo mo. do , se tù hauerai in agiuto il Dio di Giacobbe, sarai fatto di Giacobbe non vidente Iddio, Ifraele, videns Deum; hor qual maggior affetto ti fi può mostrare più di quello, che ti mostra quado dice : En ipfe flat, cioè , a dire , coli sta con noi di presenza, egli ci agiuta, con vno agiuto tanto straordinario, & fingolare, che ci agiuta fino à farci vedere Iddio à faccia, à faccia, & vn'altro fauore ci fa, vn altro affetto ci moftra, ch'è affai di merauiglia: En dile-Elus meus loquitur mibi, C'c.

Et fe bene il parlar, che fa Iddio con l'anima è per interne ispirationi, sono però cofi potenti, più che non è qual fi voglia grido d'ogni gagliarda voce, di maniera che se bene dormisse, come dormina la (pofa, pure direbbe : En dilettus meus loquitur mibi, però, surge amica mea, ab amore terrenorum, dice la Glofa,ideft, animu erige ad verba mea, fogionge Nicolò de lira, & quel che più importa, propera, perche, tempus brene eft, legge l'interlineare, & quando il tempo è breue, è necessario il sollicitarfi; hor queste due cofe fi questa matina Christo Signor nostro ; Stabat , & clamabat : Queste istesse ci dimostra per San Giouanni quando dice. Ecce Apec.; stò ad oftium, & pulso, ftò di persona ad aspettarti, non dice, fiett, come ci fosse flato, non dice, Stabe in rempo futuro, ma, Stò di presente, perche non fa altro che aspettarci, acciò pur vna volta ci convertiamo à lui , & con l'istessa raggione dice pulso, & non pulsaui, o pulsabo, perche sempre batte, & mai cella. Anzi l'Interlineare, per mostrare che il difetto è nostro, oue Christo dices,

to ad oftium, ella dice, claufum, & doue Christo dice, & pulfa, ella foggiole, increpo, tutto per mostrarci, che se noi non ci convertiamo à Dio, il difetto è nostro, perche Christo fa la parte sua; Ma questa porta è chiusa, con la repugnanza della nostra volontà, & se bene Christo dice, & pulso, non t'imaginare, che faccia vn picchiar piano, come fanno quelli, che vanno i far male, ma perche procura la nostra salute, batte, forte come fanno i Patroni di cafa. Anzi, perche quanto egli più batte, tanto tù meno li rispondi; Dunque . Ecce (tò ad oftium, fed claufum, & non folum pulfo, fed increpo, che è tanto quanto dire. Stabat lesus, & clamabat : Ma sentite vn'altra scrittura, assai spiritosa, quale

la giudico al pari di questa.

Nella Cantica istella và discriuendo la spola, il suo sposo, dice queste parole. cap.s. Crura illius columna mormorea fundata super bases aureas, & segue appresso; Guttur eins fuaniffimum , per fempre afpertare, & per non mai partirfi, non ci voleuano altre gambe fe non quelle, ch'erano aguifa di colonne di marmo, & per mostrare, che non mai si partiua, non folo fi contentò, di dire, Crura illius columna marmorea, fed fundata fuper bases aureas, perche l'aspettar che facena era fondato fonra l'amor grande, che ci portaua, & non contento di questo la sposa, soggionge: Guttur eius fuanissimum, legge la Glosa. Dulcedo verbosum Christs, quam pauci gustant,qui autem guftant, amplius efuriunt: Però nel Pl. 117. Salmo diffe Dauidde . Quam duicia fan. cibus meis eloquia tua super mel, ori meo: Hor ecco il grand'affetto, che ci dimo-Ara in queste due attioni per conucrtirci a lui . Stabat, & clamabat, & quefte due artioni stesse commanda che facciano i Sacri Predicatori, come fi legge in Geremia. Sta in porta domus Dimini, O predica ibi perbamifind, O die , audite verbum Domini omnis Inda , qui ingredimini portas has , ve adoretis

Dommum : Sta in porta, acciò tutti veg-

gano; Et predica ibi , acciò tutti fentano , & dilli apertamente , Bonas facite vias vestras, che sono l'opere, & studia veftra, che sono i pensieri, & habitabe vobiscum in loco isto , oh gratia fingolare che ci fà il nostro amoroso, Iddio. mentre nel fine conclude, & dice . Et exaudiam ves; Ma le di voi, ripiglia il dotto Lirano, non faranno buoni ne pensieri, ne opere: Non exaudiam, che, à contrario fenfu , vol dire , non habitaba pobiscum : Hor ecco che cosa fa Christo per conuertirci à lui, & dopò diremo che cola comanda, che facciamo noi . che io fra questo mentre. Ripolo.

### SECONDA PARTE.

Si quis fitit, veniat ad me, & bibat. Ecco il modo, che dobbiamo tenere per conuertirci à Dio. Et in vero, la prima cofa che ci bifogna, è vn defiderio intento di feruire à Christo con va cuore puro, fincero, & schietto, cheperò diffe in San Matteo. Beati qui efuriunt , & fitiunt iuftitiam , quoniam ipft faturabuntur. Et in San Luca al fefto . Beati, qui nunc esuritis, quia saturabimini: Onde cosi legge Ambrosio Santo. Postquam delica defeni , efurire incipio , & fitire infiitiam ; Siche, fe tu defideri N. che in te s'accenda vn defiderio grande di seruire à Dio , è necessario , che prima planghi i tuoi peccati, cioè, che prima ti dispiaccia intensamente d'hauerlo offelo, ò almeno ti dolghi, quanto più potrai di non poterti doler tanto quanto farebbe necessario, per li tanti peccati, che hai commesso: Qula post quam precata defleueris; All'hora Iddio, ticoncederà gratia, che in tea s'accenda vn defiderio di poterlo feruire, com'è degno effer feruito; & fi come quando vno piange dirottamente qualche finistro accidente succelsoli, li fi accende vna fete intenfa, cofi quando tu piangerai dirottamente i tuoi peccati, s'accenderà in te vn defiderio ardente di fernire à Dio: Et tune

Hier. ¢.7.

Cant.

inci-

incipies efurire, O fitire iuflitiam, Et loggionge il fanto Dottore. Eger enim in grani morbo, non efurit, Et le bene l'Infermo ha fame, perche il calor natu rale sa la sua attione nell'humido radicale, nondimeno, non hà defiderio di mangiare, per li molti humori peccanti, che tiene nello stomaco; così il peccatore, se bene per il rimorso della conscienza, li viene talhora qualche penfiero di seruire à Iddio, con tutto ciò per li tanti peccati, non mai se gli desta vn appetito, & vn defiderio ardente d' emendatsi di non offenderlo, perche: ager in graui morbo, non efurit, & notate, che dice, in graui morbo; Noi chiamiamo l'infirmità graue, quando è mortale; & perche l'infirmità è mortale,però l'infermo non ha appetito; cofi quando il peccatore sta infermo à morte non ha appetenza delle cole del Cielo, & non defidera far bene.

Quindi e, che il Padre Sant'Agostino nel libro delle fue confessioni difse . Fames mibi erat abfte, Domine, sed illa D. Aug. fame non efuriebam ; & è come dicesse, lib. 1. quando io ero infermo a morte, per li molti miei peccati, come quello, che conosceno d'hauer offeso Iddio, haueno vn rimorfo grande di conscienza, ma perche quel rimorfo, erat abfle, Domine, non era congionto con Dio, però non si destaua in me vn desiderio di emendarmi, & di feruirlo, perche, illa fame non esuriebam; & S. Girolamo difse . Non sufficit velle iustitiam, nift esuriamus; & San Paolo alli Romani. Velle adiaces mibi, perficere autem bonum non inuenio, & è come dicesse à quello, che si troua in peccato, se bene si troua anco qualche atto di volontà incompito,& imperfetto,che procede, ex instin-Qu natura, dice S. Tomaso, quell'atto poi è infermo, che però dice l'Apoltolo; Velle adiacet mibi, idest iuxta bominem iacet, quasi infirmum, nili gratia tribuat voluntati efficaciam ad perficiendum, ma fra tanto, Iddio non da questa gratia, il peccatore sempre dirà. Velle

adiacet mibi . perficere autem bonum non inuenio: & però con raggione dice San Girolamo : Nen Sufficit velle institiam, nist esuriamus, & questo esurire, non si puole hauere senza Dio, che, dat velle, O proficere Dunque. Beati qui e uriunt, O sitiunt iustitiam , quoniam ipsorum eft reenum Calorum : & nell'Ecclesiastico è scritto. Transite ad me omnes ; qui concupiscitis me; & la Santissima Vergine dis. 6.14. le . Esurientes impleuit bonis : & Dauidde nel salmo . Desiderium cordis eius tribuifti ei: & conclude il patientiffimo Giobbe. Tabernacula eius in terra falfu- Pial 20. gmis. Onde espone il Padre San Gregorio, & dice. Salfugo folet accendere lob.c. litim . & mentre i buoni vinono in ter- 390 ra, si accendono sempre maggiormente di celesti desiderij; di questo desiderio raggiona Christo stamane, quando

dice - Si quis sitit, & legue. Veniat ad me , & bibat . Et quanto al venired Christo, non è dubio, N. che Christo stelso in San Giouanni, difse. Nemo venit ad me , nife Pater , qui milis me,traxerit eum, che se bene la parola, traxerit, par che dica forza, & violenza, nondimeno S. Agostino esponedo questo luogo dice; Noli cogitare te in vitam trabi, quia trabitur animus, @ amore, cioè, Iddio non tira nessuno per forza, contro la volontà di quello ch'è tirato, perche di quelli ch'egli tira, conquista l'animo, non per forza, ma con amore. Anzi dico di più , foggionge Agostino , che Iddio tira, il nostro animo voluntatate, O voluptate; Voluntate, perche il tirar di Dio, è inuito gratiofo, oue concorre il nostro libero arbitrio. El Voluptate, non di quella voluttà profanzi che disero gl'Etnici. Trabit sua quemque voluptas; ma di quella voluttà fanta della quale parlado disse nel salmo Dauidde . Inebriebuntur ab phertate domus Pialits tue, or torrente poluptatis tue potabis eos, & per dichiarare il Profeta, che no raggiona della voluttà profana, ma della fanta, non folo dice , voluptatis , ma. , roluptatis tua : Dunque quello che

chia-

voluptate: Però nel primo della Cantica dopo hauer detto la Sposa allo Sposo. Trabe me, foggionge, poft te curremus in odorem vnguentorum tuorum, poft curemus, ecco la volontà, in odorem paguentorn tuorum, & ecco la voluttà; Dunque quelche Iddio chiama, quel che Iddio tira,lo tira, voluntate, & voluntate . & perche lo tira, voluntate dice ad me veniat,& perche lo tira, voluptate, dice, & bibat. Et perche non chiama vno folo. ma chiama tutti, però dice in Isaia.Omnes fitientes venite ad aquas, & qui non babetis argentum, properate, emite, & comedite; Venite, & emite, abiq; argento, & abfque vlla com mutatione, vinum, & lac; oh che gratiolo inuito, anzi dirò, ò che esclamatione, perche l'hebreo legge, è omnes, quali dicelse, tutti chiamo, tutti inuito, nefsun'fi lamenti, nefsun'fi quereli, nelsun'm'incolpi con dirmi, che io no li voglia faluare, perche io col maggior affetto che polso elclamo, à omnes. ma,fitientes, legge il Caldeo, volentes . dice vn altro Espositore, desiderantes,& tutti voi che defiderate con vn defiderio continuo. & ardente di convertirmi à me, venite ad aquis, & notate, che non dice.omnes venute ad aquas.ma dice.omnes fitientes, non dice, à voi, io parlo, che hauere fete, vi farò portar da bere, ma. venite ad aquas , cloe , disponeteni, fate quel douete dal canto voltro, che io no vi negarò la mia diuina gratia, ch'è acqua viua, & non acqua morta, torbida, fetida,& mortifera, come quelle acque del moudo, ma celefti.

chiama Iddio, trabitur voluntate, &

Quee da notare di più, che dice: Properate, perche fono molti, che propongono d'emendarfi, & poi differiscono, fino à tanto, che sono preuenuti da vna morte repentina, & questi fono come quelle Naui dipinte con le vele aperte, in atto di partirfi dal porto per far la nauigatione in alieni paefi . & mai fi muouono; cofi li peccatori oltinati, sempre propongono di pentirsi del peccato, & andare a Christo, & mai

fi risoluono: però S. Paolo dice à el'hebrei. Festinamus ingredi, in illam requiem , Ad He: & non dice aspettiamo, perche la man- bric 4na la raccoglicuano quelli, ch' erano folleciti la mattina, & queste dolcissime acque le beuono quelli, che per tempo fi leuano dal peccato; & auertite bene che non dice Ifaia, Proper ate diuites , fed qui non habetis argentum , properate ; perche quelli che lono granati dal pelo dell'argento, non poisono elfer molto folleciti, come fono i Ricchi. Però nella facra Genefi, oue noi leggiamo. Erat autem Abraham dines valde in posseffione auri, & argenti ; legge l'he- 11. breo. Erat autem graus valde , perche fe bene paiono richezze, nondimeno perche fono Egittie, fono fempre graui ; Quindi è , che quelli, che vollero elfer fpediti difsero. Ecce nos reliquimus omnia . & fecuti fumus te , & è come diceisero, fe non haueffimo lafciato ogni cola, non ti hauressimo potuto seguire, ma perche reliquimus omnia, per queito, fecuti fumut te, che fei venuto, ve Gigas ad currendam viam . Però , properate,emite, or comedite; il follecitarfi fenza pelo d'argento, và bene, ma, emite, fenza argento, patifice gran difficoltà. N. come patifice auco difficoltà, che rage gionandos d'acqua . & di bere, dichi quelto Profeta, smite, & somedite , che più costo doueua dire , qui non babetis argentum, accipite gratus, & bibite gratis. Hor fentite voi , che bramate il Paradifo; per comprar il Ciela, non. vi fa dibilogno, ne d'argento, perche Christo in San Matreo difse Beati pauperes fpiritu , quotiam ipforum Matth. effregnam , calorum , & per comprar. c.s. lo, diede quelto auertimento. Nolite. portare , neque facenlum , neque perami Or. Et San Pietro difse. Argentum O aurum non eft mibi , & 2 quello, che lo volle compeare con denari dilse . Pecunia tha, tecum fet m perditionem quia existimati donum Dei pecunia poffideri . Dunque quefta compra , non fi può fare con danari ; ma con quello

ch'è più proprio nostro, che siamo noi fteffi, e noi fteffi non poffiamo darti,fe non fiamo liberi, fi che bilogna, che prima ci liberiamo, & poi ci doniamo à Christo, e cosi senza danari compraremo Christo, compraremo il Cielo, compraremo la fua gratia Diuina, che se bene, gratis datur, nondimeno donandoci noi a Christo, che ha meritato per noi , compriamo la fua gratia, non con li nostri meriti, ma con li meriti di Christo, dunque, emite, con si denari di Christo, facendo voi vna poliza autentica di dar voi stessi à Christo al fine .

Comedite, ma come fi può verificare quelta parola comedite, fe quelto Profeta raggiona di fete, e d'acqua , e Christo dice : Si quis sitit , veniat ad me, & bibat ? hora fentite , la(cio , che par lando della refettione Spirituale, è l'istesso il mangiare, che sia il bere, perche l'istessa gratia è chiamata pane per mangiare, & è chiamata acqua per be-Eccl. c. re, che però l'Ecclefiaftico dice. Cibabit illum Dominus pane vita, O intelle-Elus, O aqua Sapientia Salutaris potabit illum, mà dico di più, che quest'acque, cofi sedano la same, come estinguono la sete, che à questo effetto disse nel Pla.12. Salmo Dauide. Super aquam refettionis, educauit me, animam convertit: oh gran acqua di S. Giouanni Chrisostomo, acqua di refettione, contraria all'acqua del mondo, che questo Dottotore la chiama, acqua, consumptionis, perche li mondani, foderunt fibi cifternas dissipatas, que continere non valent aquas, che quando penfano trouarci l'acque, sono secche, e però tali acque le chiama questo Dottore, aquas mendaces, mà questa di Christo è acqua viua, che fempre scaturisce, non è acqua

ing to 1 and 1 the 12 of

commune, ma è acqua, refettionis. cioè, di Dio, que reficit, per quelle dice il Profeta, animam meam conuertit, ideft, expeccato, ad inflitam, ex falfitate ad veritatem, ex miferia ad mifericordiam, ex opere carnali, ad Spirituale, e cofi Iddio, conuertit anima . e cofi, reficit . Dunque, tanto è à dire, emite, & comedite, quanto è dire, veniat ad me , & bibat , ma prestamente , properate , perche Iddio ci afpetta. fino , in nouissimo die , ma perche ne fiamo incerti, quando habbia ad effere Christo però, flat, & clamat, e ci da il modo di conuertirci d lui, quando dice. Si quis sitit, mail mondano risponde quello d'Osea, e dice . Vadam Oseace poft amatores meos, qui dant panes mibi, 1. O aquas meas , lanam meam , & linum meum , oleum meum , O potum meum ; & è come dicesse voglio andare appresso à quelli, che mostrano d'amarmi, che mi danno da mangiare, e da bere, che mi calzano, & mi vestono che mi procurano spassi , e piaceri : . . Ohime che questi sono li maggiori nemici, che habbiamo, li quali mostrano d'amarci, e ci odiano, mostrano di darci, e ci tolgono quanto noi habbia. mo, mostranodi vestirci, e ci spogliano, mostrano di procurarci delitie, e ci procacciano tormenti, e pene : Però Christo ecco che dice . Si quis fitit , veniat ad me s & bibat :

Perche folo in me, & non in altro fi estinguera la sua ardente sete ; solo inme e non in altro. Inebriabuntur ab vbertate domns tue, inebriabuntur, non à vino, sed ab vbertate domus tua, per godere eternamente con Christo, eterni contenti, eterne grandezze, & eterne

felicità. Amen.

the most seem to be the property of the seem of the left . Let

st 5 = a . Amillio - 3 5 .

ış.

#### OEM XXXV. R

### Nel Martedì della Dominica di Pattione.

Erfetto amore, diligente partito, anfiofa paura, accorto pensiero, inferma carne, tre mance Christo , dotto consiglio, follecito defio, e timido viaggio

cirapprefenta, &c.

Viaggio à patire accerba morte ; desio a fare la volonta del Padre, confeglio à profeguir l'incominciato; Christo à leuarci il timore; carne al patire ritrofa; penfiero a non fi accostare; paura del fine estremo; partito à star da lungi ; e Amore à voler morire.

Amore, che corre, e vola: Partito, che dispone, & indrizza: Paura, che teme, e trema: Penfiero, che interva, & esterna: Carne, che niega, e ricula: Chrifto, che arde: Confeglio, che ordina , & eleguisce : Desio , che anela, e brama: E Viaggio, che stanca, e affligge.

Viaggio, che sodisfa al desio .: De-

fio, che adempisce il conseglio. Confeglio, che dona il nostro Christo . Christo, che doma la sua carne. Carne, che refiste al pensiero. Pensiero , che si oppone alla paura. Paura, ch'è vinta, e debellata da sano partito. E Partito, che fi auuanza con l'Amore:

Amore, che non pauenta di patire . Ambulabat Iesus in Galileam . Partito, che va incontro la morte. Quia quare. bant eum interficere. Paura, che porge horrore . Non volebat in Indaam ambu. lare . Carne , che fi ritira di patire . Dixerunt autem ad eum fratres eins, tranfi bine , & vade, Confeglio, che fa il douere. Tempus meum nondum adue. nit . Christo , che i tormenti abbraccia. Oblatus eft , quia ipfe voluit . Defio , che prontamente obbedifce. Vos ascendite ad diem festum bunc . E Viaggio, che incomincia l'impresa . Et ipse quoque ascendit , sed quasi in occulto . Questo è il Vangelo hodierno, &c.

## PREDICA NEL MARTEDI

Dopò la Domenica di Paffione. absenti 17 | 127 | 128L. 27 , 70 | 21 | 47

Ambulabat Iesus in Galileam , non enim volebat in Indaam ambulare ; quem quarebant enim Iudai interficere ; Dixerunt ergo fratres eins ad eum , transi binc , & vade in Indeam .

Ioan. cap. 7. -

ò N. cofi gl'inimici, come li parenti , d'offender Christo . Má se vogliamo sapere, quali più l'offendono, o l'inimici, o li parenti; Io vi dico il vero, che confiderate le persone, che offendono, & le of.

Ercano nell'Euangelio d'hoggi l'fefe istesse, si come nel mondo, s maggior fi stimano, le offese, che fi riceuono da vn'amico, che da vn'inimico, cosi maggiori si denono stimare , l' offcle , che cercano di fare a Christo i parenti, che gl'inimici . Ambulabat Iesu in Gali-

leam, non enim &c. Ecco l'offesa che li cercauano di fare gl'inimici; ma dall' altro canto . Dixerunt fratres eius ad eum , transi hinc, & vade in Iudaam; Nemo auippe su occulto quicquam facit, & quaritiple in palam elle: li bac facis, manifesta te ipsum mundo, Et ecco l'offese, che cercano farli i parenti, fi che fe gl'inimici, quarebant eum interficere , che fe bene, è grand'offesa, non dimeno è sola offesa del corpo, di cui disse l'istesso Christo. Nolite timere eos, qui occidunt corpus &c. Ma i parêti cercano d'offenderlo nell'anima, nel corpo, & nella, Dininità, nell'anima, infiamandolo,& persuadendolo à peccati; Transi bine, & vade in Inda am, vt, & Difcipuli tui videat opera que tufacis, ecco che lo perfuadono alla vanagloria, dice S. Cirillo libro quarto, Capitolo trentadue. Nemo quippe in occulto quicquam facit, O quarit ipfe in palam efse . Ecco che lo trattano d'ambitiolo, dice Agostino nel Trattato ventiotto, Si bac facis, manifesta te ipfum mundo : Ecco che tacciano la Diuinità di Chtillo, mentre dubitano de fuoi miracoli, dice S. Gionan Cri fostomo nell'homilia quaranta fette fopra S. Giouanni .. Et le vogliamo scorrere tanto inanzi con Entimio; dirò, che lo persuasero i parenti d'andare nella . Giudea , pt occideretur ; ma fe non vogliamo dir tanto, basta a dire con l'-Euangelifta . Non dum fratres eins credebant in eum ; Dunque più cercorono offenderlo li parenti , che i proprij inimici, & questo per tre cagioni. Prima per le persone ; secondariamente per quello che si moue ; & Terzo, per quello, che li dicono ; ma cominciamo hormai , ch'è tempo, dalle. Persone.

Dixerunt autem fratres eins ad eum. Et quanto a quelto nome di fratelli a e d'auertire N. che nella facra Scrittura , non solo sono chiamati fratelli gli vterini, nati, ò da vn. flesso Padre, o da voistessa Madre,

come Giacobbe, & Efau, ma li confanguinei ancora; & in questa maniera Abramo, & Loth, sono chiamati fratelli, dunque questi, che l'Euangegelista chiama fratelli di Christo, non Iono nati, ò dalla Vergine Santiffina. come fallamente diffe quel fcelerato Heretico di Eluidio, ò da. San Gioleppe, con altra moglie, come altri fi hanno foguato, ma erano attinenti, propinqui, & confanguinei di Christo, & di questi tali, intende l'Euangelista, quando dice. Dixerunt ergo fratres cius ad eum : Hora chi vdendo questo nome di fratelli, non si fosse persuaso, li più amorofi, li più affettuofi, & li più ardenti, verso Christo nostro Signore, che tutti gli altri ? contuttociò l'Euangelista, dopò hauerli tacciati, di molte cose, conclude anco modestamente, & dice. Non dum fratres eins credebant in eum. Et innero gl'attinenti fono ralhora li peggiori , 3c niuno è che ne dubiti o ascoltantin, 99 .::

Michea Profeta, auanti, che concludesse questa propositione, Et ini- Mich. mion bommis', domestici eins, che cap.7. poi Christo l'ha replicata in San. Matteo, quando diffe. Vir, fratrem fuum ad mortem venatur, & poco do- Matth. pò foggionge, filius contumeliam facit cap. 10, Patri , & filiam confurgit aduer fus matrem suam , nurus adnersus socrum luam , & alla fine cosi conclude; Et inimici bominis domestici eius ; Hor chi non dirà , che fono alle volte peggiori , gli atrinenti , che gl'istessi inimici ? Vediamo , che dice questo Profeta . Vir , fratrem fuum ad mortem venatur , Et notate questo modo di parlare , che fa la nostra vulgara legge differente dalla translatione delli fettanta. che doue questi leggono : Vnusquisque , proximum suum tribulus tribulatione , la nostra Vulgata.

legge. Vir, fratrem frum ad mortem venatur, oue ame pare che quelta vulgata, ferua per espositione alli settanta Interpreti, perche se vogliamo sapere, chi s'intenda per la parola : Vnusquisque, la vulgata dice . Vir. cioè quello , che conosce la grauezza della colpa, & pecca per vera malitia; & non s'intende per quelli che sono ancora fanciulli, & non fanno che differenza sia d'offendere vn parente, & vn amico,& d'offendere vn'inimico. Se vogliamo fapere, chi è queito proffimo, che dicono li fettanta, & la nostra dice, fratrem funm, che può elfere cofi fratello di fangue, come di fede, perche è cofi graue, se non dico più, l'offesa che si sa al fratello di fede, come quella, che fi fà al fratello di fangue, & al fine, doue dicono li lettanta, tribulat tribulatione, la nostra legge . Venatur ad mortem, que deue notarfi quella parola. Vengiar perche quelli che vogliono offendere li loro fratelli, ò di langue, ò di professione, viano gl'istessi modi, che víano i Cacciatori, i quali per far preda d'yccelli, viano esche, inganni, & frodi; & per quelto con raggione dice: Fenazur ad mortem .

Ditemi di gratia', non viorno tiri di cacciatori i fratelli di Gioleppe i mentre lo venderono? fentirene di effo il fa-Gen. e. cro Telto nella Genefi. Qui cum vidiffent eum procui , antequam accederet ad eas, cogitanerunt illum occidere; tutto que. flo fi fa nella caccia dal cacciatore fi scuopre, s'apposta, & s'aspetta, per preder la fiera, & occiderla, al fine diconocome li cacciatori . Ecce fomniator venit, venite,occidamus eum; Dunque le quelli, che vogliono offendere li fratelli, & gl'amici, tengono modo di cacciatore, no è di merauiglia, che dichi questo Profeta . Vir fratrem fuum venatur ad mortem. Anzi poco dopò dice: filius contumeliam facit Patri : che le ne vogliamo vn elempio nella facra fcrittura d'vn figlio, che ha ingiuriate, & oltreggiato il Padre, ecco Affalone, figlio di Dauidde, che non folo ingiurio, & oltraggiò in mille

modi il suo proprio Genitore, ma cercò di leuarli il Regno, & anco la vita, si che diffe il pouero Dauidde, come fi legge nel secondo de Reggi, Filius meus, qui egressus est de vtero meo , quarit animam meam; & notate questo modo di parlare, che fa il Profeta Regio, il quale non dice, qui egressas de lumbis meis, effendoli Padre, ma de piero meo, come anco li fosse stato Madre, sapete perche? perche come Madre teneramente l'amaua, gli era staro indulgente come Madre, & ne haueua sentito dolore, come Madre, che l'hanesse partorito, & co tutto que-Ro à tanto amore del Padre, il figlio no mai corrilpole, le nó che contanto odio, che fu forzato a dire. Ecce filius meus,qui egre flus eft de vtero meo , quarit anim im meam, quanto magis hic filius Semini? &c è come dicesse, se Assalone mio figlia; da me teneramente amato, come l'hauesti, non solo generaro, ma ancora partorito,cerca leusemi la vita,quanto più Semei che mi ha per inimico? Donde fi cava, che Davidde maggiore offefa. riceue dal figlio, che dall'inimico , perche il figlio cercò levarli la vita, & l'inimico altro non fece , che ingiuriarlo ; Dunque è vero, che, filius contumeliam facis Patri , & filia consurgit adnersus matram fuam, & ben fpeffo auiene, quando la Madree buona, & la figlia cattina. effer vuole, che tal figlia cerca d'offender la madre: & infomma; Nurus aduerfus forum fuam ; & il Padre San Girolamo, addice Terantio, the diffe. Omnes focrus, oderunt nurus, che le non è lempre vero ; è nondimeno vero più delle volte che le luocere, odiano le Nuore, & le Nuore, odiano le suocere, & quanto offele li facciano , lo fanno quelle , che lo fanno, che inquietano, & inimicano le case, & le famiglie intiere, per l'odio che si portano fra di loro eternamente . Di maniera, che per l'offele, che fi fanno i confanguinei, con ottima rag-

gione conclude quelto Profeta . Et hismici hominis, domeftici eius, & l'istello coclude Christo in S. Matteo, & la siriaca

legge.

202

legge . Inimicus babet pir, filius domus ipfins; fi che, il Padre fara offelo dal figlio, & il figlio dal Padre la Madre dalla. figlia, il marito dalla moglie, l'vn fratello dall'altro, & tutti tal hora fono offest, più da cattiui parenti, & da finti amici, che dall'itteffi inimici. Però quefto istesto Profeta nel medesimo capitolo cofi dice . Nelite credere amico, & no. lite confidere in Duce , & di più ; ab es qui dormit in finutua , cuftodi claustra oris tui: & è come dicesse ; rari sono gl'amici buoni nel Mondo, perche li mondani fono hoggi giorno, & faranno fempre, pieni d'interetli, & quando si trouaffe. qualch'vno fenza intereffe, fe ti foffe buono amico per il corpo, ti farà cattiuo amico per l'anima, però, nolite credere amico, nel numero del meno, perche pochi fe ne trouano; Et nolite confidere in Duce, cioè, in quello, che, vos ducit, & perche vi dia la norma del ben viuere, perche non sapete à che fine lo fa; Ma il Caldeo, doue noi leggiamo, in duce, egli legge, in propinguo, ch'è il parente, il quale pare, che talhora t'indrizzi, & nell'istesso tempo ti precipita. Insomma. Ab ea que dormit in finu tuo, cuftodi elau fira oris tui, cioè, ne meno alla tua moglie voler confidare le tue fecretezze, perche taluolta fi troua moglie, che più t'offende, ch'l'inimico ifteffo.

Facciamone la proua nella facra Scrittura . Il demonio, non mai ordì di tentare Adamo cola nel Paradifo Terreftre, ma per tentarlo, pigliò per agiuto la moglie, & Eua fua moglie fu quella, che piglio quell'impresa di tentarlo, & farlo cadere indifgratia di Dio; che però diffe il ponero Adamo all'iftetto Id dio. Mulier quam dedifti mibi fociam,illa mihi dixit comede, & comedi; cioè, nonè ttato l'inimico di cui non mi fidauo, quello, che mi ha fatto ribellare à Dio, ma è stata mia moglie, quale in tutti è tanto più potente ad offendere, quanco più s'ama, & volctelo vedere, che fia cofi; Ditemi di gratia, chi fu tanto potente di prendere, & cener ligato yn cofi forte, & gagliardo fanfone? forfi [i Fil] fleehong ga, perche vna volta, fola con vna mafcella d'un Afino monto, che trou à cafo in campagna, n'vecife mile, & pure la moglie, o à la concubina, come chiamar la vogliamo, con lufinghe, & con pianti, lo prefe, lo ligò, & l'affaffini, ma fe vogliamo paflare da quelle, officie, che hàno fatto le moglie alli corpi, & alle facoltà de marti, à quelle oficie che hanno operato di farli all'anima, fentite.

Il demonio ottenne da Dio vn giorno, d'offendere Giobbe nella robba,nel corpo, ne i figli, & in ogni cola, fuorche nell'anima; ma vedendo, che non lo potena offendere, in quello, che più defideraua, ch'era l'anima, instigò la moglie, che nella maggior mileria, nella quale più Giobbe ringratiana Iddio, li dicesle. Ad but tu permanes in simplicitate tua? benedic Deo, & morere, cioè, ancora (ei stolido? non t'auedi, che quanto tù più cerchi di far bene, tanto più ti vien male? però risoluiti à morire, o che benedichi, ò che maledichi. Il mio dotto Lirano, non solo espone la parola, benedic, pro maledic, ma dice, quantum erat in fe , inducebat eum ad blafpbemiam , & disperationem, & sogionge la Glosa: Oue cetera abstulit, pxorem reservanit, acciò che dalla moglie, fosse pru osteso, che da tutte l'altre cose . Dunque . Ab illa que dormit in finn tuo, cuftodi claustra oris tui, perche è pur vero, anzi verissimo, che; Inim:ci bominis, domeftici eius .

Delispatenti, & de gl'amid , è necefation che dicamo col Profest Geremia.

Paus quique à proximo fuo, fe cuflodia & tie manifaite fuo uno habe est fluoriem. & 5.0.

è, come dicette dice Nicolo de lira. Picuntat, o confaministas, mon babent disquam fideiratem fibi adiuntlam, perchendono, o tiabbandonano i Però dife.

Dauide. Amiet mei, & proxim mei, aductium me fluerum, to appropringuament ? qui inxta me crans, che long flererum, & notate, che dice, amiet mei, corrent, es notate, che dice, amiet mei, companie fuor qui inxta me crans, che long flererum, & notate, che dice, amiet mei, or

proxi-

Martedi dopò la Domenica di Paffione

304 proximi mei , ma amici finti , & proffimi intereffati , 'aduerfum me approlob.6. Pinquauerunt , & fleterunt, che non folo dice offesa, ma cotinuatione di offefa, spiega Vgone Cardinale, come fecero gl'amici di Giobbe, che non folo l'offesero, quando li dissero, Quis in quam innocens perut, aut quado reati deleti funt? riputandolo vn (celerato, ma, fteterunt, fempre moltiplicando ingiurie, & offele, che però al 16.li difle. Audini frequétertalia; confolator es oneros omnes vos chis, Dunque questi tali amici,& questi tali parenti, non folo vi offendono vna volta ma continouano l'offese; ò almeno vi abbandonano, quando vi dourebbono agiutare, & difendere: & questo è quello, che foggionge Dauidde, quado dice. Et qui iuxta me erant, de longe steterunt: legge l'Hebreo: Vieini mei: legge il Caldeo. Propinqui mei, & questi, de longe steterunt , idest , nibil adiunantes, perche nessuno si stanca à vederti in tempo di necessità, & di aduersità, quanto, che i finti amici, & gli parenti intereffati,

> Di questitali disse Giobbe. Fratres mei praterierant me , ficut torrens, qui raptim transit in conuallibus . Giobbe tutti chiama fratelli, cosi parenti, come amici:ò per l'amore, che Giobbe portaua a loro, ò per quello, che loro si mostrapano a Giobbe & nondimeno di questi tali, che Giobbe riputaua fratelli, dice, praterierunt me, & sapete che vuol dire passarsene? vuol dire, non ci si riuoltare, non lo voler vedere per niente, ne tampoco per niéte conolcerlo, non ha ner di lui nessuna pietà: questo volse dimostrar Christo in S. Giouanni trattado del fauciato, che : Sacerdos vifo illo preterit similiter, & Leuita, cioè quelli, che doueuano agiutare il fauciato, non hebbero, ne meno pietà di lui, & però dice Giobbe delli parenti, & delli amici, che per legge d'amicitia, & di fangue, lo doucuano aiutare: ma, praterierunt me ficut torrens, qui saptim transit in conuallibus; Et in vero nessuna metalo-

mentre l'interesse preuale ogn'yno.

ra dimostra più le qualità de gli finti. amici,& de i parenti interreffati,quanto questa del torrete. Il torrente a quelli che no fanno, pare il più gran fiume, che si possa trouare nel mondo, ma all'. hora fembra maggiore, quando meno bilognano l'acque, ch'è nel tempo, &c questi tali amici, & pareti, alla presenza, mostrano d'esser li più fedeli amici, & li più cordiali parenti, che si tronino in terra, & all'hora si mostrano più afferruofi, quando meno veggono il voftro bisogno, ma si come il torrente manca l'estate, quando sono più necesfarie l'acque, cosi questi tali, mancano, quado ci è maggior dibilogno, parlando, dice l'Ecclesiastico. Est autem amicus socius mensa, or non permanebit in die necessitatis, cioè, a dire, quando questi tali amici fono in vna menfa, fono come torrenti, d'affetti, & di parole, ma quado viene il bisogno, non hanno per le, ne cuore, ne lingua: però si come il torrente è fimile all'inconstantia, cosi propter inconstantiam, dice, Didimostorrentis fluenti corum, comparatur similitudo, perche sono inconstantissimi nelli penfieri, nelle parole, & nelle operationi, però di questi tali con raggione dice il patietisimo preterierunt me, &c.& notate quest'vitima parola, inconuallibus, perche le in alcu luogo fi dene (perare, che si fermino l'acque, si deue sperare nelle valli, che però loggiole nel falmo Dauide. Qui emittis fontes in conualiibus, Crc.& questi,raptim transeunt in conual- Eccl. 6. libus, ma le per le valli intendiamo gl'humili, a questi no gioua, che ti humilipperche, ficut torrens, altiero, & toruo, raptim transeunt in connallibus. Ripolo.

#### SECONDA PARTE.

Dixerunt ergo fratres eius ad eum. Et è pur vero Niche confiderate le persone, maggiori offese, cercono fare a Christo quelli, che l'Euangelista chiama.

....

Demonstration Cobgle,

fratelli dell'istesso Christo, che non cercorno fare i fuoi proprij inimici, perche, nondum fratreseius credebant in eum, & voi apertamente questa mattina l'hauete fentito, che offese maggiori fi riceuouo da gl'amici finti, & parenti intereffati, che non dalli stessi inimici. Ma se vogliamo passare dalla confideratione delle perione, che offendono, alla consideratione delle caggioni, che muouono questi attinenti di Christo, ad offederlo, vedremo anco le caggioni, che muouono gli finti amici, & li pa renti intereffati, ò ad offender quelli co i quali professano amicitia, & parentela, ò almeno ad abandonarli, per nonmai vdirli, ne tampoco sentirli, no che foccorrerli. S. Giouan Chrifoftomo dice, che la raggione principale, allaquale si riducono rutte l'altre caggioni, per le quali, non solo li parenti di Christo, cercorono di offenderlo, mache l'vil parente offenda l'altro, causa n'è l'in-D' los uidia. Qui consanguintas dice Chrisofto Ghrif. mo, folet quodamodo inuidia haberi. Et Teofilato in quello fettimo di San Gio-

uanni, dice anch'egli Solent eognati inuidere, perche l'inuidia è fondata fopra l'intereffe,& perche tra li cofanguinei , no c'è altro che interelle, però da queflo interelle, altro non lorge, che inuidia; l'esempio è chiaro in Gioseppe, ma fentitelo, & notatelo di gratia, ch'è vn

fatto molto marauigliolo.

Si raccontano nella facra Genesi tutte l'offese, che secero li frarelli à Gio feppe, & fi raccontano anco le caggio ni, che mossero i fratelli ad offenderlo, la prima fù che; Accufauit featres suos Gon. 37 apud Patrem , de crimine pessimo , lascia .. mo, adesso d'andare inuestigando, che peccato fosse questo del quale Gioseppe accusò alPadre i fuoi fratelli; Mafeguitiamo in questo Nicolò delira, che dice, che quelli, che furono Patriarchi, no si deuono pensare peccati cosi enormi in tutti, come dicono altri, tato più che il Testo hebreo legge. Et retulit Patrivixam corum pessimam, si che hauendoli fentito, che tra loro s'ingiuriauano, perche li figli di Lia, disprezzatiano li figli della ferua, con parole ingiuriofe, lo riferi Gioseppe al Padre, & questo è intelo,per crimen pessimum, in questo luogo, attefoche, fi come la carità fraterna, è cola ottima, cosi l'odio tra fratelli è pessimo: Ma che poteua far meglio Gioleppe, che pieno d'amore, & di zelo, dire al Padre, che brama più l'emendatione, che il castigo, cosa che tato noceua loro, com'era l'odio fraterno? & da questo officio cosi buono,cominciano i fratelli ad odiar Gioseppe; Mapeggio auiene hoggi tra parenti, che, ò li vogliate ammonire, ò vogliate dirlo, d chi li deua riprendere, che fubito, vi concepiscono adesso vn odio mortale,& come dice S. Giovan Chrifostomo fopra S. Marco. Incurrit odiem, qui arguit criminosos, & al giorno prefente più che mai, che non si senrono volentieri le riprensioni, ma le adulationi, che conducouo in precipitii le persone.

L'altra caggione, che mosse li fratelli di Gioseppe ad offenderlo, su, che Giacobbe . Diligebat Tojeph Super omnes filios, fi che, vedendo li fratelli, b.inli. che il Padre amaua Gioseppo più di la Ion loro : Oderant eum , nec potet ant ei quic- leph ?. quam pacifice toqui; Onde dice Sant'-Ambrofio , ch'è bene , che li Padri , amino i figli , fed cum moderamine , & aqualitate, accioche, iungafaliberos suos aqualis gratia, quos iunxit aqualis natura, altrimente, frequeger amor ipfe , ac fi moderationem teneat , nocet liberos, & la raggione è merche nuoce il rroppo amore del Padre , al figlio da esso amato, è perche, gl'altri figli non vedendofi mati egualmente, forge tra di loro, inuidia, & odio , si che conclude Ambrosio fanto ; plus acquiritur filio , cui fratrum amor acquiritur , & questa è la maggior heredità che possa il Padre lasciare al figlio che più ama, cioè, che l'ami talmente, che lo faccia amare da

entti

306

tutti gl'altri fratelli, altrimente gl'auie- I ne come à Gioseppe, che; Videntes fratres eius quod à Patre plus cuelis filus ama. retur oderant eum, nec poterant ei quiequa pacifice logui, da questo poi ne nacquero tante rouine, tanti fracaffi, & tanti ru

Ma è vero N. ancora, che il facro Tefto,perche affegni la raggione,per qual caula Giacobbe amalle più Gioleppe di tutti gl'altri figli; Eo quod in senettu te sua, gennisset, che altri l'espongono, per la vecchiaia corporale, nella qual era, effendo imperfetti li Padri, fogliono generare imperfettissimi figli, ma Gioleppe, effendo cofi buono, e cofi perfetto di coltumi, come di corpo, riputandolo dono pretioffimo di Dio, come in realtà del fatto, fù tale, l'amaua più di tutti gl'altri; Altri poi l'efpongono, per la vecchiaia spirituale, perche l'Hebreo legge. Filius fenedutis (ibi ; Legge il Caldeo. Eo quod effet filins fapiens fibi, & questa era la vecchiaia di Giacobbe, la bonta della vita. Quia cani enim , funt fenfus hominis , & atas feneclutis, vita immaculata, dice la Sapienza; & perche Gioseppe ancer giouinetto, per la prudetia ornato, parea ace so nelle fue operationi , però il Padre pafi di tutti gl'altri, fuifcerata mente l'agnaua, & questa è la raggione , perche vn figlio virtuolo , fi deue amare pri de gl' altri, che talhora fono vitioli, confe lurono molti figli di Giacobbe,& warche la virtù,& il vitio furno lempre d'intrarij , però li fratelli vi-tiofi di Gio eppe : Oderant eum, net poterant ei quanam pacifice loqui; Horzoli ftimo che fuffero i parenti di Chri flo, che lo le cciano, che lo tacciano, che l'infiamano, come fono hoggi gior no gli finti amici, & li parenti intereffati, che per inuidia, non patiscono, ne meno di vedere il parente, o l'amico in qualche moderata prosperità, & atto per il maledetto interefie.

Ma fentite adesso, quanto picciolo intereffe li tiri,& li turbi, Giacobbe in-

fegno, che amana Giofeppe più di tutt per le niolte sue virtu, li fece vna este particolare, accioche la veste istessa dimoitrafe infieme, l'amore speciale che li pottaua il Padre, come anco le virtis del giouinetto manifestaffe . Fecitque el tunicam polymitam. Lafcio, fe questa veite foffe , ò di dinerfe fila , ò di dinerfe pezze di varii colori, che questo non fa al nostro proposito; ma solo dimostra. la dinerfità delle virtù che hanena nell'animo il giouine, & cosi il Padre li fece quella tunica di dinerfi colori, come Proteta delle diner le virtù che in le racchiudena Gioleppe, dice il Padre S. Ambroho, Ma quello, che fa molto al nostro propofito, e, il considerare, che da queita tunica, ne nacque anco vna grandifima inuidia; & in vero, di quetto vitio parlando, eccellentemente difie Giobbe. Parulum occidit innidia, non lob 1. folo perche fiano pufillanimi, come fo. no tutti gl'inuidiofi, che non fi deuono chiamar buomini, ma fanciulli, perche aguifa di fanciulli vedendo, che non fi potiono agiutare à védicar i torti, che da altri gli vengono fatti, inuidiano 2 gl'altri fanciulli, le vesti, le scarpe, infin le noci. Quid micaris, dice Ambrosio, s propte: fundum, aut domum , oriuniur inter fratres iurgia, quando propter tunicam inter fancti lacob ficios exarfit inuid:am:fe tra fratelli vi folie discordia per vn podere d'yn groiso campo, che vale qualche cola, ò per vn Palazzo di stima, forle si potrebbono sculare; ma nasce tra fratelli inuidia cofi grande, per vna vefe di poco valore?per vna cofa di niente è questa è cosa degna di grandissimo bialmo,& di grandifimo caftigo ancora N. hora sopra quelta veite, si foudò l'inuidia delli fratelli di Gioleppe, però quando lo venderono : Nudauerunt cum tunica talari, dice il Sacro Tefto: Al tine, ınfin lı fegni danno grandıfilmo faitidio à gl'inuidiofi, a tal (egno, che gli tormentano i cuori.

Ecco Gioleppe, che racconta fogni à fratelli , & per e fii dice il Sacro Tefto , s'adosò

O odi fomitem miniftrauit: & vn Efpofi. tore foggionge. Fraties Iofeph, aduerfus fratrem inuidia linore eltuarunt, non auod allius supersor effet fed anod somniauerit fe superiorem suturum: si che li sogni ancora,danno grandiffimo faftidio à gl'inuidiosi; In somma questa è la fiera pesfima della quale, come Profeta profehomil tando Giacobbe difse . Fera peffima eo-44. ad medit eum , beftia denorauit lofeph : & il P. Aut. Padre S. Giouan Grifostomo dice. In-Bap. 1. midi feris jeniores funt , damonibus pares , & fortaffe miquiores, quia damon, damoni non inuidet, fed hominibus: pero la Sapieza difse . Innidia diaboli, mors introinit in orbem terrarum, & fegue, innitum ur autem illum, qui funt ex parte illius: Come Caino contro Abelle, li fratelli contro Saule contro Dauidde, & li Giudei cótro Christo, & questa mattina gl'attinenti di Christo a dirli, bugiardo, vanagloriolo,& falfo. Tranfi binc, & rade in Indadm; vt, & discipuli tui videant ope. ratua, que faeis, ecco che lo chiamano bugiardo, perche loro non credeuano, che Christo facesse quelle opere, che altri diceuano, pero dicono. Transi binc. O vade in Indeam , perche qui gi huomini fono idioth ma in Giudea, & particolarmente in Gierusalemme, sono i Dottori, che conoscono se le tue opere, siano vere, o false : oh grande offesa fi fa à Dio, quando da noi fi scaccia, di quelti dice Giobbe. Qui dixerunt Dee, recede à nobis, scientiam viarum tuarum nolumus: Notate adelso quelli che lo dicono, à chi lo dicono, & che cola li dicono, qui dixerunt, ma chi fono ciuc-Ri impii, dice Giob . Qui ducunt in bonis dies fuos, fed in puntto in infernum defcendies, & quelti fcelerati, ardirono d'aprir la bocca, & dire infamie con gran-

א מפונים בינו ביניונים ו

" 'sodi Carillo so' ...

Personal Property

control plantage to the

s'adossò sopra vna grande inuidia. Hac erro caufa femnio um , atque fermonum ,

di; A chi lo dissero? Des Noi lappiamo che chi parla irreuerentemente à gl'huomini, è ripreso acramente, & taluolta è cassigato ancora; quanto più deue elser riprelo, & castigato chi parla contro Iddio?questo disse Geremia. Hie.ta. Dedit contra me vocem fuam , ideo odiui eam, ma che cofa li dice ? recede à nobis, che le non lo diciamo, verbis, dice San Gregorio, lo diciamo, fallis: & fi come, eius pracepta cogitare, eft eum ad fe introducere cofi eins mandatis obliftere , eft en à cordis inhabitationis repellere : ma perche sono scelerati, assolutamente dicono icientiam viarum tuarum nolumus , & intendono della scientia prattica, con laquale non vogliono efercitarfi in netfuna virtu, che fono le vie di Dio. La feconda cola, che li dicono lo trattano da vanagloriofo. Nemo quippe in occulto quiequam fecit, O quarit ipfe, in palam effe,& Christo risponde in S. Gionanni. Ego non quare gloriam meam,eft qui querat, & highier, & in questo ginditio condannard quelli, che cercano la gloria. Pf. sa. del mondo, cofi dice Dauidde nel Salmo. Quoniam Deus dissipanit offa agri qui bominibus placent , confufi funt , quoniam Deus fpreuit ess, che lono quelle aputo, che adefso, quarant in palam efse. La terza cola, che li diconollo fratiano da fallo . Si bac facts, manifefta fe iffunt munde, & che altrovuol dire, fi hac facis, le non riputare i miracoli di Christo. che fiano falfi:In fomma fono maggiori l'offese N. che fi ricene da gl'attinenti interessati ; & da gl'amici finti , che da gl'inimici , cofi per raggione delle persone che offendono, con dalla cagione, che li muoue, & da quelloche li dicono Pero per auertenza . d Ecc. 12 filijs tuis caue , O à domoftieis tuis attende, efce l'Ecclefiastico. Amen. to beside since !"

hit haddgliediff a neg per ledis-

tang rid valid carrieral his initial is

the paper of the country based on the space and

the street according to the religion white the

# P<sup>308</sup>R O E M I O XXXVI.

Nel Mercordì della Dominica di Passione.

Elante pastore, amante Padre, carifisma Madre, pietos Giudica, dotto maestro, sclicistimo porto, predestinato fine, dubioso calle, & vna horrenda sentenza, ci rappresenta, &c.

Sentenza d perpetue pene, calle d perigliofo termine, fine a glorie immortali, porto a delitiofe cure, maestro d doda dottrina, giudice ad incorrotto giudicio, Madre ad amato parto, Padre

a diletto figlio, & Pastore a preggiato ouile.

Paftore, che guida, & porta, Padreche anela, & brams, Madre, che nutrifee, & pafee, gludice, che condanna, & affolie, maeftro che infegna, & opra...; porto, che afficira, & affida; fine che perpetua, & eterna; calle, che introduce, & conduce, & fentenza, che premia, & tunifee.

Sentenza, che mostra il dritto calle: calle che verse quello s'inuia, & gionge al desiato fine; Fine, che dona il sospirato porto: Porto che chi vi entra merita di vedere il fio caro Maeftro: Maeftro, che effercita... l'vificio di giulitifimo giudice: Giudice che tiene affetto di amorofa Madre: Madro, che nell'amore emola il Padre: & Padre che è affettionato come vigilantifimo, & diligentiffimo Paftore.

Pastore che attende all'ouile. Oues mea vocem meam audiunt .Padre che no volge occhi da gl'amati figli. Ego cognofco eas, o fequentur me. Madre che cura tiene de suoi cari parti. Et non peribunt in aternum . Giudice, che immortala... Vitam aternam do eis. Maestro, che non lascia pericolare i Discepoli . Ego sum Magifter vefter bonus : Porto che mai fi perde. Et non rapiet eas quisquam de manu mea. Fine, che Beatifica per sempre. Et nemo poteft rapere de manu Patris mei, Et amara sentenza, che dona in perpetuo l'Inferno. Vos non credetis quia non estis de ouibus meis . Questa è l'Historia del Vangelo corrente, &c.

#### PREDICA NEL MERCORDI

Dopò la Domenica di Passione .

Ones mea, vocem meam audiunt, & ego cozuoso eas, & sequentur me, & ego vitam aternam do eis, & non peribunt in aternum, & non rapiet eas quisquam de manu mea. Loan. c. 10.

He Iddio habbia riferrati li tefori infinit de fuoi eterni
fecteri fotto le chiani del latibolo ofcuro del fuo fatto
volere, quelto, sk le feritture lo disposo,
& non e chi con verità posta regarto;
Machei figlio di Dio, non per lodifare alle vane curiofità de gl'huomini,
ma per manifellare tanto più quelti
graudi attribut, della mifericordia, &
jua dinina giuditua, a le habbia yoluto

· ......

dare alcinni otrafegni, con li quali per cognetture conoceisimo gl'eletti, seli reprobi, quefto, chiaro fi vede nell' E-uangelo di hoggi. Ouer mea, vocem meă, audiunt, vo ego cornofo cas, vo fequanium me, voc. Ecco li contralegni de gl'actetti (rizamidedrum um indas, voc. ecco li contralegni de reprobi; che le con questi contralegni de reprobi che le con questi contralegni de reprobi con questi con questi contralegni de reprobi con questi con questi contralegni de reprobi con questi con questi con tralegni de reprobi con que con questi con que con que con con questi con contralegni de reprobi con que con que con contralegni de reprobi con que con que con que con contralegni de reprobi con que con que con que con contralegni de reprobi con que con

pene-

penetrare ne gl'abiffi de suoi esterni secreti? forff non gl'ha chiufi, & ferrati fotto le chiaui del fuo Santo, e Diuin. volere? si pure, sentitelo nel Salmo del Profeta Dauidde. Et ascendit super Cherubim , & volauit , & volauit fuper pennas ventorum, & posuit tenebras latibulum fuum in circuitu eius , tabernaculum eius, tenebrosa aqua in nubibus aeris : Ditemi di gratia, vno che andasse di notte, ò fosse ascoso nelle tenebre, lo potresti vedere, & conoscere senza lume nessuno? certo, che nò; Et Iddio, pofuit tenebras latibulum fuum, Ge. legge il Caldeo. Maiestatem suam in caligine; Mà se quello fosse circondato dalle tenebre, come vno che fosse riferrato in vna stanza, lo potresti conoscere? sarebbe impossibile? Anzi tanto meno si potrebbe conoscere, quanto è più rifer. rato, & in Dio, in circuitu eins nubes velut tabernaculum . E le quelle tenebre fossero più dense, e più oscure, che non sono le nuuole cariche d'acque, si potrebbe conoscere ? sarebbe difficile ? Hor più sono oscuri li latibuli di Dio, che prima, posuit tenebras latibulum suu, poi, in circuitu eius, tabernaculum eius, perche stà serrato come in vna stanza, & al fine, tenebrofa aqua in nubibus aeris, perche, è chiuso da oscurissima nube, e da dense tenebre; mà il nostro Christo nell'hodierno Euangelo, ci da contrasegni, che possiamo congetturare quali fono gl'eletti, e quali li reprobi: La crudeltà, e la fintione, ecco li contrasegni de reprobi: L'obbedienza, & la perfeueranza, & ecco li contralegni de gl'eletti ,Circumdederunt eum Iudei , ecco la crudeltà . Si tu es Christus, die nobis palam, ecco la fintio; ne de reprobi: Ques mea vocem meam audiunt; & sequentur me, ecco l'obedienza : non peribunt in aternim , & non rapiet eas quifquam de manu mea ,. & ecco la perseueranza de gl'eletti; Ma per cominciar con ordine, diciamo prima.

Circumdeder unt eum Indei. Non è dubio N. che quest'attione, che fanno li

Giudei di circondar Christo, al parer di tutti, è vna demostratione della loro crudeltà, che però Dauidde con questa stessa parola volendo dimostrare vn giorno la crudeltà, che vsò feco pla 16. Saul , cofi diffe nel Salmo . Inimici mei. animam meam circumdederunt, adipe (un concluserunt, os eorum locutum est superbiam; Tre cole fanno gl'inimici, quando vogliono vendicarsi del nemico ; Primieramente lo circondano con infidie; Secondariamente l'vecidono fenza pieta; & Terzo, lo ingiuriano con fuperbia: Hor queste tre cose Profeticamente dice Dauidde, furono quelle, che fecero a Christo li Giudei; l'insidiorono, lo crucifillero, & l'ingiuriarono, má tre cole, che diniostrano la crudeltà, ch'è proprio contrasegno di reprobi, e però dice il Profeta, adipent fuum concluserunt, che tanto vuol dire. quanto chiudere le viscere, & vsar crudeltd con il suo proffimo: Onde San Jos. to Giouanni diffe nella sua prima Epistola. Qui viderit fratrem fuum necessitatem babere, & clauserit viscera sua ab eo quemodo charitas Dei manet in illo: cominciamo pian, piano le parole del Sacro Euangelista o Padri Scritturali; & clau, ferit viscera fua ab eo, ideft, misertus non fuerit, che è l'istello, che dire, adipem fuum concluserunt. Anzi vn'Espositore, della parola, Adipem, caua la caggione della crudelta, & è come diffe l'iftef- Pfa. 78 lo Profeta, ma in vn'altro Salmo . Trodut quasi ex adipe iniquitas corum , cioè , ex opulentia; perche ben spesso, oue crescono le ricchezze, cresce anco la crudeltà, però nella casa dell'Epulone, oue era abbondanza di robba, v'era . non solo penuria di pieta, ma grandissima abbondanza di crudclissima crudelta, perche con tutto, che Lazaro mendico, Vulceribus plenus, giacesse auanti la porta del ricco Epulone, nulladimeno; Nemo illi dabat , lopra le quali parole, dice Ambrosio Santo . Sunt diurtes conditionis bumana immemores, vident inopes, & egentibus

310

ş1.

infultant , & quorum mifereri decet , bis auferunt ; e vuole dire questo Santo Dottore ; Il proprio della... conditione humana, è d'effer pietofo: nondimeno sono alcuni Ricchi del mo. do dice Ambrofio, che quanto più fon ricchi,tanto più fono crudeli, firidono de poueri, ingiuriano i bisognosi. & à quelli, che per carità dourebbono dar dell'oro, non folo non gli lo danno mà li spogliano di quel poco che hanno ; hor ditemi adeso, hanno costoro contrafegno di predestinati, ò di reprobati? al ficuro , che questi tali , fecundum prasentem institiam, sono reprobati, e fe non restituiscono il mal tolto, e non diuentano pietofi, alla fine faranno anco loro condennati alli fempiterni crucij dell'Inferno per tutta l'eternità in. compagnia del Ricco Epulone, & il difetto è loro, perche-dice il Sauio ne Prou.c. Prouerbij . Pifcera implorum , cridelia . & notate molto bene, che dice: Vifcera.

Perche fono alcuni, che mostrano d'effer crudeli nel volto, e nelle parole, ma poi ne fatti fono tutti pietofi , & quelti possono con raggione dire in colob, c. pagnia di Giobbe . Ab infantia crean mecum miferatio, de vtero matris med, egressa eft mecum: mà quelli, che nè dall'infantia, nè dall'adolescentia, nè dalla virilità , & nè dalla vecchiaia fteffa, che suol effer pietofa, non hanno vfata mai pietà, non possono dire con Giobbe . Ab infantia crenit &c. ne meno. de ptero matris nica , egrefsa eft mecum, comenella formatione delle vifcere gli foffe flata formata con l'ifteffe vifcere la pieta; Ma fi deue dire di loro : Vifcera corum crudelia . E fi come Zaccaria Padre del Precutiore di Christo volle lodare l'infinita pieta di Dio, dif. le : Per vifceramifericordia De noftri : coff il Saufo quando volfe dichiarare la fomma crudelta de reprobi, diffe; Pifcera improrum cradelia ; E fi come quelli, che nascono da Dio sono pietosi ; cofi quelli, che nascono dal Demonio fono crudeli: Onde di quefticon rag-

gione fi può dire, come diffe Geremia delli Perfi , e delli Medi : Ecce populus Hier.c. venit ab Aquilone, & gens magna, & Re- 10. ges multi, & alla fine conclude, crudeles funt , & mmifericordes : Ma quali fono quelli che più vengono dall'Aquilone, le non che li reprobi? che a questo fine diffe il Demonjo . Ponam fedem meam in Aquilone, quia ab Aqui ones pondetur omne malum? Dunque dall'Aquilone vengono li reprobi, alli quali fu derto. Vos ex patre diabolo effis; e fono in tanto numero, che ben si può dire di tutti loro, gens magna, mentre spesso auuiene, che li più potenti, sono li più crudeli, però possiamo dire, Reges multi, ma perche tutti descendono da vn Padre ctudeliffimo, ch'è il Demonio, però tutti effi, crudeles funt, & mmifericordes. Di questi s'intende quel detto del Profeta Amos, quando dice. Su- Amos per tribus sceleribus Damasci , & Super cap. 1. quartum, non connertam cum, eo quod triturauerit in plaustris ferreis. Galaad : Damascoè interpretato, sanguinem libens, che fi può dire, à tutta chiufa crudelta, ehe beua fangue d'innocenti, però quefti tali gl'aspetta a gli pensieri, al confenfo, & alle operationi, che fono les tre fceleraggini, delle quali fe fi pentiffero, Iddio li perdonarebbe; Ma quando fi fanno impenitenti, ch'è la quarta feeleraggine, Dio non più li conofce; fiche morono impenitenti , e la caggione, perche Iddio non gl'vsi mifericordia, è-perche loro hanno ad altri viata crudelta: Zo quod triturauerit in plankris ferreis Galaad, queasudicium fine mifericordia fiatei , quianon fecit mifericordiam alteri : In fomma la crudeltà è vno delli primi contrafegni di reprobi, però li Giudetia fegno di crudeltà, cini lero interno interno il nostro benedetto Redentore: Circumdederum Islum. Equefto è quello che volle dire nel

Salmo Danidde quando cofi parlò : Pl. 11.

Circumdederunt me vituli multi, sauripin

ques chfederunt me, abetuerunt Inper me

os funm ficut leo rapiens , @ rugions , &

Dopo la Domenica di Paffione

poco doppo foggionge. Quoniam circumdederunt me canes multi, e poi (egue. Foderunt manus meas, & pedes meos : Somiglia la crudeltà delli Giudei, quefto Santo Profeta N. e de Reprobi, alli Tori, alli Leoni, & alli Cani: Alli Tori, che chiudono gl'occhi quando feriscono, & li reprobi chiudono gl'occhi per non si muouere a pieta: Alli Leoni, che quando rapiscono per atterire, rugiscono, & li reprobi similmente: Onde il Padre San Girolamo , de scripto. ribus Ecclefiaftiers, dice, che Sant'Ignatio Martire, chiamò li ministri del Demonio, che con diuerfi tormenti l'affliggenano; Leopardi; Quibus cum benefeceris, peiores fiunt, e finalmente , Alli cani, che fe non fempre mordono, pero lempre latrano, cosi li reprobi, che te non tempre offendono, come vorreb bono, sempre nondimeno mormorano, e detraggono la fama, e la riputatione, hora di questo, & hora di quell'altro: hor ecco il primo contralegno ficuriffimo , & infallibiliffimo de re-

probi, ch'è la crudeltà. Il secondo poi è la simulatione. Que pfque animam noftram tollis? fi tues Chriflus, die nobis palam? Ditemi di gratia, che parole più fimulate di quefte fi pol, D. Aug sono sentire ? Sant'Agostino sopra San Giouanni, dice in questa maniera: Non tra. 48. veritatem desiderabant , sed calumniam praparabant; Et il Padre San Giouanni Chrisostomo fopra l'istesso Euangelista eudem foggionge. Charitate quadam, & defidevio discendi, dictum videbatur, animus auté

corruptus erat, & subdolus : & in questa parte fi verifica tutto quello, che con ogni schiettezza di verità disse Danidde : Circumdederunt me sicut Apes, & exarferunt ficut ignis in fpinis, cioè nell'apparenza, e nelle parole, circumdederunt, ficut Apes, che portano patente il miele, mà coperto l'aculeo, però nell'intrinfeco, exorferunt, ficut ignis in fpinis, perche, era tanto l'odio, che li portauano, che l'haurebbono voluto denorare, come in vn tratto, le fiamme

divorano le fpine . Et Ezecchiele diffe. Ezech. Increduli , & Subuerfores Junt tecum , & cum fcorpionibus babitas; Enotate, che prima li chiama; subuerfores, perche. mostrano le cose alla rouerscia, e poi li chiama scorpioni, che se per scorpione l'animale ch'è velenoso, questo è proprio come fono li fimolatori, che quando pare, che accarrezzino, all'hora. auuelenano; Ma fe per scorpione s'intendono certe herbe, che poi si fanno fpine, anco queste sono simboli di simulatori, li quali paiono molli come herbe, e poi riescono dure, e pungenti come fpine; e questo fu il conseglio, che diedero li gioueni a Roboam, quando a Reg. diffe questo Rè alli fnoi sudditt. Pater cap. 13. meus, cecidit vos flagellis, ego autem cadam vos scorpionibus: legge Pagnino ; Tribulis, leggono altri . Spinis, balta che si chiama scorpione, per esser simbolo dell'adulatore : Ma non mancano fiere, con le quali, fi fomigliano li simulatori. Numquid auis (dice Geremia ) discolor, bareditas mea mibis Numquid auis sincha per totum? vn vccello di diuerfi colori, non fai tu stesso di che colore lo possi chiamare; cosi d'vn simulatore, non saprai mai, quali siano vere, ò le parole, è i fatti, perche come fimola nelle parole, cosi fimola ne i fatti:Leggono i fettanta Interpreti . Nunquid (pelunca Hyene hareditas mea mihi? la. spelonca è sempre oscura, cosi è l'animo del simulatore, questo animal chiamato Hiene, piange gl'huomini, che vecide, e poi è tanto crudele con gl'huomini, che se non si puote incrudelire con gl'huomini vini s'incrudelisce nelli cadaueri infin sepolti , ea quando non fi possa incrudelire nè meno con li cadaueri de gl'huomini, dicono s'incrudelisca con l'effiggie dipinta dell'huomo, e quando non può incrudelirfi contro la figura dell huomo, s'a incrudelisce contro di se stessa; cosi hi fimulatori, paiono pietofi, & fono crus liffimi, e tali fono i Reprobi: Però fi Sap. c. legge nella Sapienza. Spiritus enim San- 17-

Ioan. D. 102. Ioan

Pfalm.

Bus , discipline effugit fillum : elpone I'- ) Interlineale: Qui alind dieit , & alind faéit; Legge il mio Lirano. Qui in vittutibus non quærit rem, sed apparentiam tantum, e cosi sa il reprobo, che sempre cerca d'apparire buono, e mai cerca d'effer buono; però Christo diste. Attendite à falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ouium, intrinsecus autem funt Inpirapaces. Hora fentite Dauidde come nel Salmo chiaramente di ce, che il reprobo fia vn fimulatore . Dixit iniuflus, vt delinquat in semetipso, non eft timor Dei ante oculos einsvolete fa. pere il proprio nome del reprobo?eccolo, Iniuffus, e perche è ingiusto, e senza quella gratia, che fà l'huomo giusto, però Iddio lo reproba, perche, non est Deus vultor, antequa homo sit peccator: Volete fapere il suo continuo pensiero, & elercitio? eccolo, vt delinquat, perche,perche non fappia penfare mai ad altro, che à peccare, & non sappia far altro, che male; Volete sapere come desideri di sar male ? eccolo, in semetipso, perche come defidera, cofi penfa, che non lo sappia altrui, che lui stesso; Mi Dio lo palesa à tutti col tempo, perche co-Plant, me diffe a Dauidde. Tu autem fecifti in abicondito, evo autem faciam verbum boc. in confecta folis buins , perche nel principio ha folo il timor de gl'huomini ; Ne reprendatur, aut damnetur ab bomimibus, dice Agostino Santo, ma poi fatto temerario al peccare , nec Deum timet, nec homines reneretur; Volete fapere la fimulatione nell'opere, eccola; Quoniam dolose egit in conspectu eius, "pt inuentatur iniquitas eius ad odium, perche se bene cerca di coprirsi sin a Dio, Iddio lo sa, Iddio lo vede, Iddio lo intende, come se fosse presente, e non fa.alero con questa sua simulatione, se non irritare Iddio, che tanto più l'odij, & non li perdoni mai; Volete sapere la simulatione nelle parole, eccola: Verba oris eius iniquitas, & dolus, noluit intelligere, ve bene ageret, perche non fi fenest te dir altro dalla fua bocca, fe non che

fa quello's, the fanno gl'altri, che fe Iddo non volefie, che lo facellero, ouero non gl'haurebhe fatti nascere, ouero il faerbbe morite, ma dica pure quel che vuole, perche il distruc è sempre suo, aqui molnit inte ligere, vo bene ageres, Aquia molnit inte ligere, vo bene ageres, Aquia molnit menti ante di tuelli Jao, altiti per sun attenda del mano mon diuti il menti altri di con di che il distrucció che il mancamento, se il reprobo fi den na gereto, che de si l'annacamento, se il reprobo si docta del se si los si la reprobo de de de si esto si Riposo.

#### SECONDA PARTE.

Ves mea, vocem meam audiunt', & sequentur me . Se bene fono molti altri li contrafegni de reprobi N. nondimeno per breuita, ne hò volfuto apportare folamente doi , la crudeltà , e la fimulatione 's cosi ancora sono molti li contrafegni de predestinati, ma per hora ne apporto solo doi , l'obbedienza , e la perseueranza. Oues mea, vocem meam audiunt, ecco l'obbedienza, & sequantur me, eccola perseueranza; d'onde ne segue, che non peribunt in aternum, c che, non rapiet eas quif quam de manu mea , &c'al fine,ego witam aternam do eis : E quanto al primo: Ques mea, pocemmeam audiunt : Non è dubio, che sono talmente vnite. queste due cose, cioè esser pecorelle di Christo, & obbedire a Christo, che non è possibile esser pecorelle di Christo, e non obbedire a Christo, perche il contralegno principale, che vno sia predestinato, è questo, d'obbedire à Christo, d'obbedire alli precetti di Dio; e se bene questo si proua chiaraniente da mol. ti altri luoghi dell'Euangelij, nulladimeno, ci lono anco molti altri luoghi. della Scrittura Sacra, chiariffimi,e mi-

Reriofissimi, che non si possono negare. In San Giouanni all'ottauo capitolo di propria bocca dise Christo isteso . Qui ex Deo est, verba Dei audie, propterea, you non auditis, quia ex Deo non estis;

cioè contralegno espresso, che vno sia predestinato, è quando obedisce alli precetti di Dio; All'incontro poi. quando altri non obediscono alli precetti di Dio hanno espressi contrascgni di reprobati . Però l'istesso Chri-Ito dice in San Luca . Beati, qui audiunt Luc. 11. perbum Dei, O cuftodimt illud, & è come dicesse, nessun'pensi esser beato per alcoltare folamente la parola di Dio . ma per obedirla , perche , come Ad diffe San Paolo alli Romani . Non enim Rom. auditores legis inflisunt apud Deum, sed factores legis inflificabuntur; però San. Giacomo, conclude al primo capo. Eftote ergo fallores verbi , & non anditores tantum, & la raggione, che affegna San Giacomo, è, che chi ascolta, & non offerua, inganna fe stesso, come quello, che si specchia, & pensaveder il volto.& al fine non vede fe non l'ombra onero l'effigie del volto: cofi quello che folo afcolta, & non offerna penfa riceuerne il premio, & al fine ; non riceue fe non che vanagloria , la. quale è sola ombra di premio, perche

come dice Dauidde nel falmo. Nam, O fernus euns cuftodit ea, in cuftodiendis illis, retributio multa, notate, che dice, che obedifce, com'obedifce, & il premio che se ne riceue dall'obedire: seruus tuus . ecco chi obedifce . ch'è il predestinato, custodit ea, ecco come obedifce, che non folo, audit, me cuftodit, però con raggione, in cuftodiendis illis, retributio multa, & ecco il vero premio & non l'ombra fugace. In fomma con-Ioan. clude . S. Giouanni . Qui nouit Deum, Epift. audit nos , qui non eft ex Deo , non andit prima cap.4. nos, che vuol dire, qui nout Deum non folum speculatine, fed practice, non folum fide , fed fide , & opere , quelto effendo predeftinato audit nos, che non folo ode il precetto, ma l'obedifce, & questo vuol dire. Oues mce, rocem meam audiunt .

lob.e. Not

Notail Padre San Gregorio, che gl'amici di Giobbe ogn'eno di loro donorono à Giob, onem vnam, & in aurem anream vna; è vna gran cofa ; dice questo Santo Dottore , che ogn'vno di quelli; che l'andorono à visitare dopò la sua tribolatione tempestosa, li donasse vna pecora, & vn'orecchino d'oro, & non più presto qualche altra cosa, ouero la pecora fenza l'orecchino , è pure l'orecchino, fenza la pecora : Ecco il profondifimo millerio, dice San Gregorio . Quia Redemptori fuo non obedit, qui innocens non est, & innocens effe non poteft , qui obedire contemnit, & questa è la raggione del misterio, perche à Christo non fi può offerire l'innocenza rapprefentata per la pecorella, fenza l'obedienza, rappresentata per l'orecchino d'oro, & la raggione di quefto fenfo mistico, è questa dell'Euangelio: Quia oues mea, vocem meam audiunt , perche , ò non sono predestinati, ò se sono predestinati, bifogna, che habbiano il contrafegno dell'obedienza.

Quindi è , che Paolo Apostolo subito tocco dal diuino impulso, diffe . Domine quid me vis facere? & non folo fi efibi pronto ad obedire, ma fi raffegnò tutto nel voler di Dio, che facesse di lui, quelche più li piaceua. Anzi nel primo capo dell'Epiftola à Romani, dice, che la gratia, che riceuono li predestinati , fu ordinata all'obedienza : Per quem accepimus gratiam O apostolatum ad obediendum : Et di Christo capo di tutti li predestinati diffe Dauidde nel falmo . Sacrificium , & oblationem noluifli, che s'intende per sempre, ò principalmente perche li facrificij, gl'accettò per vn tempo, & in quanto figurativamente rappresentauano Christo aures perfecifti mibi , per la perfettiffima. obedientia, quando factus obediens pfque ad mortem. Oucro; Aures autem fodifti mibi , alludendo al fchiano , che Pfal 19 dedicanco ? à perpetua feruità , li fi fu-

rano

rano l'orecchie; Ouero come leggono li lettanta. Corpus autem adoptatis mibi, formandoli corpo vnito alla Diuinità fua fantiffima, acciò potesse morire, & certo è marauigliofa ò Padri ferittura. li, questa translatione per mostrare l'obedienza di cialcheduno, che fia predestinato, che possa ditne ogn'vno di elli: Aures perfecifti, aures fodiftis, & corpus adoptafti mibi; perche non folo obedifce perfettamente, ma come Chiano volontario, fi dedica per fempre al feruitio di fua Dinina Mae-

Però dopò hauer fogionto il Profeta: Tune dixi, ecce venio , ch'è vna puriffima obedienza, conclude; In capite libri scriptum est de me , non tanto stimo che intenda del Principio della Genesi ò del principio de Salmi, come dicono alcuni , ma del libro de Predestinati, il cui principio è Christo . Qui pradeftinatus eft filius Dei ab eterno, con tutto ciò, che foffe capo de predestinati, su anco capo de gl'obedienti, che però il Profetca dopo hauer detto, in capite libri, forionge , pt facerem poluntatem tuam, Deus meus volui, & legem tuam m medio cordis mei , che non folo con. queste parole dimostra obiedienzama la dimostra necessaria, pronta, & affidua; Necessaria, quando dice, »! facerem voluntatem tuam: Pronta,quando dice . Deus meus volui , & Alfidua , quando dice, & legem tuam in medio cordis mei , & notate , che non dice , in corde meo, donde facilmente fi porta, ma, in medio cordis mei, oue perpetuamente risiede. Questo stesso contralegno si dimostrò nella Trassigura tione, quando di Christo glorioso, & trasfigurato, fi fenti dire dal Prencipe . Ipfum audite , & voleua dire , che la gloria del Paradifo, ch'è premio de predeftinati, non s'acquifta, fe non si obedisce a Christo capo di essi . In fomma Dauidde nel falmo, chiatamente lo dice ; Tuns fum ego, O

Saluum me fac , quoniam instificationes tuas exquifini , & è tanto, quanto dicel- pla 118 fe, non pottei chiamarmi tuo, ne potrei dimandarti, che mi faluassi, se io non t'obediffi ; ma perche , inflificationes tuas, non folo vna, ma tutte, non folo, quafini, ma, exquifini, con follicitudine, & con prontezza, però ardisco dire. Tuus sum ego, & di niun'altro & ardifco pregare; Salunm me fac , perche tu folo lei potente di potermi aluare.

Ma hoggi per la tanta inobedienza. à chi non fi può dire : a faculo confregifti ingum , rapifti vincula mea, & dixifti . non feruiam ? questo è certo, che più per timore della pena fi obedifce del'huomini, che à Dio; questo volse fignificare Mose, quando per la tragressione del popolo ruppe le tauole della legge fcritta dal dero di Dio, & poi per commandamento dell'istello Iddio, le lasciò al Popolo, che scrisse Mole, perche la legge di Dio, fi doueua violare, & la legge de gl'hnomini fi doucua offeruare , come fi fa hoggi giorno : Dunque che contrafegno de predestinatione ci può effere, fe non c'e vna rara, & perfetta obedienza, questo è verò : Ques mea, vocem meam audinnt , & fequentur

Et questa seguela, è la perseueranza, ch'é l'altro fegno de predeftinati, perche: Non qui inceperit, fed qui perseuerauerit sfque in finem , bie faluus erit , dice Christo , Onde dice il Padre San Girolamo . Non quaruntur in Christianis initia , sed fints , cioè i dire, non quello che comincia bene, & finisce male fi falua, ma. quello, che comincia bene, & finisce meglio ò pure se comincia male, & finice pellimo, l'elempio è in pronto dice questo dottore di fanta Chiela, perche. Giuda cominciò bene, & fini male, & San Paolo, fe bene comincio male fini bene . & però fi faluò . Quindi è che doue Christo dice in San Giouanni al decimo quinto capo. Qui manet in me , & ego in eo , bic fert fruttum . La Glosa legge. Qui manet in me credendo , obediendo , O perfeuerando & in quelle segue, in questo capitolo, altro non persuade, che la perseueranza con la parola, manere, però dice . Si manferitis, & ego in vobis, & per quefto legue , manete in dilectione mea però logionge. Si pracepta mea feruaueritis, manebitis in dilectione mea, & nell'ifteffo capitolo contro quelli, che non perfeuerano fino al fine nel bene incominciato vna volta, dice, Si quis in me non manferit , per fede , & per opere , ma-Hetur foras ficut palmes , cioè , che fara eacciato dall'vuz, & l'altra Chiela, dico trionfante, & militante, come fi cacciano le farmenta dalla vigha, & cacciate fuora, arefeet, quia non erit tamquam lignum , quod plantatum eft feens decurius aquarum, come membro putrido, che non riceue ottima influenza dal capo, & all'hora, celligent eum, gl'Angioli buoni, & li cattiui, & come Ministri di Dio, & della sua diuina giuftitia , in ignem mittent , & ardet, & non dice, ardebit in futurum, perche col rimorfo della confcienza macchiata, ardet etiam in prafenti, hor ecco il fine di quelli, che non perseuera. no, & di questo mal fine, ne sono caggione li stelsi reprobi, perche Christo fi dichiara, & dice, fi quis in me non manserit, si che la colpa, è tutta del reprobo, che non perseuera, & non perseuerando nel bene incominciato, eimpossibile, che possa mai sal. warfi .

Onde å Loth difse l'Angelo. Salva

61-19 animan turm, & come gl'infegnalse il
modo di faltarfi, lo dice immediatamente con quelle parole. Nell replacer

Luca. Pelme mutters unanum ad aratrum, &
alicia savarten & c. Bono forejone e. Mealicia savarten & c. Bono forejone e. Me-

Remonitreus manum ad aratrum, & afficient retro &cc. & poi logionge. Me-mentote vxovis Lotb, che per volerfi voltare in dietro per trafgredire il precetto di Dio, Si conuerti in yna statua

di fale. Verfaeft in Ratuam falis , non perche fosse qualche gran delitto, confiderata la curiofità della Donna, & il gran timore feminile per noi incendio cofi grande, Sed vt boc exemplo, perterrefaceret ees, qui bene cepta deserunt, dice il dottissimo Origene; Etè pure vna gran cofa', che se bene per hauer victoria del Gigante Golia, di quella montagna di carne . & difi nerbornto colollo, prima il paltorello-Dauidde ci odoprò la frombola, & poi il coltello, & nondimeno nel Tempio nou ci fu portato, fe non il coltela lo, perche il fine dell' opra, è quella che si deue consecrare à Dio, se noi vogliamo, che l'accetti volentieri, & con buon occhio, come da tutti communemente fi fuol dire.

Di Giobbe, specchio di sofferenza . questo è certissimo, che si lodano molte virtù; & Iddio istesso di lui parlando, difie due volte. Simplex, rettus,timens Deum , & reddens a malo . Mala feconda volta al fecondo capo, ci agiófe questa parola . Et adhuc retinens innocentiam, & loda della perscueranza più d'ogn'altra cola, & quando fi raggiona delli facrificij che a Dio offerina fi dice in questa maniera . Sic faciebat cuntis diebus, Lodando la perseueranza: Hor ecco, non folo l'vitimo contrafegno di predestinati, ma anco la virtu , che fa premiarne tutte l'altre virtù. Però termino stamane il mio Euangelico discorso, & vi dico con S. Pietro Apostolo . Satagne fratres vt per bona pestra opera, certam nostram vocationem faciatis, & non falciarfi fcappar di bocca, & scioccamente dire, s'è predefinato, questo basta, perche fan Paolo , fe bene predestinato , con tutto cio dice . Castigo corpus meum , & in feruitutem redigo , ne forte cum alijs pradicauerim, ipfe reprobus efficias : Cosi facciamo noi , ò miei fedeli Christiani , & que-

sto per hauer più premio, ò manco

PROE.

pene Amen .

# PROEMIO XXXVII. NEL GIOVEDI

Della Domenica di Passione.

Síetata cerua, pentita Madalena, indorata fune, fiero itrale, foaue incanto, ammollito Iddio, perdonato errore, rintorto crine, e vno amoro fo Laccio, ci rapprefenta hoggi nel Vangelo corrente, l'Euangeliffa San Luca N.

Laccio allo sfrenato defio, crine al vago appetito, errore, a benigno giudice, Dio d donna contrita, incanto a muouer Christo, strale ad amoroso cuore, fune à ligar l'affetto, Madalena a piede del Saluator, e cerua al sonte.

dell'acque .

Cerua; che beue, e sfoga; Madalena; che piange; & geme; fune; cheallaccia e tira; firale; che punge & duole; incano; che addolcifce; e placa; Dio; che perdona; ama; errore; che fi eflende; e priega; crine; che incatena; e annoda; e fafcio; che firinge; e vnifce.

Laccio, che raffembra vnione, crine, che folpinga dil'errore, etrore, che
và cercando Iddio, Dio che afcoltal'incanto, incanto, che fa vhicio di
firale, firale, che impiga a il legato dalla
fine, fine, che è fatta da capelli di Madalena; e Madalena che corre ai fonte
on N. Hor mentre Io &c.

di pieta come ferita, e affetata Cerua. Cerua, che fta immerfa nell'acque delle andate delitie . Et ecce mulier . qua erat incinitate peccatrix ; eft. Madalena, che si duole de passati errori. Stans retro fecus pedes eius , lacrimis capit rigare pedes eins . Fune che ferma l'onnipotente . Et capillis capitis fui tergebat, & ofculabatur pedes eins, e vnguentorngebat. Strale che è la lingua mormoratrice del Farisco . Videns antem Pharifaus qui vocamerat eum, ait intra fe dicens ; Hic fi effet Propheta , fciret vtique, qua, & qualis eft mulier, que tangit eum . Incanto , che desta, à muouer Christo a difenderla. Simon babeo tibi aliquid dicere. Dio, che fauorifce la donna peccatrice in casa del sopradetto Farisco. Intraui in domum tuam. aquam pedibus meis non dedifti , bac autem eft . errore , che fi rimette dal benigno Signore . Remittuntur tibi peccata tua. Rintorto crine, che muoue al defio . Quoniam dilexit muleum . E Laccio sciolto finalmente, che non rilascia la briglia . Dixit autem Iefus ad mulierem. Fides tuate faluam fecit : pade in pace . Questa è l'Istoria del Vangelo hodier-



# PREDICA NEL GIOVEDI

Dopo la Domenica di Passioné.

Staria ergo accepit libram vnguenti Nardi piftici pretiofi, & vnxit pedes lefu, & cagillis futs terfit, & domus repleta est ex odore vnguenti. Loann: 12...

Ra le molte gratie, che da Dio riceue vn peccatore giultifica. to. N. a quale Iddio habbia. perdonati tutti li suos peccati, la prin cipale à mio parere, altra non fia, che riconosca tanto debitore ad esso, che non li paia hauer fatto cos alcuna, quã. do gl'offerifca non folo tutto il uo, ma anco tutto fe stesso, & nondimeno, è cofi grande la malitia de gl' huomini, che quando veggono, che altri faccino parte della sodisfattione, che deuono à Dio, è li biasmano, è li scherniscono in maniera, che se Iddio non li difendesle,& protegesse,anco del bene restarebbono talhora infamati, ò almeno scherniti.

Maria ergo accepit, &c. Ecco parte, della sodisfattione delli peccari della Maddalena, & nondimeno Giuda non può fare, che non mormori, & non dica: Quare boc ynguentum, non venut trecentis denarijs, datum eft egenis?che fo Christo non diceua : Sinite eam, vt in die sepultura mea seruet illud, & non l'haucsfe difefa,& protetra, l'haurebbe almeno schernita, se non infamata; oh mondo schernitore, che biasma infino le megliori iodisfattioni, che fi faccino à Dio; Ma lasciamo per hora li detrattori,& vediamo la Maddalena, che fodisfa al fuo debito, & poi vedremo, che. Giuda mormora, & Christo ci difende,& sempre ci protegge con la sua diuina protettione,e per cominciare dalla fodisfattione, fentitemi bene con attentione.

Maria ergo, accepit libram vnguenti pifici, &c. Non vi è parola che non sia milteriosa, & degna d'ester notata N.

però notate la persona, che sodissa, norate l'affetto con che sodissa, notate la quantità di quello che sodisfa, notate la qualità di quello che da, notate la parte doue l'applica. & se à queste attioni vogliamo aggiongere il tempo,il luogo, & la compagnia; anco dall'isteffo vnguento fi cauano: Attefoche, fe vogliamo fapere la perfona, che fodisfa. l'Euangelio dice. Maria; se vogliamo sapere con che affet to sodisfa, l'Euangelio dice accepit, che denota volonta, & prontezza; fe vogliamo faperela. quantità di quello, che piglia per fodisfare, l'Euangelio dice.libram, pelo groflo; se vogliamo iapere la qualità delle cofe, con che sodisfa, l'Euangelio dice; puguents Na di piflitici pretiofi; fe vogliamo (apere la parte doue fi applica la fodisfattione, l'Evangelio dice. Vuxit pedes lesu; se vogliamo aggiongere il tempo, l'Euangelio dice. Ante lex dies Pafcha; fe vogliamo fapere il luogo doue si esercita cosi misteriosa cerimonia, l'Euangelio dice . Venit Bethaniam; & le finalmente vogliamo fapere la compagnia, che Christo tiene. l'Enangelio dice . Lazarus qui fueras mortuus,quem suscitauit lesus, & Martha ministrabat : Hor che sodisfattione più ben circostantionata potreste giamai di questa desiderare, è Signori? Diciamo della persona. Maria ergo, cioè quella, che, lacrymis capit langre pedes eins, quella, che , feder fecus pedes Domini , andiebat verbum i llius quella ch' è lo fpecchio , l'esempio, l'epilogo , & in. fo mma, la conclusione di tutte le penitenze, & di tutte le sodisfattioni, che fi possono fare per li peccati commessi,

218

& per li beneficii ricenuti dalla mano liberaliffima di questo Datore di tutte le gratie, Christo nostro Redentore, quella finalmente dico, di persona, di prefenza, è venuto à pagare il gran debito, che dobbiamo al nostro mercadante Christo , & questo vuol dire . Maria

ergo. Et chi non fa, che tutti li fiamo debitori, di debito di Creatione, per hauerci creati a fua imagine . & fimilitudine; di debito di Consernatione, che ogni momento ci conferua nel stato . che ci ritrouiamo . & ci libera da tanti pericoli, che per li nostri peccati ci sourastano; di debito di Redentione, hauendoci redenticon il prezzo incomparabile del suo pretiosissimo sangue; Ma quelli li fono più debitori, che più l'offendono, & quelli alli quali Christo più perdona; che però in san Matteo fi dice . Oblatus eft er vnus, qui debebat ei detem millia talenta che, fignificant omnia peccata commifa, contra decem dinine legis pracepta, dice Agofti-D. no fanto, & quello debitore cofi gran-Aug.de de, subito, che li diffe, patientiam babe in me , & omnia reddam tibi il facto Tefto loggionge che, dimifit eum, O debitum dimifit er . Legge la Glosa . Priores transgreffiones dimifit ei , & il Padre fan Giouă Grifostomo dice à questo effetto . Voluit rationem ponere cum feruis fuis vt intelligerent à quantis debitis libe rarentur : Hor di tanto deblto gl'era debitrice Madalena, però in san Luca quando fi narra la fua conversione, diffe Christo à simone. Duo debitores erant cuidam feneratori , vnus debebat denacios quingentos, et alius quinquaginta, non babentibus illis unde redderent, donanit v:risque,& voleua più apertamente cofi dirli : Quis es tu, qui inticas proximium tuum, in quo alium iudicas, te ipfum commendas; è vero ò Simone, ch'è debitrice la Madalena; ma sei debitore ancor tu, se bene il tuo debito lo tli maresti minore, & il fuo maggiore, con tutto ciò non hai modo di sodisfar tu, come

non há lei; però è necestarlo, che ambidue diciate à Dio. Dimitte nobis debita noftra, & gli restiate con nuono obligo ma più Maria Madalena, perche, ei plus donauit, & però conoscendosi tanto debitrice, & tanto obligata, ella di persona, di presenza, sa osseguio à Christo in sodisfatione di tant'obligo, che gli teneua, per sodissare esattamente, a quanto douena.

Maria ergo. Non è dunque da marauigliarli, perche Iddio gradilce, più minimo offequio, che li faccia di persona, che molti, che gli si faccino per mezzo d'altri. Onde a questo propolito lan Gionangrisostomo sopra la Genefi nota, che quando Abramo meritò di riceuere gl'Angioli in hospitio, & effer certo, che Sara fua moglie, haurebbe concepito, & partorito vn figlio maschio, staua di persona Abramo ad aspettare li Peregrini, però dice il sacro Teftonella Genefi . Apparuit autem ei Gen, c. Dominus , in connalle Mambre fedenti in 18. oftio tabernaculi sui in ipso feruore diei , & San Giouangrifostomo, dice, Tantopere curabat hofpitalitatem, vt nollet cui- D. tos. quam familiarum committere, che ne te. flomus neua in cafa feruidori trecento, & di. in Genceotto, ma , ipfe jenex, ac decrepita ata- homi. tis, apud lanuam fedebat, lafcio, che nota anco, che corle in casafrettolosamen. te, che commando, che Sara fua moglie di proprie mani li facesse i pani sub cineritii, che corfe lui medefimo all'armento, da cui pigliò i migliori vitelli, che ci fuffero, & poi cofi vecchio, mentre quelli mangiauano, egli di propria mano li ferujua in piedi, non per altro fine ciò faccua il Patriarca Abramo, fe non perche volcua dimostrare, che gli offequip che si fanno a Dio , non si decono commettere ad altri, ma farli di propria persona. Cosisece il Centurione, che le bene prima, mifit feuiores,come dice (an Luca, poi conoscendo l'obligo, & la gratia riceunta, andò di perfond ritrouare il benedetto Christo; Per quelto dice . S. Matteo: Accefit al

Dni. c. 5.

eum

Matth. eum Centurio , rogans eum , & dicens Domine puer mens iacet in domo paraliticus, O male torquetur: & cosi hebbe occafione di dire . Domine non fum dignus, & da Christo sentirsi dire . Non inueni tantam fidem In Ifrael, & alla fine di riceuere la gratia, che lui bramaua : Vade, O ficut ered idifti , fat tibi , & tutto queflo ottenne, perche ci andò di persona: Onde con raggione il mio Beato Egidio compagno del nostro serafico Padre . S. Francesco , à quello , che si disle, the pregaffe Dio per lui, in questo modo gli rispole: Dimmi, se vn Rè fpargetie danari per le piazze che da tutti fi potesse raccogliere, & raccoltoli, possederli; ci mandaresti altri à raccorli per te, ò vero ci anderesti tu di persona? certo ci andaresti di persona correndo per raccorne quanto più potefte , hor cofi fà le vorrai ottener la... gratia di Dio, che la ptoferisce à tutti, come forresti per raccorre, & possedere telori , che ti follero offerti; & que. Ro efempio fi proua dalle parole di Christo , che; Stabat , & clamabat , fi quis fitit ventat ad me , & bibat , non di . ce , mittat alium , ma dice . Veniat , di persona; come li Magi, che se bene erano Regi, non mandorono i loro feruitori, ma vi andorno essi in petsona: Ecce Magi veniunt ab oriente quarentes , & dicentes , vbi eft quinatus eft Rex I udaorum : vidimus enim fellam eins in Oriente, O venimus ad rare eum, à confufione di quelli, che hoggi giorno vogliono cheChristo di persona vadi a far riperenza a loro . Maria ergo, che ando di periona & pur era nobile Baronella di Bettania perche conoscena il molto debito, & gran obligo che haueua à Christo & noi habbiamo niaggiori, ma non li conosciamo, però non la immitiamo, & per queito mai fatiamo le noftre brame .

> Maria ergo accepit: Ogn'vn fa, che gli huomini illeffi non gradifcono tanto vii leruitio, che gli si saccia per commandamento, & per fotza, quanto

quello che li fi faccia di propria volonta, & per amore; Cofi Iddio, molto più gradisce gl'offequii, che li si fanno di buona volonta, & con affetto amorolo, che quelli che le li facellero per commandamento, & per forza. Però Dauidde dice nel falmo . Voluntarie fa- Pfal.53 crificabo tibi , & conficebor nomini tuo Domine che Genebrardo espone. Animo voluntario, spontanes libenter, ò pure pltra debitum ; perche, est de bono jupererogationis qual'è per rendimento di gratie de beneficii riceunti. & percio è . di (acrificio pacifico (pem , che apunto è quello, che commandaua Iddio nel Leuitico oue cofi fi legge . Si voto , vel Sponte quispiam obtulerit hostiam, perche Leuc.7 in due modi (eruimo a Dio, ò per promella fattali, & di questo modo si dice Vonete. reddite, ò fenza promessa, & q uesto modo, è (pontè, & di questa manieraintende il Profeta, dicendo. Voluntarie facrificabo tibi: Ouero come dice. S. Agostino Gratis facrific abo tibi . non folo per li beneficij riceuuti,& per il premio ch'n'aspetto; ma principalmente. Confitebor nominituo, quoniam bonum eft. mi muouono a lo darri, & à facrificarri & non folo li premij , & gl'oblighi, ma la tua fomma bonta, che questa fu quella, che anco mosse Maria Madalena. la quale fenza che altri gl'commandaffe conoscendo il grato merito di Chrifto, & il fuo gran obligo; fpontaneamente , ptefto , volentieri . Accepit libram vnguenti .

Hor fe gl'oblighi grandi ; che haue- Pf, 115; ua Dauidde à Dio li fecero dire nel falmo . Quid retribuam Domino , pro omnibus qua retribuit mibi? Cioè, per li tanti doni, gratie, & beneficij, non ho che renderti Signore : La forza di queita N. Sta nel confiderare, che tutte le cose l'huomo le riceue da Dio, che però diffe fan Paolo. Quid habes homo quo non accepisti? Hor le tutte le cose le ha riceutte da Dio, con raggione dice il Profeta. Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit mihi, cioè, noho che

darli

darli che fia affolutamente mio, & non lò che renderli del fuo, pro omnibus, che non folo vna volta, tribuit, ma più volte retribuit mihi, però . Calicem falutaris accipiam , & nomen Domini innocabo , & all'hora fegue: Vota mea Domino reddam : Hor cofi fece la Madalena, che conoscendo gl'oblighi,& le gratie, & fauori riceunti da Dio. Accepit librana pnquenti , idest iuflitie perfettio , dice la Glofa. Si referifee, che Licurgo faceffe per legge, che alli loro Dei fi offeriffero, cole minute, & di poco prezzo,& Socrate infegno l'istesso, & di questo ne refero vna raggione per vno. Vno diffe che li bifoguana offerir poco,per potergliolo offerir fpello, l'altro diffe che no hauendo bisogno Iddio d'ogni gran co fa,che gl'offeriffimo, fi doueuano offe rire cole di poco prezzo per debito , & per riuerenza; & tanto fapeuano, & non più quelli, che no bene conosceuano. Iddio, ne il grande obligo che gl'habbiamo:ma quelli, che no conobbero perfet taméte I ddio,& gl'oblighi che gl'hanno tutte le creature, gli offeriscono quato più possono, & le cose più pretiose che hanno .

Sentitene vna scrittura, fi narra, che Apoc. nell'aprir del libro. Quatuor animalia, & piginti quatuor feniores, ceciderunt coram Agno, habetes fingulis citharas, & phialas aureas plenas odoramentorii. Ruperto Ab. bate per l'aprir del libro intende; l'adépimeto delle sacre scritture per la morte di Christo; Ma a nostro proposito diciamo che possa esser quel libro della vita, one stanno scritti li Predestinati nelquale stà scolpita la bontà di Dio,& gl'oblighi, che gl'habbiamo, qual libro non è possibile che lo possa aprir altro, che l'Agnello diuino, che lo fà , poiche lui solamente ci può insegnare ditutto questo libro la Teorica , & la Prattica: però, cum aperuiffet librum , tutti della Chiefa militante, & trionfante repprefentate per li quattro animali, & per li ventiquattro Vecchioni che ceciderunt coram Agno, à cui si conosceuano tanto

obligati, & per sodisfatione à almeno per gratitudine , habebant fingulis citharas, o phialas aure as plenas oderamentoris Notate tutte queste parole, habentes finguli,non basta che l'habbia vn altro per te. Onde alle pazze Verginelle che diflero: Date nobis de oleo vestro, quia lampades noftra extinguntur, li fu risposto prudentemente dall'altre cinque prudéti: Ne forte non sufficiat nobis , & vobis . Legge l'Interlineare . Vex quis sufficiet fibi,ne dum fibi & proximo . Viene adef. lo sopra queste parole, & dice. N.S. Poffunt in die indicy aliorum pirtutes, aliorum vitia sublenare, & le bene hora ci possiamo foccorrere l'vn l'altro nel giorno del tremendo giuditio vniuerfale. V nufquifque accipiet prout geffit , fine bonum , fine malum. Dunque habentes finguli, Chi. taras, & phialas: Doi parti habbiamo ; corpo, & anima, due forte di beni da Dio riceuiamo, corporali, & spirituali, però con queste due parti gli dobbiamo feruire, coleorpo repprefentato per la cetra , dice il Padre fan Gregorio ; Quia ficut cetra debet effe per prudentiam D. Gre. temperata, con la mortificatione, che ibi. 31 à questo fine diffe san Paolo . Rationabi. Moral. le obsequium vestrum, est cofi espone S. c.3. Agoftino quel luogo del falmo di Da- Pfal.11 uidde, che dice . Confitebor tibi in Cithara, Dens, Deus meus, le cui corde sono tutte le membra temperate, & accorda. te con discreta mortificatione, che però dice S. Paolo alli Romani. Sicut exibuiftis Ad Ro. membra veftra feruire immunditie, & iniquitati ad iniquitate, ita nunc exibete mebra veilra feruire iuftitie in fantificationem cioè, quanto haucte tirate le corde có la diffolutione per mufica al demonio, al mondo,& alla carne, non vna volta,ma ceto,& più volte, cofi tirate adeffo, che Iddio vi dona tépo di farlo, le corde có la mortificatione, per far gratiolo concento all'orecchie di Dio, & cosi, hauerete: Citharas, O phialas, che fono l'Anime che pretiofi vafi di gratia diuina fi chiamano; ma auertite, che fiano d'o. ro, cioè, infocati di vera, & perfetta

carita

carità, che fiano pieni d'odori di virtù delle quali tanto fi diletta l'iftefio (cegliere le

carra, the laad post of diletta Fiftello Iddio: Hor coficra il valo di Maddio: Hor coficra il valo di Maddio: Alabafiro, cice, fatta candida da Chriflo, of fraflo alabafiro chera pieno di pretiolo vanguento, & quefto vuol dire accepti libram vanganti mardi piftici, & con elso vanzi capat, O vanzi capat, O vanzi pades teju, sho efi en l'appo officro l'humanita. Ripolo- o l'humanita. Ripolo-

#### SECONDA PARTE.

Certiffimo N.che a Diogl'dobbia. mo offerire le cose più preticse, che habbiamo,& quanto più possiamo & quel che conosciamo, che più glipiaccia. Che li dobbiamo offerire le cole più preggiate, più pretiole, & le migliori che habbiamo, ci lo infegnò l'innocente Abelle , che : Obtulit de primogenitis gregis sui, et de adipibus eorum che San Giouan Grisoftomo sopra la Genefi dice , deprimogenitis , boc eft de pretiofiffimis , & maxime eximijs , & di più, de adipibus eos cioè, de illis primogenitis , pret iofiffima quaque ;ouero, de pinguiffimis, & optimis, come offeri Abele i Dio, che furno li primogeniti del fuo gregge, & delli primogeniti, li più graili, li megliori, & ottimi . Hora notate adello l'offerra di Caino. Fallus eft post multos dies, vt offerret Cain de fru-Clibus terra , munera Domino: ecco come offeriscono l'oblationi à Dio lireprobi, all'impensata, fattum eft, alla fcordata post multos dies, quando vede, che li manca il tempo, come quella persona, che aspetta d'ascoltar l'vitima messa le feste commandate, che si riduce à dire qualche oratione, & forse d'obligo, à mezza notte, quando che sta all'vitimo punto il tempo, che concede per fodisfare, & all'hora, fa-Etum eft, ve offerret afcolta la meffa, per non parere, che non è Christiano dice le orationi per vianza, che quello vuol dire , factum eft , vt offerret Cain mune.

ra Demino de fruitibus terre, ciò, [cnaz fegliete le migliori, ma offeriti quello, che gli venua alle mani, dice San Giouan Grifoltomo, che tengono quel i, che fi omigliano a Caino, che quado fi riducono a conofere i ddio pet tanti oblighi che gli hanno, gli offerifono quello, che gli viene alle mani; a all'incentro poisquelli che fi affomigliano ad Abelle, offerificono cofe feelte, of de melicribas.

Tere Mache gli dobbiamonoi offerire Reg. 1, quanto più possiamo, ce l'insegna Sa. lomone, che mille hostias obtulit in Gabaon, & al capo ottano, dice che nella dedicatione del Tempio,& nella pom- Pfal.co pa follenne del Archa del Signore: Immolabat ones, & boues absque aftimatio ne, O numero; Et però nel falmo done dice & noi leggiamo; Queniam si volnifses , facrificium dedifsem vtique , leggono altri, mille facrificia dedifsem ,che nella scrittura sacra il numero di mille. si piglia ben spesso per numero indeter. Gen.27 minato, perchea Iddio gli dobbiamo offerire, quanto più possiamo, & la dobbiamo offerire, quel che conosciamo, che più li piaccia: Et innero belle parole à questo proposito surono quelle che diffe Isaac ad Esau, come fi legge nella Genefi. Sume arma tua pharetram, & aliquid apprehenderis, fac mibi inde pulmentum , ficut velle me nofti, vt benedicat tibi anima mea , antequam moriar; Et quali furno l'armi della Madalena con le quali andaua vagando a libidinole caccie, le non profumi, odori, vnguenti, & fimili donnesche vanita, quest'era la faretra, questa l'arco quando hoggi con vna interna voce fi fente dire dal mistico Isaac Christo Sume armatua pharetram , & arcum , cioè, questi vaguenti, questi occhi, questi capelli, & di quel che hai, & di quel che fei,fac mihi inde pulmentum,ficut velle me nosti, cioè offeriscili a me, in quella maniera, che tu fai per esperien. za, che mi piacciono, ma con amore, con carità, che di questo ne sei maestra affai

D. Ioa. Grif. fup Ge. hom.

affai scaltrica, ve benedicat tibi anima mea, antequam moriar, fa fù dunque ò Madalena queste attioni auanti che io muoia, accio io habbia occasione di lodarti, & di te dire . Mittens enim bec, onguentum boc in corpus meum, ad fepeliendum me fecit: Et però la Madalena Accepit libram pnquenti nardi piflici preriofi perche fapena, che a Dio ifi dene offerire il meglio, il più, & quel che lei gradisce, ch'è come dice san Paolo: De corde puro , de conscientia bona , & fide non ficta à questo allude l'albastro,& la parola pittici, che vuol dire fidele , cioè, cola non adulterata, ò fallificata.

Questo modo tenne anco Noè, quando fatto l'Altare come si narra nella Genefi . Et tollens de cuntis : pecoribus , O volucribus mundis , obeulit holocausta Super altare ; & legue il Tefto . Odoraeusque eft Dominus odorem fuaurtatis: & Madalena dopò che vnse Christo noftro Signore, dice l'Euangelifta, che: Domus impleta eft odore unquenti , & vol dire, che fi come s'empì quella caula: dell'odore di quel pretiolo vognento, cofi fi è riempita la Chiefa d'odore di buora fama di predettinati, che però diffe. S. Paolo, Christi bonus odor sumus in omni loco: & in particolare della Madalena di cui diffe Christo istesso. Vbicunque predicatum [uerit, hoc Enangelium in toto mundo dicetur., qued., & bac fecit in memoriam eius., cioè, tantofi dilatarà la fanua di questo offequio, ch'è il migliore che mi habbia offerto la Madalena delle fue operationi, quanto fi dilatara il Vangelo, & cofi restard del tutto verificato. Domus impleta est ex odore pnquenti.

Ma in che parte del corpo di Christo si applicato questo voguento? al capo dice . S. Matteo . Et effadit faper caput ipfius recumbentis: al capo, & alli piedi dice fan Giouanni, che l'vno, & l'altro fù fatto indiuerfi luoghi, & indiuerfi tempi : Ma ecco ò Padri fcritturali li fenfi miftici . Maria olim panitens vaxit

pedes Domini , dice la Glosa , sed perfeda , caput , & pedes mgit : Ouero ; caput vigit , quia alta de Chrifto predicat , pedes quia infima veneratur : Ouero; caput ; ideft ipfe Chriftus pedes , ideft , pauperes , qui funt membra eius ; & notate che a quelli poueri fi deue fouenire, anzi feruire, che fono membri di Christo & non a quei poueri vitioli, biastematori furi , ladroni , & disperati , che fono, membri del dianolo; Quia quod vni ex minimis meis feciflis, mibi feciflis dice Christo , legge l'Interlineare . Non dixit de omnibus pauperibus, sed de his qui pauperes funt fpiritu; legge vn altro Espofitore . Minimis meis, ideft, Apofiolis meis eifque similibus, & quefti poueri apostolici sono i piedi di Christo, che si deuono osseguiare, honorare, soccorerre, & fouenire, come la Madalena, che ., vnxit pedes Domini , & capillis suis terfit , applicando il superfluo d Christo, è alli poueri di Christo Ouero finalmente ; caput , diumitatis sublimitas pedes, incarnationis bumilitas, che quefto è il fenso miffico di questo parlare che fanno i facri Euangelisti Matreo, Marco, & Gionanni, chefe l'amante Madalena al sposo casto de suoi casti pensieri Christo Giesù nostro Redencore.

Ma se volete adesso meglio sapere ò . N. in che tempo si debba fare ossequio 2 Christo, ecco che ci lo inlegna l'iftella Madalena. Ante fex dies Pascha. Non è dubio che la Glosa da questo numero di sei giorni, ne caua lei giorni, che Dio mise alla creatione di tutte le cose Il setto giorno, che creò l'huomo, la sesta del mondo la festa feria, & la fest'hora, che morse Christo; ma noi pigliamo per tutto il tempo, che ci fi concede per operare ananti la Pasca della gloria, che è tanto quanto dire, spesso, & sempre dobbiamo offerire à Chrifto tutte le noftre buone operationi in tutto il tempo che ci concede.

Questo volse dire nel salmo Davidde.

Pl.117. de . Constituite diem folemne incondenfis, plane ad cornu altaris, che il Padre Santo Agostino, oue la vulgata legge in condensis, egli scriue. In confrequentationibus; & il Padre Santo Gregorio, nel libro decimo de fuoi morali al capitolo ventiuno, dice che quello : constituit Domino , diem folemnem , in confrequentationibus, qui fe affidne in eius desiderio affligit, & questo offequio deue stendersi, pfque ad cornu altaris quia tamdin acceffe eft , vt quisque fe affligat , quonfque ad fuberni facrificis altitudinem , ideft ad aterna gaudia pertirgant ; ch'è la sempiterna Pasca della gloria del Paradifo, horfino à questo tempo è necessario, che seruiamo à Dio se vogliamo saluarci ò N. & questo è misticamente il dire. Ante sex dies Pascha: ma in che luogo, & con che compagnia gli si sa questo osseguio In Bethania, ecco il luogo nel quale, Martha ministrabat, & Lazarus vnus erat ex recumbentibus, & eccola compagnia. Luogo misterioso, & compagnia piena di fede, di carità, & di diuotione, dice la Glosa, perche il luogo,ch'è Bettania, è interpretata casa d' obedientia, nella qual casa ci si dimofira la pronta obedienza di Christo, quando per obedire prontamente al fuo eterno Padre, volfe obedirlo fino alla morte di croce . Fallus obediens p que ad mortem mortem autem crucie , & con quest'attione insegna l'obedienza alla Chiefa, alla quale, prima di sacrificare, si deue obedire, & la compagnia ci dimostra, conche fede, con che deuotione, & con che prontezza dobbiamo feruire di giorno, di notte, in ogn.hora, & in ogni momento; al nostro amoroso Iddio; che però nel falmo diffe Dauidde . Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi eius , in atrijs domus Domini, in medio tui Ierusalem, prima haucua detto. Vota mea Domino reddam coram omni populo eius , pretiofa in conspettu Domini, mors fanctorum cins, & replica l'istesso due vol-

te perche gli era obligato à ringratiar. lo delli beneficii spettanti al corpo , & delli beneffcij spettanti all'anima, per il corpo , dice. Vota mea Dominoreddam , quia pretiofa in confpettu Domini mors fanctoru eius , attefo che, è gran pretiofità , dice il Padre fan Bafilio ,. mentre prima chi toccaua vn corpo morto era immondo, ma hora chi tocca le reliquie di quelli, che sonomorti, è mortificati per Christo, gode fingolarifimo prinilegio, & per l'anima, che cola dice? Vota mea domino, dice: di nuono, reddami ma conche compaenia? Incomfeetin omnis populi eius : comefece la Madalena, che vnie Christo in presenza de gl'Apostoli; di Lazaro. & di Marta, che questo è tutto il popolo di Dio: ma non folo in presenza di quelli, che sono del popolo di Dio, & lodano gl'offequi che fi fanno a Iddio,ma ancora in presenza di quelli che fono della Cirma del demonio, che bialmano infino l'opere de buoni, che da buoni fi fanno honorare Iddio . come fece Giuda, che mormorò dell'Ontione, che fece Madalena a Christo . Quare hoc unquentum non venit trecentis denarijs , & datum eft egenis? Ma l'Euangelifta bialma Giuda, quia furerat, & latro , & loculos babens: & Christo defede la Madalena. Sini te eam, vi in diem fepulture meg, feruet illud. Hor ecco che fa: MariaMadalena N.la quale rappreseta quel che far deue il peccatore giuftifica. to che se bene ne mormora il mondo ad ogni modo Christo istesso, è quello che lo difende, & lo difendera fempre, fe però noi offeruaremo quello che di fopra habbiamo detto, cioè, la persona che sodisfa, l'affetto conche si sodisfa, la quantità di quello conche si sodissa, la qualità di quel che dona, la parte dou e fiapplica,& il tépo, il luogo,& la copaenia con cui fi deuono offerire le cofe buone, migliori, & ottime & Dio, il quale liberalissimo signore, conforme alle nostre preghiere ci coucederà la gratia in questa vita, per darci la Pasca della gloria nell'altra Amen.

## SËRMONE DEL SS. SACRAMENTO

Per il Quinto Venerdì di Marzo .

Mulier da mibi bibere

Entre questa sera mi veggo accompagnato dalla milteriola Historia della Samaritana hodierna, con la quale ragionando il nostro Signore, su richiesta d'yna beunta di acqua del sonte del Patriaca Giacobbe; non per altro fine, che per dare, a bere a lei acqua di gratia, & di gloria così dicendogli . Oh mulier fi feires donum Dei , quis eft , qui dixittibi da mibi bibere : Con altra ragione deno io discorrere. N. intorno alla fete, che hebbe l'stesso Christo, mentre trafitto in Croce stana considerando il mittero della redentione del genere humano quando disse Sitio, & che hoggi velato fotto lo specie sacramentali di pane, & di vino, arde, & vampeggia nel cuore humano. Gran fere fentiua il nostro saluatore in Croce, non altra fete, fe non che torre dalle fataniche mani, l'huomo che formato, & redento col suo pretioso sangue haueua per trasportarlo nel campidoglio del Cielo col mezzo efficace della fua gratia diuina. Gran fete similmenre vampoggia ancora nell'cuore dell'istesso Iddio sacramentato, & sotto le specie di pane,& di vino velato per torci dalle fauci dell'Inferno pastegiando ci col luo corpo, & abbeuerandoci col fuo langue . Mode enim (dice Cri foft.) bom. 2. in Epift. fupra fontem fedet , non Bantum vnam Sammaritanam, fed vniuerfam alloquens Ecclesiam. Affettato colà & vagheggia il nostro Christo nel fonte del facro fanto. Altare cercando da bere, non ad vna Sammaritana, ma à tutti li Christiani fideli, per darci l'acque immortali della fua gratia diuina: & però voglio, che in questo breue discorso vediamo quest'ardente sere . & abrugiante fiamma, che ha Christo in

Croce, & infieme velato fotto le (pecie facramentali dell' Eucaristia dell'Altare per arrichirsi di celesti doni, & fauori diuini . Incominciamo . Hanno tanta connessione, & somi-

glianza tra di loro la passione di Chrifto. & la fantiffima Eucariffia, che mentre fi parla della fua lacca: iffima paffio ne, bifogua anco necessariamente parlare della sua augustissima sacramentatione: Onde à questo proposito dilfe Palcafio fanto, fenti anuna contemplatiua, ogni volta che tu vuoi fillare lo fguardo nell'Altare, come mi ftia il tuo Signore velato fotto quelle fpecie facramentali, bilogna infieme, infieme meditare la passione del nostro Christo appassionato, pensando com'egli per ambre che portò all'anima noftra, fudò langue nell'horto fù bacciato da Giuda, fu strascinato per terra da Giudei , fù condotto alla presenza de Giudici , fù flagellato alla colonna , fù coronato di foine, & finalmente, chiodato, & morto in Croce; perche tanto rileua il parlar di Christo in Croce , quanto il narlar di Christo nel sacramento dell'Altare,tanto importa Chri fto appalfionato, quanto Christo lacramentato. Nibil defuit , dice Pascasio D. Pal. in boc facramento ad memoriam paffionis, de conquod tunc extitit in Cruce inconfumatio- & (ag. nem nostræredemptionis, dunque deuo Chr.11 io contemplare, & predicarui Christo appassionato in Croce, & nell'Altare facramentato per voi, ò anime chri-Stiane.

Se con fatto curio fo fta fera domandaste fra tutte le opere marauigliose fatte dalla infaticabil mano, & beneficatore de mortali Iddio all'huomo . qual fia la maggiore, che cofa risponderesti ? Padre io risponderei con la

COM

commune opinione, & direi, che l'opera più stupenda sia il Santissimo Sacramento dell'Altare, & la ragione è questa: fi come in quello mistero hà compendiato tutto il fue diuino, & infinito amore. Cum dilexisset suos, infinem di lex teos, cofinel medefino Sacramento, ha compendiato tutte le sue oper marauigliofe : che cofa dice Dauidde del Santiflimo Sacramento dell'Altare? Memoriam fecit mirabilium fuorum,efcam dedit timentibus eura, legge il Testo Hebreo. Librum fectt compendiofum, il Sacramento dell'Altare è vn compendio di tutte le cose maranigliose create da Dio, & in vero qual merauiglia fi vidde giamai in quelta bassa Terra, chenon fia scolpita in quella celeste Manna, doue sta presente la Dininità, l'Humanità, l'Anima, il corpo, & Sangue di Christo, & tutto quello che spetta alla Persona Diuina del Verbo huma-

nato . Librum fecit compendiofum .

Veniamo hormai alli diuini benefi cii fattoci dal nostro Iddio; ha sete il nostro Christo in Croce pendente, & non brama altro, se non con la gratia. dilattarfi, & guarirci dal veleno de peccati. Ditemi vn poco in cortesia, quan. do il diauolo andò à tentare la nostra... prima Madre Eua, che forma egli prefe? non altro che di ferpente? Serpens erat callidior cundis animantibus Terra che cosa fece questo velenoso serpe, pa-Reggio di veleno i nostri primi parenti, perche fotto la lingua del demonio, altro non v'era, che dolore, & fatiga: fub lingua eins labor, & dolor: che fa il no-Aro Christo, si determina liberar l'huomo da queste velenose maluagita, va à porfi in Croce : Et crucifixerunt eum. Ma mi sapresti indouinare o N. in che modo? come il serpente del Paradiso? chi lo dice ? l'istesso Christo in San. Giacomo al capitolo 3. sient exaltanit Moyfes ferpentem in deferto, ita exaltari oportet filium bominis; & è possibile che non vi ricordiate del fucelso del Popolo

Hebreo, ch'essendo morsicato da velenofi ferpenti, altro fcampo non ritrouò Mosè, se non che fabricare vn serpente di Bronzo per ordine dell'Altiffimo, oue guardandolo i morficati, fubito guariuano. Che simboleggia quetto ferpente di brozo lcuato nel baftone della Croce, che hancua nella lingua il scrpente, che andò à tentar Eua? fatiga, & dolore, labor, & dolor, & il ferpente posto in Croce, che cosa scaturifce dalla bocca, miele, & latte, cofi lo chiama lo Spirito Santo nellaCantica: Mel, & lac sub lingua eius, & ecco il miele, & latte che scaturisce l'istesso appassionato Iddio per l'huomo dal Demonio auelenato con stenti, & fudori, con fatighe, & dolori: que. fto latte, & questo miele celeste, cerca darci pendente in Croce per pasteggiarci con la sua gratia dinina, & guarirci dal veleno del peccato mortale. Istate à sentire questo passo d'Agollino lopra San Giouanni. Fratres vt a peccato fanemur , Christum crucifixum intueamur , quomodo qui intuebatur ferpentem eneum in descito non peribat morfibus ferpentium, fic qui intuentur fide Christi mortem fanantur morfibus peccatorum: Gran beneficio hà con not appertato la passione di Christo, cibandoci del latte, & del miele della fua gratia diuina con la quale faniamo dalli morfi de peccari mortali, come quelli che guariuano dalli morti de ferpenti velenosi, vagheggiando nel deferto il serpente bronzina: diciamo pure che . ha fere il nostro Signore in Croce nol fentite . Mulier da mibi bibere .

Ma (chá fete nella Croce di guarrici dalle morficature de peccasi , & farci fucchiare latte, & miele dalla fua bocaca diuina; Ecco che velato sta feta forco to le specie di pane, & di vuno, a litro non brama, che noi come tanti bambini, corriamo all'Alkare succhiando della sua gratia il latte, & di miele, per schiared dell'Inferino il di miele, per schiared dell'Inferino il

veleno.

Gen c. 3.

Terminiamo finalmente il nostro dicorfo. N. Muore il Saluaror del mon. do . & ecco arrivando vn Centurione nel Caluario con vn colpo di Lancia li spalanca del petto il larto destro, & nell'istesso tempo scaturisce va riuolo di fangue, & acqua infieme mischiata. Vnus militum aperuit latus eius, & continuo exiuit sanguis, & aqua: Venerdi passato ponderai l'istesso pensiero, ma ad altro propolito: Hora io dimando. & dico, a che fine volle che vicifie acqua, & langue vnito insieme, non bastauache vicisse il Sangue folo, anzi non doucua scaturire cosa veruna, perche essendo morto il nostto Christo , doueua il Sangue effer agiacciato, fe però vi era rimalto.

Rispondetemi stå sera per vostra cortefia Signore Dame, che cofa ado. prate voi per abellirui? non altro ingero, che folimate, Biacche, Belletti, Acque nanfe , & altre cofe fimili : Per comparir belle bilogna elser bianche, & roise, cofi lo difse lo fpirito Santo. Dilectus meus candidus , & rubicundus : ·Horfit ecco il nostro Christo che con la fua paffione per abellirci,& torci la deformità del peccato, che ci rendeua neri,& ofcuri come tanti carboni . Denigrara eft facies eius super carbones . & farci bi anche per la purità, & rossi per l'amore, che fa ? Vnus militum &c. v[c] fangue, & acqua; Questo cred'io volle dire il gran Tertuliano, quando così difse . Continuo exinit Sanguis, & acqua quia qui sanguinem crederent, aqua la-Tenul. uarentur. Gran beneficio dunge è que. pe:Bap. sto di Dio appassionato che con la sua

> & però . Mulier da mibi bibere . Ma benederto fia fempre il nostro facramentato Signore, che velato cola, altro non brama che abellirci, & farci bianchi come candidi Gigli per purità, & rubicondi come rose per amore. Ragiona Iddio per bocca del Profetta Zaccaria al capo nono della beilezza & bontd humana, & non ri

facra passione, abbellisce noi mortali;

trouando altra bonta, che il ino fantiffimo corpo velato fotto le specie di pane, & di vino, quafi rimprouerando gl'huomini mortali, & le Donne impure, & vane, che vanno appresso a conci, & profumi, belletti, & bellezze rerrenne . & altre vanità mondane . cofi li dice. Ould bonus eius , & anid pulchrum nifi frumentum elcetos ? S'alta in campo San Pascasio, & dice queste parole al nostro proposito. Pulcbrum eft corpuseius ex que iam pretiofa anima per lauacrum iamq, amplius pulcrescit pt candore filis, & Rubore Sanguinis in boc misterio duceretur ? Non per altro volic uelarfi il nostro Iddio, se non per abellirci la nostra humana natura con l'acqua della fua divina graria per imbian-. carci come tanti gigli, & con il luo pre. D.Pale. tiofo fangue per infiammarci del fuo de Saut diuino Amore Felici noi dunque Chri. Chr. stiani, mentre veniamo fauoriti da Die in Croce appassionato, & nell'Alrare. facramentato; Siche polfiamo campeggiare nel spatioso campo di Santa Chiefa come tanti gigli per purità, &

come tante Rose per amore. Ma dall'altra parte miferi . & infeli. ci quei huomini, & quelle donne, & mille volte infelici quelle anime ingannate da fatanaflo Infernale, le quali fi riducono a tante fceleragini di riceuer quel Sacramentato Iddio con poca dispositione in peccato mortale; Ah mio Dio, che non folo appareranno come tanti neri , & brutti carboni. Nigrafiunt fasies eorum à fumo, ma fembreranno come tante Nottole , & Pipistrelli , in tal modo, che. Supra corpora corum volant nottue, perche vno che riceue il corpo di Christo indegnamente, il dianolo entra a pigliare il possesso dell'anima tua; Non ti ricordi . D. N. di Giuda traditore , che : Statim poft buccellam , intranit in eum Sathanas, subito che indegnamente si communicò, entrò Satanaiso nel corpo di Giuda, & fu cagione che da fe itelso li appicalse, & per mezzo cre-

palse

paffe, non potendo vícire quell'anima infelice, per doue era entrato il corpo di Christo; si guardino i Christiani dall'ira di Dio, da cani che tengono incasa, perche questi tengono potessa da

Dio di sbranarci .

Racconta Mileuitano, checerri Heretri dispregiando il corpo di Chriflo, & buttandolo alli cani, per miracolo di Dio quei cani adororo il Santissimo Sacramento, & si voltorono
adossi ai propris Pastroni, & si is barnorno tutti. Che fa il Christiano che
indegnamente si communica, dai il corpo di Christi no nostro Signore alli cani,
attesche vu peccatore altro non è, se
non che vu cane; Anzi pegiore delli
stessi dicc Oleastro; dunque tremi di quel
cane, chetiene in cala, che vu giotno
no ti sbrani per giusto giuditto di Dio;

Habbi paura, & timore delle mosche, acciò non venghi per (degno di Dio, ad effer fatto loro cibo. Trema, & pauenta ò peccatore, che con macchiata conscienza hai presa quella Manna Celeste, che l'Inferno non ti afforbifca . Però N. mentre Christo appassionato, & Sacramentato grida dalla Croce, & dall'Altare chiamandoci alla sua gratia Dinina, alla fua menfa celefte, alla fua Parria felice: Accedamus cum corde vero abluti aqua munda; Accostiamoci con vero cuore, con pienezza di fede, con la conscienza lauata, con le lacrime à gli occhi, & con purità di cuore, che così facendo, cibati, che faremo di quella Santiffima carne, & abeuerari da quel pretiofissimo sangue, diuentare mo tanti-Gigli, & Role del Paradilo; quales Iddio per fua infinita pietà, & mifericordia ci conceda Amen . Ielus Maria.

#### PROEMIO XXXVIII. NEL VENERDI

Della Domenica di Paffione.

Secreto confeglio, minacciolo fine mortal fentenza, finale decreto, crudel defegno, maluaggio volere vana pazzia, profuntuolo ardire, e vna sfrenata Rabbia, &c.

Rabbia à sogar lo fdegno, a rdire, disfare l'innefable, pazzia à pigliarla con l'onnipotente, volere à far l'impossibile, disegno à darsi pace, decreto à condannare l'innocente, senenza à toglierle la vita à Dio, fine à crocifiger Chesso, conseglio à vano ardimento.

Confeglio, ma iniquo, emaligno, fine, ma pravo, e peruerlo, finemaa, ma inguilta, e perida, decreto, ma. flagitudo, & kientordo, dilegno, ma feelefte, ed impuro, volere, ma enorme, ecriminofo, pazzia ma ignominiofa, e vitofa, ardire, ma contumeriofo, & vituperofo, e Rabbia, ma. odiola, e vendicatuia.

Rabbia che è origine dell'ardire, ar-

dire, che è sonte della pazzia, pazzia che è vena del volere, che è principio del dissegno, dissegno, che è radice del decreto, decreto, che è causa della sentenza, sentenza che è scopo del sine, sine chè termine del conseglio, e conseglio, che offe nde i decretany.

Confeglio, che aduna gente iniqua\_, infer che da morte, fenetras, che condanna, decreto che determina, difegno che difone, volere che vuole il male, pazzia che confonde, ardire che prefune, er abbia che morde, che tanto vuol dire l'Euangelifta Giouanni fpregando la malignita de falla flebrei contro l'innocente Agnello del noftro Chrifto directodo, Callegerm Tomifices, Thurifica concilium adurfus telpum, & dischom. Qual facima, quia bic bomo multa figna faci. Ma voi o mio amato bene, chefice &c.

## PREDICA PER IL VENERDI

Dopo la Domenica di Paffione.

Collegerunt Pontifices, & Pharifei concilium aduerfus lesum. Ioan. cap. 11.

Ono stati sempre così grandi el'intereffi humani , & vanno talmente crescendo, che non è di meraniglia, che fin li confegli publici . che seruono per regola di giustitia siano pieni di mille difetti . Ma se oltre l'intereffe , ch'è origine di tutti gl'altri difetti , vogliamo andare innestigando li difetti particolari, che fanno dannofi eutti li confegli del modo, li quali dourebbono effer gioueuoli a ciascheduno. facilmente li potremo sapere dalli di fetti del confeglio d'hoggi, metre; Collegerunt Pontifices, & Pharifes concilium aduerfus lefum; Hor ecco fin dove arriuano gl'intereffi humani, à configliare contro la conscienza, coero il profimo, e contro Iddio : questo falso conseglio diedero certi scelerati nel tepo di Ma cabes, Exierut ex Ifrael filis miqui, & fuaferunt multis dicentes,eamus, & difponamus testamentum cum gentibus , quia ex quo recessimus ab eis, innenerunt nos multamala : Si può fentire peggio confeglio di questo? nò certo?poiche li configlieri erano tutti , flij iniqui , iniqui , e (celerati contro la lor Madre Sinagoga donde erano víciti, perche : exierunt ex Ifrael , perche quello che confegliano, è contro il precetto di Dio, samus , & disponamus teftamentum in gentibus, perche è ferico; In viam gen tium ne abieritis : Il fine di questo mal nato confeglio è l'intereffe, quia exquo recefsimus ab eis , innenerunt nos multa mata , e nulladimeno in questo confeglio cofi cattino, one fi perfuadena l'-Idolatria da questi scelerati, fu riputato buonos & bonus pifus eft fermo in ocuus corum , e la cagione ne fu l'intereffe , che fa parer buono ogni cattino confeglio , e fi parer lecito fin'l'Idolatria .

Hor ecco li difetti del confeglio dell'. Euangelio d'hoggi, e d'ogni cattino confeglio; Cioè li confeglieri cattiui,le falle raggioni, e la pessima risolutione. Li confeglieri fono cattiui, perche fono Pontifices, & Pharifei . Le ragioni fono falfiffime, perche dicono: Si dimittimus eum,omnes credent in eum, & venient Romani &c. La resolutione è pessima, metre fu concluso-Expedit vobis, vt vnus bo. mo moriatur pro populo , O non tota gens pereas; Ma cominciamo da i côleglieri.

Collegerunt Pontifices, & Pharifei concilium aduersus lesum. Et per dirne il vero N. chi no stimarebbe, che questi foffero li megliori cofiglieri, che nell'vniuerlo fi potellero trouare, effendo persone Ecclesiastiche, espiritualite nondimeno se noi pensiamo alle qualità che debbono hauere quelli, che reggono,e che gouernano, noi diremo tutto il contrario.

Nell'Efodo fi racconta vn confeglio, che diede à Mosè Ietro, delle qualità, che denono hauere quelli che commadano à loro fuddiri, cofi dicendo, Prouide antem ex omni plebe viros sapientes, & timentes Deum in quibus fit veritas, & qui oderint anaritia, e di questi cofi be qualificati,coffitue ex eis tribunos , & centuriones, o quinquagenarios, o decanos, qui indicent populum omni tempore; qualità cofi rare, e legnalare, come necessarie à quelli, che gouernano, e configliano per il ben publico, ma efaminiamole tutte, vna per vna, le Dio vi falui ascoltanti : provide autem ex omni plebe piros , la prima qualità , che debbano hauere , eche fiano persone scelte. ex omni plebe viros , leggono li Settanta ; Piros potentes , cipongono altri : Strennos , magnanimos , & laboris pas

tientes, perche se non sono huomini di petto, per vn minimo rispetto humano, non dicono mai la verita; in che modo, fentite la Sacra Scrittura. Herode fubito, che fenti dalli Maggi dirle. Phieft quinatus eft Rex indeorum , . dice, che, flatim congregans omnes prin cipes Sacerdotum, & feribas populi, feifeitabatur abeis phi Chriftus nafcerrtur,e do po hauer chiamatili primi,e più dotti, che sono Prencipi de sacerdoti e Scribi per saper la verità della nascita del Mesfia, non folo li rispondono freddamen te,e li dicono, in Berlebem Iuda, fic enim feriptum e? per prophetani, ma per nonoffenderlo, li dicono la metà della profetia, e lasciano quello, che dice il profeta Michea della Diuinità di Christo, perche folo gli dicono; Et tu Betlebem terra Iuda, nequaquam minima es in principibus Indaex te enim exiet dux qui regat populum meum Ifrael, ma tacciono quelle parole che feguono ; Et egreffus esus ab initio à diebus aternitatis . e la ragione perche non dicono la verità, è perche non erano coraggiofi,e magnanimi, ma erano timidi, paurofi, & interestati, e questi timidi, che dal mondo fono chiamati rispettosi, sono quelli, che cofi sono amati da grandi, come fono odiati gl'huomini virili,e magna. nimi; L'esempio è chiaro nella Scrittura:Faraone, ogn'vn lo sà, commandò, che nascendo li figli maschi dalle Donne Hebree, si vccidessero, ma che nasce. do le figlie femine, fi lasciassero viuere, e la legge, è questa dice Origene, perche li grandi del Mondo, odiano gl'huomini virili, e quelli che dicono la verità;e permettono, che viuano quelli che per timore non ardifcono parlar mai; però, dice Origene; Odit autem Pharao buiusmods Mares, T vinere eos in AEgypto non finit , perche ogn'vno fi fa vn Faraone contro gl'huomini virili, e pon fono permeffi, che ne meno viuano in questo Egitto del mondo pieno d'adulationi, e menaogne; cofi fece Herodiade à San Gienan Battifta, che dicendo ad Herode. Non licet tibi babere vxorem fratristui, procurò Herodiade. che li fosse leuata la vita, e questo Santo Precurfore, prima volfe deporre la vita, che lasciar di dire la verità: Onde con ragione Ifaia mette infieme, Spiri- Ifaia 11 tus confilis, of fortitudinis, perche per effer buon confegliero , bifogna effere huomo di petro: Dunque, provide autem ex omni plebe, viros, ideft, viriles.

Sapientes, & timentes Deum, e certo per cofa troppo disdiceuole, che vna persona ignorante, e talhora di mala vita, e di pessimi costumi, serua per dar confeglio ad altri ; Però Tobia diffe al Tob. 4. figlio. Confilium semper à sapiente perquire, e notate, che dice, a fapiente, che nella Scrittura Sacra s'intende non solo del scientifico, ma ancora del timorato di Dio, ch'è vero fapiente, perche come dice G:obbe . Ecce timor lob 28. Domini, ipfaeft fapientia, Grecedere à malo intelligentia, perche il più feientifico, è quello, ch'è più timorato di Dio, & il vero sapere, è preservarsi da peccati; Maquando alcuno foffe scientifico, e non fosse timorato di Dio, & altro fosse men dotto, ma più buono in tal cafo, più tofto fi deue pigliare il confeglio del più buono , e men dotto, che il confeglio del più dotto,e cattino; L'esempio l'habbiamo nella al nono capo degl'arti apostolici , oue si racconta la conversione di San-Paolo, che dopò hauerli detto Iddio : Surge, & ingredere Cinitatem , & dicetur tibi, quid te oporteat facere, lascio di dire, che Iddio non li vuole riuelare quel che hà da fare per farlo infaperbire, ma per farlo humiliare, gli dice, ingredere Cinitatem , & dicetur tibi , fenza dirli da chi li fara detto, per infegnare à ogn'vno quel che dice il Sauio ne'Prouerbij. Ne innitaris prudentia tua , O ne sis sapiens apud te metipsum, perche Pron !di proprio capo, rare volce fi fa bene, e perche San Paolo non ci vedeua; li compagni che seco portana; Ad manus ilium trabentes , introduxerunt Da-

mascum, oue firitrouaua chi lo doueua configliare, & istruire. Erat autem quidam decipu'us Damafei, nomine Ananias; oue, è da notare, che Iddio non manda San Paolo da vn dotto Rabbino . ma lo manda da vn Discepolo di Christo, che se bene, dice Nicolò delira , che , erat sciencia , & vita famo fus , nondimeno il Sacro Testo delli ventidue Capitoli de gl'Atti Apostolici, doue si fa mentione vn altra volta di questo discepolo, dice in que fta maniera . Ananias autem quidam vi ..... egem teftimonium babens ab em nibus habitantibus Indeis; legge il Greco, timeratus: legge la Siriaca, influs; leggono altri , pins, fen religiofus, nomi questi rurti, che dicono più bontà, che dottrina, & a questo più buono che dotto, manda Chritto San Paolo per confeglio, e per aginto; Hor cofi dob biamo far noi , perche da vn cattiuo non le ne deue preliar, ne agiuto, ne confeglio, ancor che fosse Padre, ò Ma dre, attelo che da vo cattino, mai le ne deue pigliar confeglio; ecco la Scrittura Sacra che lo dice apertamente, la figlia di Herodiade va per confeglio a quella incestuosa sua Madre, e li dice in quelta forma. Quid peram? e quella li risponde. Caput Ioannis Baptiffe, e la confeglia che procuri vn facrileggio cosi grande in far decapitare il maggior Santo che haueste la Chiesa di Dio; Dunque; Sapientes, O timentes Deum, deuono effer i configlieri, che li Settanta leggono affoluramente, e dicono. Deum colentes , perche più alli ferui di Dio, che alli dotti del Mondo li deue ricorrere per buon confegliero, e fe foffe l'ilteflo Salomone : Ecce plufquam Salomon bic Oc. In quibus fit veritas, verità di vita, e verità di parole, verita di vita , che non mottri di effer buono, e sia cattiuo, perche di Lucifero fi dice. In veritate non fletit , però doue noi leggiamo, in quibus fit veritas, leggono li Settanta. Viros iufi s,perche la bonta, è la verità della vita, e con la

verità della vita , aggiongere anco la verità delle parole, acciò non li fia. detto quello di Danidde nel Salmo . Quoniam in ore corum, non eft veritas, cor corum vanum eft, che il Padre San Girolamo seguendo il Celdeo legge: Quoniam non eft in ore corum rectam, cor corum vacuum virtute, & vuol dire, che doue non è rettitudine di giustitia, ... stabilità, e fermezza, non vi può esfer verità, ne di parole, ne di vità.

Et qui oderint auaritiam ; e quanto è vero, anzi veriffimo, che vno, che vol gouernar bene, e configliar bene, non folo deue non effer auaro, ma deue odiar come pelle, quelto vitio pellilentiale dell'auaritia, perche si come la peite è vn male mortifero, & è caggione di tutti li mali,così l'auaritia è caggione di fette principali peccati, per effer peccato mortale, & quelto ogn'vno lo sa, che: Radix omnium malorii eft cupiditas;& il Padre S. Gregerio dice. Cui cupiditas dominatur , subicelus proculdubio omni vitio effe conuincitur, e fi come nef- 10. fun male, è peggiore al publico che la pelle;cofi non è vitio,che tanto danne. gi,la Republica, quanto l'auaritia, però quelli, che gonernano, e che confegliano, bisogna fiano di quelli, qui oderint auaritiam, ò come leggono i Settan. ta:odio habentes superbiam, ch'è anco ella;initium omnis peccati,& io dico, che fofle possibile, carerent omni vitio, perche,è neceffario, che fiano virtuofi, e non vitiofi, come li confeglieri d'hoggi,che in vece di effer virili, sono timidi,& irrefoluti, che però dicono: Quid facimus, che in luogo di effer fapienti . iono ignoranti, e quel ch'e peggio fenza timor di Dio, che non dicono mai verità, auarifimi, fuperbifimi, & ambittofiffimi : Hor fe huomini di fimili qualità permette Iddio, che regghino, e che confeglino va popolo , quello è certo, che lo permette per li percati di quel popolo.

Però Anaftafio Niceno come riferiice nella Bibliotecha Santterum Pating Х

Tomo

Tomo primo, queftione quinta, dice quefte parole : Aly cum fint indigni, Dei permiffione , vel voluntate perficiuntur populo digno corum indignitate:perche quando quelli, che reggono, & che colegliano lono indegni, viene perche, d'altri migliori non è degno il popolo; così rispose Iddio istesso a vn Santo Monaco che li dimandò perche haueua permeffo,che Foca fosse eletto Imperatore mentre era tanto crudele cotro i Chrifliani,e la risposta che hebbe, sù questa: Quoniam non inueni peiorem, & volcua. dire, è tanto il demerito del mondo, che peggio Imperador di questo meritarebbe, & è come si risponde sin'hoggi giorno ad altri, che fi lamétano di cat. tino gouerno, che solemo dire per co mun prouerbio: No è tanto trifto, quato lo meritate; Però nell'ifteffo luogo fi racconta anco d'vn hipocrita, che facé. do il fanto fu eletto Vifitatore d'vna. Citta tutta vitiosissima, della qual dignità insuperbitosi gli disle vn Angelo in questa maniera. Quid superbist perche tanto t'insuperbisci di quelta dignità immeriteuolinente ottenuta? fa ppiche Non es vocatus Episcopus quod dignus sis facerdotio fed quod Cinitas, tali digna crat Eniscopoifi che coteftaPrelatura, ii è fla. ta data per demerito del popolo, e non per merito tuo,& è di ragione, perche fi come il dolor del capo, viene dal diferro dello fromaco, che manda le mali qualità al capo, così è di ragione, che lo flomaco partecipi del dolor del capo, di cui per suo difetto,n'è stato non poca cagione ; Hor nell'ifteffa maniera permette li capi cattiui per li peccati del popolo:Onde il Padre S. Ambrofio cofi dice nel suo Apologetico. Regum lapfus pana populorum eft; fentite hora la\_ Scrittura nel fecondo de Reggi al capo 84. Et addidit furor Domini irafci contra Ifrael,e per li peccati d'Ifraele,permet. te Iddio che s'insuperbisca Dauidde della gente ch'egli haueua,'& imparticolare da combattere, e dichi a Gioab-1. Part. be: Vade, O numerofa Ifrael & Inda; Rilip.st. Inole loab, edille. Quare hec querit Do-

minus meus in beccatum reputetur Ifraela ideft,in panam peccati fit Ifraeli,perche Iddio vccise di peste, tante migliaia d'. huomini,& infieme ripreffe l'orgoglio del Rè, che s'insuperbi di popolo cosi numerolo, e castigò l'istesso popolo . che con li suoi peccati era stato cagione che Iddio hauesse permesso, che il Rè s. iniuperbifie; In fomma concludiamola con Giobbe qual diffe. Qui regnare facit 10b. 14: bypocritam propter peccata populi, Hipocrita, è quello, che fa il virtuolo, & è vitiolo, fa il Santo, & è vn demonio, però l'Interlineare espone; Antechriftum, perche si come Iddio permettera per li peccati de Giudei, che in Giudea ci regni Antechristo, non hauendo volsato riceuer Christo , cosi Iddio permette altroue, per li peccati del popolo, che gouerni vn Hipocrita fimile ad Antechristo; leggono i Settanta: Propter peruerlitatem populi , acciò corrisponda à vn popolo peruerío, vn peruerío gouerno; & il Padre S. Gregorio dice. Quia D. Gre. sub illius regimine ipsi preordinantur , qui mot. 20 eius dominio digni, ante facula prafciuntur.Ripolo.

#### SECONDA PARTE.

Vid facimus, quia bic bomo multa figna facit. Non è dubio, che li confegli cattiui, vengono da cattiui Confeglieri, che Dio li permette per li peccati del populo, ma vengono anco dalle cagioni ingiuste, che muouono li cofiglieri cattiui: Non fentite quello, che adducono li confeglieri di hoggi. Quid facimus &c. eccola prima : E quanto e vero che quelli che confegliono, contra conscientiam, non solo sono irresoluti, e non fanno, che si fare, che però l'vno, all'altro riuolto, dicono, quid facimus, ma pigliando ogni cofa al contrario, in vece di risoluersi in bene, si risolueno in male; Però diffe la Sapienza con gra fentimento.Cogitationes enim mortalium timide, O' incerta providentia noftre , simida, perche alle volte fono ignoranti,e non fanno quello che si fare, &c alle volte fono malitiofi,c temono, che

non fi fcuopra la lor malitia; incerta prouidentia nostra, non solo perche non conosciamo il proprio fine delle attioni che facciamo, ma perche fiamo in ogni momento mutabili, Quia stultus, ve luna mutatur, che in ogni momento, ò cresce, ò manca, & l'huomo: Nunquam in eadem statu permanet, cosi nelle cose corporali, come nelle spirituali,& particolarméte nel bene,nel quale l'huomo, è inconstatissimo, perche hora, dice, di si,& hora, dice, di nò, che però Dauidde dopò ha-Pf, 105. per detto nel Salmo . Et crediderunt ver-

bis eins , loggionge; cito fecerunt, o obliti funt operum eius, cioè, in vn fubito fi fono mutati dal bene al male, ma poi nel male sono constantissimi, che però nella Geniti facra Genefi fi legge. Et caperunt hoc fa cere, & non desistent à cogitationibus fais . donec eas opere compleant, & però doue haurebbono cagione di riseluersi in bene, pieni d'inuidia, si risoluono in male:l'esempio è chiaro nell' Euangelio, che dode dalli molti miracoli di Chrifto, dourebbono gl'Hebrei cauarne fede,ne canano per lor malitia infedelta; cofi fà il Ragno , che da quel fiore, che l'Ape ne caua miele, egli ne caua veleno; così auiene alla Nottola, che quella luce, che serue à gl'altri vccelli per vedere, a lei per suo difetto, serue per accecarla : & cosi quelli miracoli, che hanno feruito à tutto il modo per farlo credere, li Giudei li pigliano per occasione d'infedeltà; & quella pietra angolare, che serue ad altri per vnirli in vn grege fotto vn Paftore, alli Giudei fi fa,lapis offensionis, & petra fcandali,& però ignoratemente dicono . Quid facimus, quia bic bomo, &c.

Ma ecco il rimedio quado vno è irresoluto. Nel secondo del Paralipomenon al capo secondo, si racconta, che quando fi congregò vna moltitudine grande de genti cotro Iolaphat, ripieno tutto di timore : Tocum [e connertit ad rogandum Dominum, & li diffe queste parole, che deuono imparare tutti quelli che desiderano buon esito dalle

loro attionl. Et cum igneremus quid agere debeamus, boc felum b ibemus refidui, pt oculos dirigamus noftros ad te ; fentite irresoluti, voi, che, ò per ignoranza, ò per malitia, dice. Quid facimus, forsi anco per hauerci compagni nel male. quando non fapete rifoluerui in bene; Hec folum residui est, pt oculos nostros dirigamus ad eum , perche altrimente non potrete risoluerui in bene.

Eccone l'elempio della Sacra Scrittura. Christo racconta in San Luca vna misteriosa parabola d've ricco, il quale hauea raccolto gran frutto da vn fuo campo, che però tutto confuso in les stesso per l'abondanza di quello, diceua in questa maniera, Quid faciam? e se bene ne doucua render gratie a Dio, perche,neque qui plantat est aliquid, neq; qui rigat , fed qui incrementum dat Deus , dice S. Paolo; se ne douena seruire sobriamente per li suoi bisogni, e dell'auazo farne limofine a poueri di Christo; d ogni modo risolue il peggio da se fteffo , e dice . Deftruam horrea mea, & maiora faciam, & illuc congregabo omnia, Luc-12. & poftea, dicam anima mea . Anima, ba. bes multa bona, polita in annos plurimos. requiesce, comede,bibe, e epulare : Hora sentite di questa resolutione il fine di questo ricco, che l'istesso Euangelista loggionge, e dice . Stulte, hac notte repetunt animam tuam à te , & que parafti . cuius erunt? hor questo istesto fanno gl'a huomini fenza Iddio, che prima irrifoluti dicono. Quid facimust e poi da le stessi si risoluono al peggio, come li Giudei che foggiongono . Hic bomo multa signa facut, e per tanti beneficij che da Dio hanno riccunti, si risoluono à darli morte.

Ma diciamo l'altra cagione, che fa cattino quelto confeglio, e tutti gl'altri ancora . Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, e per dire il vero N. fempre nell'attioni buone nafce, e cre-(ce l'inuidia, ch'è cagione d'ogni cattino confeglio, e d'ogni pellima rifolutione. Nel Elodo fi racconta, che effen-

22

do creiciuto in grandiffimo numero li figli d'Ifraele, che forfi anco crefceuano in bonta, quel Re nuoun , che non. haueua conosciuto Gioseppe, ne si ricordana delli beneficij, che Giuleppe haueua fatto all'Egitto così diffe vn. Exod. 1 giorno. Ecce populus filiorum Ifrael multus, O fortior nobis eft, venite fapienter op primamus eum; Hor perche fa questa refolutione il Refforfi, perche li figli d'-Ifraele, haucuano machinato, qualche tradimento, ò qualche ribellione verso la fua reggia maefta? non già, ma folo, quia multus, O fortior nobis eft, e perche il popolo era numerolo, & era più forte di loro, concludono, venite sapientes opprimamus eum, che tanto vogliono dire, quanto tiraneggiamoli.

Reggi,quando fi racconta, che Dauidde tornando col capo di Goliath, e le. figliuole d'Israele cantando quel bel mottetto in lode del vincitore diceua-110 . Saul percufsit mille, & David decem millia; e subito soggionge il Saero Tefto ; Iratus eft autem Saul , & difplicuit in ocu'is eius ferme ifte, & dixit Saul , dede runt Dauid decem millia , & mibi mille dederunt, & conclufe, quid ei supereft , nisi folum Regnum, e da questa lode ne caua vna confideratione, che Dauidde l'habbia à priuare del Regno, & però foggionge il Testo, e dice: Non rellis ergo oculis, Saul aspiciebat David à die illa, d' deinceps ; hor vedete, quanto cresce l'invidia nell'opere buone.

Questo istesso si vedenel primo de

I midial acti oper cuorie.

1. Lafelo Giofeppe di cui nella Genefi
11. I dice, che. I frael diligebat tofepo fiper
omnes filio, e oqua di nicetaltar genniflet
emni Viene adelso il Padre San Ciouan
Chriofflomo, e dice, che la cagione d'amore non fi, perche , in fencitur gesufferenm, attefo che molto dopo di
Giofeppe , Giacobbe generò Benia
minne, mas Propter anima virtutens cualla preferre faiebat : coli dice Filione,
Hebreo nel libro de Iofeph; ouero di
vita, virie initifi, se dedourebbe offeturer

ogni politico Christiano, per le virtu ,

che ci s'infegnano, le quali erano in Gioleppe, ch'è perfettiffinia imagine. d'vn huomo politico e ciuile. Però Ruperto libro ottauo fopra la Genefi , al capo nono, espone questa senettu di Giacobbe per la senettù morale, e spirituale di Gioseppe; legge il Caldeo . Eo quod effet filius fapiens fibi , e perch'era cosi virtuolo, li fratelli, oderant eum, nec poterant ei quicquam pacifice loqui. In fomma diciamo con Dauidde nel Salmo. Peceator videbit, & trascetur, dentibus fuis fremet. O tabefeet, defiderium pec. catorum peribit, che sono tutte le attioni d'vn inuidiolo, che prima, videbit, cosi li beni corporali, come spirituali del suo proffimo. d'ideo irafcetur, il quale aguila d'vn cane arrabbiato, dentibus suis fremet, perche per dolore, e per inuidia, tabefcet, ma nel fine, defiderium peccatorum peribit , e la fua perditione non è per durare per qualche tempo determinato, che habbia pure a finire qual-

che giorno, mà durerà in eterno. Passiamo all'altra ragione, qual è quefta . Et venient Romani , C' tollent locum noftrum & gentem . Et in vero mala cofa è, che la medicina faccia contrario efferto; così è pessima cosa, che da buoni principi) Iddio permetta che gl'ne cauino eattiue conclusions. Il principio è questo: Hic bomo multa signa facit, e da quelto principio cofi buono, ne cauano cosi pessima conclusione, quanto è quefta . O venient Romani . O tollent locum nostrum, & gentem , quetto è quello che permette Iddio per vitimo cattigo de scelerati, che pigliano le cose al contrario, che però difle San Paolo à Romani. Tradidit illos Deus in reprobum fenfum, vt Ad Ro. faciant ea que non conucniunt, repletos 1. omni iniquitate, malitia, fornicatione, auaritia,nequitia &c. & all'hora Iddio permette, che altri diano in reprobo fenfo, quando pigliano ogni cosa al contrario, come per esempio: Perche Iddio è misericordiolo, altri, ne cauassero, dunque possiamo peccare, attesoche ci perdonara: Ouero, Iddio ci aspetta à peni-

tenza,

renza, dunque tardiamo à convertirci à lui , e questo è , tradere in reprobum fensum, e però questi tali, non solo, saciunt ea que non conueniunt, ma l'Apostolo li chiama, repletos omni iniquitate Oc. Agpiongono à quelto castigo di Dio, la propria tirannia, che perciò dicono, lo cum noftrum, & gentem, perche questi tali stimano, che quello ch'è à tutti comune, fia per ogni proprio lor debito, ma fi come la ruina de Giudei fu la morte di Christo, cosi la ruina di quelli che si seruono delle ragioni de Giudei, fara cagionata dall'oppressioni di tant poueri, che sono membri di Chriflore cost doue comincia l'inganno, la ritorna il danno, e questo volse dire nel ino Salmo Dauidde: In laqueo ifto quem abiconderunt, comprehenius eft pes corum: Et in vn altro Salmo, quando dice. Gladius corum inte et in corda ipforum, come il coltello di Goliat, che taglio dell'istesso Gigante il capo i come lo stocco d'Holoferne, che vecife il proprio padrone; come la forcha d'Aman, che ferui per appiccarci lui medesimo, e cosi la morte di Christo nostro Signore, su

cagione della ruina degl'Hebrei. Ma veniamo alla conclusione : Vnus autem ex eis , Caipbas nomine , cum effet Pontifex illius, dixie, pos nescitis quicqua, nec cogitatis, expedit vobis, pt paus homo moriatur pro populo , & non tota gens pereat, e certo fu peffima conclusione, prima perche, Vnus ex eis, e quanto è vero, che va cattino, peruerte vna mol titudine di buoni , come vn grano di gioglio infetta vn campo di frumento: Vn piede di gramigna, infetta tutta vna vigna. Vn appestato, infetta vn a cala, & vna cafa infetta vna Città, & in. fomma, modicum fermentum, totam cervampit maffam , el'elempio in prattica !

lo possiamo cauare da gl'Heresarchi; che vno,non folo è stato la ruina di tutti,ma al male,che cagiona vno,che malamente configlia, non possono riparar tutti. Vnus, e doncuano effer inteli tutti. Vnus, & a vno, tutti gl'akri fi riferifcono, ò perche conuengono nel male, ò perche non ardifcono . Caiphas nomine, ch'è il più scelerato, che però è rapprefentato, inuefligator, aut ex ore vomens; Inucftigatore come il ferpente di cui fi dice, nam , & ferpens erat callidior cuntis animantibusterre, e però, ex ore romens venenum, e quello malitiolo cofore de fatti d'altri, e questo, che non. vomita le non veleno fia contro Dio , è alcoltato ; Ma legue : Cam effet Pentifex anni illims: E San Paolo dice; Pontifex ex hominibus affumpius, pro hominibus coftituitur in bis qui funt ad Deum , e quelto contro Dio , perche , erat Pontifex anni illius, di dignità d'vn anno folo, mendicata,e comprata,e però vía tanta superbia, tant'arrogauza, che ingiuria tutti gl'altri dicendo in quelta maniera: Vos nescitis quicquam,nec cogitatis, e fegue ; Expedit vobis &c. parole, che viano i maligni che colorano il proprio intereffe,forto coperta del ban del publico, che però di questi parlando, disse Isaia. Cor eins faciet miquitatem, vt perficiat ft- 16. 12. mulationem , e segue il santo Profeta , fraudulenti vafa pefsima funt, perche palliano il proprio intereffe con questo manto: Expedit pobis: Hor ecco il confeglio N. iniquo per li cattiui confeglieri , per le falle ragioni, e per la pessima conclusione, ma voi Si vere viique iuftitiam loquimini ; rella indicate filis hominum dice Danidde nel Salmo; Ma temo non G possa dire; Etenim in corde miqui- Pl. cz. tates operamini , in terra minstitias manus veftræ concinnant . Amen .

## PROEMIO XXXIX.PER IL SABBATO

Auanti la Domenica delle Palme .

Reggiato Cielo, accordata lira, fonora tromba, taglie nte (pada, velocifilmo carro, fotte lorica, volante faetta, ricca corona, odorifero vngueto, finifilmo oro, freggiato anello, ed vn alta piramide ci rapprefenta &c.

Piramide ad inoltrar la mente, anello ad intiera fede, oro à vere riccheze, vnguêto à featuriffino odore, corona à famole fattezze, factta à ficura tutela, lo rica à dife a del corpo, catro à correre velocemente, í pada à ferir il nemico, tromba à deltar dal fonno, lira à facilitar l'imprefa, e Cielo ad imperturbato ripofo.

Cielo, che imparadifa e bea, lira che adoleríce, rapifec, tromba che forona, e follecita, lpada che offende, e defende, aerro che porta, e conduce, lorica che afficura ed affida , faetta che arma, e confirma, e olona che illuftraed hono-ra, vinguento che profirma, e odora, oro che dirac, arricchilec, anello che fipola, & vnifec, & Piramide che folleua, ed effolle.

Piramide che col cerchio formà va naello, anello che ha per Madre l'oro; oro che cuopre, e valora l'vnguento, vnguento che abbellifice la corona, coorna che auuenta la faetta, faetta che gia ful carro, carro che fi oppone con la figada, figada che di sifa come la tromba, promba che all etta come la lira, e lira che hà l'arco come il Cielo.

Piramida che folleua dalla terra econfia nel Ciclo. Anello che imprime l'effigie del fommo Re, oro che bandicie le miferie, vogoenco che guartice le ferrie, corona che corona i combattenti, fatta che auuclena lucifero, Jorica che rende inunicibile i foldati, Carro che pone in fuga il compretiore, Ispada che dona morte al dianolo, tromba che fa tremar gli abiffi, lira che alleuia pene, c Cielo, che l'alme incela, e bea, tanto e più, che tanto promette Chrito Signor noltro a fiuo amici mentre li dice Venite ad me qui laboratis O operati etili, or que religiam pos Orc.

### PREDICA PER IL SABBATO

Auanti la Domenica delle Palme.

Stabat Mater dolorofa iuxta Crucem lactimofa & C.

On sò Signori qual debbia edfre il foggetto del mir ragionamento douendo in quello gran Madre di Dio, Maria Cmpre Vergue, perche fe nelli pafiati difcorfi l'hò ctem plara oggeto di Beatitudine dell'ifiello Iddio, mentre ella, delella in figbiliter Parent atraum, dici il Cartufiano, offernando la folo che attrahe à feello l'Emro Iddio, di cui compimento. Hac autem vninersum Trinitatis complementura, diccua lifehio il alcuv vedendo la formad i Diosi s'iormam Dei te appellum, dispa existis, s'errue il Padre san Girolamo, potche lei fi Redentrice, e Prefernatrice del Mondoshoggila vedo, oggetto di miferie, fole ecclistato, Luna inlanguinata compimento, e fentina di tutti li dolori imaginabili i si fi net: Press al in luctura vybara nostra, diccua Giobbe al 3.capo, perche se alla decua Giobbe al 3.capo, perche se alla

destra la miro, oh che è felice, e Beata Maria Vergine, le alla finistra fisso lo fguardo, oh come è mesta, & infelice ; Ma non vi paia strano Signori che la Vergine sia piena di gaudio, e di dolore, fia diuina, e humana, celefte, e terrena, perche la pittura fatta con veste. prospettiua, alla destra si vede vna Dea coronata di Rofe, inghirladata di fiori, freggiata di gemme, rubini, e diamanti;alla finistra poi mutando en passo, si vede che la Dea,in cambio di rose,por ta fpine, in vece di fiori, acuti ferri, e pugnenti dardi, raffembrando I Inferno. la morce, e l'effigie d'ogni miferia; di nerfità caufata dal ponto orientale, quella diuerfita accennarono gl'Antichi col Dio Giano, che haueua due faccie, vna vaga, & allegra, e l'altra mesta, e malinconica, trouandofi anco vn'her ba con due radiche, quella che mira al l'occidente è velenola, e quella dalla parte orientale, è antidoto contro vele no; Dunque fi come falute, e morte ap porta l'herba, allegrezza, e mestitia il Dio Giano, Paradifo, & Inferno la pittura; così Maria Vergine vicino alla Croce aguifa di concauo specchio percollo da raggi folari, col motto, fplendor vnius, Incendium alterius, apportaua mestitia all'Inferno, & allegrezza al Cielo, al diauolo eterno crucio, & al Cielo festa, & infinita consolatione : si che ftabat, dice S. Giou. cap. 31. Mater 1csu iuxta crucem lacrimosa, melta, e dolente per la morte del figlio ma gloriofa,e trionfante, dall'altra partes offer ua; Però canta la Chiesa Regina Cæli, latare. Hor come la presenta la Chiesa melta, & allegra; e cosi da me si moitrarà in questo breue discorso, se con attentione mi attenderete mentre comincio da capo.

Stabas Mater dolovofa Oc. dicono i Docti, che, opposita uon posiunt in esse cidem simul. O femes, come (criue Artistotile, per la repugnanza formale, che si vede si') di toro, come il bianco, si il negro, la felicità, e la mellisia, e con tutto

ciò, io veggo Maria Vergine piena d'allegrezza, e felicità, cantando la Chiela . Regina Calilatare O. . è colma anco di pena, e di dolore, tinta di fangue, e piena di lagrime. Stabat tuxta Crucem Mater lesum lacrimofa; Non voglio io adello dilputare ò N. le trà l'allegrezza,e la mest tra, è repugnanza formale, ma folo mi basta dire, che Maria Vergine fü felice, & infelice, allegra, e mefta . e che fia la verita fanno i Teologi » che Maria è fimile al figlio, che quelto volle fignificare Iddio dicendo a Mosè, che edificaffe due Altari nel Tempio, vno alla destra, e fara, dice Iddio, Altare de gl'holocausti coperto di sangue per sempre l'altro alla finistra, e sara Altare d'incenso, e ricco di soauce odore, si che l'yno, e l'altro erano similà di larghezza, e di lunghezza; L'Altare alla destra, è Christo, quello alla finiftra Maria Vergine; Altari tanto fimili, che Iddio non potena far maggiore l'humanità di Christo per l'vnione hipostatica, ne potena far maggiore la Vergine, che farla Madre di Dio, coft conchiude l'Angelico Dottore S. Tomaso; Nell'Altare di Christo non fi vede altro, che sangue riceuendo nella flagellatione alla colonna 6666. battiture al parere di San Bernardo; Cinque milla, e quaranta, fù rinelato a Santa Geltruda; Cinque millia, al parere di S. Bonauentera, innumerabili, dice Sant'-Agoftino. Multa flagella Redemptoris, perche, multa flagella peccatoris; E San Vincenzo dice, che nel corpo humano fono ducento fessanta due ossa, & ogn'vno hebbetre colpi, fi che Christo, hebbe fettecento, & ottanta battiture ; Ma io N.dico, che Christo hebbe sette mila, e trecento, venti battiture, e fondo il pensiere nella dottrina de Santi Padri mentre il denotiffimo Lanfpergio, homilia de Christi Passione, dice, che Christo sù flagellato con tre sorte di flagelli. Fiagellatum Spinis, vepribus aentifsimis, fecundo flagellis aculeatis, tertio . catenis bamatis , e San Giouan Chrifo-Romo

ftomo,bomilia 3 2.de passione Christi, dice fopra quelle parole del Profeta Ifaia cap. 53. Disciplina pacis nostra super eum ; quia ifta disciplina, dice il citato Santo, fuit triplex, dura , quia Virgis & Spinis , durior , quia flagellis nodatis , durifsima , quia catenis ferreis, Christus fuit cafus; di modo che Maria Vergine riuelò à Santa Brigida, lib. 4. reuelat. cap. 70. che, flagellis, iculeatis infixis aculeis, & retrattis non enellendo, sed sulcando tosum eius corous lacarabatur; feriue nel libro primo. Cum retraberentur flagella carnis , ipfis flageliis sulcabaniur; fi che fi vedeuano li solchi di ferri in questo Altare della carne di Christo.

Hora N. stante quest'atrocissima fla gellatione ; ogni offo hebbe tre colpi da ogni flagello, tre furono li flagelli, dunque ogni offo hebbe none colpi , dunque per effere ducento fettanta due le offa , dicafi che Christo hebbe fette. millia,e trecento venti battiture, fette. millia dimostrando l'amore grande. che portana all'huomo; Delicia mea effe cum fili) bominum, effendo il numero di fette secondo il Padre San Gregorio numero di vninerfita, con 300. battiture dimostra, che ha redente le tre Gierarchie de gl'Angioli, con le venti bat. titure significa la soprabondanza della fua Paffione Sacratiffima , effendo baflante à redimere mille mondi anco vna goccia fola del fuo pretiofiffimo sãgue : Hora benche quello Altare fi vedesse tinto di Sangue, vedendosi sulcata la carnescon tutto ciò con la portione superiore fruina Iddio, di modo che quantunque da tutti fosse reputato mifero, & intelice come leprofo. Reputanimus eum tamquam leprofum, dice l'Oracolo diuino: Percuffum à Deo legge vn'altra lettera pure era felice, e beato .

Sò bene che dirà il Padre Scrittura. lecome fruina Iddio, & era beato, legridaua sui il duro tronco di Croce. Deus, Deus meus, va quad dereliquiti me , à cui rifondo fciogliendo il dubio, edico che mentre, tutte le membra di

Christo crano flagellate , eccetto la. lingua ardendo la fornace d'amore. anco in quella dicena , Deus, Deus meus nt quid dereliquisti me, quafi diceffe, perche Dio mio hai permesso che tutte le mie membra fiano flagellate lasciando me solamente intatta la lingua,non dadomi per ella la parte delli flagelli , e. delle pene: & ecco, che subito li fu portato aceto , e fiele , fruendo con tutto questo la portione superiore , Iddio : Hora al mio proposito, si come in-Christo era felicità, e pena, così in Maria Vergine tinta di fangue fi vedeua. vn mare amaro pieno di miserie vededo il suo figlio nudo inchiodato fra due famosi Ladroni in Croce. Si che . Stabat iuxta Crucem lacrimosa Mater Iesil Maria, piangendo, e suspirando; ma pure haucua vna indicibile allegrezza. confiderando che doueua refuscitare il terzo giorno il fuo vnigenito figliuolo, perche lui ftello detto haueua . Ecce filius bominis tradetur ad flagellandum, & erucifigendum & tertia die refurget.

Quando poi la Madre vidde che il suo figliuolo spiraua in Croce, pensare che dolore ella haueua ? O dolores inefplicabiles , à ineffabilis reciprocatio (anti amoris, filius patitur , O intus valde compatitur Matri , Mater vero compaffa eft patienti fil o, dice San Bernardo homil. Stabat Mater, Gc. dalle quali parolejo cauo che fu maggior la passione di Maria, che quella di Christo. Due parti fono li Dotti, fi trouano nell'haomo, l'anima,& il corpo, quella spirituale, co questa corporale, e secondo che dicono li Dottische spirituale eft praftantius corporale, fi strafcina Christo, e fi legga. strattamente, si flagella aspramente, si pone in Croce, finalmente muore sopra di essa fra due Ladroni, ma che, supra dorjum meum fabricauerunt peccatores , asserisce lui medesimo per bocca di Dauidde . Vede la Vergine strascinare il figlio, & ella è ferita nel petto, lo vede flagellare, e lei è ferita da indicibile dolore, lo vede in Croce inchiodato,e.

Mariariceue vna ferita nell'anima,coò difici il fanto vecchio Simonen. Tuam ipfius animam pertranjibis pladius. Chrifto
fived appalfilonato nei corpo, la Vergine nell'anima; Dunque quanto più è
nobile l'anima i del corpo, i catno più fi
afipra la paffione della Madre di quell'
del figlio-Anzi e fi conofidera la paffione di Chrifto datali dalli Hebrei, e,
quella di Maria, veedno el laco di maltrattato il figlio è più afpra quella della Vergine, che quella di Chrifto; Dunque dria il dotto più pati Maria, che.
Chifto.

Rispondo, edico, che Christo nonfro Redemore para nell'eltrinfo o a passione dalli Giudei e nell'interno a eruciana la Madre. Corona sectio pensiere Lorenzo Gristiniani de triumpholi e gene, coli dicendo. Vi qual las verile, columba mea, dolor teus, meum siave serile, columba mea, dolor teus, meum siave son cistas teus, agge meum Più chiaro. Pei genite tue Maris Domne, practiame ta duplicabat, ita suod anuman tuam gladius adoris pertrashibat, di modo che maggiore era il dolore, che riccueua Chritio dalla Madre, che da gl'Hebrei, e però-Siebat inata Crucem lacrimo Ja, biater 1elu Maria.

Dirò cosa maggiore N.quando Maria si ritronaua vicino alla Croce , lambina il sangue che scaturina dalle ferite del Figlio, così dice Sant' Anlelmo: In Speculum Enangel. Quid ftas accumbere. & Juauisimas guttas lambe; figurando la natura humana, che diceua in persona fua la donna Euangelica: Si tetigero fimbriam vestimenti eius , salua ero, si tetigero terram eins,cruore irrigata, falua ero, che però alla Santissima Vergine piena di fangue vicino alla Santa Croce, ogni Christiano può dire , si tetigero terram Matrem eins ernore irrigata , faluns cro ; Anzi essedo la Vergine piena di sague, hebbe fomma confolatione; Dicono i Filolofi, che il fangue necessariamente si ricena al corpo per vinere benche no fia d'essenza di quello, di modo che re-

fuscitando il benedetto Christo, ripigliò tutto il fangue ch'era necessario per l'essere della natura, così dicono li Sacri Teologi,e perche Maria Vergine teneua nelle sue santissime braccia il fuo fanguinolente figlio, come piamete fi crede , in somma tutte le sue vesti erano tinte di fangue, e mentre flaua. hoggi piangendo, luxta Crucem, cioè péniando alla Croce nella quale eramorto il figlio, vededo che nella fua ve. ste non era sangue, argomentò la resurrettione di quello, sentendo allegrezza indicibile, & immensa, che à questo fine gridando dice la Chiela. Regina Cali, latare &c.

Má questo è poco, perche se il dolore sù il maggiore, che si possa trouare effendo inelplicabile, maggiore però fù l'allegrezza:Sanno li Sacri Teologi,che la diuina essenza, è immensa, & incircumscrittibile,e indicibile. Quia eft pelagus omnium perfectionum, & il dolore di Maria Vergine, è ranto grande, chè indicibile, inenarrabile, & inesplicabile: Non è vero scritturali, che il benedetto Christo sece segretario de divini secreti l'Euangelista San Gionanni, quando. Recubnit Jupra pectus Domini, & renelata funt er secreta celestia; Ponete hora nelle mani il libro dell'Effenza dinina a quefto facro Euangelifta, che fentirete altamente leggere la dottrina che contiene, così dicendo. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, & Deus erat Verbum, e profonda la conclusione, eosi termina, & Verbum caro fallum eft: Alta, e profonda dottrina, fublime, & eminente intelletto.

Quando poi feli pone nelle mani il libro delli dolori di Maria, non saleggre Giouanni, diuiene meno, reflaquafi pipiftrello abbagliato al lume
del Sole,che appenas a parlare, non fapendo altro dire,fe non che. Itabat Mare dolorja Marie I tai Maria, quafi dica, queflo vi bafli, che io confiderando
la pena di Maria Vergine, appenapade
fo formar parola,ne di queflo vi mara-

nigliate, perche se mi dimandatete. quale è articolo più difficile, quello della morte di Christo, ò quello della. fua divinita; Io vi rispondo, e dico, che più difficile è conoscere che Christo sia morto, che Christo sia Dio, attenti di gratia:Vuole vna volta sapere il nostro benedetto Saluatore da suoi Discepoli Ie lui era tenuto per figlio di Dio da. gl'huomini del Mondo, e così diffe 2. quelli. Quem dicunt bomines effe filium bominis, a cui rispondendo gl'Apostoli differo. Aly Ioannem Baptiftam! Alij ve. ro Eliam, li pareri, e l'opinioni Maestro sono diuerse; Ma voi che cosa ne dite, replicò all'hora Christo . Vos autem quem me effe dicitis, al quale rispondendo San Pietro in persona di tuttti gl'altri luoi compagni, ditle, Tues Christus flius Dei viui , e nell' istello tempo da tutti fù confirmato il penfiero di S.Pietro: Nella medefima hora ragiona Christo della sua morte con li Discepoli, e così dice. Ecce ascendimus Ieroso. lymam , O filius hominis tradetur gentibus ad illudendum, O crucifigendum , & è come dir volesse ; Queste mani, e piedi faranno paffate da Chiodi, quelto capo farà coronato da pungentissime Spi pe,e questo mio amorolo petto, aperto, e spalancato da vna cruda lancia: Ma che? li Santi Apostoli . Nihil borum intellexerunt , perche è più difficile coposcere che Christo sia morto, che sia figlio di Dio, questo conferma la spola, che alcune volte andando a spasso ad vn alta montagna, & altre volte ad vn colle picciolo diceua. Vadam ad montem Mirha, & ad collem Thuris.

Il Padre S. Giouan Grifoltomo, dice, the grandidilmo millero vi flà nafcolto in quelle parole, per l'Incento s'intende la diuinità di Chrifto. In Thure Saertadeum magname, confidera, per la Mirra la motre, d'in Mirrba Dommitam [spairam; Dunque quando la [pola afcende alla confideratione della Diuinità, tutta iui confelia, che Iddio con la compioenza può congiongere due.

nature tato contrarie in medefimo funpolito, ad collem Thuris, quando poi cofidera la morte di Christo, vede vna altiffima montagna, cioè confidera, che la vera vita muore, ad montem Mirrha: Cosi l'Euangelista Giouanni, quando fifia lo fguardo nell'Effenza Diuina, sa subito dire . In principio erat Verbum, ma quando contempla la Vergine vicino al figlio inchiodato in Croce. non sa altro dire, che Stabat Mater eins inzta Crucem lacrimofa, denotando l'ime menfità del dolore della Beatiffima Vergine, che hebbe, vedendo il figlio in Croce conficcato; E da questo io argomento, che anco affai maggiore fù l'allegrezza di Maria, che non fù il dolore,e che sia la verità, attedetemi meelio con la vostra cottese attentione . S'ingrandisce vna volta questa Imperatrice de gl'Angioli, e Regina del sépiterno dominio, Maria da San Matteo, cofi dicendo . De qua natus eft lefus, qui vocatur Chriftus , riferendo quelta prerogativa alla Vergine prima che morifie il figlio che era Madre di Dio; nella morte poi fi loda con due parole. Stabat Mater eius &c. ma quando Maria vidde il suo figliuolo resuscitato, hebbe tanta allegrezza, che gli Euangelisti non seppero trouare modo di esplicare la gran consolatione, e contéto che fentì, ponendo filentio à loro istessi, che però mentre la Chiesa viene aggregata, da gl'Angioli, da gli huomini,e da Dio, ch'è capo, esplicano di commune accordo, l'allegrezza della Vergine effere indicibile, cofi dicendo. Regina Calilatare Oc.

Regina Calilatare Or.

Sottofcirue lei fleffa questa verità
per bocca dello Spirito Santo parlando. Nitya flum per la morte del fuo figlio-vedendo ottenebrato il Cielo, eccilifato il Sole, infanguinata la Luna,etutto l'vniuerfo tinto di negro,come la

Santa Chiela di negro,e di bruno fi veri fe foomunicando qualche personaggio
fed formola, refusicando a gloriofa vita
il meddifino, nel tetro giorno: perche

nella

hella paffione Maria Vergine fu negra in vero., ma formota per la fperanza della refurrettione, hora fe la fperanza la faccua formota, quanta credete che foffe la conflatione vedendolo refufcitato, indicibile certo, mentre tutte le creature gridando dicono. Re-

gina Celi,letare Oc. Hora se desiderate di questa allegrezza, e dolore vna espressa figura, fouengaui Padri Scritturali quello che registra lo Spirito Santo nella sapienza al capitolo 19. Del Mare roflo fi legge ex aqua que ante erat , terra arida apparuit , & in Mari rubro via fine impedimento , O campus germinans de profundo nimio; si aperse il mare, soccoronsi le acque, si strinfe il loto, e la nouella strada fù piena di tenere herbette, & vaghi fiorianzi si vedeuano bellissime piante cariche di frutti foaui,parendo iui effere radunate tutte le pitture del mondo, & in Mari rubro via, fine impedimen-10,0 campus germinans, legge l'Hebreo, frutificans de profundo nimio; Ma più altamente tuttocio conuiene à Maria Vergine, tinta di sangue vicino alla Santa Croce, essendo agitata dall'onde delle biafteme nell'orecchie, di acerbe pene, e crucii vedendo il proprio figlio inchiodato in Croce, sembrando Maria vn Mare rosso colmo d'amaritudini per li graui dolori, ch'ella patiua, viriufque plaga vna,mentre, à planta pedis, pique ad verticem capitis, non erat in eo fanitas, nelle quali acque fi vede viverdiggiante campo pieno di delitie, verde herbette per la speranza della refurrettione con l'herba chiamata diamante per la fortezza inuitta depinta di varii fiori , le pauonazze viole della fanta humiltà, le purp pree rose della patienza, le melagrane della vittoria, i girafol i dell'obedienza conformandofi sempre con il diumo volere, si che accoppia ua lagrime amare per la morte del figlio con la terra della volonta diuina , & il mare rollo di tormenti spietati col campo vestito di

herbetre, imaltato di fiori; e coronati di frutti; Ex aqua, que ante erat, terra arida apparut, attelo che per li tormento fi dolori. Stabat Mater doloro fa & c.

Non vi ricordate di quel secreto di natura N.quando due Leuti,ò Ceteres iono accordate affieme, fi pone l'vno dirimpetto all'altro, di maniera che la prima corda dell'yno ffia dirimpetto alla prima dell'altro, perche all'hora fanno pelliffima confonanza; Così dice San Gregorio. Cetera è Christoje Cetera è Maria Vergine; Dunque la prima corda dell'vno, corrisponde alla prima dell'altro; Anzi le Christo su flagella. to, à tal legno, che, non erat ei afpettus, neque decor, benche beata fosse l'anima; Anco Maria fit tutta flagellata nel figlio; ma quando? quando flobat iuxta Crucem lacrimo[a.Confermiamo Signori quanto hò detto con vna bellissima historia; Volse vna volta la gran Citta di Roma trouare quello à cui si conuenisse la vera Deita proponendo chi si douesse adorare in quel tempo ch'era nelle superstitioni immersa, delli Dei fopra ogn'altro ; Quindi li foldati cleffero Marte Dio delle potentissime battaglie per riportarne vittorie delli nemici. Sit autem fortitudo nostra lex inflitia. Sap.cap. 2. Li mercadanti fapendo ch'è vero il prouerbio, che, Pecunie obediunt omnia. Eccl. cap. 20. Eleffero Plutone Dio delle ricchezze, dicendo . Dines effectus fum inueni, Idolum mihi, foggiogendo li Sauij che l'honore si conneniua à Minerua, e loro haurebbero taluolta hauuto il vanto, se la plebe non si folle oppolta con dire, che il popolo, come debole non potena immitare vn Dio di guerra, e come ponero non li conuentua vn Dio ricco, e come ignorante vn Dio sapiente, doue che pendente cofi ne ftana la lite, fi fece auanti vn giouane con vna tauola nelle mani,in cui era effigiata vna figura, non. sò se d'huomo, ouero di Dio, perche le fattezze erano humane, e le braccia in forma di Croce, nella destra mano era feritto. Promitto, nella finistra. Expesso, nel petto. Remitto, il titolo d'intorno, Deus elementia, e questo da tutti su adorato.

Era incontrouerfia il mondo, che fi douelse adorare per vero Iddio quindi ali Hebrei dicono, Quis fortis fient Deus nofter, quia Dominus quafi vir pugnatur. omnipotens nomen eins; li Greci va Dio fapiente. Greci fapientiam querunt, e li Gentili vn Dio delle ricchezze. Simulaeragentium,argentum, & anum,e men tre itaua queita lite pendente, fi preséta auanti vna Donzella Hebrea prefentando vna figura, che rapprefentaua Iddio,e l huomo infieme, ma però in\_ forma di Croce; hauendo inchiodate le mani, e li piedi con atroci, e duri chiodi nel tronco della Croce, & in questa Croce era anco Maria Vergine inchiodata, mentre; (rux Chrifti cruciabat Virginem, perche le San Bernardo dice del figlio, volue & rinotue, vitam Chrifti. & femper inuentes eum in Cruce, chiamata da Vbertino, vita crocififfa; Anco della Vergine fi può dire . Voine , & rinolne vitam Virgmis, & femper inuenies cam in Cruce:e per quetto: Stabat Mater doloro. fainzta Crucem lacrimola.

Ma rallegrati Vergine Gloriofa , perche il ferro della deltra mano, intaglia in quella l'attione di falure, mentre ci scriue la beatitudine del Cielo , dicendo. Promitto vitam aternam, quia no coronabitur , nifi qui legitime certauerit , intaglia nella finiltra. L'xpetto peccaro. res ad panitenti im, volendo tutri faluare gridando egli fleiso. Non veni pocare tuftos, fed peccatores ad pantentiam, perche. Nolo mortem peccatoris, fed pt magis connertatur , O vinat ; intagria nel petto l'editto publico di rutti li peccatori, perche le fossero de peccati, più che non sono l'arene del mare, lui tutti li perdona, lui tutti li rimette, purche fi venghi al fegno di vera penitenza . Exaltabitur parcens nobis; finalmente il titolo d'intorno ell Deus clementia dandoli quelto nome Maria Vergine, oltraggiando prima li peccatori, comoliero Leone, per cofi dire, hora conferri di vendicationi, hora con flagelli di lafciuie , abbruggiando le nefandi Citta , hora con acque fubisando il mondo, portando lopra lo fecturo via aggiante fipada, col motto. Deux viuanis, ma Maria Vergine riporetò di lui la vittoria dandogli il nome. Denselementia .

A questo proposito hora mi soniene quella curiofa, e belliffima fauola di Homero. Era sdegnato Gioue con li mortali del mondo, priuando per quefto la terra di quella prodigola virtà . che per tutto si diffonde, che perciò languiuano l'herbette, fmarriti erano li fiori, impallidite le fronde, e fuaniti li frutti , esfendo il tutto arido , e fecco, e quel ch'è peggio, moriuano tutti li vinenti ; Il che vedendo li Dei firifolfero tirare Gione dal Cielo in terra : Entra all'impresa Nettuno col tridente Hercole con la Verga. Marte co la foada, Apollo con l'arco, Mercurio col Caduceo, Amore col finale, Pallado con le pietre, Cerere con li fiori, & Sibila con la ícala, affatigandofi tutti indarno : e perche Venere reftò per vitimo, forridendo d'fle, all'impresa chiamara, che volete che faccia, effendo io Donna, che per arme porto en fulo, e per ícudo, vna conocchia, ma pure di ciò contenta, prefe il fulo, compole fottiliffima corda, cinie Gioue, e dandovna (costa, lo tirò dal Cielo in terra, acquiftando Venere per quella imprefa. nome di forte : fauola è questa N.ma. con modestia ne cauiamo alto concetto ; Era sdegnato Iddio con li mortali peccatori, poiche, si chiamaua. Deus pltionis & vindicta, caftigandoli, hora con peffe, hora con fame, hora con diluuis, hora con incendis, & altri infortunij, per gli enormi peccati che contro di effo commetteuano; fi polero a... gara i Santi Patriarchi, e Profeti, quafi tanti Dei per tirarlo dal Cielo in terra; Entra Abramo, e quel Nettuno col tridente adorò quelli tre Angioli nella. valle di Mambre, quando, tres vidit, & vnum adorauit, figurando la Santiffima Trinita; Entra Iefle, quafi Horcole con la verga. Egredietur virga de radice Jeffe, O flos de radice eins afcendet ; Arriua Dauidde quafi bellicolo Marte con la spada cinta nel fianco. Accingere gladio tuo, super femur tuum potentissime; Viene Ezecchiele quafi vn nuouo Apollo con l'arco. Sulcitans, suscitabis arcum tuum; Si vede Mosè quafi facondo Mercurio col caudiceo del ferpente di bronzo. Fecit quoque Moifes ferpentem eneum. Si acco fla Daniele quafi Pallade con le pietre in mano. Abscissus est lapis de montibus fine manibus ; Non perde tempo Isaac quasi Cerere con li fiori di diuersi co lori pieni di odori. Ecce odor filij mei ficut odor agri pleni, cui benedixit Deus . Entra per vitimo il Patriarca Giacobbe quafi vn'altra Sibila con la fcala in. mano, ma che, cunta à longe afpicientes mxtafidem definiti funt ; Non tarda ad entrar Maria quafi nouella Venere; quafinit lanam, & linum, fece vna corda d'humilta,e di verginita: Quia bumilita te placuit, & virginitate concepit , cinfe Iddio, Famina circumdabit pirum, tirandolo dat Ciclo in terra, mentre nel fuo ventre virginale per noue mefi lo racchiule,e done prima fi chiamana; Deus pltionis, & vinditta, portando per infegna vna fulminante fpada, li da fiori, e role, e poi scriue d'intorno. Deus cle mentie, dunque se li conviene il titolo di Regina, hor mentre la Chiefa gl'lo da, diciamo anco noi con ella. Regina Cailetne Cc.

Ma notare N. vna cola più curiola, & che Maria Vergine non folo gli hamutaro il nome, ma ancora gli ha dato lo fettiro di canna nelle mani, e la corona di fipine nel capo: Oh Padre è vero che Chrilto nella fina amarifima paffone hebbe nelle mani vna canna per feettro, e quefila li fii data dagl'Hebrei per Cherroo, e per butila, & anco la Cotona di fipine datali da li Gariffi, tense

dolo Rè per disprezzo, tutto bene, però di Chrifto fi diffe . Erredimini, & pidete , filie Sion Regem Solomone indiademate coronalum, quo coronauit Mater fua, coronato dalla propria Madre : Dunque Maria corona il figlio di Dio con la Corona di Spine; San Bernardo dice. che li Reggi fanno le corone, & gl'ornamenti reali delli tributi che li danno li fudditi, denotando la corona imperio,e dominio fopra li vaffalli; Haucua Maria vn'figlio, & volle coronarlo delle farighe delli fudditi, & ecco che piglia le spine : Non è vero Scritturali, che diffe Iddio al Padre Adamo. Maledilla terra in opere tuo , spinas, & tribulos germinabit tibi , per la qual terra s'intede la carne humana, dunque è vero, che le rendite, e l'entrate della nostra carne,erano spine,e tribuli, con le quali la Vergine coronò il figlio con quella. nostra carne mortale; dunque Maria li diede la corona di spine, dunque, quantunque fi dica Milites plettentes coronam despinis super caput eins, dicasi. Egredimini, & videte filia Syon Chr.flum indiademate coronatum, quo coronauit cum, Mater fua in die desponsationis illeus, dandoli lo scettro di canna nelle mani nel quale è fimbolizata la nostra natura humana, spezzando con questa il capo del diauolo infernale, in quella guila che con la canna fi ammazzano li ferpenti velenofi, come dice Sant'Atanafio, lib. de Possione Domini , Non in sua maiestate , fed in noftra humilitate congreditur . Anzi fe dalla fantifima Vergine non. fosse stata posta la canna nelle mani di Christo.doueuamo tutti andare al suo. co eterno, dice San Gregorio, ma affodata la vede nelle mani del figlio di Maria. Exaltabo te Domine, quoniam (ufceptisime, effendo quelto fcettro fimbolo de gl'huomini priui di gratia . & vacui d'opere buone, dice S. Hilario perche se bene stanno nelle mani di Christo, per vn poco di tempo , subito ritornano alla vita pallata, che quefto accenno Christo quando diffe alla\_

Sammaritana : Voca virum tuum, chiama vna resolutione virile, vn animo sodo, non vedete San Pietro chiam ato da Christo Cephas, che in lingua Siraica nella quale parlaua Christo, vuol dire vna pietra grande nelle mani di Chri-Rose pure ad vna simplice parola d'vna feminuccia, dice. Non nous hominem il-Lum, prima era vna pietra massiccia, poi diuenne cosi fiacco, che ad vn poco d'aura fi (pezzò ; Ah che questo fiì perche quella fodezza ce la daua il Padre che tonaua per San Pietro, come (cettro nelle mani. Quia dextra Domini fecit pirtutem , dextra Domini exalcanit eum . Dunque rendiamo gratie alla Vergine dicendo, Regina Celi letare Oc.

Dirò di più , che Maria Vergine fù crocifissa col figlio in Croce, e che sia la verità. Amor est vis transformatina amantis in amatum, dice il commune adagio,& il mio Serafico San Bonauentura nel 3.delle fent.dift. 32. dice, che, Amor eft copula am intis , & amati , aggiongendo la propositione Teologica, che cofi scriue, In ipjo vivimus, mouemur & fumus: Hora mentre San Paolo amaua Christo, era in quello tutto transfor. mato. Effendo morto à se stesso, che però gridando diceua. Vino ego siam non ego, viuit vero in me Chriffus; Hora Maria Vergine amaua il figlio, d'vnico, & vnito amore, non come l'altre Madri, che in molti figli l'hanno disperso queflo amore, si che poteua dire. Viuo ega, iam non ego, vinit vero in me filius, Chrifto ama la Madre più d'ogni altra cofa,& potena quasi dire, non parlo della Diuinira, à Dotto. Viuo ego, iam non ego viuit vero in me Mater, ouero. Viuit ergo in me Virgo Maria; Dunque mentre l'vno per il grande amore, era trasformato nell'altro, dicasi, che se viuena la Madre, viuena il figlio, e se flagellato, & inchiodato in Croce era il figlio. crocifilla era la Madre, dicendo vn denoto Dottore, che Maria Vergine per A gran dolore faria morta naturalmete, le dat figlio non fosse stata conservata in vita, e però diciamo, che fofie ceòciffia. Crucifia, rucifix un concept, dice il mio San Bernardino da Siena, fottoferiucado quefta verità vn contemplatiuo Dottore, cofi và dicendo. Cum ergo Beasifisma Virgo Maria tuae in filio fuo viueret; Cha bipo, O per a pignim, moueretun, Chaberetur, fuet cum illo, erucifixa, in Cruce. Dun que. Stabat Mare Cr.

Dico d'auataggio per finirla N. che la fantistima Vergine resuscitando il figlio, lei vidde il tutto, non partendosi mai dal fepolero, perche, erat cum Chriflo crucififfa, O transformata, e per confequenza fempre vi fi fermò fin ches Christo resuscitasse, cosi dice Aronimo,come riferice it Metafrafte,oratione de ortu, & cducatione Virginis. Illa autem,parlando di Maria, qua indulsa asfidebat fepulchro , omnia vidit aperte, & non ftatim , fed pofica protulit in incem , & renuncianit ; nam alie quidem tota note ad fepulchrum ingreffe funt , & egreffa, C ca que fiebant , Apoftolis nunciarunt, & questa non è meraviglia, perche la Vergine era piagata con le ferite del figlio. Que quide, dice Anonimo nel predetto luogo, ea transuerberatur profundius,quam plliclaui, O innumerabilibus quidem plagis sauciebatur, stimulis antem confodiebatur innumerabilibus .

Anzi ardisco dire, che Maria aualorasse la resurrettione del figlio, perche il maggior de fiderio che habbia la madre, è che il figlio fi rauniui : Hora la Vergine fantiffima, hebbe tanta granfede, che per coli dire, fece che refuscitasse il figlio, prima, che lei partisse. dal fepolero . Sentite il Padre San Giouan Chrisoftoma . Vita ipfi fi opus eft, no pareas, dumodo fidem ferues, qua caput, & radix eft, qua feruata, ctiam fi omnia perdes,omnia tamen rurfus , maiore cum magnificentia recuperabis : Perde Maria Vergine il figlio nella morte, era mortale, e per la fua gran fede, lo ricupera immortale. Dunque, Regina Cali, latare Ćσc.

Volcua la Vergine fantiffima lanare

estina (Tries

tutti gl'huomini dalli loro peccati, 😜 perche lei sapeua, che le lagrime, erano mezo efficacissimo per placare Iddio, haueua ella vn occhio per piangere, & fare il bagno, occhio della Madre, è il figlio, dunque douea quest'occhio mãdare abbondanza di lagrime per li noftri peccati, & per che due occhi non. erano bastanti, per questo vosse di tut to il suo corpo fare vn'occhio; Et aliud animal erat plenam oculis ante, G retro, questo era il Corpo di Christo che ma daua abbondanza di lagrime nell'horto col sudore, e nella Croce dalle ferite che però dice San Giouanni. Stabat Mater lesu, iuxta crucem lacrimofa, elfendo l'occhio del figlio tutto pieno di lagrime : Sottoscriue questo spiritofo penfiero il Padre San Bernando Serma 3.in ramis palmarum, oue dice, che Chriflo pianse li nostri peccati con tutto il corpo . Fleuit Dominus peccata mea, non lacrimis, fed fanguine, non oculis, fed toto corpore : Dunque piangena la Madre. ma piangena col corpo del figlio per fare vn bagno de nostri peccati; compaffioniamo dunque i dolori di Maria N. giache ella piange auanti il figlio i nostri peccati, e piangendo Maria les nostre colpe, noi replichiamo verso di effa, e con deuotione diciamo, Siabat Mater dolorofa iuxta crucem lacrimofa Mater Icfu Maria . Amen .

## PROEMIO QVADRAGESIMO

Per la Domenica delle Palme .

Antifimo Saluatore, efficadifimo Mediatore, trionfante Rè, necesitolo ingreffo, ricco apparato, commune allegrezza, follenne pompa, deuoto corteggio ; & vn foaue, e dolce canto ci rapprefentaloggi l'Eungelità &c.

Canto à réder gratie à Dio, corteggio à degno personaggio, pompa acorteggiare il Messia, allegrezza à turto il popolo, apparato à tutte le strade, ingresso alla Città di Geruslaemme, Rè à tutto il Mondo, Mediatore à placare l'ira patterna, e Saluatore à giustificar l'Alme.

Saluatore, che zela & arde; Mediatoreghe, pacifica, & aggratia; Récheregge, e protegge; ingreflo, che rallegra, e confola; Apparato, che honora, e decora; Allegrezza, che feleggia e gode; Pompa che accompagna, & offequa; corteggio che ferue, e Canto, che loda, e comenda.

Canto, che fa il corteggio: corteggio che mostra pompa: Pompa, che cagiona allegrezza: Allegrezza, che si manifesta nell'apparato: Apparato, che rende feftoso l'ingresso: Ingresso che sa nella Citta il Rè Iddio:Rè, che da legge come Mediatore tra Dio e l'homos Mediatore che paga col proprio sangue per viuificare come Saluatore: • Saluatore che serra l'Inferno.

Saluatore, ma di tutto il Mondo, Saluator Mundi Chrifius lejus . Mediatore. frà il Padre,& il genere humano, Mediator Dei, & bominum . Rè che doma i Tiranni. Dicite filia Syon Ecce Rex tuns . Ingresso, che dona il possesso. Adduxerunt Afinum, & Pullum, & eum desuper federe fece unt . Apparato, che rende il feruitio grato . Plurima autem Turba frauerunt veft:menta fua. Allegrezza. che bandifce la meftitia. Al jautem cadebant ramos de arboribus , & flernebant in via. Pompa, che palela la dignità della persona . Turbe autem pracedebant . Corteggio, che fà il douere. Et que fepuebantur, clamabant, dicentes. E Canto. che benedice, e loda . Hofanna filio Dauid: Benedittus qui penit in nomine Domini . Quest'è l'Iltoria del corrente Euangelo Ñ.

# PREDICA PER LA DOMENICA

Delle Palme .

Ecce Rex tuns venit tibi Mansuetus. Matth. cap. 2.

Arauigliofo fü d'Apelle il velo N.che fotto bianchi colori ingannò i Zeusi . Mirabile fù d'Archimede la sfera, oue in picciolo cristallo, ristrinsero i Cieli. Stupenda di Mida la menía, che le viuande strasformana in oro. Ammirabile è del Danubio la terra, che porgendo al. le vite humore, d'oro arricchisce le soglie.Mà più mirabile, flupendo, e marauigliolo è il Santissimo Sacramento dell'Altare, Ascoltanti deuoti, poiche fimile alla terra del Danubio, dando alimento all'anima empie la volontà · d'Amore; somigliante alla ricca mensa di Mida, mentre transoftantia, il cibo in Christo, e Christo si communica à noi. Eguale alla sfera d'Archimede, at teloche l'istesso Iddio che creò i Cicli, racchiude, e conforme il velo d'Apelle fotto candide specie li sensi inganna, che à dire il vero così strane merauiglie questo Sacramento cagiona, che non folo può in niun modo il nostro ingegno capire, ma ne anco d pieno lalingua fauellarne, poiche colui che uo lo capiscono i Cieli, in picciola Ostia è riftretto, ch'entra nel corpo, e pasce l'. anima, ch'è ne i luoghi, e non muta. luogo, che nello ftomaco fcende, e nella mente ascende, che si mastica, e non da fangue fuora, che fi ciba, e mai non manca, che fi mangia, e non mai fi confuma,ch'è vifibile, e non fi vede, che fi moltiplica, e non fi augmenta: ò meraniglia, ed ò flupore : che addolcifce il giufto, e auuelena il peccatore, che dona vita al buono, e morte al cattiuo, che allegra i Predestinati, e turba i Prefeiti, che rinfresca il spirituale, & infiama il mondano, che indura l'offinato, & ammollisce il deuoto, che confola il

buono, & atterrifee il trifin ), o meraniglico, ô flupori. Sacramento che porge
d Peregnin nel viaggio quida ; all'janoranti liudio intelletto al. Reo concede perdono, al tentato dona forza, al
timoro fo fortezza, & al combattente,
victoria: Vediamo luora dunque in queflo mifletio Palmeto giorno, l'acceco amore di queflo Re', con considerare l'eccellenze fourane del conuito facrofanto dell' Altare ; iblifogno chen'habbiamo, & il modo di riccuerlo,
che ne tenjamo. Cominiciamo da capo,
che ne tenjamo. Cominiciamo da capo,

Ecce Rex tuns venit &c. Chi non itupirebbe N. & è pur vero secodo il mio pouero fapere, che nell'anguitiffimo Sacramento dell' Altare, fi scorge a merauiglia le grandezze della manfuetudine, & eccellenze fourane di questo cibo facrofanto stuptice l'huomo, che accidenti corruttibili, fpcffi mentando col fenfo, incorruttibile fostanza con l'intelletto vi crede . Stupifice l'Angiolo, che dentro vna picciola sfericciola si vede cifrata vnita, l'immensità Reale di tutto il Paradifo. Stupifce la natura. che dalle strette sue leggi iui intenda. dissobligarsi materia, e forma. Stupifce la gratia, ch'entro d'angusto lido, troua ondeggiante di tutti i suoi fiumi il Padre Iddio Oceano. Deus cum sit omnipotens, dice Agostino, pius dare non potuit; cum fit fapientissimus, plus dare nesciuit, cum fit ditissimus, plus dare non habuit . Stupite voi tutti meco N. & Io insieme con voi, come sia possibile che a noi,ci si communicht, vn libretto, doue registrato si trouano tutti li Muteri della nostra Santa Fede.

Per intelligenza di che fouuengaui ò Historiografi di quel rustico Villano per nome chiamato Lisia Lacedemonese. nefe , il quale accusto d'un graue homicidio commeffo, al RA agislac, contro un pouero giouanetto , fubito fife portar dauanti vin libretto il Rè, oueregifrauafi il deliquenti , ele accuse di effi. Il Villano fatto ardito, con riuereza rulticana domandò al Rè de che feruiua quel libretto, il fui fipolto, per notare i defetti , e falli de fuoi fudditi , forrife all hora il Villano, e diffe. Paruulan si dibelia, stata coatinotti, quafi che dir volcte, ch'era impoffibile, che in un rifitetto di fi poche carti, çapir vi potefiero gl'enormi delluti, & accuse di tutti fudditi di lui foggetti.

Hora della merauiglia narrata, poffiamo à quella del nouello Ageslao Christo Signor Nostro , che nel fine della sua vita, fermò, & sè vn libretto, non per notarut le nostre miserie. mancanze, errori, e delitti, nò; ma ben si ripari, e descusioni, mentre racchiufo dentro con merauiglia, inespicabili misteri di fede, e d'amore, posso ben tofto dire. Parunius ne libellus, tanta conimebie, e pure è pur troppo vero, perche cofi adduce in proua il fuo Segretario fedele Giouanni il Sacro Eua gelista nella sua Apocalisse, oue narra, che vn Angiolo con grande imperio li commandò, che pigliaffe vn libro, e lo tracandasse, che sarebbe stato dolce nella bocca, & amaro nel ventre. Accipe libium, & douera illum, & faciet amaricari ventrem tuum , fed in ore tuo erit dulce quasi mel. Apocal. cap. 20. Ma dimmi diletto di Christo; e doue tronossi mai chi libri si mangiasse per prenderne scienze; sò bene, che fi volta, e riuolta, gira, e ragira, fi studia, e restudia, si apre, e si serra, ma mangiarlo, mai intefrtal cofa. Il Padre S. Ambrosio ne'Comentaris spiega l'acutezza della Vangelica vinezza, e dice, che il Santiffimo Sacramento dell'Altare, è libro, & è cibo. Cibo perche Caro mea, perè eft cibus, O fanguis meus perè est potus, è libro, perche contiene li più mirabili misteri del Sacramento ,

e della nostra Cattolica Fede: Dolce dunque nella bocca. O quam juanis est Domine spiritus tuns, canta Santa Chiefa, amaro nel ventre, perche in questo Sacramento: Recolitur memoria passionis eius: Libro perche tiene compendiato in se tutte le meraniglie di Dio. Memoriam fecit mirabilium suorum. Legge. l'Hebreo, librum fecit compendiofum; ma che lettioni leggiamo in quello libro, non altro, che lettioni de principali misteri della nostra Santa Fede : Onde Dauidde disse nel Salmo 9. Pjallite Des noftro, qui babitat in Syon, mnunciate inter gentes mirabilia, legge l'Hebreo. Annunciate in omnibus populis mirabilia , quale è questa gran meraniglia, chetanti milteri contiene ? Il Padre Sant'-Ambrofio. Annunciate mirabilia eius, idest Eucharistrameius, ma questa s'è vo opera fola, come Dauidde ne notifica molte; è vna dice egli rispetto all'Eucaristia, sono molte per li gran Misteri che contengono di Dio, penfiero spiegato al viuo da quel gran Pontefice. Vrbano Quarto. Clementina vltima flupendum, O mirabile Sacramentum, dele-Babile, & fuane in quo mutata funt fignas G innouata mirabilia.

Stupite di nuouo N. perche qui in. quetto Sacramento trouarete racchiufo, tutti li più graui milteri della noftra falute; Non fu gran miftero quello dell'Incarnatione, si certo, e pure trattando Iddio con l'humanità, affonta. in vnione Hipoftatica douesse tostire, lubsistentia verbi, per la gran difficoltà della cofa, la Regina del Cielo Maria come cooperatrice in questo fatto tutta ammirata diffe : Quomodo fiet iftud , quoniam virum non cognofio. Hora tanto appunto direte fia di flupore, che trattando Christo della transustantiatione del pane in carne sua propria, e del vino in suo proprio sangue, gli Hebrei per la difficoità della cola differo. Quomodo poteft hic carnem fuam dare ad manducandum .

Gran Mistero fù che la nascita del Z a be-

in pegno in quel Eucaristico Sacraméto il manto della sua Divinità, e della sua santissima humanità.

Grande ful la pieta della pudica Penelope, ver foi fuo vecchio Genitore, all'hera che li fe dono d'vn fuo ritratto, quando egli la partenza di lei col nuouo Spofo Vilife inconfolabilmente piangeua; Ja Ma più grande d' l'amore mofiratoci da Chriflo; che dalla Diuinizi aiunizta od abbandonaria terra, e girfene al Cielo, per non lafciarti faifitts, fe (cnoldari, non il ritratto, ma il vero, & viuo originale in quefta facra menfa ci dona.

Grande fu l'affetto di quella pietoda figliola , che cubò col proprio latte il vecchio Padre che dentro ferrati cancelli, eta condannato à morir di fame, na pui grande è l'amor di Chrillo, nell'Altare per noi Sacramentato, che vedendoci necefifiosi, e bilognosi per liberarci dalli ceppi di quefto corpo mortale priuo del cibo delle gratte, diune, con la sua propria carnesci padre se si illera esti illera esti illera esti illera per control per control per la control p

sce,e ci ristora. E pure, ò miseria grande da piangere con lagrime di viuo fangue, non con parole di mesta cloquenza; Miseria, dic'io di noi altri infelici Christiani ; Oh Dio, e quanti si cibano di quel santiffimo pane, fenza amore, e che non fono Augeli per purità, e fantità, ma fono demonij in carne per opere scelerate, e peruerse che di continuo commettono; Io sò che in Ifaia gl'Angioli si velauano la faccia temendo comparire auanti d Maesta così suprema, & tremenda. Duabus alias velabant faciem eins.cap.6.e non si vergognara partico larmente quella Donna poco honesta, e meno diuota nel giorno che deue accoltarfi à quel Divinissimo Sacramento, con il volto di vani empiastri impiastrato, & impudichi belletti, licentiolamente colorita; non fi vergognara, replico, che quella mattina che communicar si deue, consumare il tepo tutto, più acconciarfi auati lo specchio li fuoi annellati, e tormentari crini, che in orare auanti l'Altare, Non fi vergognard tirare gl'occhi altrui, per effer vagheggiata, e non humiliata. auanti gl'occhi di Christo per esfergli i peccati perdonati. Gl'Apostoli nella presenza di Dio, quando comparue l'-Agnello vecifo, ad alta voce così differo. Dignus eft Agnus, qui occifus eft accipere virtutem , & dininitatem , & fapientiam , & fortitudinem , & bonorem , & gloriam . & benedictionem . Apocal. cap. 5. parole in vero di grande honore, di gran riuerenza, di granditlimo rispetto in somma, parole di lode, e di rendimento di gratie; Ma tu ò huomo stai auanti à quello Eucaristico Cielo. vedi ful trono di quel facro fanto Altare quello Agnello Diuino, che icancella le macchie de i peccati del Mondo . Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, pigli tanto ardire di aprire la tua bocca, e sparlare parole vane, inutili, e taluoka ofcene, che appena entrano in Chiefa, che in vece d'orare, & adorare quel facratifsimo cibo, che riuolto al tuo collega, spatli allo sproposito di quella donna, mormori di quell huomo, schernisci quella persona da bene, con voce, cosi strepitosa, & alta, che appena puol compire il Sacrificio il Sacerdote; Doue, doue sono andati, i Franceschi, gli Domenichi, gl'-Antonii, i Tomafi, i Gerolami, i Bonauenturi, i Filippi Nerij, gl'Ignatij di Loiola,i Caetani,& i Camilli, che auati l'Eucaristia orando erano tanto intenti al parlare con Dio, che in estasi rapiti, non fentiuano le voci de gl'huomini che li chiamavano.

Su, su dunque o ficdeli imitate que pisanti del Paradifo, e deutori col capo chino come huomini terreni in terra abbaffateui, ma folleuate come Angioli col ipitico al Cielo, e dire consi Reggio Profeta. Diligam te Domine Trists mea, Dominus firmamentum metum & refigium menm, & liberator ment; pecche affectionatissimo, e beneguisiaPredica della Passione

35.4 Predica di mo Refi dimoftra il nofro I ddio, in que l'acro conuito dell'Altare. Ecc Rextuus, mentre grande è la necessità che ne habbiamo: l'enit thi ma fuetta de ne habbiamo: l'enit thi ma fuetta di quelle Turbe hodierne, che andutano ad incontrarlo con le palme, el li butta unno fotto i piedi le propri toro velli-

menta, e con voce alta gridanti diceuano. O Sanna filio Dauid , Beucdifius qui veuiti no mine Domiai ; con palme , e ramagiseli de noftri peccati, profirati aterra con profonda humilità, a piedi d vn Confilore ingionicchioni, feguirecon ottima, e fanta confessione, queflo Chrifto Sacramentato . Amen.

### PREDICA DELLA PASSIONE

Per il Venerdi Santo

PROEMIO.

Eal primo fuono, & alla prima voce , che (enti il Rè Dauidde dell'infelice morte del fuo caro figlio Affalone, proruppe in cofi dirotto pianto, e l'accompagnò con si do lorose querele, che non cessando di piangere non ceffaua anco di dire, e di replicare, Abfalon file, fili mi Abfalon, quis mibi det , »t per te moriar ;. Hor fe per la morte d'vn figlio inobediente, e ribello al Padre,e per la morte forfi d' vn reprobo, fi fparfero tante lacrime, fi fentirono tanti lamenti, che doureffi mo far noi quando da mille luoghi sé. tiamo raccontare in questo doloroso giorno la Passione, li dolori, i tormenti,e le pene atroci che pati, non per le medefimo, ma per li nostri peccati, l'obedientifimo, e diletto figlio, del Pa dre Iddio Christo nostro Signore; Paf-Go Domini noftri Iefu Chrifti, hor per la Paffione, e morte di quello innocentifsimo agnello dourellimo noi pianger fempre, e fempre con dolorofi lamenti dire, e replicare , lefu mi , mi tefu , quis mibi det, vi pro te moriar, e le con ragione per alcuni ch'erano stati del popolo di Dio, parche dicesse il Profeta Geremia: Quis dabit capiti meo aquam , & oculis meis fontem lacrimarum, & plorabo die, ac nocle interfectos populi mei; Co quelta ragione fenza comparatione maggiore, dourestimo dir noi sempre,

non folo, quis dabit capiti mee aquam, O oculis meis fontem lacrimarum, ma concludere, & plorabo die ac notte Passione, & acerbisimam mortem, Domini mei lefu Chrift,e fempre replicare, Iefu mi,mi Iefu,quis mibi det, vt pro te moriar , perche fi come lui che mori per noi diffe ». majorem charitatem nemo bavet, vt animam [uam ponat quis pro amicis [uis; Cofi di noi, se impiegassimo non solo le lacrime . ma la vita istessa per lui cheper noi morfe, per renderci la vita eternamente beata, potreffimo dire maierem charitatem, O pietatem nemo babet, yt animam fuam ponat pro morte Deifui, e questa veramente fi potrebbe chiamare, vita felice, e morte beata, la quale fosse impiagata tutta per gratitudine della morte del figlio di Dio, che cofi opprobriofamente hoggi, muore per noi sopra vn legno di Croce fradue famofi Ladroni il figlio di Maria.

Ma poiche tanto d'noi non fi conce dei fipender la vita, e morire per il figlio di Dio, che ha polta la proprialas vita, & è morto per noi, almeno per non effer empi crudeli, & ingrati verfoi l'Arigenito figlio dell' eterno Genttroc di cofi fingolar beneficio opratoin prò di tutto: il Genere Hunano, almeno, ri flottiamoci: in dirottilfimo pianto con replicar fempre: Ilezia, misma Lenhaguia misi dera pro in moriar, e poi cofi profeguire, e dire, mio Redentore, e mio Saluatore conceditanta gratia à tutti noi di poter honorare col pianto la tua opprobriola morte ; e la tua acerbiffima Passione, giache fiamo destituti d'ogni agiuto, e d'ogni intercessione : Poiche se io ricorro à Maria tua amantifsima Madre: Ahime che la veggo starsene sotto la Croce tutta dolente, e lacrimola. Stabat Mater dolorofa iuxta Crucem lacrimofa . Se ricorro à gl'Angioli ; Ahime che li veggotutti piangere amaramente. . Angeli pacis amare fiebant: Se ricorro al Cielo; A himè che lo veggo tutto fqual lido ottenebrato, e da effo in terra cader le stelle . Stella cadent de Calo: Se finalmente ricorro per agiuto al tuo eterno Padre; Ahime che lo veggo tutto fdegnato, & vuole infallibilmente che fi eleguisca la fentenza data il Venerdì paffato, quando cofi diffe; Propter feelus populi mei percufsi eum .

E doue dunque fugiro l'ira del Cie lo se con i miei peccati, io a me medesimo tolsi il Creatore, & il Figlio a...

Dio . A Dio Dio mi odia , non mi esaudisce , nè

mi richiama? Ama
. Amar puol me, che l'ingiuriai più
volte? Viol te

Forsi mi vuol , accioche quest'alma sepelisca, & atterri? Erri

L'error mio tù nol fai, ne quanto fia colui che offefe fu , fublime , & eccel-

Chi fara giamai costui, che al mesto cuore si belle risposte dona, e disper-

Vien fuori hormai da queste foltefelue, e mira come afflitto io fono, e meco plora. Hora lo pur ti aspetto, e non ti veggo, da

te dunque ne vengo, giache en a me non vieni. Vieni Dimmiò mio caro amico, fei qui è

Dimmiò mio caro amico, sei qui?

Certamente io non ti veggo. Veggo Del vento solo, io so in questo mefto,e dolorofo giorno guadagno, & acquisto.

Qui stò
Parche costui mi burli, mentre qua-

Parche costui mi burli, mentre quado a lui mi appresto, egli sugge altroue.

Eseiomitaccio? Taccio Hordimmi in gratia, tu chi sei?

Chi fei
Pazzo, & infenfato ch'io, (ono benfuori di me,mentre che non mi auueggoe, ono mi accorgo , che da me Heffo
parlo , e mi rifpondo con il rimbombo
delle vicine (elue, che va nouce affirto
confolar non pomo: Addfo fi, che priuo d'ogni perfanza porto col disperato Giuda profondarmi ne gl'odcuri
abifsi del cicco inferno? Nò

Nò; che far nol deuo nò, che farò dunque? viuerò al mio Iddio ingrato per sempre mai. Ahi

Ahi pouero, & infelice mè, chi mi confolara, mentre da tutti, io fono difmenticato, e posto in oblio. Io

Ma chi fei tù, che ancor rispondi, e non cessi di rispondermi, e parli meco? Eccho.

Vn Eccho dunque potrà hormai viuificare questo mio cuore mesto, e malignio?
Ligno

Legno dir voleua, ma dimmi vn poco, fei tu ancor legno, ò pur giafatra. Croce?

Croce dunque tu sei, e non compari al mio parlare, mentre del mio Christo il suneral s'appronta? Pronta

A te, at e ruolti, o gloriola pianta, tepreghiamo con le parole iffefic con le quali Santa Chiefa i priega, o emenentisimo legno, cofi dicendo. O crux ane [per vinca boe paísious tempore, più ad autg gratiam , reijque delectimina ; giache in quefo colorolo tempo pieno tutto di paísione amara, non mi cónien che io dica: Ane Maria pecedona pier vinta, dico a te fola: O crux Aue: Te faluto, ce adoro, at en minchino, de inte riponpo tutte le mie fiducie, e rificio baracio a e le lo hamilamente flupplico:

A 2 Auge

Auge pijs iustitiam, cioè, à i buoni, & à i pietoli argomentali il pianto, acciò possiamo coleruarsi sino al fine giusti, e fanti, Reif que dele crimina, à i peccatori,e duri di cuore, misericordia, e pietà,acciò piangendo dirottissimamente la morte del gran figlio di Dio da loro peccati caggionatali, possino riceuere Indulgenza, e perdono, per ritrouar pure vna volta rimedio a i loro infiniti mali: & voi ò anime deuote. V entre mecum; adoremys; procidamus, & ploremus, e giache. Stabat Mater Iefu Maria dolorofa, iuxta crucem lacrimofa, falutiamo con amare lacrime l'vna, e l'altra, cosi dicendo. Aue Crux fantifsima, gratia plena, benedica tu inter omnes arbores, quia nulla filua talem profert fronde , fleve , germine : Benedictus fructus ventris Virginis Maria, Santta Crux, or a pro nobis peccatoribus nunc , & in bora mortis Domini noftri Lefu Chrifti . Amen .

#### PRIMA PARTE.

C E dalla bocca dell'istesso figlio di J Dio fiì riuelato a gl'Apoltoli in∟ compendio la sua acerbissima passione, ma per superfluo N. che io andassi cercando altr'ordine, & altro metodo per à voi raccontarla. Ecce ascendimus Hyerosolimam , & filius hominis tradetur principibus Sacerdotum , & feribis , diffe Christo in San Matteo al Capitolo vigesimo : Si che se vogliamo sapere quelli che procurarono la morte di Christo,ecco che dice . Tradetur principibus & c. Se vogliamo sapere quello che patifie, ecco che dice. Ad illuden. dum flagellandum, & crucifigendum, hor questo è tutto il compendio della Palfione del Nottro Christo, si che con. ragione possiamo dire con la Sacra. Cantica al capo quarto. Sient fragmen mali punici, sic , & genæ tuæ, absque eo , quod intrinsecus latet. Questo è certo, che nessuna cosa rappresenta cosi bene la Paísione di Christo; è anime deuo te, quanto la mela grana, però dice la

Glosa, che la Passione di Christo si rappresenta in male punico, perche si come la corteccia della mela grana è rosia, così rossa è di proprio sangue la Passione di acerbissima del nostro Redentore , che però fu dimandato in. Isaia . Quare rubrum eft vestimentum tuum ficut calcantium in torculari, rifpofe . Quia torcular calcani folus, de gentibus non est vir mecum; Ma perche della Passione di Christo è vna parte e forfe la minore quella che ci raccontano gl'Euangelifti, però volendola rappresentare col simbolo della mela grana, non dice lo Spirito Santo, fient malum punicum, ma dice, ficut fragmen mali punici, perche vna parte fola è quella, che ci riuelano gl'Enangelifti, è nondimeno vero, che si come in vn pezzo di mela grana, fono molti granelli, che paiono tutti rubini, cofi in questa parte che ci riuelano gl'Euangelisti, ci sono molte paísioni, molte pene, e molti tormenti, d'onde si cauano molti mifterii.

Et ecco che il primo mistero è l'oratione nell'orto. Egressus est Iesus Oc. Oh horto, oh horto, one incomincia à penare il nostro Redentore . Veniat dilectus mens in hortum fuum , & comedat fructum pomorum fnorum , Cant.cap. 5. Queste sono le preghiere, e le suppliche che faceua la nostra humana natu. ra pería in Adamo, che con grandissimo defiderio bramaua, che venifle Christo; à patire per lei,e forsi desideraua, che venisse nella Giudea, che aguifa d'horto era inuitata da Dio cóforme à tante profetiche promesse ; Ouero venisse nell'istesso horto di Getfemeni oue cominciaffe volontariaméte à patire, che però dice, veniat dile ffus meus in hortum meum, perche presto ci andaua, e non contento folamente, che venisse nell'horto, lo prega che mangi del frutto delli fuoi pomi; Ma che parlare è questo che fa , quando dice che mangi del frutto de pomi del fuo horto; ogni vn så che ad Adamo li fû detto. De omni ligno paradifi comede, de fructu autem lignorum , quod eft in medio paradifi, ne comedas, & perche contro il precetto di Dione mangiò Eua, & poi ne mangiò Adamo, però douendo il nostro amabilistimo Redentore sodisfare per la trafgressione d'Adamo, era necellario, che mangiaffe il pomo, oue staua la trasgreffione, ma che doueua fodisfare alla pena . & scancellar le colpe, perciò non dice , comedat pana, come Adamo, & Eua che comifero la. colpa, ma perche doucua fodisfare alla pena, dice, comedat fructum, pomorum fuorum, & con gran raggione perche fi come dice, comedat fructum, per la lodisfatione della pena, cosi dice pomorum suorum, attelo che come frutto de pomi suoi, a lui solo, & non ad altro conueniua sodisfare alla pena di tanta trafgreffione.

Sanno li Padri scritturali, che li pomi, che mangiò Adamo furono dell'albero della scienza del bene, & del male, & però Iddio diffe al Padre Adamo ; De fructu autem scientia boni, & mali, ne comedas, & perche l'Attributo della lapienza, è attributo del figliolo, per questo dice, comedat fructum, per la pefa , pomorum suorum , perche erano pomi dell'albero della sua scienza, ch'è attributo del figlio, perciò al figlio conuiene fodisfar la pena, & scancellar la colpa, & perche doueua fodisfare alla pena fenza hauer commessa la colpa, però non dice, tollat poma, che quefo lo fece Eua , quando tulit , ma dice , comedat fructum, cioè fenza l'amarezze di passione, & sofrisca anco le pene acerbiffime di quella,& perche il figlio di Dio haueua di già accettato di fodistare, de toto rigore inflitia, la giuftitia diuina, quando diffe. Ecce ego mitte me, all'hora si dichiarò come Giona : Si per me orta eft bac tempeftas, proteite me in mari; Quindi è che prontamente rifpose alle suppliche della nostra humana natura,& diffe. Vent in hortum meum foror measponsa, & ecco la protezza del

figlio di Dio in patir per noi, che doue noi li diciamo . Veniat in futuro , egli risponde. Veni, cioè, di già son venuto; doue noi diciamo . Dilettus meus, egli ci risponde, forer mea sponsa; doue noi li diciamo. Veniat in hortum fuum egli fenza negarlo risponde . Veni in hortum meum, & finalmente doue noi li diciamo, & comedat fructum, cioè, fodisfaccia con la fua passione alle nostre pene egli risponde. Messui mirrham meam, cioè, di già le hò raccolte, & veramente accettando, & sodisfacendo alle pene che meritanano li nostri peccati, hà fatto come vn metitore in tempo d'estate . Il metitore miete nella stagione più calda, & Christo patisce quando era nel colmo il caldo della sua passione, che nerò dice san Paolo . Propter nimiam charitatem [uam Oc. Il metitore quando miete al petto fi accosta il frumento, & Christo piglia li tormenti sopra le proprie spale con ogni maggiore affetto che dir fi poffa . Defiderio desiderani hoc pasca manducare vobiscum antequam patiar, & però con raggione dice . Meflui mirrbam meam cum aromatibus meis, perche le miete la mirra delle pene, la miete infieme con gl'aromati delle gratie, & delli premii; ma se lo vogliamo veder mietere la mirra, entriamo con la confideratione nell'horto ò anime mie deuote, che iui appena entrato,ecco che, Cepit pauere tedere, O meftus effe, fi, perche; Oblarus eft, quia iple poluit, dice Ifaia; & perche neffuna cola fù forzata in Christo, ma ogni cola che pati, lo pati, perche volle, quando volfe, & in quel modo che volfe, & però dice l'Euangelista: Capit pauere, & tedere, meftus effe. Ma come, capit, nell' horto, se cominciò à patire dal primo instante della sua concettione? E vero, che cominciò à patire subito conceputo, perche gl'ogetti di paffione gli furono fempre prefenti, ma perche quelto patire era intrinfeco, & non estrinseco però hoggi cominciò à patire nel corpo, fe prima patina nella

portione inferiore dell'anima, & nella portione superiore era beato in quella maniera che nel tempo, che in vna. profonda valle, & vna folta, & denfif fima nebbia nella cima del colle vi rifplende il Sole; così nel tempo stesso che patisce nella portione inscriore, ch'è a guisa di valle, è beato nella portione fuperiore, ch'è la cima del colle; & però dice. Triftis est anima mea vique ad mortem, non dice; Triftis facta est anima mea, perche nessuna cosa lo poteua. attriffare, s'egli non voleua; però nella cantica al capo 6. Anima mea conturbauit me propter quadrigas Aminadab, & notate, che non dice, Anima mea cou turbata eft , da altri , ma dice , Anim : mea conturb tutt me, perche, capit pauere tedere, m !lus effe, da fe fteffo per pro pria volontà, & non per necessicà, & però doppò hauer istto. Anima m : contuibaut me, feguela raggione . Pro. pter quadrigus Aminadib, ch'è interpretato (pontaneo, perche, (pontaneamente pati tanti tormenti per noi il nostro aniabilissimo Redentore, ma. perche pati ecceffinamente cofi dolori interiori nella portione inferiore dell'anima, come pati nel corpo, però non folo dicono gl'Euangelisti capit pauere,cioè,cum finpore, paucre, tedere, ideft, pene deficere pra merore , & meftus effe , boc eft, graniter angi. Si che volendo manifestare la proprieta della natura humana, dice Teofilato, capit pauere, & borrere paffinem, & mortem, ande diffet Triflis eft anima mea plaue ad mortem . non tanto perche fino alla morte do ueua durare la fua paffione, ma perche era triftezza fimile a quella che luole venire à quelli, che si conoscono morienti.

Ouero perch' era tanto grande il dolore, che larebbe stato bastante di darli morte, ma egil per patire più penosa, & opprobriosa morte, sospele quel dolore che li poteuz dar morte, & li prohibi he voo il desse quella motte, acciò potesse morire di morte di croce : Et cofi addolorato, & poco meno che morto . Aufus eft ab eis ; dice San Luca. Qua egre ab eis di cedebat ob amarem, & merorem, dice vn Dotto:e,perchenon haurebbe il Paitore lasciate le sue pecorelle, se per la grandezza del dolore non foile stato forzato di cercar refugio all'oratione, & perche per il gran dolore non potena far dimeno di non ricorrere all'oratione Aullus eft ab eis , attelo che l'amore. & l'obligatione di pattere lo tiragane à stare a difesa de suoi proprij Discepoli. & la grandezza del dolore lo necessitauano recorrere al Padre, però. Aulfus eft ib eis, come quello, che fi fentiffe cause dal petto il proprio cuore, & coti: 'rogreffus pufil'um, dice S. Matteo, quantum tactus eft lapidis, foggionges Luca, poiche l'amore, & il dolore, non permuero fi discoltatte molto . & discoltatofi vn tantino. Protidit in faciem fuam , per difendere la terra dall'ira del Padre, dicono alcuni per ringratiar la terra, dicono altri, che gli haueua prodotti fegni per la croce, ferri per li chiodi, fpine per la corona, bronchi per li flagelli, canna per disprezzo, & ogni cola per tutti li suoi tormenti ; Anzi per rimprouerarla, & dirli, & questa è la ricompensa ò terra delle. gratte che to ti teci , della facoltà ch'io ti diedi ... delli doni ch'io ti concessi quando difsi. Producat terram berbam vuentem , & facientem femen, lig umque pamiferum inxta genus fuum, ch'eri vn Paradilo, & hora contro me tuo Creatore, ti lei fatta vo Inferno, ad ogni modo ingrata ti difendo. Altri dicono, che Procide infaciem fuam per la vergogna di effer veil to di veite di peccatore, & non di figlio di Dio, che però d questo fine difle il Proteta Dauidde. Tota die verecundia mea contra me eft Oc. Altri dicono, che si accomodò in modo che la giuttitia di Dio potesse bene tormentarlo, hora per tutti quefti capi , Procedit in faciem fuam , & dixit; ma perche con il penfiero arriua.

alla pietà, alla tenerezza, all'intenfo dolore, che questa voce può apportare à voi Padre che teneramente amando vn voftro vnico figlinolo, che lo veg ga oppresso da dolori di morte, & che fi fente chiamare con questa maniera qual fogliono li teneri bambini chiamareli loro Genitori, o come dice San Marco . Abba Pater, & non fi rifolua tutto in pianto. lo per me dirò, che fe per le colpe, che comifero gli huomini dice la facra Genesi. Tastus dolore cordis intrinsecus, per le pene che patisce il figlio di Dio per gl'huomini, & per gl'huomini ingrati, dirà, tattus dolore cordis anime, fe quefte cole poteffe hauere, & potesse sentir dolore tanto più quando fente il fun eterno Padre toccarfi nel fuo proprio diuino attributo della potenza . & dire . Pater fip fibue eft; ma non diffe l'Angiolo nell'Incar natione . Non eft impossibile apud Drum omne verbum, si pure, & adesto dice il Verbo incarnato nella pattione. Si poffibile eft , & lo replica tre volte . Anzi , fallus in angonia prolixius orabat .

All'hora fi, stimo dicesse con Dauidde nel Salmo 21, Dens Dens mens, quare me derel'avisti tonze à salute mea verba delilorum meorum , & è tanto il dire , Deus, Deus meus; quanto dire Pater mi, Pater mi, & effendomi Padre, quare me dereliquist, cioè hai dato licenza al demonio, & all'Inferno tutto, che mi perfeguiti, che mi fi congiuri contro, & inuenti li maggiori tormenti, & le maggiori pene per darmi cruda morte, & acerbissima passione, & questi tormenti non per le opere cattique, che io haueffi fatte, ma per le calumnie, per l'infamie,& per le falsita, che adossano sopra la mia persona li peccatori, che però non dice Dauidde: Delitta mea. ma dice, verba delictorum meorum , perche cofi quelli differo: Hic dixit poffum defiruere , ma non poterono dire : Hic male fecit Hie delitta comifit , ad ogni modo supplicheuolmente prega, & fcongiura il Padre, Pater mi fi non poteft

bic calix transire, nist bibam illum, stat voluntas tua. Et all'hota: sattus is sudor eius sicut gutta sangums decurrentis in terram.

Apostrofe al pretiosissimo sangue del nostro amabilissimo Redentore.

Suda fangue il mio Christo

Nubbe cara, e gentil, nubbe foaue Che irriga, & bagna indi futa foggia Il nostro arfo terré di sertil pioggia.

Suda fangue il mio Dio,
Elefante guerrier in pugna hostile,
Ch'alla vitta del fague ardito e forte

Dinien gid moribondo incontro d Suda fangue il Rè mio, (morte Vittima volontaria in atto humile

che pria, che sù l'altar lasci la vita Per ma del proprio amor cade serita Suda sangue, e languisce

Somma pietà, che piage i falli altrui Ne bastando due luci à tante doglie, In lactime saguigne il corpo scioglie

Ohamor fanguinofo
Prigioniero violento di forza fciolto
Che mai grado del fré, che ti ritiene
Non capendo nel cuore spezzi le ve-

O fangue pretiolo (ne.
Pretiolo fudor, perche m'è tolto,
Le pure macchie di quel'Oltro fanto
A feingar con fospir, lauar col piato.

Et mentre se ne sau a tutto immerfoi n quella dolorosa afflittone del sanguigno sudore del proprio sangue, ecco per comandamento dell'Eterno suo Genitore si spicca dal Ciclo vn... Angelico messaggio per consortatto, come affersifice l'Euangelista San Luca.

Alcunt contemplatui pietofi dicono, che fi come il Re Dauidde diedeà parte defignato lopra d'una cartatatto il modello del facto l'empio al fano figlio Salomone, qual defegno fal da Dio mandato dal Ciclo in terracofi quello melagiero Angelios, portò dall' Eterno Padre tutta deferitta ladeferntiona della dolorofa gaffione del fuo vnigenito figlio, in questa manie-

L'Eterno tuo Padre ò Saluatore del mondo, doppò hauer fino dal principiato principio del genere humano figura, è a dombreggiata in mille diuerfi modi la voltra Sacratifima pafione; finalmente in queflo facro giorno di Venerdi fi termina, che tutte, quefle ombre, & figure, reflino verificate. Hoggi dunque fotto l'albero del Janta Croce, fi formara la Chiefa, dal voltro aperto & [palancato lato, fi come fotto l'alboro del Paradió fi formò la noftra prima madre Eua dal lato del fuo compagno Adamo

Hoggi fi come nel campo per inuidía vecífe il fuo fratello innocente Abele, l'empio Caino, cofi voi dal popolo innido hebraico, il quale per carne è voftro fratello, fuori della Città di Gierufalemme vi farà da eflo dato

morte di Croce.

Hoggi a guifa del fanto Patriarca... Neè di dolori, & di amaritudini mebriato, inanzi a turti, da tutti farrete fcheruño, & derifo. Onde fi come il perido Cham fuo figliolo per tale dezifione ne riporto feruitù, & perpetua maledittione, cofi l'ingrato hebraimo ne reportara perpetua feruitù, & perpetua maledittione.

Hoggi al fomiglianza del fanto Patriarca Ilaza incamisandofi verfo il monte Moriah, a far di voi medefino perpetuo facrificio, portarete le legna con le voltre proprie fpalle fopra il monte Caluario, con fomminifirare il voftro Padre il fuoco, è il coltello, che faranno vna la giultitta diuina, è l'altro l'amore al genere humano.

Hoggi à fomiglianza del Patriarca Gioleppe da fuoi fratelli venduto, voi facte dalle dure catene di ferro, ligato, & incatenato, & a guifa d'yn famofo ladrone degao di morte reputato.

Hoggi korgendoti in voi la vera verità dell'Agnello Palquale con bagnar voi di fangue ambedue le foglie libera-

rete dal mondo percussore gl'huomini preteriti, presenti, & suturi colt ingersi del vostro sangue, & porrete in libertà sicura tutto il Christianelmo.

Hoggi alla delcritione di tre chiodi infentibili voi pendente in croce, percofio a fimilitudine della pietra del deferto, non lolo darete niora il grapa. Il pargimento del vofito percitio fangue, ma anco molte filile di acquia; nel langue riconprarete la Chiefa, & nell'acqua la lauarete d'ogni macchiaimmonda.

Hoggi a fomiglianza del ferpente di bronzo per vostro dunno ordine fabricato dall'Legislatore Mose leuato inalto sopra il campanile della fantacroce, donatete vua, & perfetta fanita attuti quelli che vi migraranno con pu-

ra,& schietta fede.

Hoggi è mio afflitto Creatore fa terminara il fine per letto del facrofantofacrificio della rolla Virella , che fuori della Città di Gierufaltemme doura il nilocampio confunari fi ecenti di cui vinte con acqua, mandara le fordezze legali, atetto che la voltra fantiffima humanita da oqni macchialontana, & da oqni peccato immune, donando fi nacrificio al Dio per mezo della voltra ardente cariri, ha da leancellare dal mondo i peccati afpergendo fi con l'acqua del facro Batelino, che viciri dal avoltra facratifima -

paffione.
Hoggi finalmente douere perder la
vita, cettificandoci che a fomiglianza
di Sanfone, più veciderce nemici morendo, che viuendo, tale, cò Redentore
de gl'huomini, & reflauratore de gl'.
Angioli è la volonta del vostro Eterno
Genirore, questo è quello che desiderrano l'Angeliche fostanse, questo è
quello che aspettano i santi Padri nel.
l'estio dell'ocuro L'imbo consinati;
questo chiede tutto l'universo per noa
piùloggiornare fotto il iriannico Impero di statanasio infernale; questa è la
riantentione della legge; questa è la vo-

col capo, & abbaiando, pare, che ftia giocando, e se quel pezzo di carne, non li viene gittato, morir si sente disperato; Ecco finalmente, che lo gitta il Padrone, e con falto fpedito il cane à bocca l'afferra, e ne fa preda; che cre deresti, che quieto in terra collocato, fi metteffe polatamente à bellaggio à mastigarlo, gustarlo, saporeggiarlo, contentandofi il gusto col bramato oggetto, acquietando in quel bene, quafi beatificato il suo appetito: Niente in vero, non l'ha fi tosto appressato al labro, che l'ha nelle fauci, non l'ha toccato la gola, che nel ventre l'hà rinchiulo, sparito dirai più tosto in vn instante, che trangugiato, dal palato illibato, dal dente in tatto, tanto che della preda fatta fenza fapere di chefapore egli fi fia, non men vorace, che prima haiante afpira .

Hoc idem enenit nobis. Questo è il titratto vero della cupidigia dell'anima nostra, cupidigia canina, inesplicabile . Quicquid fpettantibus fortuna proie cit:id fine vlla voluptate dimittimus, flatim ad rapinam alterin seretti , atque intenti . Cagna affamata è l'anima noftra cupidigiosa affistente alla fortuna, che per fignora fi tiene, la quale in sù le tauole delle mondane vicende, conuiuante trincia, & riparte i golofi bocconi delli beni, e diletti di questa vita fugace,e pure, ò gran cola, à guila di cane, non nè gusta non nè gode, e non mai se nè contenta, perche non si tosto l'ha ottenuto, che si e scordato, non l'hà affaggiato, che l'ha digerito, ò canino dente, è canino ventre, non d'vn femplice cane, ma d'vn monstruoso I Cerbero di triplicata gola, à triplicate canne latratore, mentre fi mostra alle ricchezze, alli piaceri, & allı honori infatiabili, a in contentabili Dottrina, fe non in termine Signori, almeno in fostanza dell'Apostolo Giouanni, cap. 2. che ciò tutte à quei tre capi riduffe. Concupifcentia carnis, concupifcentia ocularum, & [uperbia vita.

Hor mira adeffo o Fedele questa belliffima arte medica , ma celeftiale del tuo Signore per trionfare del miltico Cerbero dell'anima tua, che qual voracital canina fi amalsò viuo pane col miele Dio, e Huomo Sacramentato. commede fauum cum melle meo. Cant.ca. 5. di che Pascasio spiega per il Santiffimo Sacramento dell'Altare, lib.de corpore, & fanguine Chrifti . Quoniam in ille Dininitatis dulcedo. O bumanitatis pradicatur: Mele, Divinità, Pane, Humanità, che non fi tofto viene dall'anima degnamente mangiato, che con forza d'ascosta virtù mirabile, la satia nelli suoi appetiti . Penfiero del Padre S. Cipriano , Sermone in Cena Domini . Hic panis pirtute mirifica implet , fatiat edentium appetitus: Onde acquistata la sua voglia, e mentre di nuouo anfiola è de carnali, e terreni oggetti, quelli tutti, quafi rangido pasto abborisce, e rifiuta. Vt deinceps omnis lapor delettamentorum carnalium , fic ei quafi rangidum radenfque palatum, acute mordacitatis acetum .

Hora da questo mi sopragionge N. maggiore supore qual'é della necessita, che noi ne habbiamo di questo Santiffimo Eucariffico cibo: Onde il Padre Origene, dice che il spogliars, che faceuano le Turbe delle proprie vesti per farne pauimento à i piedi di Christo, in questo giorno il recidere rami da. gl'alberi, & acclamarlo per Rè d'Ifraele:Ob Sanna filio Dauid benedictus qui venit in nomine Domini; non altro fignifi. cauano eccetto, che noi habbiamo grandissima necessità di esso per essere. lui potentissimo medico, e noi grauissimi Infermi, d'infermita di peccati, Sentite le parole del Padre Origene; Hac actione, & tacita confestione fatentur neceffariam fuiffe illis penitentiam Chrifto . Ma doue foggiorna egli, fe non nel Santiflimo Sacramento dell'Altare.

Mi ricordo a questo proposito hauer letto appreso Herodoto d'vn gran: Infermo di Sanniti i il quale ogni gior230

no andaux alla cafa di Demoltene, eccellentifimo Medico, o nde fafidiro vn ferutore da quello poucro infermo, quafa fgridando lo la fecua, persente pello vieni ad infettarei il ceruello, non bafta vna volta il indei; a Rifolo e piacuolinente l'Infermo, e diffe. Principi male babentiama, ad Medicom femper, adium parei; chi e intermo fratello, è necellario che fempre dita apprefio il Medico per trilantifi.

Hora cofi auniene à noi, sempre siamo infermi,d'infirmità spirituale, che perciò ogni giorno, ogni hora, anzi ogni momento habbiamo dibilogno di Medico, che appunto è quelto Chrifo che stà nascosto nel sacrofanto Alta. re; Dunque è grandiffim a la necetittà, che noi ne habbiamo; Onde Dautdde, pregandolo vn giorno cosi diceua. . Doraine exaudi orationem meam; Signore mi trouo combattuto da vna infirmità grauisfima, perà ti prego con protonda humiltà à non negarmi la tua venuta. Non quertas faciem tuam a me : e che infirmità è quelta tua Dauidde? Sentitelo. Offa men ficut cremium arucrunt, percuffus fum, vt fænum, & aruit cor men. Pfal. 10. Ma narrate pure la cagione di tanto male ? Quia oblitus fum comedere panem meum: come và quello fatto N.fi-Jamenta-Dauidde del digiuno ordinario? Signori no, non fi lamenta no il Profeta Reale di non hauere guitato questo pane materiale; Ma fi lagna di non hauer prefo quel pane celefte, quel sibo Angelico del Santiffimo Sacramento dell'Altare; Anzi (così io replico) quello lamento mi pare impollibile, e che non habbia luogo, poiche a. tempo del Rè d'Ifraele,non era per ancora inflituito questo pane celeitiale ? E vero, risponde Dauidde, ad ogni momo perche egli era fegretario delle cole più nascoste delli diumi secreti di Dio : Incerta O. occulta fapientia tua manifest isti mibi, sapeua per reuelatione l'institutione futura del Santissimo Saeramento dell'Alcare, & anciando a...

questo con il defiderio, ogni giorno fi communicaua spiritualmente, hora dimenticatolene vna volta, rendeuasi di grauitlima infermità infermo: Penfiero è questo Padri Scritturali del dottiffimo Cattiodoro, il quale cofi dice . Neque enim conqueri poterat de ammissione panis corporalis, quia quotidianis iciunus corpus affligebat , fed de ammissione panis Spiritualis, quo quotid ie renouabatur; Duque è veriffimo, che nè habbiamo necellità, che però il mio Serafico Padre San Francesco d'Affisi ; In tibro de progreffu Religionis, ci clorta a non effer tepidi, freddi, e negligenti ad accostarci a quelto pane celefte, ma ritrouandoci noi infermi, ricorriamo in ogn'instante a quelto Medico pietofo, confidando fenipre nella fua infinita Mifericordia. Confidite de misericordia Dei, quanto enim magis eger es, eo magis indiges medico .

Ma che dico loche vi reca mataui, glia del biogno noltro, s'io trouo, che gl' Angioli, uon curano del Paradilo, per cibarfi alimeno figuralmète di que tio pane Saramentato. Staualene il Patriarca Abramo in vna valle deferta vagiorno, combro la valle, che non cera delitiola, per la ferenità dell'aria, ne fertile per l'abbondanza de Giardini, potea ben fi dirfi effer romitraggio di tribulati, ò pure rettrato Cabbanetto di meliti cuori, oue fequelitofii cadente Patriarca, per i ssingre delle curbe contadionelche gl'applanfi.

Valle, non stanza d'huomini, marfcourto di fiere, non Villa de Prencipi, ma campagna di Bifolchi, non habitatione d'humane genti, ma ouile di siluestri armenti.

Valle, che per flanchiapparecchiaua letto di bronchig-fedie di affi; Hora in quefta Valle Abramo fedeua; quando ecco sù l'hora meridiana, mentre dal fuo infocato-carro dar di inflammati auuencaua il Sole; companifono ntre-Pellegrun, fatti molli dal fudore, accefi dal caldo, & caffannati dal viaggio, in forma pareuano tre fugitii foldati;

che affaliti non d'altri nemici, che da loro proprij continuali passi, haucuano ceduto il campo , e fotto vn padiglione d'vno hospitalino albergo, cercauano ricetto per alguanto riftorarli le languidite membra: Frettolofo accostossi il caricatino Abramo, e si auuidde non effere altrimente huomini mortali, ma Angioli celesti, se li se all'incontro, e con accostumate, & accreanzate parole, con effo feco à ripo. fare le stanche membra, l'inuita, conofferirli da mangiare in quelle alpeftre Valli. Buccellam panis, & confortate cor vestrum.Gen.cap. 28. num. 4. Vn tozzo di pane vi darò, ò bellissimi personaggi, e state allegramente. Abramo, che fai? vuoi apparecchiare vn conuito à Prencipi del Paradifo, e non altro che vn. pezzuolo di pane loro offerisci? si dice Abramo N. Ideireo enim declinauerunt . per questo in questa Valle stanchi, e cadenti fono venuti; come ranta careftia di cibo è nel Paradifo è che vi pone in. necessità di veniruene giù per vna Valle à mille precipiti, e difaggi, à mille patimenti, e mille crucij?

Dite N. come dirò anch'io con Eucherio, che l'Abramo sia la Chiefa. . Tabernaculum iliud Abraha temolum babet terrena Gierufalem, il pezzuolo di pane che offerse il Santo Vecchio à gl'-Angioli, era figura di quel poco pane del facro fanto Altare Sacramentato, dice l'Angelico Espositore : Sacro san-Elum Christi Corpus , animam confortat, de quo dicitur , ponam buccellam panis , & confortate cor vestrum; Hora discitrato il gloriofo Enigma, resta folo, che reflet tiamo vn tantino con l'occhio della. noltra mente alla necessità grande che noi n'habbiamo, e quella ben bene confiderata, denotamente, e con vina speranza accoltarsi in quel sacro conuito à ritionare il nostro Medico celefliale, e patentarli tutte le noftre miermita mortali, se desideriamo pur vna volta citere fani, e liberi da ogui male, non fentite hoggi come ve le describe il facro Euangelifta Matteo. Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus,c Ripolo.

#### SECONDA PARTE.

F Cee Rex tuus , Oc. E tanto necelfario questo santissimo cibo N. & da tutti stimato, che quantunque lo bramastero gl' antichi Patriarchi, & Profeti non l'ottennerono: mira nella ... lege della Natura : staua moredo Israele, perche non poteua bere l'acqua Eucaristica: Cumque consumpta effet aqua abiecit puerum. Gen.tap.21.n. 15. Gnarda Elau, che languisce di fame, senza quel facro pane, En moriar. Gen. 25.n. 32 Offerua Isaac che prima di morire. (pira per il pane. Fac mihi pulment um; antequam moriar. Gen. 37.n.4. Sentite le voci di Giob . & de fuoi amici che per fatiarfi di quelle carni fospirando dice. uano. Quis det de carnibus eins, vt faturemur. tob.cap.31.n.3. Et nella lege scritta domandando Ifaia l'Eucharistico Agnello, diceua . Emite Agnum Domine dominatorem terræ.cap.10.n.5. Dauidde era infiacchito, mercè il diginno di questo cibo Dinino. Genua mea infirmata funt à iciunio, Pfal, 108.n. 24. La (pola andana cercando, one lo sposo pasceuafi.Indica mihi, bi pafca.cant. 1. n.6. La. nostra pouera natura humana domandaua,ma non otteneua quello pane. Parnuli petierunt panem , O non erat qui frangeret eis: In fomma nella lege naturale, & nel tempo della lege scritta, benche fantiffimi huomini non mancaffero, ad ogni modo, questo facrato cibo ad essi concesse; Manon si tosto fpuntò l'Autora della lege Euangelica. che aperti li tefori della dinina magnificenza,fiì d noi largamente diftribuita con gran liberalità dalla liberalissima mano di quel Sacramentato Signore; Ne mancano qui le ragioni N. perche in tai tempo, & non prima fu inflituito questo Santissimo Pane. Vi apportarò quella del mio Setafico Bonauentura , de preparatione ad Miffam , dicoil

fanto ;

rirà infallibile delle figure paffare , queftè il frutto delli faccifici fanguinolenti, quefto è il fine de Profezi, quefto finalmente è la deferitione determinaza del Tempio del vero Salomone, che fei tù, ò mio Creatore; ciò detto quel celefte ambafciatore difiparue.

Et ecco quel che dice la Cantica al 4. Surge Aquilo, & veni Aufter perfla bortum meum, & fluant aromata illius: Ogn'vn sa che l'Aquilone è quella. parte donde viene ogni male . Ab Aquilone pendetur omne malum? L'Au froè quella parte donde viene l'amore, la carità, & ogni agiuto diuino, Quia Deus ab Austro veniet . Hora que fti due venti foffierano nell'horto Getsemanico per portarlo poi nel albero della croce, vno è vento freddo ch'è il timore, che condenza il langue, & conftringe li pori, l'altro ch'è caldiffimo. che dilata le vene, & apre i pori, che al foffiar di quelto vento, flure unt, ingrandiffima copia, & in molta abondanza fangue virgineo, che però. Fattus eft sudor rius &c. quali dir volelle alla terra, desideri ò terra imbriacarti del mio langue, ecco che copiolamente fopra di te io lo spargo per più compitamente sodisfarti. Desiderate ò huomini di lauarui col mio fangue, ecco che abondantemente ve lo concedo . Desiderate ò donne essere ancor voi partecipe del mio fangue, ecco che vo lentieri ve lo dono; che desideri tu Ma ria mia Madre cara per liberarti dal peccato originale, che doueui incorrerci le 10 non ti preseruaua con la mia patlione preuifa, che per tuo amore efibilca il mo langue? eccolo che le date lo riceues nell'incarnatione, hora per te anco lo spargo nella mia dura patitione, & le aucor tù ò mio Eterno Genitore delideri che 10 versi il sangue per placarti verso il peccatore , eccoti in abbondanza bagnato l'horto di Getlemani del mio pretiolo langue. Fattus eft Judor eins Oc.

Et cosi restò verificato, ò anime de-

uote il detto della facra Cantica qual dice. Botrus cipri dile Ens mens mibi, cioè ha fatto per not il nottro amabilissimo Redemore come vn ralpo di vue ben. mature, che se bene non è pestato, ad ogni modo gocciola da se il primo liquore, che altri la chiamano lacrima. vergine , & le il raspo è d'vua rossa , non coli rollo è il primo liquore, come il mosto quando è pestato : Hor cosi fu il ludor del preciolistimo fangue sparlo con tauta abbondanza nel horto di Getlemani da Christo nostro Redentore, che fenza effer gionto ancora fotto il torchio della fanta croce: Fattus eft sudor eius &c. meno rosso del sangue che verso nella crocififione,& cofi coperto, & tutto piquente (angue, sueglia li suoi tre cari Discepoli , Pietro , Giacomo,& Giouanni, va incontro a Giuda, lo saluta, si lascia bacciare, & li tinge la bocca con il suo pretioso sangue con cut l'hauca tradito, cosi dicendogli. Amice ad quid venifti?

Giuda mio amico, così à dir proseguiua il nostro Christo N. Giuda mio amico Discepolo, perche dal mio gloriolo confortio ti distacchi, & con gente fi pessima, & temeraria ti congiongi? Tu mi vendi con viliffimo prezzo per l'intereffe di trenta danari, & To ti compro col prezzo mapprezzabile del mio langue diumo. Tu in quelta dolorola notte mi constituisci nelle mani de miei fieri nemici, & Io e'instrado; e l'incamino per la strada del Cielo; Ecco dunque che abbracciandoti con la mia diuina persona, ti bagno col mio dolce langue per intenerir (le fia possibile) il tuo ostinato cuore. Et quefto empio Ceralte o N. non fospira. non fi compunge, non s'intenerisce, non plange, & non fi pente, & al fcocco del sacrilego bacio di Giuda. Indai manus intecerunt n: lefum , & comprehenderunt eum, & ligauerunt .

Veduto il mio Christo il traditor di Giuda nella sua indurata malitia rimanersene, doppo conferiti li tanti se-

enalati beneficii come nel farlo conuiuante della fua facra cena, oue li diede contanta benignità, & liberalità la buccella del pane, gli laud i piedi, lo communicò con darli il suo pretiosis fimo corpo in cibo, & fangue in beuanda gli si mostra hoggi nel horto tutto amorolo, & adopta ogni modo, & troera ogni forma, & vla ogni strattagemma perà se ritirarlo, & con tuttociò l'oftinato fuo cuore il tutto conuerte in cattina parte: Onde dalle furie infernali agitato, dal fuo amato maestro si parte, & nelle mani de suoi nemici lo confegna, & lo tradifce: Hor chi potra qui non dire che questa iniqua attione di Giuda, non cagionasse al nosto sommo bene vn eccessiuo dolore, vedendosi torre vn eletto Discepolo dal commune inimico infernale. In oltre. hauendolo fatto dispensiero di quel facro apostolico colleggio, dal quale tutti i bisogni, che a quello occorreuano, crano pronti proneduti: chi è quella. persona cosi immemore, che non sappia, che il mercenario affai più fi duole delle durate fatighe, & sparfi fudori. che del premio che gli viene retenuto? & quale adesso è il premio , ò prezzo delle fatighe, delli fudori, & della penosissima morte, che il nostro Saluatore in piò del genere humano, folliene in Croce, fe non la nostra falute? & in. specie quei, che con effetti particolari, & fegnalati inustati fono ? che però moltobene nel Salmo 54. cofi al nostro propositoleggiamo. Si inimicus mers ma'edixiffer mibi , suftinniffem verque : tu vero bomo vnanimis, dux meus & notus meus , & è come più apertamente dir voleffe, fe colui che alla eterna danna tione si danna, fosse dalla mia amicitia, & dalla mia cognatione stato lontano, facilmente mi quieterai con darmi pa ce, & ripolo, ma che si danni colui che vn tempo fu mio amico familiare, hor che mi consuma il mio cuore : Et da questo doloroso ragionamento che di

Giuda fà il noîtro Chtifto ò animadeuota potrai chiaramente feorgere della perdira, che fà d'un Chriftiano; che gl'è ftato più propinquo di gratia, che di quello che non ha hauuta fe non la fede.

Onde l'Apostolo san Pietro a questo propolito parlando dice. Affai meglio è non conoscer la verità, che doppo hauerla chiaramente conosciuta, di nuouo far ritorno alle pristine iniquità.2.Pet.2.questa particolarità non les paíso fotto filentio il noltro Saluatore ma la diffe apertamente, in persona. di Giuda parlando. Melius erat es si natus nen fuiffet bomo ille . Matt. cap. 26. cioè, meglio sarebbe stato per Giuda, non fosse nato nel mondo, boc est, secondo l'espositione di molti che non. fusse venuto à ranta cognitione, & à tanta ottima vita , att fo che si come quello che pin in alto fale , cadendo , maggior percolla viene à dimostrare nella fua periona, cofi quei che più beneficii riceuono da D.o. più conto a Dio render douranno: Cui ·lus darumeft, plus per ni ab eoi, cofi in san. Luca fi legge, & nella fapienza è feritto. Fortioribus fortior inflat courtain? cap. 6. Adımque grande fù il dolore del nostro Chritto, cosi grande, che narrandolo Giouanni diffe . Turbatus eft (piritu , O proteftatus eft; quia pnus ,ex robis tradet me, il suono della cui voce porto cosi grand'afflittione a tutto quel facro Collegio, che il diletto Beniamino di Christo Giouanni, come venille meno per il gran dolore, lopolsiamo argomentar da quel fatto, della reclinatione del suo capo sopra il sacratissimo petro del nollro Christo Saluatore: Hor le quest attione, cagiono estremo dolore ne i cuori de Discepoli, che dolore douea cagionare nel cuore di Christo, nel quale la rerdita di esso Giuda si vedeua? perdita tanto grande, quanto che refistenza fatto hauea alla gratia diuina, nulla lasciandosi persuadere à i motiul che Christo gli porgeua

hora dicendogli . Vnus vestrum me traditurus est hora: Qui intingit meum manum in paropside sille me tradet, hora. rexero,ille me tradet, & altre cole fimili.

Hor chi puol raccontar lo sdegno, l'ira, & la rabbia dell'hebraica sinagoga, pigliando, & strettamente ligando con funi & catene il noltro amantifimo Redentore: hora in questo doloro. fo fcompiglio, douete qui con fanta meditatione protondarui col penfiero ò anime diuote a pensare doue in quel - punto follero andati i fuoi fanti Difce poli , quando relicto eo onines fugerunt? la dolorofa nuoua di così crudelissima presa alla Madre afflitta, & sconsolata, che di già era strettamente tra funi, & catene ligaro il luo vnigenito figlio ..

Hor doppo cofi malamente maltrattato nel horto lo conduffero nelli Palaggi de Pontefici, la qual condotta fe futte thata piena d'angofcie, & dolori del nostro Christo, consideratelo voi o anime deuote, dalla guanciata crudele, che li diede quel scommunicato seruo del Pontefice Anna per nome chiamato Malco , a cui poco dianzi Christo rilanò l'orecchia recila da Pietro; dimandatene tutto il concilio contro di effo congregato, quale hauendolo cond'amaro a morte dicendo eli in presenza ch'era vo bellemiatore li dauano delle guanciate, & con sputi setenti gli sporcauano il suo volto diuino. Interrogatene quei Ministri infernali, che fino al giorno terno quei strati, che volfero a guila di tanti lupi voraci, verlo il nottro manfueto agnello, hora velandogli gl'occhi, gli diceuano. Proferiga nobis Chille, quiseft, quite percuf fit, hora tirandogli li capelli, & hora strappandogli li peti della barba . & hora come dice il Profeta Geremia... Saturabitur opprobrus. Tren. cap. 3. & 11 Profeta Ilaia il conferma . Corpus meum dedi percutientibus, T genus meas vellentibus, faciem meam non enerti ab increpancibus , & conspuentibus in me, cap. so.

Onde nell'vscir la matina per la Città, che dolore sentifie il nostro sommobene : lo lafeio confiderare a voi ò anime fedeli, oue cofi ligato fu portato alla presenza del Pontefice Anna, & Anna lo mandò ligato a Caifa fuo genero, il che non tacque l'Euangelista. Giouanni, & quiui quer ministri d'auerno tutta la notte intiera tenendolo ligato, come dice San Luca, poi per tempo la matina come afferma San Marco, cofi ligato lo portorono allapretenza del Prefidente della Giudea Pilato, con tanta ignominia, errogna, & hishonore quello, io replico, che poco dianzi, entrato era con fano, & allegrezza, hora in vn'istante si vede ester condannato à morte da tutto il lancdrin di commune accordo vnito, ch'era appunto tutto il Concilio vniuerlale, oue conueniuano col fommo Pontefice di quel tempo (ettanta Vecchioni Rabini hebrei, quali lo condanna-1000 come bestemiatore, seduttore. delle leggi hebraiche, & Profeta fallo del popola-

Senti è Christiano quanto per tuo amore loffrisce il tuo, & mio Christo, senti quanti dishonori, vilipendij, & dolori, li vengono cagionato dalla tue colpe letali? hauerai dunque tù tanti baldanzofi, & vani penfieri, di cercare in questo laberinto del cieco mondo, grandezze, ripoli, & honori, milero, & infelice che fei, se adesso che hai tempo non il consideri, per sugire i mali futuri, che farranno pene perpetue dell'inferno .

Ma non più tardiamo, ò anime denote, & accolliamoci hormai per scorciare il filo al noltro dolorofo ragionamento, al Pretorio di Pilato, & inientrati contempliamo per quanto è poffibile contemplare le ignominie che quini fofferle il noltro Saluatore inprò di tutto il genere humano, come furono le bestemie, l'infamie, gli scher-

Bb

ni,l'ingiuric,l'accuse, & altri simili im. properij : Finalmente Pilato esfaminandolo li diffe . Quid fecisti ? & porrinolrandofi à quei cani Hebrei foggionse. Quam accusationem affertis aduersus bommem hune? con furore canino rifpondendo cosi differo gl'hebrei : Si non effet bic malefactor, non tibi tradidifemus eum: Ahi sconoscenti hebrei, da voi quello vien chiamato malefattore che vi ha ricouerti di tanti segnalati beneficij, come in dare la vista à ciechi, à sordi l'vdito, à zoppi per caminare i piedi, a gl'infermi perfetta fanita, a peccatori la fua diuina gratia, & finalmente à gl'estinti cadaueri giacenti nelle oscure tombe, à nuoua vita richiamati: Onde Pilato per sottrarsi da questo tumalto popolare, sentendo che Giesù Christo era della Galilea, & che il Rè Herode era già arrinato in Gierusalemme per far le sollennità Pascali, gl'

witic van adviniem.

Herode ricordandofi, che Abimatu,
Orafia il luo Padre hauena fatto truciddre-foto empij ferri li pouer ihebere futti bambini innocenti, nel vederlo, rallegredi molto. Onde operò
con il noftro Chrifto tre cofe fole; primieramente lo interroga; lecondariamente gli fà mettere vna velle biancaper diprezzo; & terzo commanda che
di nuovo fi ricorni alla prefenza del
Prefidente della Gindea Pilato; alla
qualli interrogationi, mai il noftro
Chrifto die de rifposta nessiona. At ipse
mili respondabar.

to le cosi ligato portare. Et facti sunt

emici Pilatus, & Herodes, nam antea inni-

Maperche il prefidente Pilato inqualche parte molfetto (Prifto-hauendo perfetta orgaticione della fua eminente perfona, acciò non redaffe con perpetua infamia diffonerato, formò il Decreto della dura fiagellatou alla colonna ad effer flagellato o di coreptionem, o mendationem, come dice il Tello di San Luca, forripamilim, o mendationem, o mendationem o mendationem.

tum dimittum, cep. 23, & come adefio N. non mi è concesso vanacelle eloquenza di potere raccontare in parte con questa mia balbetante lingua voa picciolissima particella almeno dell'asprissima crudelissima, penossissima, & atrocissima stagellatione del mio partentissimo sieso.

patientistimo Giesu. A fanta Francesca Romana fù vn giorno riuelato, che venticinque fuffero i flagellatori, ma la più commune opinione è che fussero sci , & tutti giouani non eccedente il numero di venticinque anni l'vno, quali quando si stracauano li due primi, ripigliauano altri due secondi, & questi stanchi, sopragiongeuano gl'altri due terzi : la colonna era di marmo grigio), l'altezza di essa tre palmi, oue nel mezzo era incastrato vn anello di ferro, come sino al giorno di hoggi veder si puole nella Chiefa di fanta Praffede in Roma : onde spogliandosi volontariamente da per le stello il nostro Redentore, accostoffi alla colonna per ester in essa strettamente ligato, comparuero due forti, & potenti carnefici, come dice il Padre San Girolamo con le sferze fabricate à somiglianza di speroni, le punte delle quali erano cosi acutamente aculcate, che percotendosi da quei spietati carnefici il corpo sacratissimo del nostro Christo multiplicauano piaga, a piaga, ferita, a ferita, & langue, a fangue, a segnotale, che da tutte le parti scarnificauano quelle santissime membra: ttanchi i primi, comparir si vedeuano altri due più robulti, & gagliardi, dice il Padre San Giouan Grifostomo con le verghe di pruni spinosi, & à tutto lor potere squarciauano à pezzi quella Santifiima carne la quale pioneua sangue da tutte le bande. Questi flanchi, comparinano i terzi, quali con rabia canina dice San Vincenzo Ferrerio tenendo, nelle mani catene di ferro, non solo di quella facratissima humanità del mio dolce Giesù squarciauano la carne, ma la scarnificauano sino à gl'offionde ben dir poteua il mio Chritto. Infixus fum in limo profundi; & non eff faiblianta; à tal termine et a artiuata la fua penofiffima flagellatione, diec Christoltomo il fanto, the fi poteuano numerare tutte lo fue offa, conforme fi legge nel fallmo 21. Dunumeraterint omis eff ameta.

Se quiui io dimandato fossi da quell'anima deuota della pattione di nostro Signote, quanto fossero le battiture riceuuto dal nostro Christo in que sta sua crudclissima flagellatione; gli rispondo con diuersi Dottori, & dico che il dotiffimo Ianfenio afferma che fusiero dodici mila , & ducento cinquanta battiture . Giouanni Echio act. 4.tiene che fussero cinque mila, & trecento fertantacinque. Lanspergio homilia 50. de Passione Domini . Cinque mila, & quattrocento lessanta. Landulto de vita Christi pag. 2. cap. 18. ne da cinque mila & quattrocento fertantacinque , dell'istesso parere è il dotto Gabriele Biel lett. 53. in canone, oue dice che se vna persona recitasse ogni giorno per vn anno intiero il falmo vigefimo nono, che contiene il numero di quindici versetti, sarebbero tanti versetti, quante surono le battiture della flagellatione. Il Salmerone ne pone centocinque mila, & quattrocento nouanta ma si puol credere che parlasse delle piaghe, & non delle battiture. Il Padre San Bernardo numera 6666. [ci mila, seicento, & sessantalei battitute, quale opinione del fanto fempre a me è piaciuto,& a gli altri.

Ma doue lafeiamo di contemplate di paflaggio il dolore di Maria Vergine Madre afflitta & (confolata, che fi troto) prefence à fi crudellifima flageilatione. Ella medefima riuelò il fanta. Brigitta che al ptimo colpo che fi fieramente fearicoromo fopra quel delicato corpo del fuovingento figlio quei crudeli flagellatori, quafi morta cadde à terra, policia repigliando alquanto le forze fino alle olla videe flagellatori forze fino alle olla videe flagellatori.

suo figliolo tutto infanguinato, che caminando lopra di quello, con i suo fine di essi nel proprio sangue sipra di ciesi nel proprio sangue sipra di bam propinquius eccidi quasse mortua, o relumpo siprius, vali cappa sien suguela tum vique ad costas, Locum vivi sipra pedes siti mei toum repteum vidi sanguine, o ex vestigio sily mei cognoscobam.

incessum eius. Hora terminata quelta dura flagellatione, per ordine del Presidente Pilato fu veltito d'vna rossa porpora vecchia stracciata, & per sua maggior vergogna commandò che cosi mal concio si facesse sedere nel atrio à vilta di tutti quei inferociti hebrei , & vedendo che tutte le parti del corpo erano lacerate, & diffrutte, fuora che il capo, inuentorono vna corona di pungentiffime spine, quali al parer del Padre S. Agostino era sabricata di giunchi marini , che hanno spine durissime , lunghissime, & pungentissime, cosi apunto dal Profeta Giona profetato nel fecondo capitolo. Iuncus marinus operuit caput meum, nella quale crano al numero ditrecento spine, come sù riuelato à fanta Catarina di Siena, poscia cosi bene intefluta la polero fopra le fue tempie diume. Pleffentes coronam de fpinis, posuerimt super caput eius : Ecco ò chiesa sposa santa il tuo diletto sposo dentto le spine . Sieut lilium inter spinas . Et per maggior fue dispreggio ponendogli nelle mani in forma d'vn scettro reale vna viliffima canna,gl'andauano auanti percotendogli quel fanto volto convn velo velato cofi dicedogli. Profetiza nobis Christe qui te percussità di mio Iddio. & chi puol raccotare la tua inuitta patienza che soffriste per i nostri peccati in questo doloroso giorno, cosi grande risponde egli medesimo, che. Posuerunt 

Onde di nuovo ritornato da Pilato, & guardandolo cofi maltratrato', & feminino, ftirgò fermamente, che nel vedere gli lienzei questo dolorolo spettacolo, douelico muouersi tutti a pierd a consulfonareiz sua i acerata persona de Locatiolo rodutre nelle loggie del suo Palaggieo, corri spondente sopra sa puesta piazza di Gierusalemme a villa di tutto il popolo, così dicendo.

Sece Homs. O Hebrei di ceua Pilato, da voi confuni, à carene ligaro, da val voltro miniltro fichiaffeggiaro, da falli teltimoni falfamente acculato, da voi con loud fuputi i liuo volto fiputachia to, da voi con nere bende i luot occhi velati, dal voltro Herode con velleviati, dal voltro Herode con vellebianca veltito, illufo, & difprezzato, da voi da capo di piedi in von acoloma flagellato, che da tutte le patti gronda il lao rubinolo fangue.

Ecce bomo: O peccatori ingrati, che fecondo. il profetico Vatinio d'Ifaia nacque d'una. Verginella intatta fenza commissione di sangue humano. Ecce Vireo concipiet, & paret filium.

Ecce bomo: Quelto é quell'huomo in vna pouera grotta di Bettelemme d'ogni agiuto humano delittuto Et tu Bettelebem terra Iuda, nequam minima es in principibus luda.

Ecce bamo: Questo è quell huomo, che nella sua gloriosa nascita si vidde vna nuoua stella. Orietur stella ex 14cob.

Ecce bono: che nato nel mondo, humile sene giaccua fra bruti animali: Cognonie Bos possessorem suum, & Asimus presepe Domini Dei sui.

Ecce bomo: che nell'ottauo giorno della fua natiuità gli fii posto nome Giesti. Ego autem in Domino gaudebo. Crevultabo m Deo Iclu meo.

Ecce bome: adorato, & tributato da tre lanti Maggi, dell'Oriente, con oro, incenlo, & mirra: Omnes de faba ve nient aurum, C thus deferentes, C laudem. Domino amunicante.

Ecce bomo: che fugi l'empia tirannia del crudelissimo Herode nell'Egitto in compagnia di Gioseppe, & di Mirta, Ex Egipto vocaui filium meum.

· Erce bomo : per amor di cui furono

occisi gl'innocenti bambini degl' hebrei. Voz in Rhama audita est, Rachel plorans silios suos, & noluit consolari, quia non sunt.

Écce bomo: che nell'età di anni dodeci su tronato nel sacro Tempio 'à disputare fra Dottori. Hie adinueni oninem viam disciplina.

Ecce homo: che ha opraro tanti miracoli nei contorni della Giudea , & Galilea. Tune faltet sicut ceruns clandas .

Eccebomo: che dal suo precursor diletto Giouan Battisa su battezzatonelle sacre riusere del siume Giordano In illa die crit sons domui Iacob in ablutionem peccasorum.

Ecce homo: che nel Deferto di Cades: fu tentato dal Demonio, & digunò quarenta giorni , & quaranta notti « Oflendit mibi Dominus jaccedotem magnum, « Sathan flabata edextus, ve admellaretur ei , « intuanit quadrajma diebus, « quadrag nta noti bus, «

Eccehomo: che fe scelta di poueri Discepoli per predicare il suo santo Vangelo per tutto il mondo. Euangelizare pauperibus miste me Dominus.

Ecce bomo: che nella gloriola cima, del Taborre alla prefenza de gl'Arciduchi fedeli del popolo hebreo, Mofe, & Elia, & de celefii fenatori Pietro, Giacomo, & Giouanni fi trasfigurò con tanta maessola gloria. Trabor, O'Hermon in nomine two exultabunt.

Ecce homo: che su venduto da Giuda il traditore per il vilissimo prezzo di trenta danari. Appenderunt mercedem meam triginto argenteis.

Ecce homo: che pregò con tante angoscie per la salute di noi peccacori nell'hotto di Gettlemani tre volte di suo eterno Genitore. Inuecani Dominum patrem. Domini mei, vi nondereliaquat me.

Ecce homo: che volontariamente si ha fatto prendere. E ligare con funi, se catene. Oblatus est quia infe voluit.

Ecce homo: che nella sua cattara.

si abbandonato da suoi propri) Disco-

poli . Percutite paflorem , & dispergen-

Ecce homo: quale in questa dolorosa notte è stato indecentemente presenta to à diversi (communicari tribunali . Asticennt Reges terra, & Principes conuencrunt in vuum aduersus Dominum, & aduersus to sissue visitus eine

Ecce homo: à cui sû data în giuditio iniquo vna crudelissima guanciata . Dabit percutienti se maxillam, & satura

bitur opprobrijs.

Ecce homo: Questo è quell'huomo che poco dianzi è stato cosi spietatamente siagellato. Fui flagellatus tota die, & castigutio mea m maturinis.

Ecce bomo: ch'è coronato con vna corona di pungentifime spine. Egrediminissilia syon, & videte Regem Salomonem in diademate coronatum, quo coronaute eum Mater Jua.

Ecce homo: che vogliono gl'hebrei, che sia condannato a morte contro ogni termine di giustitia. Captabuni in animam iusti, & fanguinem innocentem condemnahunt.

Ecce bomo: qual fe ne va quietamente a guifa d'vn mansuero agnello a perder la propria vita in vn dispietato macello. Sicut Agnus ad occisionem ducetur, non aperiens os sinum.

Ecce bomo: che portarà per liberar dall'inferno il peccatore fopra le fue fquarciate spalle da flagelli vn pesante legno di Croce. Fallus est principatus su-

per bumerum eius.

Ecce homo: che spogliato ignudo nella collina del Caluario, sopra le sue ve stimenta da soldati si giocaranno le sorti, super restem meam miserunt sortem.

Ecce homo: a'cui inhumanamente. faranno da duri chiodi mani, & piedi trafitti. Foderent manus meas, & pedes

meos.

Ecce bomo: che stando pendente sopra la croce, li sard dato da bere aceto, & fiele. Dederunt in escam meam sel, & sui mea potauerunt me aceto.

Ecce bomo : che presto morto lo ve-

drete sopra vn legno per li peccari di tutti gl'huomini del mondo. Morinar proprer delitta nostra.

Ecce homo: finalmente il quale doppò morto gli fara diuiso il suo sacrato petto da vu cieco Longino con vna lancia crudele. Lanceis sus vulneraucrunt me.

Oh volto diuino, nell'ifteffo tempo ti piango, & ti miro, ti piango per l'immenfocceffo de tuoi dolori cagionari dalle mic colpe mortali, ti miro traffito difipire, & to accompagno col pentimento il mio cuore; & fel'hebraica offinatione ti febraffee con queft vi lifilma cana in luogo di fectro reale, & lo continuamente batterò con quefe fui mi il mio petto mortale ? Hor mentre io respiro alquanto, considera ò anima Christiana come frettolos fen corre alla morte per la nostra falute il nostro Redentore. Risolo nostro Redentore Risolo mostro Redentore. Risolo mostro Redentore.

#### SECONDA PARTE.

I chiamo tutti ò mici deuori fedeli ad approfilmarui per vedere la pompa funella, gl' apparati liguptir; la figura miferanda, latragedia fanguinola, gl'intermedij lamenteuoli, è, i piangenti recuranti nella procefiione generale, che faranno le i pierate Turbe per maltratare nel penolo viaggio, che fanell'efre da Gierulalemine per incaminarfi nellacollina del monte opprobriolo detto Caluario l'innocettifimo figlio di Dio, percondurci doppo gli luoi afpri parimenti, nell'alto monte della gloria del Paradio.

Promulgato finalmente l'empio Decreto il Presidente della Giudea Pilato, che alla vituperosa morte di crocc si condennasse il Datore, della vita. Tradidit, ve crucifigeresar, ce si dicendo.

Nos Pontius Pilatus, facri Romani Imperij Prejes, adiudicamus. Christum reum mortis: 20 quod voluerit Regnum Iudeorum ofurpare. Ideo eleuetur in Cruce extra

CINI-

nore: Et tu mi vesti di bianca tela per disprezzo.

Popule meus, quid feci tibi? Io t'inghir. landai con corona reale i tuoi crini : Et tu coroni il mio capo con acute spine.

Popule meus, quid feci tibi? Io ti die. di Mose, & Aronne per scorte, & Duci : Tu dai a me per compagni due famosi Ladroni .

Distesa dunque in terra la Croce , cofi ignudo fopra quella con granempiro lo gitorno, alla morte cali me defimo accomodandofi: O Angioli del Cielo, & perche non spandete le vostre ali per ricoprire la nudità del vostro Creatore; o Cieli & Astri, & perche non lo velate con i vostri splendori; ò piante infenfibili, & perche, non slon gate le vostre foglie per riuestire quelle virginee carni: & qui dobbiamo certamente credere ò mie anime deuote, che presente si rittouasse l'afflitta madre; ma per effer Christo intorno , intorno, assieme con la croce dal Centurione,& suoi soldati circondato, è anco da contemplare, che non potesse comodamente vederlo la Genitrice sconsolata; Hor giá che non puoi Maria, ne vedere, ne soccorrere quel pretioso parto che nel spatio di noue mesi rinchiuso tenesti nel tuo ventre virginale, apparecchiati almeno à sentire le dure martellate delle mani, & piedi, che presto da duoi manigoldi saranno in-Croce inchiodate, & se al tuo vnigenito figlio apriranno le carni, à te trapaffarà il euore. Ah dolente,& mesta Maria, che stimo che cosi grande sarà hoggiil tuo dolore, che al primo colpo caderai quali morta in terra : cofi apunto è il fentimento di Santa Brigida : Cum primus clauus infigeretur ei, ad primum illum, cecidit quali mortua in terra. Hora cofi crudelmente conficate le mani, & piedi nel facro legno della fanta Croce del nostro Christo, così parla al peccatore. Ascolta ò peccatore, se però forde non lei. Io ti amo, & però per te muoro. Ioti perdono; & per questo

per te patisco. Io ti cerco; & per questo timiro. Io tibramo. & però perte. anhelo. Io ti defidero; & però per te lauguisco. Io à penitenza ti aspetto; & però per te lospiro. lo ti stimo; & però à te mi abafio. Io ti hosoro ; & però a te m'inchino . Io ti beatifico ; & però per te tormento. Donami dunque vn... fol fegno di dolore per penitenza de tuoi peccati, che son causa di conficarmi in Croce: inchiodata la destra, & la finistra quei spietati ministri, subito di fierezza, & sdegno si armorono per trafigere crudelmente quei facrofanti piedi, che per il spatio di trentatreanni fantificato haueuano questo nostro basso elemento di questa nostra terra. che hoggi habitiamo, & tirandoli à postanza di braccia con grosse funi, se itracciò in tal maniera quella facrofanta humanità, che da tutte le parti di quel lacerato corpo, in grande abbondanza fcaturiua il fangue.

O verbo eterno, & incomprehenfibile, ò sapienza infinita dell'altissimo Iddio, & ò braccio onnipotente, che nell'Empireo dispergesti i superbi, & quá giù in terra sommergesti i nerboruti Giganti, & come puoi più contenerti, dinon gastigare hormai questi tuoi spietati crucifisfori, che così malamente conficato t'hanno in questo du-

ro legno?

E forfi questo quel Remo . che ritrouar doueui nella cafa del gran Patriarca Giacobbe, come fù predetto dall'Angelo? E forfi questo quel Regno, & del Rè Dauidde, quella fedia. regale nella quale doueui farti vedere maestosamente. E forsi questo quel vasto Reame del sapientissimo Salomone, in cui te medefimo figurando, parlò con la fua sapientissima boccail giusto giuditio del caro fanciullo che vertiua fra le due donne Meretricià E forsi questa del Legislatore del hebrailmo quella maestosa Cathedra, di cui parlando il patientissimo dise . Quando procedebam ad portam Civitatis,

& in platea parabant Cathedram mibi. Ahime: Quis audiuit. vnquam talio? C. anis vidit buic simile? Ecco chea pieno, ò anime deuote verificato fi vede il detto dolorolo del Profeta Baruch , quando diffe . Non funt audita ifta in Themam, neque visa in Chanaam, perche il cieco mondo non conosce cosi sublimi misteri ritrouandosi egli tuttonelle renebre immerso; non conosce il mondo, ne tampoco crede, che la mor te del nostro Christo douesse distrugger la morte, & affatto, affatto, torre per fempre via il peccato, per fempre mai regnar la vita con l'Autor della vita: Hora effendo il nostro Redentore il fanto di tutti i fanti . & non hauendo per natura niun peccato. Ni non venne la fua morte dalla neceffità del peccato, ma dal suo infinito amore, & dalla fua fantiflima carità, & cofi per ragione di questa sua morre si distrusse il peccato, mentre quanto più gl'è stata cruda, acerba, & ignominiola, tanto più gl'è stata cara, & affettuosa, & a noi più d'infinite volte pretiofa: Erge fratres, boc fentite in pobis, and & in Chri. flo ! w; Deh sentite ò Christiani in voi per quanto fia possibile gli acerbi dolori del nostro Christo, come sono l'infamie, le bestemie, li scherni, l'ingiurie, le battitute, li flagelli fopra di lui moltiplicati, che spargendo in tanta copia il langue, lecondo i fanti, la colonna. istessa ne restò segnata : o spettacolo non più al mondo veduto, ne fentito: Aspicite ingentibus , O videte , O admi ramini, dille il Profeta Abacuh, & ob. stupefeite , quia opus factum est in diebus refiris, quod nemo credet cum narrabitur : O flupori quali meritamente fanno ingombrar di temore l'ifteffa madre natura, & oscurare il Cielo, il vedere vn Dio in croce l'istessa innocenza per mezzo de nostri peccati colpata, circondato dibestemiatori, che gl'hanno il capo coperto di pungenti spine , il corpo tutto di crudeliffime battiture, & l'anima di acerbiffimi dolori , &

quanto hauea pieno di diformità & morte; resta dunque suor di te attonito à Christiano, & contempla, che tutto questo che sin hora ti hò narraro, tu il vedi con l'occhio della fede.

Salomone dato hor mai la perfettione al facro tempio, che doueua effer cala di Dio, diffe queste parole finalmente . Ergo ne credibile eft, pt Deus babitet cum. hominibus super terram. Ma che direfti fe tù il vedefti, non folo ha. bitare, ma legare, schernire, battere, ferire, fuenare, & fopra vna croce vecidere quello che con la fua morte, dona à noi la vita ; ò carità immensa d'vn Dio, che procede dal suo amore infinito per vtilizarci eternamente . Sic Deus dilexit mundum, pt filium funm: pnigenitum daret ..

Ma ohime, piacesse al Cielo, che da quelta opprobriosa morte per noi contanta amorola patienza fostenuta il figlio di Dio, ne cauafiimo quel frutto. ch'è necessario per salute dell'anime nostre in alzarsi pur vna volta dalle lordezze ditanti peccati; ma dondeproviene la cagione di tanto male ? la dirò lo perche non si pensa da douere. ne da douere si crede alla passione amarifima che in questo giorno partiper tutto il genere humano il figlio di Dio, & quel che più il cuore mi trafigge lento dirmi . Non credam , nist videro. con gli occhi, & tetigero, con le mani ... che le rifoluto . N. à confusione de miei , & voftri peccati ve lo portaro fuori quelta fera di quella maniera, forma . & modo che fopra il Caluario monte fopra vn duro legno la mia, &. vostra salute, con tante ignominie, &c. distionori è flato crocififlo, & inchio-dato

Quiui preparati i lumi accesi ... fi mostri al popolo il nottro Christo Crotifillo.

Eccolo appunto ò ostinato peccato. re, ecco dico il tuo Creatore Iddio ... che dal niente ti die l'effere per riceuer la sua diuina gratia, ecco il tuo Signor pictolo, il tuo Prencipe liberale, il tuo Redentore amorolo, infomma tutto il tuo bene, grida pur vna volta con lagrime di verò pentimento; Peccaui Domine, peccaui super numerum arena maris , & non fum dignus intueri , & aspicere altitudinem celi pre multitudine iniquitatum mearum: Nunc ergo fletto genu cordis mei , pracans à te honitatem . Peccaui Domine , peccaui , & iniquitates meas agnosco, vade peto rogans te remitte mibi Domine omnia peccata meaper facratiffimam paffionem tuam , & ne fimul,

me perdas cum iniquitatibus meis . De dimmi ò mio dolcissimo Giesù. Non è questo quel luminoso volto, che sù il monte Taborre comparue più risplendente dell'istesso sole ? Si: come dunque adeflo è di sangue tinto,

oscurato?

Canfa ne fù la finagoga ingrata. Non fon questi quegl'occhi, che quietorno del mare l'onde procellose da venti agitate ? Si:come dunque fono cofi ciufi,& concentrati?

Causane sù dell'huomo i graui pec Non fon queste quelle mani, che senza niun'fatiga creorno gl' Astri & gli Elementi ? Si: come dunque le veggo trafitte da ferri alpri, & pungenti?

Caufa ne sono le creature sconosceti. Non fon questi quei facri piedi, che per il spatio di trentatre anni fantificorono questo nostro basso elemento? Si : come dunque di presente li miro inchiodati fopra di questo sacro legno ? Causa ne su l'auaritia di Ginda Dis-

cepolo indegno.

Non è quelta quella bocca di verità infallibile, che richiamo da morte à vita da gl'oscuri Auelli i sepolerati Defonti ? Si: come abbeuerata la contemplo d'aspro aceto, & amaro fiele? Causa ne sono i peccati de popoli

infedeli.

Non è questo quel sacrato petto, erario d'ogn'perfetto amore, da cui escono della tuaspoia Chiesa, tutti i Santiffimi Sacramenti ? Si: come adeffo lo guardo da cruda, & spietata lancia aperto,& fpalancato?

Caufa ne fu la colpa del vostro Pa-

dre Adamo ingrato.

Sia per sempre dunque benedetta questa tua Santissima, & Sacratissima morte, & palsione; benedetta sia questa croce sopra di cui di contanto sborzasti il tuo pretioso sangue per la nostra salute; benedette siano le spine che à te trafissero le tue tempie diuine, per trsfigere à noi li nostri vitij terreni; benedetti i chiodi, & queste tue profonde piaghe, che seruono à noi per scancel lare le noltre colpe mortali; benedette finalmente fiano le guanciate, le bestemie, le battiture; gli sputi, gl'opprobrij , le derisioni; li scherni, le false testimonianze, & le maledittioni, & quanto in fine hai per noi patito, acciò in noi apparisca il frutto del tuo patire per la nostra salute, & quella salute confeguire, che oprata hauete per mezzo di questa vostra Santissima passione: saluaci ò Christo Saluatore per virtù della tua croce, faluaci, come faluafti Pietro nel mare, il Centurione nel Caluario,& il Latrone in Croce:Porgi hormai attente le tue dinine orecchie ò porto di salute, & senti quanto questi tuoi Christiani fedeli con sospiri, pianti, & gemiti à te ne vengono per il perdono: Deh non siano sparso al vento, questi loro infocați finghiozzi queste loro meste voci, che prouengono da loro pentiti cuori. Exandi Domine, placare Domine, & fac ne moreris propter nomen tuum, Amen.

### PROEMIO QVADRAGESIMO I.

### Nella Domenica della Resurettione del Signore.

Gloriole imprese à trionfanti allori d maestosa pompa, à festeggiante honore, a ventilante bandiera, a vencitrice palma ad honorato fcettro, à fingolar corona, & à perpetua allegrezza c'inuita sta mane &co

Allegrezza al trionfo; corona al vincitore; scettro al valoroso Duce; palma all'inuitto foldato; bandiera à rediniuo encomio; honore al sempiterno Monarcha:pompa à follenne festa; alloro à dotta ceruice;& Impresa à coraggioso,

& valorolo petto.

Impresa, che perseguita, & cattina: alloro, che trionfa & gode: pompa, che offequia,& honora:honore che immor. rala, & glorifica: bandiera, che spauenta, & tormenta: palma, che illu ftra , & decora : fcettro , che debella, & vince : corona, cheregna, & doma, & Allegrezza, che imparadi fa . & bea .

Allegrezza, che apporta la corona, corona, che sostiene lo scettro, della palma, palma, che inalza la bandiera, bandiera, che manifesta l'honore, honore, che fi riceue con pompa, pompa, che freggia il capo d'alloro, & alloro, che dimoftra la vittoria dell'-Imprefa.

Impresa, ma ineffabile, honore, ma | gente Redentore, che siete. &c.

inenarrabile, bandiera, ma venerabile palma,ma infinibile, fcettro,ma incorruttibile, corona, ma immarcifcibile, & allegrezza ma confolabile.

Allegrezza per l'immortalità, corona per la Deita, scettro per l'onnipotenza, palma per la fapienza, bandiera per l'eternita , honore per la bontà, pompa per l'immensità, alloro per l'incomprenenfibilità, & imprela

per l'immutabilità.

Impresa che saccheggia l'inferno, alloro, che circonda le tempie, pompa che seco conduce la preda, honore che non v'ha parte niuno, bandiera che palesa le glorie, palma che addita il valore, scettro che regge il mondo, corona, che adorna il capo, & allegrezza che fa gioire il cuore . Tanto è più , che tanto impromette l'Angiolo del nostro Redentore resuscitato N. Ielum quaritis Nazarenum furrexit, non est bic , perche Christo resurgendo tutto l'vniuerso in allegrezza festa, & gioia appare con la corona in capo . con lo scettro in mano, con la palma alla destra, con la bandiera alla finiftra, con honore freggiato, con pompa corteggiato, con alloro coronato, & con l'imprese del mondo, demonio, & carne superati, Ma voi è mio resor-

### PREDICA PER LA DOMENICA

della Refurettione di nostro Signore.

· Iesum quaritis Nazarenum non est hic, surrexit sicut dixit : Matt.cap.6.

"Accino festa in questo glorioso 1 le, risplenda di più fino argento la Lugiorno gl'Elementi ò fignori, na, fiano più vaghe, & feintillanti le, sfauilli doppio splendore il so- stelle, gioichi il suoco, & di mille . fiamfiamme s'adorni, cantino liete canzoni nell'aria gl'augelletti canori, guizzino i pelci nel mare tranquillo, fiano nella terra fimaltati di verdi imeraldi le spatiole campagne, i campi sileliati intori, i colli ingiellati di frutti, i monti rinnerdischino la lor canuta chioma, s'indori di lucido spendore il capo, & si adopnino di verdeggiante piante le fronti, otrrito ni liquefatto argento i fiumi, & trà rotti s'alli condotte mormonio, sfidino al canto le cedre, & sinalmente il mondo tutto s'imvaradisi.

Mentre hoggi il Saluatore delle genti, il Redentore del genere humano, il gran Signore del Cielo, l'Imperadore dell'uniuerlo, il Sourano Monarca del tutto, il miracolofo Autore della natura, il forte Dell'tuttore della motte, è per noi rifortoà nouella.

vita.

Siano pacifiche l'anime, piaceuoli glanimi, tranquilli icont, ferene le menti, celefti ivoleri, diuini i penfieri, giocondi i volti, & literi glapetti Poiche non più morto, ma viuo, non più ichernito, ma gloriofo hoggi fi mira il Creatore di tutte le creature : attefo che vede cangiata i lobbrobriofa fina Croce in Trono reale; i pungenti fuoi chiodi, in feettri potenti, la corona fignie, in diadema felire, il fiele & l'acciditato, in faporita beuanda, l'inguiri e biateme, in lodi, & applanfi, le ferite, & le piaghe, in gloriofi trofei; & l'on-ca, & globbrobrig, in trion fielici.

Vedi che il vinto è fatto vincitore, chi fi igiquo i poglitato, è vedito, che adornato di gloria, chi fi ichernito, ex befiato, è gloriofo, è inuitto, echi maltrattato con fiagelli da vilifimo fehiano, hoggi trionfante fui l'ilucente carto affio de fuoi maraugliofi trionfi, portando feco debbellari i Demonit, catenato l'Inferno, abbattuta la morte, il fauti Padei liberati dal Limbo, verfo il campidoglio del Cielo, fe de va jul per tuttal fetentità in com-

pagnia de fuoi beati à trionfare. Hor vediamo dunque come questo Christo tutto gloriolo, à trionfante si mostra nella sua resurettione, per hauer vinta la morte, & per le glorie ottenute. Cominciamo da capo.

Surrexit non eft bic . &c. Potentiffi. mo Guerriero, è il nostro Christo, in vero . N. il quale in tempo che credeuafi quella Parca crudele hauerlo fotto il luo dominio, egli ritornando da morte à vita di tutti i capitalissimi nemici; si rese vittorioso col mondo. mentre tiranneggiana l'anima con li vitij; si rese vittorioso con la morte; mentre tiranneggiaua con l'adonca. fua falce gl'humani corpi; fi refe vittoriofo con l'inferno , mentre con i reprobi, tiranneggiaua gl'Eletti; si rese vittoriolo finalmente con il Dianolo, mentre con il fuo tirannico valore. faceuasi adorare come vn Dio; Et cost vinfe il mondo purgandolo da vitij : Vinle la morte, auuiuando tutti con la speranza della futura immortalità . foggiogò l'Inferno, cauando dall'ofcuro Limbo i suoi eletti ; & si cacciò il Dianolo fotto i piedi spogliandolo di quei Diuini honori, che ingiustamente l'iniquo fi viurpaua . Bene dunque aunenturati mortali fate pur festa, & godete, perche in questo gloriolo giorno, è riforto il nostro trionfant Christo da morte à vita, per non mai più morire.

Hora qui fentite vn belliffimo penfiero del legretario Dinino : Videa
Giouanni il noftro Chrifto trionfatore cola nell' Ifola di Patmos
affio in va lato , & maefiolo Trono
corteggiato da ventiquattro Vecchioni venerandi, & accerchiato da prodigiofi animali per ogni parte . Apoeal,
cap 4.Et animal primum fimile leni. Secandam animal fimile vinito. Terrimu
animal, babens fatiem quafi benmis . Et
aparatum animal, fimile dagila volanti.
Entra per mio mallivadore Anallafio;
delice che per questi quattro anima-

li, s'intende le quattro parti principali della vita di Christo, il quale mentre s'incarna, & nasce; ha sembianza d'huomo . & babitu inuentus ve homo: quando tranagliana, & patina, hancua fembianza di Vitello. In laboribus à innentute mea; quando si tratta dell' Ascensione, ha sembianza d'Aquila. reale, & vola in alto, & fi affifia nel fole. Aquila grandis maynarum alarum ; Ma in quelto giorno non raffembra, nè Aquila, nè huomo, ne Vitello, ma ben si Leone, di cui parlando i naturali, dicono, che questo fiero animale naice con gl'occhi chufi, ma da li a tre giorni, il Leone Padre manda fuora vn rugito, cofi grande, che lo della, & alla luce lo rifuscita . Requiescens accubalit, vt leo , & quafi Leena quis fufci tabit eum. Gen. cap. 49. Hora quando fi tratta della morte di Christo, non è morte, ma fonno di Leone, che in capo di tre giorni fi fueglia: Penfiero è quelto del Padre Origene, hom. 17. oue cofi dice il gran Padre. Quafi catulus Iconis dorminit tribus diebus, & tribus nollibus, & in tertia die refurrexit .dunenne et it folender eins.

Tanto diujene vittoriolo il noffro Christo, N. contro la morte, che la leuò di speranza di non mai più riforgere per di nuono, battagliare con queflo nostro Campione ; Due mortirefuscitati ambi amici trou'lo di gran. lunga tra di loro dispari, Lazaro dico & Christo: forge refuscitato dal sepolcro Lazaro, forge rifuscitato dalla. Tomba Christo, l'vno doppò quattro giorni, l'altro doppò tre giorni, & fe curiofi fete di fapere la caufa di questa difiuguaglianza, chiedetela da quel fiume d'oro di Pietro Chrisologo . ferm.de Lazaro, che cofi vi dirà . Surgit Lazarus quatriduanus, pt feruns; Chriftus tridumus , ve Dominus ; ad ogni modo, non flà qua il mio penfiero;ma m'illaberingo in penfare, che rifuscitando Chritto disciolto fi veda il lenzuolo, & da ogni ligame fatto libero, gloriofamente riforge. Lazaro il mendico è miferabile, che mai rijorge con le mani inuoltigliare nelle funi i felimato capo rifiretto, è innuolto nel fudario ; in opi pedi qual tenero fanciullo ligato, in modo tale, che girda l'Euangelifa San Giouanni, cap. 2, nnm. 44. Facier etia: judario erit ligata, produt ligatis manubus, di pedibus.

Ma dimmi ò mio 'caro Redentore > questo non è quel Lazaro, che alle querele delle tue germane forelle fu chiamato dalla vostra Diuina Maesta, mentre se nè giaceua sepolcrato dentro quell'ofcuro Auello, tentina d'ogni puzzore, albergo di Romacofi animali, deposito di noi miseri mortali, che nel folo confiderarlo porta frauento. paura, tremore, & terrore: se dunque doueua riforgere, perche non darli libero il passaggio alli piedi con passi, alle mani con gl'appoggi, & al corpo col moto: Dunque o bifogna dire, che Lazaro non era libero dalle catene della morte, ò pure ch'era impossibile che vscisse dal sepoleto ligato, che stupori fon questi, che merausglie non mai più intele ?

Lo volete sapere, è vn segno di ritornare in quel carcere marino, à soggiacere di nuouo sotto la sferza d'vna spietata mano, à pascersi di verminosi biscotti, à rinfrescarsi con acque putidis, à segno tale, che le man serva Della Refurettione di nostro Signore.

per piedia viandanti Marinareschi; Ma fe poi vno di questi vedi libero dal ferro, argomenta pure liberta in quello. Tanto appunto trouo al nostro propolito : Víci Lazaro dall'oscura cauerna del sepolero, & portana per segno le legature nelle mani, & piedi, perche quel schiauo di Christo era tributario della morte, in somma sotto di quella di nuouo ritornar doneua, Ma Chrifto libero, & sciolto fuora ne viene, & come assoluto trionsatore di essa morte non doueua più loggiacere lotto il fuo dominio, ne riftringerfi fotto la di lei prigione: Sogellatore di quella verità, è il P. S. Agostino sopra San-Giouanni, oue cofi dice. La Tarus furre-

moriturus, & referiptura dicit, mor silla, ultra non dominabitur: Hora mentre il nostro benedetto Christo si gloriolo si mostra con la morte noi con allegrezza applandendo alle sue grandezze, & glorie dicia mo. Alleluia, Alleluia.

xit ligatus manus, O pedes instrictus, quia

iterum erat moriturus, Saluator autem

nofter furrexit liber , quia pltra non erat

Ma facciamo che meglio spicchi questa gloriosa resurettione di Chrifto,da quella di Lazaro. Onde per mia sadisfattione vorrei. N. vn Fidia per corpo d'impresa s & mi perdoni chi da precetto incontrario) figuralle vn. Contadino, che in vn maranigliolo lereno dell' arroftita fronte mostrando l'allegrezza del cuore, con la callofa. fua mano spargesse il frumento per rerra (Eh Padre, rifpondereste voi) vn Contadino dinatura fi auaro à cui tantisludori, & fatighe costi quel grano, hora lo sparge per terra, & lo sparge ridendo, ò che egli troppo estenuato dal fole ha perduto il ceruello, ò pure che voi dalle voglie di studij quadragesimali stemprato il capo sete impazzito, che non auertite, che lo gitta ne i campi da vomero occilo, & iluiscerato di freico, & voite l'anima di quelto corpo che va ipirando col motto . Surget cadens florebit marcefcens ; forgerà ,

i nostro Signore. 375 se hora cade, & vedrassi siore, se infracidisce?

Ah v' habbiamo inteso, volete dire, che fi come il Contadino quantunque auaro, lieto vede sepellirsi il grano ne i campi, & infracidirfi nelli Auelli di folchi preuedendolo gid nel cuore verdefiore riforto, & poi dorato fruttare. Cofi l'Eterno Agricoltore Iddio Padre,& non altri.Pater meus agricola eft, lieto diede il miftico grano del fuo diletto Giesù: Nisi granum frumenti cadens in terram. Ioan, 12, al la terra, alla. morte, & al sepolero, prouedendo verde fiorirsi rilorto, & poi dorato fruttare nella refurettione del genere humano tutto: Onde non douemo noi temere morir con Christo, confortato dal odore della sua immortalità, & fecuri tutti di riforgere con esso. Penfiero, & impresa tolta da i Santissimi Arcinelconi Malfimino di Turino , & Ambrogio di Milano, quali concordi cofi dicono . Refloruit caro Domini (in fermone de resure ctione ) cum redinina de Sepulchro germinauit, & infloris modum. cundis bominibus immortalitatis efflauit odorem . Quid dubitas (dicono quefti fanti ) de resurretione , de corpore corpus refurgere; Granum feritur , quando refurgit fed flore granum inducitur, & boc mortale oportet induere immortalitatem. Vittoriolo Campione, che hoggi con questa resurretione tanto contento ne apporti, che ne fai andar gridando . Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Er chinons' rallegrafi nella gloriofa refuretion del noftro benederchrifto. N. s'egli ridicitando, moftrò che veramente, era Iddio: non niego che toce gli ali mizacoli, hea altri lar non pottuano, che va poter di Dio, ad ogni modo, quelta Diuna onniopenzas, quela virtà miracolofa, Iddio Iha communicata ad altri huomini, fi che delli miracoli, non fi potena aflottamente credere, che va Dio; ma dal refucitare'da mortea! vita, nonfi può dubitare, che uno fia Dio; Prouismolo più chiaramente; Scacciò zelante vn giorno dal facro Tempio i Mercadan. ti feridandoli con dire, Fecifis domus Patris mei fpeluncam latronum . Ioan. cap. 2.& è come dir voleffe: Perfidi che voi fete, il Tempio del mio Padre Iddio cambiato l'hauete in vna speloca di Ladroni, di Affafini, & di Mafnadieri: risposero questi. Quod signum oftendis nobis, quia bac facis, con quel segno ti mostri veramente esfer tu il figlio di Dio Padre; fubito impronto rifpole Christo. Soluite templum boc, o in tribus diebus reedificabo illud . di Aruggete pure quello tempio, cioè quelto mio corpo ; hoc dicebas de templo corporis sui, che in tre giorni io reidificarò di nuono le muraglie, rifuscitando dalla Tomba.

Dunque ò mio Dio date enidenti fegni della vostra fantissima Divinità al poter voi risuscitar da morte à vita il voltro facratissimo corpo, & quanti Santi Profeti hanno dal fonno mortale suegliati i Desonti, quanti Santi hanno nel nuouo Testamento ciò satto:Parlate voi è Domenico con vostri figli . Rifpondete voi ò Francesco con vofiri feguaci, & pure, nè questi, nè quelli furno Deis Dunque il fegno che voi date della vostra Diuinita, nonèscano sicuro. Ad ogni modo pos fo ben dirui, che fu fegno euidente di Diuinità, & Deità il segno dato da Christo; Poterono i Profeti, & altri Santi fulcitar morti per virtù commumicatali da Dio,& con l'istessa sar miracoli, maggiori, ma nessuu santo prodigiolo qui in terra doppò hauer operati tanti miracoli, di dar luce à ciechi, l'vdito à lordi, la loquela à muti, Pandare a zoppi, & la vita à morti, mai però da loro medefimi fi richiamarono in vira ; folo Christo risuscitò le steffo, perch'egli folo era Iddio ; Soluite templam boc , vccidetimi pure , vergatemi pure, disfacetemi à vostra posta con flagelli,con spine, con catene, con chiodi, con lancia, & con Cro-

ce, che, lo, Invilua divina s realificaba ilude Dottrian quella. Ne ligenata dall' Eminentifilmo Toleto (opra San-Giouanni), cap. 2. Voucenta quidem Prophetis vietute Dinina, mortuno figitare, Comina mitartia, qua Chriffus fecis pil facto, at excitare fe pilosuon patteriori, quod Chriffus fecis pilodique armentume fluoprimo Dininitaris (Que. là a è la pietra di paragone, nella quale moffer l'oro della Dininità, è Deità di Chriffo; però lodiamo con voce di giubilo quelto gloriolo riotro Signore, & diciamo tutti d'accordo. Allelnia, Allenia, Allelnia, Allelnia, Allenia, Allelnia, Allenia, Allen

Anzinon vi è cofa, che facci più rallegrare, & giubilare questo nostro Christo hoggi noi Fedeli, quanto questo della di lui morte, & refurrettione, & che ciò sia vero. Attendetemi con diuotione ; Ditemi di gratia , s'a forte bauelfino va Amico che fourapreso da humore malinconico, & lo guardalfino, ch'egli in quella malenconia, si cibasse di sospetti, si notrisse di timori, fi rinfrescasse con le fiamme,s'infiamaffe con il gelo, fi recrea (fe con la triflezza, fi follazzaffe nelle pene, si rallegrasse nel piánto, & che nel viuere se ne morisse, per darli alquanto di confolo, che faresti?

Oh Padre noi certo non lo fappiamo; vi lo dirò io, non troua cofe maggiore, che il ricordarli, qual che paflata consolatione, qualche passato gufto, qualche ottenuta vittoria, &t all'hora mirandolo in faccia, lo vedrete, che subito se li rasserenano gl'a occhi, fe li dilata la fronte, incomincia ad esporre al riso la bocca, gode in fomma, & festeggia della memoria delle paffate allegrezze; non è mio questo penfiero. N. ma ben fi del Secretario Diuino Dauidde, quando che ciò fece egli flesso in far felleggiare il nostro Signore, all'hora appunto, che cominció con lungo preludio à narrare le sue glorie; mà mai scoppiò in lui vn atto di fentimento allegro, fe non quando arrivò ad vn'motivo, che hora fentirete. Da principio il Dauidico canto,& nel Salmo 109.cofi dice. Dixit Dominus Domino meo : fede à dextris meis; donec ponam inimicos tuos fcabellum pedum tuorum ; oche gloria; ò che trionto, per effer l'altezza di generatione eterna, & pure il mio Signore non fá festa. Tu es Sacerdos in eternum, ò che prerogatiua effere il primofrà Sommi Sacerdoti, & non fi muoue. Deminus à de teres tuis : confregit in die ira fue reges. Indicabit in nationibus , implebit ruinas : conquaffabit capita in terra multorii dominio d vittoria d trionfo,e non fi rifenta. De torrente in via bibet . & ecco che subita festeggia : proprerea exaltabit caput ; qual'e questo torrente, che da occasione a Christo di festeggiare? Torrentes, dice Girolamo, non habent a quam claram, fed turbidam; Duque per hauer haunte in quel torrente d'acque torbide, tù festeggi ò mio Christo; propterea exaltabit caput, che vuol dire, exaltare caput, se non far festa, & allegrezza, si perche questa è la fua grandezza, dicendo la tromba, dello Spirito Santo Paolo Apostolo . Factus obediens plque ad mortem, mortem autem crucis propter quod , & Deus exaltanit illum, & dedit illi nomen, quod oft super omne nomen,e però, lesum queritis NaZarenum , non est bic , resurrexit ficut dixit .

Quel gran eloquète Tullio per inalzare con applano va fucetifo cómune riceuto con giubilo vatuerfale di tutti, diffe quelle parole. Di, hominalque plaudenthus, felte giand gl'huomini . e firalle grano i Deil-Hora di cafali luero, quando mai forti cofa nel mondo, che con verità di fi poteffe. Dus bomi malque plaudenthus; e che ciò fia vero girate meco con il difcorfo del voltro intelletto y er rouarete ne' trionfi de martiri fi rallegrana lo firito ma patua la carne ; Nella Natinità del Signore, annunciorno gaudio gl'Angioli di Pultori, ma trennau di firedo il il a Pultori, ma trennau di firedo il nato Bambino, nelle vittoric de Capitani, felteggiasano i vinciro; im alacrimanano i vinti ; folo il giorno di hoggi rifuficitando da morte à vita, il dator della vita fi poò di bocca piena, efclamare. Dipi braminafque plandentibus, si, perche nella refurererione del noftro giorio fo Meffia, giubila il Cieco contenti in fegno d'interna allegrez-za, feftofi cantano. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,

In fomma à N. il nostro resuscitato Signore proua tanta allegrezza, che non bafta lingua mortale per efplicarlo, che però in proposito di questo andaua cantando il Profeta Dauidde, e cofi dicena . Propter boc latatum est cor meum, & exultanit lingua mea,in fuper, O caro mea requiefcet in fpe,Pf.15. per questo fi è ralleguro il mio cuore, fi è sciolta al canto la mia lingua, e conlieta speranza ha riposata la mia carne; Madimmi Signor mio, per quat motiuo tanta festa, proprer hec, risponde Christo, per questo? senza dire altra ragione? Figurateui N.che cola meditaua Chritto nel discorso della sua vita? Non altro in vero, che li suoi futur i tormenti, fi attriftaua la carne humana, peníando di effer berfaglio di tante pene , come l'effer legaro con funi , e tirato per tetra con catene, l'effer calpestrato con pieds fopra il petto l'esfer tormentato con le voci, l'elser percoffo con pefanti pugni, l'efserti fuelto il crine, e strappara la barba, l'esser flagellato, spinato, e crucifiso, faceua. che quelta fola memoria, li portafse dolore, e tormento; Ma doppo di quefto fi poneua auanti gl'occhi la fua. gloriola refurrettione, e qui efclamado diceua. Propter bec, cioè per questo non curo i tormenti , per quefto non temo la morte, perche hò da refuscitare gloriolo, e trionfante, Prepter hoc, dice la Glosa interlineale, quia carorefurget tertia die , intatum eft cor menm',

Dd & lim-

& lingua mea exultabit, quia caro mea . requiescet in spe resurrettionis , horase la fola contemplatione, e la fola speranza di doucre refuscitare, faceua. che Christo non stimasse le pene, tormenti, quanta allegrezza cagionò al suo cuore la gloriosa resurrettione, quanto giubilo potè hauere quell'anima, vedendosi vnita al corpo, per confirmare la fede à tutte l'anime, quanto festeggiò Christo risorgendo dal Sepolcro, pensando, che finite le battaglie, solo restaua di trionfare nell'Empireo , quanto finalmente trionfaua vedendosi accompagnar da gl'Angioli, in vece di Ladroni da quali fu accompagnato nel Caluario, che pesò, exultanit lingua, quia caro eius requiefcet in [pere urrettionis; e co ragione anco noi douemo festeggiare, e dire; Alleluia, Alleluia, Alleluia.

E fe io vi diceffi , whe non per altro andò volentieri alla morte il benedetto Christo, se non perche pensaua, douer poscia tre giorni risuscitare, che direfti Afcoltanti ? Hora fentite con attentione, già sapete, che il nostro Saluatore, venne da noi mortali chiamato Sole, per il che, molti, & diuerfi, diucríamente ne apportano le ragioni: ma io vna fola intendo apportarne in compagnia del Padre San Zenone, Serm.de Refur. Dimanda il Santo; che vuol dire, che mentre tutte le Creature, fuggono, e schiuano la lor morte; Il Sole giornalmente alla morte con veloce corlo fi affretta, fuge dall'acqua il fuoco, fi allontana dal fecco l'humido : Quia ommes abborret destitionem [ui, ogn'vno fi discosta dal suo contrario, per non perdere il proprio essere, co la propria vita, e pure questo Temperatore de gl'elementi, questo Illuminatore delle ftelle, questo Fugatore delle tenebre , questo Variatore delle flaggioni, quello Coloratore de fiori, questo Smaldatore delle piante, quefio Inargentatore de fiumi, & Auualotatore delle gemme, parlo del Sole

ò Signori che per naturale inflinto corre dall'Oriente all'occalo, e nell'occalo muore, e fi fepellifice? come vna Creatura cofi bella, non fi allontana dal fuo morire, mentre tutte l'altre fi dicollano.

Risponde dottamente il Santo :e dice , che il Sole corre volentieti all' occaso, e ogni giorno con veloci passi fe ne và alla tomba, perche ogni giorno riforge, muore, e morendo refufcita, rutilante egli non fugge la morte, perche in quella troua la Vita. Sol quoudie nascitur; eademque die quanascitur, moritur , nec tamen inftantis finis , forte terretur,femper intrepidus ad fepulchrum. noctis contendit , fciens in ipfo fe babere . quod vinit: corre all'occaso, vola alla tomba, perche sa di riforgere a nonella vita, Hora ecco il Sole humanato . Christo Signor nostro,il Sole Dinino, dice San Paolo, Ad hebraos, cap. 1.m.2. Propofito fibi gaudio , fuftinuis Crucem . corfe velocemente, e heto fi ferrò nella fepultura, fed propofite fibi gandio, pofeischefino dall' Eternità - confidero 1 Sole D iuino il tuturo fuo corfo, co m e nell'Horto fudar fangue, ne flagelli lasciar la carne, in casa di Pilato patire obbrobrij, per la durezza de gl'Ifraeliti esser (ententiato, per l'ira della feditiofa Plebbe, efser condannate & morte : ciò vedendo víci dall'Oriente del Parerno feno, & venendo all'occafo ditanti tormenti , fr nascose nella notte della morte, e del fepolero, Propofito fibi gandio fuflinnit Crucem. V dite adelso con la similitudine di San Zenone, l'applicatione di San Gregorio Nilseno, oratione tertia de Ieju. Prinfquam de Calo defcenderit , videt gentium per surbationem, duritiam Ifraelis; Pilatum pro tribunali federe , feditiofam plebem , wam inflammari , O paulopoft per gloriam refurrectionis fe ipfum ad gariams immortalitatis transformari , penlando alla refurrettione, non curò la morte i Dunque in tanta allegrezza cantiamo

con elso. Alleluia:

Ma (e in tanta allegrezza giolice il Mondo outro, e l'îlefilo Chrito, chadiremo di Maria Vergine vedendelo relafeitato ; Ma prima che io (piego in parte quefto contento della Madre, fon pronto à dar rifpolta , à voi chami domandate , perche i Santi Euangeliùi, non raccontano, che il refufcitato Signore fia comparfo alla Madre Genetrice, le dice efferti fatro vederda Madalena; da Pietro, e da gl'altri Santi Appolloli, e di Matzanon ne par-

lano ≥ Risponde Sant'Anselmo, e dice, ch'è tanta l'auttorità dell'Euangelica refurrettione di Christo, che non occorreua tanta superfluità di parole, perche ben puole cialchedano credere . che s'era comparso à consolar la. ferua, e li ferui, bene puole anco penfarfi foffe apparfo alla fua fantifima Madre : Anzi prima che fi affacciaffe a confolar gl'altri, fi trasferi gloriofo a colmar di gioia-la Regina de Cieli : polciache, vennero, come fapete, ful far del giorno le tre fante Donne al Sepolcro di Christo, pensanano di tro. uare il corpo defonto, & vngerlo col pretiolo viguento, che lece portaua no ; Giunfero alla Tomba , viddero il marmo ch'era leuato, vollero guardare per ritrouare il morto, e fepellito Maestro, e non le viddero; Ma che? fe li fe loro in contro vn'Anglolo . e così li diffe . lefum quaritis Na-Zarenum , furrexit non eft bic ; Voi cercate il Maestro crocifisso, ed io vi dico ch'egli è riforto, e non è in questo luogo; Diteci almeno a noi di gratia Angiolo Meffaggiero , dou'è il 'nofire Christo refuscitato: Non lo dice l'Angiolo, ne tampoco lo riferiscono graungelifi N. doue dunque era in quel tempo ? in quell'hora di quell' alba? non era con gl'Apostoli, perche à quelli li comparue nell'hora del pra zo ; non era con la Discepoli, in Emaus perche Christo apparfe ad elsi nell'hora del Velpero; Non era nell'Horto doue li fu fabricato il sepolero, perche iui doppo molto spatio di tempo si sè vedere a Madalena; Dunque doue si trona Christo?

Giurarei N.con Eufebio Emifleno, chegli era con Maria fua Madre: fencire le fue parole. Dicant Angeli non 
efibi :, fed twee is juffip putangas ; ego 
quidem dictre timeo ; quod Eurogalifa 
non dictut ; fo foraffe ad Martem non 
naerat ; quammis amora de fiderio plus 
ficiobatur ; Ando à confolare prima la 
Madre ; la quale pui d'ogn'altro Dificepolo. Chritto amatu, e cantaua con 
effa ; prima di cantar con g'l'altri quetu gloriolo Panegirico ; che hoggi 
canta Santa Chiefa. Alleluia, Alleluia, 
Alleluia.

Ma diciamo cofa di maggior confideratione; & è che non folo l'Eterno Padre si rallegra vedendolo risuscitato, ma lo confessa suo figlio. Il Profeta Dauidde, Plaim, 2.nn, 7. in persona del l'Eterno Genitore al Generato Verbo cosi dice. Filius mens es tu', ego bodie genui te. Tù in questo gloriolo giorno lei mio figlinolo, io ti ho generato . Vorrei fapere ò Scritturali qual fia. questo giorno , Hodie , del qual parla il Padre de lumi . Li Padri Teologi intendono delli giorni dell'Eternita , che sempre fù , sempre dura , e fara per sempre, dicendo adesso. Hodie ge. nuite , vuol dire , ti genero , e ti generarò per sempre, poiche sempre il Padre sta generando il figlio , perche sta fempre conoscendo se stesso: Ma lafciamo noi questa dottrina alle Scuole , ò Dotti; e parlino i due Santi Dottori della Chiefa. Ambrogio, e Bonauentura li quali intendono per il giorno della refurrettione , che refuscitando Christo; il Padre li diceffe Hodie genuite ? hoggi parmi , che tu fei nato , hoggiti confesso per mio figliolo da me generato, e per far chiaro in che modo nel giorno liero che riforge dal fepolero, il Padre Ererno lo dichiarò per suo figlio; Il mio Sera-

Dd 2.

fico Bonzuentura adduce vna fimilitudine; vn fincullo tall'hora affaitio dine; vn fincullo tall'hora affaitio da vn feroce animale, fiti per efer deutora de quello, fuecede; o per indultria, o per impentato foccorfo; fi libera da quel periglio mortale: Veloce en evi di Padre, e l'albiracta; e pet felta, & allegrezza li dice: Figlio-hora; ginafefiti, quafi dicendo; pendia in bocca alla belua; pendia che fosi motto, hora che fei liberato; parmi vederti rinato, mio amaso, & amattifi mo figliuloo, poutilla de e focchi mici.

Cofi il Padre Diuino, veduto Chriflo in bocca della fiera Leena della. cruda morte, e poi vedendolo gloriolo reforgente in quello giorno, e dalle fauci di quella liberato, esclama cofi dicendo. Filins meus es tu ; Ego bodie genuite; mio caro figlio hoggi fei nato , hoggi parmi fij da me generato , hadie gennite; Hora se ne viene il mio Serafico Bonauentura, e cosi commeta. Dixit pater in die resurrection's, quia à mortus pericules illum erutum respexit: ottima è la tua spositione , ò intelletto Serafico, ma compiacciafi, che per quella volta mi appaghi conquella d'Ambrosio, il quale dice, che il Padre Eterno, affernianel gloriolo giosno della fua refurrettione hauer generato Christo suo vnico figliolo. perche in questo giorno resuscitando da morte a vita, fi mostrò vero Iddio. figlio d'vn Dio , hoggi che Christo con-potenza di Dio vince la morte. . hoggi ancora naíce con l'opera d'vn... vero figlio di Dio. Filius meus est tu, ego hodie genni te . Pulcre ad filium Pater (dice Ambrofio ) dixit bodie , ego genuite ; Nunc enim meum probafti effe filium , cum à morte resurrexisti; Se dunque è felta tanto celebre che Chrillo mostra le magnifiche pompe della sua Deita , & è dal Padre Eterno dichiarato luo figliuolo; noi N. con voci d'acclamationi per elso, e di consolationi per noi , diciamo , e cantiamo . Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Hora se cost và il fatto con vera allegrezza giubiliamo tutti in quelto gloriofo giorno, perche refuscitando Christo, ha da resuscitare con esso tutto il mondo. Ditemi adesso, chi puel vantarsi di non esser stato mai afflitto per cagione della commune nemica è questa ladrona de nostri contenti ne prina, hora rubando il fielio. hora lo sposo, à chi il Padre, à chi la. Madre, à chi il fratello, à chi la forella, a chi li parenti, & a chi gl'amici. In fomma á tutti apporta mellitia, ella in fine hà da vestirci col pero manto del dolore, prinandoci d'vn tesoro. inestimabile, ch'è la nostra vita; che afflittione farcbbe per noi se non hauelsimo speranza di riuedere, e Padre, e Madre, marito, e moglie, fratelli, e forelle, parenti, & amici. Allegrez-23 dunque, perche il nostro Christo riforge dal Sepolero, in fegno che noi vn giorno, habbiamo da rifufcitare con lui à nouella vita : Il tutto fi proua chiaramente nel facro libro del 4, de Reggi , capite 13. che due ladroni di strada spogliati vn viandate di quato haucua, lo prinorno anco divita, dopò hauerlo vcciso, acciò non compariffe il misfatto , lo pofero in vn fepolcro, dentro del quale era sepellito il Profeta Elifeo; Ma non fi tofto il ca. dauero dell' vccifo toccò le offa del Santo Elisco, che in vn tratto rauuiuarofi, víci dal sepolero, e prosegui il fuo viaggio-

Horatagionando di quefto elorio co auucuimento nell'Esclefializo, cap. 48.n.; 4. il Sauio, dice. Er moriumm prophetauti corpus Elifei: cola inaudici, che lodamente il corpo di Elifeo profetale dopo la morte? che modo di parlare è quefto che fai los pirito Santo per bocca del Sauto? Elifeo morto profetò, 31 corpo norto del Elifeo, va corpo vecifo auuiuò, come dunque, dice che profetò è, e poi la profetia è atto dell'intelletto, che conofice i fiutio che hà da venire, è si ny rimorro

non è anima, ne intelletto; dunque, vn morto non conosce, e non intende, come puole veramente dirfi, che proferasse >

Virifpondo con San Girolamo N. e dico, che la profetia, è di cola futura, di cola non faputa ; per via naturaic come fi potcua lapere che i nottri corpi ridotti in cenere, doueffero effi vn giorno refuscicare ? Ecco il corpo morto di Elisco, refuscita vn viuo, questo miracolo su vua profesia, che fi come per li meriti di Elifeo al tocco delle sue spolpate,e satisfime offa rifor ge vino quell'huomo vecifo. Cofi per virtu del nostro benedetto Christo morto, e reinfritato, va giorno rifuscitaremo, noi tutti con lungloriofi, e trionfanti. Il penfiero è tutto di quel macerato petto della Dalmatia, Girolamo il Santo, De traditione habreo. rum , iui cofi dice . Prophetanit corpus Eiffet , qu'a mortuum viurficando ; noftram rejurre Bionem per Chriftum futuram oftendit : Dunque non più trittezza ò mortali, se viene la morte non la temete, non vi dolete per la morte de gl'amici, de gl'amati, e de parenti, che vn giorno li vedrete tutti rifnicitati, e Padri, e Madri, e Spoli, e Spofe, eftatelli, e forelle, & amici, e parenti per virtù di questo nostro Chri-Ro hoggi coli gloriolo, e trionfante reforgente; state dunque voi tutti con questa aspettatione allegramente cantando. Alleluia, Alleluia, Alleluia, mentre io ripolo.

### SECONDA PARTE.

Ton gia ch'è refulcitato il nofleto benetto Signore, dird quel Chrultiano diuoco, riforgendo i percatori, quel nobilì, quel ricchi, quel ricchi, quel huomini fuperbi, e donne tuperbe, che adeljo nella porpora de falti loro, da veffimenti mulchiafi (pargono d'ogni intorno, o dori di profumi aguida dirole in verde fallo verdeggianti

d'humane prosperità, sopra gl'altri s'inalzano, e circondati da scherri, da corteggio, ferui, e buffuni, quafi che da tante spine si veggono attorniati . riforgeranno anco cosi pomposi, cosi fastosi, cosi yanagloriosi, cosi albagiofi, e cofi iattaniofi, per non andare più ananti? Signoranò, ma all'hora riforgerando disprezzati, e puzzolenti, da piedi de piu vili diauoli dell'Interno calpefrati: Et all'incontro fi vedranno quelli, che pouerelli, & vili era in queita vita da effi vilipefi , e maltrattati , aguifa di rofe di viua. porpora di carità riccamente adornati, & odorofi. Oh che dolore farà di quei fenfuali , e carnali huomini , e donne, che morbidi, e politi fi tengono adetio le carni nelle loro dishone. ste spurcitie, quasi che delicati gigli, che dalle fetide herbe germogliano; All'hora fozzi, e diformi riforgerando infracidumi sauuolti, & all'incontro fi vedranno ; quafi che gigli candidati, e fioriti, di candore di luce eterna vestiti quei, che hora vinendo pallidi, e scarmi in cenere, e celicio di Christiano rigore, lono da esti beffeggiati, e derifi.

Oh ché rormento di quei letterati, e magnati, che addio vanaglorio fi e magnati, che addio vanaglorio fi e magnati, che addio vanaglorio fi e me vanno, tanto nelle loto vegho, quaisto nelle Cattede; e Magifirati, riforgendo, riforgeranno all'hora, in poliucte, e fango, e di centre ricopetti, se all'incontto fi vedranno quei innocenti, se mendichi, che da e fii furono inquella vira opprefii , se miguffamente dannati, di dorata gloria, quafi che celefiti Strafini velluti, a sisifere in lucidisimo feggio, a quefto Chrifilo piorio foi fotto , all'hora tremendo Giudice giudicante, e condannante all' Inferro in miferi peccatori mifer

Si si N. perche serando bene, Sepulchrain Hortis, ma, in Hortis instorum, che però nell'alto delle porte dellacale di ciascheduno vorrei, che scriete leggessimo queste sacre parole, tol-

te da varii Sacri Testi del Testamento recchio, e nouo. O pos omnes, qui transitis per viam attendite . O videte : Christus factus eft pro nobis obediens pfque ad mentem, mortem autem crucis; propter quod, & Deus exaltaint illum. Vobisrelin quens exemplum, ve fequamini veftigia eius . Hac porta Domini , Iufti intrabunt'in ca: Fate conto anime Christiane, che prima alzi la voce il Profeta Geremia, e dica: O vosomnes Or.fermate il paffo, arreftate le piante, ò voi tutti, che peregrini caminate il viaggio di quelta vita mortale, & attendete mirando a quelte glorie, delli presenti trionfi del nostro riforgente Saluatore. Indi foggionge l'.. Apoltolo San Paolo. Christus fattus eft pra nobis obediens pfque ad mortem ; Ville Christo compitistimo , & efattiffimo offeruatore; & effecutore della volonta del suo Eterno Padre , dal punto che fu concettonelle (acratifime viscere di Maria Vergine sua santiffima Madre, fino all'horache spirò in Croce, col, Confumatum eff; e però prionfante.hoggir iforgendo, è dal fuo istesso Eterno Padre tanto gloriosamente inalzato; e qui ritorno con il Prencipe dell'Apostolo San Pietro, e replico . Vobis relinquens exemplum: a voi , a voi , ò mortali lasciando con questo esempio di seguirlo per la medefima firada, acció participate con ello, delle fue glorie, conchiudendo pofcia conil Salmifta; Hac porta Domini , Lufts intrabant in cam . O vos omnes Oc, Riforgendo benft quei ingin-Ri wiurpatori, & inginitamente polleditori delle robbe altrui , ma al voler

mettere il piede su dentro quella porta, faranno da Diauoli tirati per diètro giù nell'Inferno; con quelli fleffi graffi, & vngini con li quali fi tiranano in borfa, & in cafo loro le altru fofianze.

Riforgendo quei vendicatini ; duellifiti ; ma nel voler mettere il piede in questa porta del Signore, fospenti in fronte giù nell'Inferno, con quelle liftesse in qualifi vendicarono ; & afronterpono i loro profilmi.

Riforgerando quei concubinarij, e dishońciki huomini , dishonefte, e concubinarie donne, ma al voler mettere il pie sù quella porta del Signore, co vn prede in faccia, faranno gittari ne gl'abifi infernali' per le loro lozzure.

Riforgerando in fine le: Creature tutte; che tutti quiti prefenti ftanno, e tutte quelle che fono affente, che fono state, sono, e saranno in turte le: parti del mondo . Ricchi , nobili . ignobili, Ecclesiastici, secolari, dotti, ignoranti , d'ogni lingua , e d'ogni natione; Ma quelli folo entraranno per questa porta trionfale di Christo: che li diuini precetti , efattamente offeruati haueranno, e gl'altri tutti cac. ciati da diauoli, a penare eternamente nell'Inferno; Ad ogni modo vi dico, che quelli trionfarono, con Chrifto , che trionfaranno del Mondo del Demonio; edella carne, e se va quarto nemico che vogliamo d'aggiungere aggiungiamo loro il danaro, deftruttore della giuftitia : & andate ia pace. Amen ..

# PROEMIO QVADRAGESIMO II.

Nel Lunedi di Pafoua.

Eregrino frà viandianti, maeftro fra indotti luce fra tenebre, esperto frà dubiosi, forte fra vaccillanti, valorofo fra coftanti, vigorofo frà stanchi, Dio frà gli huomini, & vn fido, fra infedeli, ci rappresenta hoggi N.

Fido a miscredenti Apostoli; Iddio à leuar la dubiezza 3 Vigoroso à bisognolo foccorfo; valorofo d dubiola. tenzone; forte à fragil catena; esperto all'Idota gente ; luce à noiofi hor-

rori : Maestà à sanciulletti Discepolise Pellegrino à mostrar la strada.

Pellegrino, che guida, e conduce : Maestro, che ammaestra, & insegna: Luce, che sgombra, & illumina: Esperto, che snoda e scioglie:Forte, che da forza, & vigore : Valorofo, che fortifica, e conferma: Vigorofo, che inuigorisce, e rinforza : Dio che dona , e comparte le gratic : e Fido , che riduce, e conuerte alla Fede.

Fido, che antepone la cognitione di Dio. Dio, che con l'onnipotenza fi palela vigorolo . Vigorolo , che fi fa conoscere valoroso. Valoroso, che si porta da forte. Forte, che si scuopre esperto. Esperto, che camina. con la luce . Luce, che mai fi effingue nel Maestro, e Maestro che viaggia

come Pellegrino?

Pellegrino , che finge non fapere. Tu folus peregrinus in Terufalem . Maeftro, che manifesta la verità. Nonne hac oportuit pati Chriftum , O itaintrare in gloriam fuam . Luce , che sbenda gl'occhi . Et Incipiens à Moyle, O omuibus Prophetis . Esperto , che addita il viaggio. Et iple finxit le longius ire . Forte, che flabilifce . Coegerunt illum, dicentes. Valorofo , che afficura ne pericoli. Mane nobiscum Domine. Vigorofo, che'di norte fauorifce . Quoniam aduesperascie, & inclmata est iam dies . Iddio, che fe fteffo dona . Accepit lesus panem., & benedixit, ac fregit , & porrigebat illis . Et Fido , che . infonde la fede. Et aperti funt oculi corum , er cognouerunt eum in fractiones panis. Quest'è tutta l'Historia del corrente Euangelo N.

Breue discorso delli frutti del Sacro Giubileo, & Indulgenza Plenaria

### PER IL LVNEDI

Seconda Festa di Pasqua nella publicatione fatta di esso dall'Auttore in questo anno del 1677.

Benedicat tibi Dominus , pulchritudo inflitia , mons Sanffus . Ier.cap.12.

Hein ogni Regno , e Dominio Cattolico, o miei fedeli, ò fia Monarchino, ò Ariflocratico, ò Democratico, si annouerino le sacre Murici per illustrare il Vaticano, e si arruollino le dicerie, anzi le centurie per tingerne, e ritingerne li laticlarii, e li palludementi , non è gran cola ; perche gl'honori , e le dignitadi fouuente , habentur à fortuna , & non à virtute , lasciò vergate le carti il dottissimo Socrate ; e però quello prenedendo vn giorno il patientiffimo Giobbe cofi difle. Boues arabant, che fono 11" virtuofi al spiegamento di Gregorio

Santo. Et Aline palcebantur . che fono li vitiofi dice l'istesso, Ma che maiestofa pompeggi la virtù in specie della generofità del regnante Sommo Pontefice hor questo si che ha del Diuino. Non bunc cum fummis viris comparo led . fimilimum Deo facio , feriue il Padre della Romana eloquenza: Quindi precettorono le politiche, Diuina, & Humana, achi brama di bearsi nel comando , che Beatius eft magis dare , quam accipere . Teologò l'Apostolo ne gl'Atti Apostolici al capo vigesimo . Et Ariftotile nel nono dell'Etica foggionge, Virtutis proprium magis eft beneficium dare , quam capere : e.pcrò il Rè Artaserse hauendo la mano destra più longa della finistra, fu ad dottrinato, che come Rè doueua esser veloce con la destra nel fauorire, etardo con la finistra al disfauorire; Et gl'Ambasciadori della Bearnia andati in Catalogna da Guglielmo Moncada per forrogare vno de fuoi due figliolinel Regno, introdotti oue affonnati pofauano, trouorno vno con le mani ritirate, e l'altro con le mani spalancate, chiamato Gastone, questo eleffero per loro Signore, & il primo lasciorono in abandono, presagendo dalle dilatate palme vn magnanimo cuorejò che bell'attione in vn regnante coriele, e generolo, e chi non era tale, indegno reputauafi della corona da Tito Imperadore, a cui parue, per che folo vn giorno, non hauendo egli fatto a fuoi vaffalli gratie, e lauori, non eller stato imperatore: Politica eroicamente pratticata dal nostro Sommo Prelato regnante, quale diffonde il teforo ineftimabile di Santa. Chiefa à pro delle anime fedeli col mezzo del facro Giubileo , & Indulgenza fanta a tutto il Christianeimo the ritrough per tutto il mondo: Hor mentre io sopra i frutti di esso breue. mente discorro, voi porgetemi grata, e deuota attentione, e comincia mo da capo col nome del Signore.

Benedicat tibi Dominus &c. Che. nella Chiefa Cattolica vi fia il teforo delle (ante Indulgenze , è articolo di Fede ò Signori, decretato ad onta de maledetti, e scommunicati heresiarchi di Lutero, e Caluino nelli Sagri Concilij Niceno, Cefariense, e Tridentino , fessione 21. To vi dimando adello, oue fi fonda questa fanta Indulza. Vdite Christo in San Giouanhi capite 6. come con quella sua bocca di . verità infallibile chiaramente à noi lo inlegna quando cosi dice. Colligite fragmenta , ne pereant , cioè à dire. . delli fantifsimi , e facratifsimi meriti di Christo, di Maria Vergine sua Madre Santissima , e ne i meriti di tutti gl'altri giusti , e santi.

La ragione è questa, dicono li due famosi Dottori delle due fiorite scuole del mondo Tomafo Angelico, & il mio Scoto fottile, citati dal Padre Fabro , De Indulgentus, perche ogni opera fatta dal Christiano in gratia , ha due volori fra gl'altri , ideft , è meritotia del Paradiso, e sodisfattoria per per li peccati; Onde ogni opera buona fatta da giusti, come meritoria, è stata promiata da Dio , Plera condignum, perché gli ha impossessati della diuina gloria , di cui, Non funt condigna paffiones bains temporis , infegna. l'Apostolo ; L'opere buone di Chrifto, della Beatifsima Vergine, & altri giusti che mai peccorono, per quali peccati fono fodisfattorie , ò Teologo? Non de proprij peccati . . perche Chrifto fu impeccabile , per naturam, Maria Vergine, per gratiam, e molti altri Santi ancora; Que dunque è il prò delle loro opere sodisfattorie? è forfi perfo, e fuanito ? No che però diffe Chrifto. Colligite frag. menta , ne pereant , & ecco che , collegerunt & impleuerunt duodecim cophinos, foggionse il Vangelo, cioè, è riposto ne i cofani, ch'è il tesoro infinito di Santa Chiefa . Infinitus enim thefaurus eft beminibus . Sapient, capite 7.

Le chiani del quale furono promeffe da Christo à San Pietro Protopapa, & in persona di San Pietro, ad ogn'altro Sommo Pontefice, canonicamente eletto . Tibi dabo claues Regni Calirum , e poi Chriftoce le diede , Poft refurrettionem , cofi dicendogli. Pasceones meas. Ioan.cap.20. Quodeum que folueris super terram , erit folutum . & in Calis, dicit Dominus Simoni Petros Onde quando il Papa manda vna Indulgenza, ò Giubileo, apre il cofano , cioè , il tesoro Ecclesiattico , e di-Aribuisce il pane auanzato, ideft, il prò delle opere buone di tutti li giufti, acciò noi poffiamo con quelle fodistare alla dinina giuttitia per li no-·ftri debiti da noi contratti , seco peccando. Indulgentia enim est remissio pana peccatis facramentaliter debita con feffis, dicono i Sacri Teologi, in ipecie il Padre Fabro Fauentino, e quelto non è da dubitarne per neffun modo.

Notate ad effo quella parola, in con feffis facramentaliter , oue per intelli genza di che dobbiamo fapere, che come per va folo peccato mortale I'anima noftra è rea dell'Inferno eternalmente, cofi anco fappiamo, che fe vn peccatore pentito confessard debitamente al Sacerdote ogni fuo peccato mortale fara affolioto dalla colpa, e dalla pena eterna, transmutandosi quella in pena temporale con l'obligatione di digiuni, d'orationi, ò vero d'altre denotroni ; dottrina fondata nel secondo libro de Reggi al capitolo 12. oue fi racconta, che appreffandofi il Santo Sacerdore Natan Profeta vn giorno apprello Dauidde Rè d'-Ifraele adultero, e homicida, da parte di Dio l'intimò questo Diuino Momitorio , cofi dicendogli. Non recedet de domo sua gladius pfque in fempirernum ; cioè allontanaraisi da te il coltello dell'ira di Dio, e dalli tugi pofteri ; ecco la pena eterna correlatina al peccato mortale: Contrito Danidde, humilmente fi proftra alli pie-

di del Sacerdote Natan, e con lagrime amaramente piangendo confessa le sue proprie colpe , cost rispondendo. Peccani Domino ; è verifsimo, fed miserere mei Deus ; Vdita da Natan. Profeta quelta confessione fatta conamaritudine di cuore dal Rè Dauidde, lo affolue da peccati, e dalla pena eterna, cangiandogli quella in pena temporale : Dominus quoque tranftulis peccatum tuum, non morteris, mai più nell'Inferno di pena eterna, ma per lo icandalo cagionato da te per tua colpa à tutto il popolo d'Ifraele per cui. blafphemare teciti mimicos nomen Domini, propter verbum boc, ti do per penitenza la morte del tuo figlio adulterino. Filius qui natus eft tibi , morte morietur : Hor vedi anima Christiana d Divino valore delle fanta Indulgenza , quale le tu , poft debitam confessionem peccatorum tuorum , confeguirai vna di quelle corrispondente alle tue colpe mortali, non farai obligato a... fare la penitenza purgatina, ingionta dal Confessore, auussa il gran Teologo di Faenza Fabro Fauentino. De praseruatis panitentus aliter dic. Oc.

Dissi vna Indulgenza corrispondete , perche : Bupiex est Indulgentia . Plenaria, e non Plenaria, questa rimette la pena debita in parte a i peccatt, confessati, e lei è moltiplice : Verbi gratia, di venti giorni, Indulgenza d'vna quarantena, dicento, ò mille anni, la tagione di queste Indulgenze annuali, è perche ne Sacri Canoni ad ogni peccaro mortale da noi confessato al Confessore, è tassata la penitenza di fette anni, da farfi quiui in questa presente vita , ò pure nel Purgatorio, figurata da Dio quando difle a Caino. Qui occiderit Cain , feptuplum punietht . Gen. capite 4. Et il Re Nabucdonosor sette anni in forma di bestia transformato, mangiò il fieno in campagna, perche facrilegamente.

Ma perche alcano di noi potrebbe E e com-

commettere tanti, e tati peccati mortali, che impottino penitenza di tanti mille anni, nelli quali viuere non. potremo ( vedi il pietolo eccesso di Santa Chiefa ) lei li foffraga con l'Indulgenza Sacra, la quale se la Bolla. Papale dice , che , Remillit tertiam partem peccatorum ; Videlicet , che in virtiì di tale Indulgenza si condona à chi la riceuera, la pena douutali per la terza parte de suoi peccati, che far courcbbe qui in questa presente vita, ò vero nel Purgatorio : Se dice mille anni . Intelligitur , quod mille anni intenfine, non autem extenfine; Purgatorium enim non durabit , nift ad finem

mundi. Sentiquesta mane ò peccatore, i Dinini prodigij della fanta Indulgen za nella Chiefa Cattolica Spola di Christo, e donane gloria à sua Diusna Maestà. L'Indulgenza non Plenaria, è pane cosi sostantioso, che giona alla fame , ne dum anima , fed corporis: Onde possiamo ridire con Oratio Poeta quel tanto che difse lui medefimo. Omne tulit punctum , qui miscuit vtile du!ci. E per maggiore intelligéza di quelto vi porto vn caso seguito in. persona del nostro Beato Padre Bertoldo predicando in Germania il valore delle facre Indulgenze : Da vna nobile Dama di quei paesi li sù richiesta elemosina, la quale era caduta in pouertà, come si racconta nella Cronicha della mia Serafica Religione, libro primo, capitolo trigefimo; Rifpole il Beato Padre. Aurum, & argentum non est mibi, ma perche hauere intefa la mia predica, vi dono, nomine Papa, dieci giorni d'Indulgenza, andate dunque dal tal Banchiero (che essendo Heretico bestauasi dell'Indulgenze)che ve le căbij in tanto denaro quanto pela quelto loglio, lopra che io scriuo, ò prodigio dinino, posti dal Banchiero due reali di argento da vn lato della bilancia, e la carta delli dieci giorni d'Indulgenza nell'altra par-

te, mai fi folleud dal banco la bilancia, in equilibrio, fino che il denaro non arrivò al numero de reali necelfarij per i bisogni della pouera affamata Gentildonna, l'Eretico ciò vedendo, subito fi conuertí alla nostra. Cattolica Fede; Oh mio Signore, e Dio, se l'Indulgenza non Plenaria, è pane valeuole alla fame corporale del corpo , quanto maggiormente farà valeuole alla fame spirituale , dell'anima l'Indulgenza Plenaria di questo sacro santo hodierno Giubileo . mandato à prò dell'anime redente col valore innappprezzabile del pretiofiffimo fangue di questo immacolato Agnello Christo nostro Redentore, con tanta liberalità, e carità dal suo Vicario in terra Pontefice Sommo Innocentio Vndecimo ; sì , sì , che poiso liberamente replicare più volte le parole del nostro Saluatore in San Giouanni , e dire . Colligite , colligite fragmenta , ne pereant .

Vediamo adelso la differenza ch'è tra l Indulgenza Plenaria, & il facro Giubileo ; L'Indulgenza , è Dotti , voi m'infegnate, ch'è qual altro Giubilgo , Nec in also differt , quam quod in spfo Iubileo conceditur absolutio casuum referuatorum , cenfurarum , & commutatio votorum , perche ri alsolue da. tutta la pena dounta à tuoi peccatilegitimamente confessati: Chi me ne afficura, ò Padre ? Tutta la Chiela. Cattolica fondata nelle facre infegnanze dello Spirito Santo. Sentite questa curiosa Scrittura, ò Padri Scritturali, e di gratia non sia nessuno che mi perda d'attentione ; perche mi è molto necessaria in questo ponto particolare, accio maggiormente, e più chiaramente spicchino i frutti che raccorre dobbiamo da questo Santo Giubileo, ne pereant.

Nel Leuitico al Capitolo 25. Comandaua Iddio anticamente à gl'Hebrei, caduto ch'era qualche nobil persona da douitiola, à penuziola forte a in guifa tale , che vendut i tutti li fuoi beni mobili, e stabili, piena ritrouauasi da capo à piedi di debiti, era in... fomma neceffitato a foggettarfi alla feruitù altrui , e paffato poi l'anno 50. da loro chiamato Giubileo, fe gli rimettelle gratis amore, ogni debito che hauesse, e fatta la manumissione, prenalesse la dolce', e cara liberta : Vdite in lingua Ebraica il Testo Hebreo. Chi Iouèl Senad achamifim Sana chaf hè, & vuol dire. Quia Iubileus est, & annus quinquagefimus illis : Figura espressa fu quella, poiche: Vmbra enim lex babet faturorum bonorum , dice 1'-Apostolo, ad Hebreos capite 11. del Giubileo, ò Indulgenza plenaria che tall'hora il Vicario di Christo in terra à noi credenti generolamente com parte : Hac remillit omne debitum, cum Dei infirtia contractum , diffe Papa Bonifacio Ottauo, cioè ripone in liber tà celeste le nostre anime satte schiaue per mezzo del peccato : Quos sub peccate ingo vetufta fernitus tenet, dice la nostra Madre Santa Chiesa: Onde il detto Papa . Nolebat confessores impo. nere panitentia debitum , bis qui Anno Sancto confequebantur Iubilei Indulgentiam .

Eccoui pratticata la figura nella. feconda de Corinti, capite 2. Vn nobile giouenastro di Corinto, ma ignobile di costumi s'ingolfò con tal strenatezza nelle piu fordide libidini del mondo, che qual nuono Eliogabalo ardiua commettere sfacciatamente incesti cosi scandolosi: Qualis nec inter gentes , dice il Sacro Tefto : Onde auuifatone l'Apostolo, ad essempio de gl'altri lo scommunicò, tre volte fole l'Apoltolo fulminò la (communi ca maggiore, e questa fu la prima. volta dice il mio fottiliffimo Scoto, 14 - tertio, difl. 19. queft. 1. il Diauolo fu bito gl'entrò adollo, fieramente tor mentandolo, la doue confufo il delin quente, tutto contrito, confessò li proprij peccati : Affoluto dal Santo

Apostolo prima della scommunica, e poi da peccati, gli fu imposto dal medefimo vna penirenza cofi rigorosa, che impietositi li parenti, e gl'amici del penitente sipplicorno San. Paolo col mezzo de fuoi Santi Difcepoli Tito, e Timoteo, che gliela condonasse, alle cui preghiere condescendendo cortelemente San Paolo, gli concesse vna Indulgenza Plenaria, ri-(pondendo in Greco (giache in Grecia in quel tempo li Corinti foggiornauano ) Kai yap iya iiri xa x apio par a κεχάρισμαι δ' ύμας εν προσώπω χριστέ Che ego iti checharisme,o checharisme,di imas, en profòpo Christii. Idest: Ego quod donaui, si quid don aui propter pos in persona Christi per Indulgentiam Plenariam. Onde le all'hora fosse morto colui, cofi contrito, fi farebbe faluato. essendo tale la forza della Plenaria. Indulgenza, come dicono tutti li Dottori , fondati in quello che diffe Chrifto al fuo primo Papa Pietro, Tibi dabo claues Regni Calorum, quodenmque folueris fuper terram , erit folutum , & in Calis , Leggete le nostre Croniche Franciscane nella prima parte, al capitolo quinto , nel libro fecondo; e nelle conformità del Pifani, ne vedrete molti essempij, in specie di chi ri. ceue la Plenaria Indulgenza in Santa Maria de gl'Angioli appresso Assis a Padre , forfi mi dira quell'accorto

Padre, forfi mi dira quell'accorto ingegno, fe cofi è, non vi farebbe più Purgatorio pernoi viuenti, ò almeno rari huomini vi andarebbono, poiche copiofe (ono in quefta, & in quell'altra Chiefa le Plenarie Indulgenze.

Rifipódono licitati Dottori dal Reuerendifimo Zerula Vefcono di Beneucto, che ti direfti il vero, le debitamente da noi folse confeguite quefte Sante Indulgenze Ricordati o N. che, Bille santum Vulent, quantim fannati, Integnano II Dottori Angelico, 5cotco, 19 quarto fent. Per confeguire I'effetto della Plenaria Indulgenza i Bequiritar adimpitto operis / oggiongono i Dottori, fopracitati, coè adempire quello che comanda il Brue Papale. Quafi ogni Bolla, ò Breue comanda, chechi vuole confegure I-Indiagenza, fia veramente pentito de luoi peccati; contrito, e confesso. La vera contrittone: Ex Confis Tridenino, [cff. 14, capite 4, incerca grandolore d'hauter offico lddio, confermo proponimento di non mai pui

peccare. La vera confessione, loggionge l'ifteiso Concilio , Can. 5. ibidem ricerca che si propalino tutti li peccati al Confessore, lenza laiciarne neisuno, ne per vergogna, ne per malitia: Et fingnia peccata mortalia cum er cumftan eus fpeciem mutantibus , sbarbicare pgai occasione di non più peccare, re fituire la fama dell'honore del prodimo, e la roubad'altri : Quis eft bie , che in fatti habbia questa morale dispositione, necessaria per confeguire la Picnaria Indulgenza, & laud abimus eum & Che contrittione ha colm, fe mentic va alli perdoni rongando hora in queita, e nora in quella parte, qual Canunede ciuertando con parole olcene, e fcangolole, lalcius frisan do i lguardi in quella Venere, & in., queita Ellena ? Che confessione tu quella, o di quell'altro, che promile in tante con ellionifacte a druerfi Padri Confesori di non più rubbare, e di rettituire ad aitri il inal toito : Et gamen non reftunit , anzi più che mai nelli tatrocini), e rapine ingolfato fi troua ; che proponimento fermo di non mai più offendere Iddio hebbequella donna vaga, e lafetua di abbor rire i mondani amati, le di cala vicen do la matina per andare a pigliare 1 Indulgenza Plenaria, e perdono de fuoi peccari in quetta, & in quell'aitra Chiefa, fi ta vedere più vana che mai nelle vetti , e nel brio del vo to initicijettata , tutta , o mezza aperta nella gola, nel petto, e nelle ipalie per mercare ad altri ie ine putride carni, imoderatamente ridendo, vezzeggiando i Medori, i Zerbini, se gl'Adoni? Quello dunque è il modo ( cofi Iddio ifletso tellama ) di andare per viccuere il perdono, e per acquillare l'Indulgenza lama in l'accollare i peccati? Vuoci bei ¡fenue mi fecifisi in peccati vefiri? Ilaia esp. 45. Anzi quello è il modo per fluzziore la mia tremenda guiltitta il pinnui conmaggiore feuerta. Odi emm, & proveta [chistiatet vefiras, quia tembra fun, & mon lux.

Santa Francesca Romana, benche ricchifsima Principelsa, tutta humile, e modesta se ne andaua alli perdoi delle Chiefe a piedi, fenza vane pompe, con gl'occhi balsi, con filentio, con la corona in mano del Sanrissimo Rosario, che destaua deuotione ne i cuori più defuiati, e discoli di quelli che la mirauano . Lib.t.cap. 19. vita rius . E di Santa Carerina Senese racconta il dottisimo Cardinale Bellarmino, che ricercata dal Padre Raimondo fuo Confessore ad impetrargli da iddio vna Indulgenza Plenaria, lo perfuate al pianto, cofi dicendo . Hac eft Bu la Indulgentia , quam mifit tibi Deus : Er alcuni huomini , e donne in questo nostro depranaro (ecolo, andaranno alli perdoni ridendo, sparlando hora in preguditio di quelto, e hor di quello, facendo mille infolenze, e tutte fcandalole, e por stima hauer pigliato il Giubileo ? Quello modo che tu tieni coti dissordinato di pigliare le facre Indulgenze ò Christiano è è va moltiplicare peccati, a peccati : E id o pauc ffimi funt, qui acquirunt Induig ntias , conchiude il fapientifsimo Padre Zerula, cum paucifimi fint ve e canitentes : Ouindi per giocare di securo N. fa l'elemosina à poueri bisognosi, & a quelli particolare, che si trouano in estrema neceisita, perche: Hacenim tibio oderit. licce fis in percaro mortali. Elcemofyna en m d morte liberat , & nenpatietur

animam ire in gehennam, dice il patientissimo Giob. Ripolo.

#### SECONDA PARTE.

D Enedicat tibi Dominus. &c. Mons D fanttus dicit Hieremias . L'Indulgenza, ò Giubileo, è vn monte, exempli gratia quelli fanti instituti de miei Beati Francescani, quafi per tutta l'Italia, come quelli di Padoa, Vicen-2a, Breicia, Verona, & altroue dal nofiro Beato Bernardino di Feltri, quel lo di Verona di (an Bernardino da . Siena, hoggi detto dall'Aquila, oue. depositato fi ritrona quell'inestimabil' refore del fuo fantiffimo corpo per hauere ini terminato la fua vita... poi rittorato del nostro Beato Miche le : che se il pouero affamato porta al fanto monte della pietà, cofi intitolato, vn pegno, subito ricene danari per prouedere alli proprij bilogni, & neceffita del suo corpo; & se tù ò chriftiano efeguirai quello, che Bulla dicit, riceuerai il pro per li bisogni della tua propria anima, Benedicat tibi Do minus, mons (antius . Bello auantaggio in vero potere fodisfare alla Diuina Giusticia per li tuoi proprij debiti col merito d'altri , cioè con la Plenaria. indulgenza, ò facro Giubileo fondari nelli meriti foprabondanti de giufti, & fanti.

Quiui adeffo si oppongeno variji dobi, che per breuit tralafico imanotate però in tanco questo Canonico assimato con cui portre scorrer quasi ogni difficolta in tal materia, che cocrrer vi pottelle. Ball atentium valun quanum fonau, cicò, se la Bolla dice, chi vistrari la tal chiefa. preeando conforme l'intentione del Papa, conseguità l'Indulgenza, ancorche, prappul militadur, son pot si entrare in detta Chiefa, purche pregli unanti la porta di essa ouro ci nestrare in detta Chiefa, purche pregli unanti la porta di essa ouro ci nestra con come di vivogitamo di quel la Lissa suraz. Adrianas. Pater a sher j.

pagina mibi 4. 9.3. ma fe la Bolla dira. chi visitara, & in quella pregara, conforma la mente di fua Beatitudine , fe tu non entrarai in detta chiefa, non. confeguirai l'Indulgenza : & fe l'Indulgenza farà ini quotidiana, ò perpetua , Toties , Quoties visitabis illam Erclefiam, confeguirai l'Indulgenza: Ma fe non fara perpetua, ma da vn... velpero all'aitro; vna volta confeguirai detta Indulgenza. Onde il Padre. Fabro ti auuila, a visitare detta chiefa, due, tre, & più volte, perche fe la prima volta, o feconda, non confeguirai l'Indulgenza, la guadagnarai la\_ terza, & non fei di nuouo tenuto, & obligato à confessarti, & communicarti, mentre la prima volta il facefti.

Mi replicarai, io fono impotente, ò vero impedito, pollo io farla riceuere per me, col mezzo d'altra perlona? posso io (dira quell'altro) guadagnarla per li miei parenti, viui, & morti , ò pure per li miel amici che fono lontani? ò vero donare la mia Indulgenza ad vn'altro mio vicino? si risponde di fi, parlando dell'Indulgenza d'Affisi nella sacra Capella della Madonna de gl'Angioli, Indulgenza data da Christo al mio Scrafico Padre fan Francesco; Pag.4.q.9.m.223. ma quanto all'altre Indulgenzes bifogna dice il Padre Fabro stare alle precife parole della Bolla Pontificia, nella quale fe fi esprimono li mentionati dubij, potrai colpire l'intento.

Et e nella Bolla concede il Papa, che la fanta i Indiugenza poffi appia, anno aplica fi per modum luffi agu, anno aplica fi per modum luffi agu, anno all'anime del Purgavorio, gli giouerà mirabilmente, di ciono il Santi Dottori, Tomafo Angelico. Bonauentura feraco, de il dotto Alenfe, o commania opmio: Hor qui apponto v'afpertauo con gran defiderio, & anfiera di fapere o è Padre? è il Papa dra nella Bolla, quello che fara celebrare nel tale.

Prèdica per la feconda festa

199 Padre , ò di fua Madre , ò di chi lui vuole , la liberard dal Purgatorio , cioè, farà in fatti liberata quell'anima

da quelle acerbiffime pene. Rispondono di si , molti santi Dot-

tori nel libro, super dies ira, dies illa &c. dedicato a Papa Paolo Quinto , composto dal nostro famoso Tcologo il Padre Orciano stampato in Perugia l'Anno 1609. Perche, dice lui, fra l'al rre ragioni, & auttorità, è articolo di fede, che il Papa non può fallare, in rebus fidei, & morum , à cui diffe Chrifio d fan Pietro. Pro te rogaui Petre, vt non deficiat fides tua, leggete il fopradetto libro, & trouarcte in proua di ciò,raggioni,& auttorità, nonfolo de fanti,ma anco de facri Concilij, & va-

rij essempij.

O che bella gratia, ò che infinito resoro vi dona Iddio. N. per mezao di tante facre Indulgenze, per libera re voi, & le pouere Anime del Purgatorio; sù, su dunque prendete con vi ua fede le Indulgenze plenarie del fantissimo Rosario, di san Domenico, del Cordone del Serafico Padre fan Franccico , della Madonna del Carmine, della Centura, & del Con fortio spirituale concesso dalla felice memoria di Papa Gregorio Quintodecimo, dicendo voi cinque Pater , & Aue maria, con la Salue Regina à prò delli cinque bisogni spirituali del mondo; cice per li Giusti, per li Peccatori; per li Tribolati; per li Agoni. zanti , & per li purganti nel Purgatorio: Quanti Altari primlegiati, quanre stationi, quante medaglie? Ian Cle. to Papa dir foleua quando gli occorreua discorrere di queste sante Indulgenze, che à Christiani era di maggior merito vifitare la Bafilica di San Pietro in Roma , oue fono tante Indulgenze, the il digiuno di due Anni: Hora fenza andare in Roma, fenza difpendij,& fatiche, fenza diginnare, potete visitando li serte Altari prinilegiati, ò vero far celebrare vna messa

all'Altare prinilegiato, confeguire le medefime Indulgenze. Mitte, mitte panem tuum super transeuntes aquas , quia poft tempora multa, inuenies illum, diffe Iddio nell'Ecclefiaftes , capite vndecimo . Chiama egli il Purgatorio, acqua del Mare. Quia nimis amara, spiega il mio fan Bernardino da Siena . & l'A. nime del Purgatorio vengono chiamate; Transeuntes aquas, perche ini stanno di passaggio, & non per sempre. Saluus enim fic erit per ignem, inle-

gna l'Apostolo. Onde se tu hauessi frumento di vantaggio, & rinchiulo lo tenesti sul granaio, più, che mercantarlo, ò pure feminarlo, non farrefti vn pazzo? O quanta dementia eft futura vita congruentes , fibi non aggregare diuitias, & magis liberos, quam fe, grida fan Lorenzo Giuftiniano, Oratione ad Diuites. Questa è la pazzia de mondani, tengono stretto,& pensano perdere quel. lo che potrebbero dare alli poueri del Purgatorio, & ecco la morte che ne viene, & nel fine all'Inferno tracollano ad ardere eternamente ; & per tutta l'eternità arrabbiare di sete, & di fame. Muse dutique, panem suum fuper transenntes aquas, porgi à quelle Anime meschine il pretioso pane delle fante Indulgenze di questo prefente Gubileo, che à prò di quelle largamente dispensano i santi Pontefici qui in terra. Quia post tempora multa inuenies ilium, cioè, quando morai, tu diuinamente moltiplicato lo ritrouarai . Impossibile enim est, ve praces multorum in Purgatorio non exaudian-

tur, ti afficura Agostino santo. Serui questa mattina N. l'essempio miracolofo occorfe nella villa Rofelina appresso Roma l'anno 1651, al primo del mele d'Ortobre nella nostra Chiefa d'Araceli : fù da me veduto detto miracolo descritto appressol'AL tare del gloriofo fant Antonio da Padoa in questa forma . Dormendo tre Gentildonne in yna medefima cameraficaglió dal Cielo vna faetta, la quale frazafió il tetto in guifa tale, che le imedefime donne fentendo lo fitepito , & le traui rouinate cadendogli dadofío, gridorno con gran fede: Ah fanto Antonio fempre miracolofo, & quanto voi ò Anime fante del Purgatorio , delle quali fiamo deutore, aiutateci per fegno del miracolo , ne atraccorno la Amen.

Tabella al fudetto Altare, & Chiefa: flate anco voi deuoti del fanto, & dell'Anime del Purgatorio con pigitar spesso per quelle le fante Induigenze, diquelto facro Giobileo, chequanto bramarere, tanto ottenerere, in questa viza per gratia, & nell'altra per gloria . Benedicat robis Dominut pulchritudo infitia , mons fancias. Amen.

## PROEMIO QVARANTESIMO III

Nel martedi di Pafqua.

Morofo faluto, diuina pace, fraterna vnione, caritatiuo amore, fempiterno incenduo, sfauillante defio, defiato bene, rihicenee Chriffio, e en riforto Safua eagre ci rapprefenta hoggi nel Vangelo corrente l'Euangeliffa N. ò mei fignori.

Saluatore à perso genere, Christo al misero mondo, bene al pouero errante, desio à sosterto gaudio, incendio à gelido petto, amore à freddo cuore, vnione à disfunita adunanza, pace à litigiosa turma, esaluto all'insterma caterua.

Saluto che honora, e rincora, pace che lega, e annoda, vnione che firinge, e vniice, amore che accende, einfiamma, incendio che aide, e siauilla, defio che zela, e branna, beneche dita, & arricchiice, Christo cherallegra, e confola, e Saluatore, cheimparadifa, e bea.

Saluatore, che si chiama Christo, Christo che comparte il bene, bene che caggiona il desio, desio che nutrifee l'incendio, incendio che fomenta l'amore, amore che fà l'unione, vhione che mantiene la pace, e pace-che dona il faluto.

Saluto, ma gradito, pace, ma fofpirata, vanione, ma indifiolubile, amore, ma infinito, incendio, ma conferuato, defio, ma innato, bene; ma interminato, Chiflo, ma innamorato, e Saluatore, ma fortemente afoettato.

Saluatore, ma onnipotente, Chrifto, ma fapiente, bene, ma incomprehenfibile, defio, ma ardente, incendio, ma ineftinguibile, amore,
ma immenfo, voiene, ma inaudita,,
e pace, ma inperturbata.

Caro faluto, benigna pace, dobie a vnione, follectio annore, piaceuole incendio, feruente defio, bramato bene, amato Chrifto, e diletto
Saluatore, tanto più e che tanto vuol
dire dicemdo Chrifto alli fuoi amati
Difecpoli. Para vobit, rege finns, nobie
te timere. Ma voi o nuò Signore che
frete, &C.

a time it a top Tis cassic

Se si prepara a morire per i nostripeccari, e termina che la sna mottesia sopra d'una Croce, stabilisce la pace. Pacificans per fanguinem Crucis, sine qua in terris, sine qua in cui si sunt.

Se fpiral'anima fua fantiffima nelle mani del fuo Exerno Padre mandandola fuora del fuo factatifimo Corpo, altro non defidera, altro non, vuole, è altro non fabilife, che vnione, che concordia, che pace. .

Iple ell pax nostra, qui fatti viraque vnum.

Se finalmente hoggi tutto glorio, e ttionfance relucita da morte d vita, &z a porte ferrate fi fa vedere cola nel Sarco Cenacolo vidibilimente, alli fuoi Santi Apoftoli, altrononi fente intuonare dalla fina fantifirm, bocca d quelli, che mottetti di pace : Pax vobis. Pax vobis, nolite timer s, gg [sms : e pero; Billa, bediagrana

Riportino di gratia hormai ò Signori alla luce della loro memoria. quello che anticamente offeruauano i Persiani nello stabilire la pace con i loro nemici , & è che vniteli infieme. le diuerfe', e diffunite fattioni fi fanguinauano nelle braccia, e tenendoli ambidue aperte le parti , fopra d'vn. vafo faceuano diftillare il fangue, e cofi vnito il fangue dell'vna, e l'altra parte in quel valo, era legno di stabilita pace , & vnione frà di essi ; Il penfiero è bello , benche l'opinione non fia riceunta, perche pensauano ehe l'anima refideffe nel fangue, attefoche la commune dice, che l'anima rifiede nel picciol'orbe del nostro cuore, co me fede principale del nostro corpo ; Costoro nondimeno con questa cerimonia credenano nell'unità del fangue, pensando di due anime, farsene vna fola, e quelta poi, mai più per l'auuenire contrariare fe stesia.

Hora fentiamo adesso, che dice, questo no stro resuscirato Signore, per sapere quel tanto che sa bisogno per la nostra salute. Iniques edie habui. Iniquo è il peccatore, fi eccolo nemico à Dio . ma desideroso questo mediatore di mettere pace fra Dio, e l' -. huomo, che fà il Verbo Eterno, affume la nostra humana natura , si fal'a vnione di Dio, e huomo, sparge il fuo pretiofo fangue questo Iddio humanato, per faluar l'huomo, e fiviene d fare vn'iftels'anima . Animam meam do eis , & vn istesio spirito con. lui : Adesso come si dourd chiamare quello fangue? Sangue pacifico, fangue di pace. Deus autem pacis qui educit de mortuis pastorem magnum ouium in sanguine testamenti aterni , dice l'-Apostolo San Paolo, ad Hebr.cap.13; Leggono li Settanta . In fanguine fade. ris , & pacis aterna .

All'incontro poi dicono Eugrifto . e Prudentio Poeta, che li Greci, e Romani stabiliuano la pace con yn Vitello, come anco si legge nella Genesi . Occiderunt vitulum faginatum;con questa cerimonia se ne veniua il sommo Sacerdote correggiato dal Popolo, e conduceuz vn Vitello di pochi anni con vna corona di fiori coronato fra le corna, con solleuata penna, & arriuati fopra d'vn ponte d'vn ben rapido Torrente, quiui alquanto fermateli, poneuali mano ad va coltello dal Sacerdore, lo feriua, e con la ferita fleffa , lo precipitauano nel fiume , doue fpruzzando gran copia di fangue, stimandolo vna gran virtima l'adorauano per vero Iddio. Hora noi se dall'amaro liquore delle profane Istorie vogliamo trarne il fuco foaue d'ambrofia celefte; Chi non sa, che quefto gran Sacerdote, e Monarca dell'vniuerio Iddio, di cui si dice a bocca piena da tutti. Tu es Sacerdos in aternum , fecundum ordinem Melchifedech 3 yago di stabilir la pace trà noi, e Dio, vidde vn totrente di sceleraggini, che inondaua tutto il mondo: Male dilluma mendacium , bomicidium , furtum , & adulterium inundanerunt , & fanguis

fanguinem tetigit . Ofee cap. 4. Che fa egli; forma vo ponte di legno, che tale appunto raffembra questa Santa Croce . Ponte ferrato di ferrei Chiodi . Foderunt manus meas , O pedes. mees. La vittima è l'humanità di Christo, si spruzza egli del proprio fangue da capo à piedi, e mentre il Padre lo vede cosi tinto di sangue, mi eiga l'ira, placa lo sdegno, ritarda li flagelli, non manda li castighi, ne tampoco c'intuona fentenza di morte quelli che fi trouauano prefentri, l'adoranano. Renertebantur per, uttenges pettora fua , e lo confestauano per vero Iddio. Verefilius De e at ifte . Penfiero è quello della tromba dello Spirito Santo N. ad Hebr, cap. 9 Chri flus affiftens pontifex futurorum bonorum per amplius , & perfelt us tabernaculum non manufallum , ideft , non buins crearionis : neque per fangumem b'rcerum , aut vitulorum , fed per proprium fanguinem introunit femel in fantta , aterna redentione innenta . Chriftus Aliftens , ec . colo Sacerdote. Pontifix , a pontibus faciendis, dice Prudentio Poeta, & ecco il ponte i ma che ponte? non ordinario e confueto, ma firaordinario, e fuora dell'ordine naturale , per am plius, & perfettius, ecco la vittima la quale, non per fangumem larcaram, non e flato vecifo vn Vitello ordinario, ma l'Incarnato Verbo Divino figlio di Dio , con tante ingiarie , improperii , e tormenti , fparfo il fangue , per me-20 del quale , aternam redemption m inuchit, e non ad altro fine, le non per flabilire l'unione , la concordia , e la pace, fra Dio, el'huomo, che però opefta martina . Stetit lefus in media Difcipulorum in rum O dixit eis. Pax pobis . Pax vobis .

Hora gra mi pare di fentire vio bello eleuare ingegno i che mi dice cofi : Onde dunque anuenga, che effendo la garecofa di tanta fitima, ad ogni modo, venga ella da motti nel mondo di forezzata: : Ginfto a mio fenfo la fii-

mano vna picciola femenga; che aò? pena veduta da le stella nel di fuori che non hauendosene arodi di penetrarla nel di dentro, poco si apprezzato Et apponto parmi auuenga a questi tali , come suole auuenire ad vn zoti. co Contadino, che fentita dire per effempio, che, Contraria contrarus curantur, & egli di quelta propositione non ne fa nessun conto ; e pure è cofa detta con tre parole; e molto miftero contiene, ad ogni modo detto groffolano lo ftima, ma fe fente poi dire; che va chiodo, caua l'altro chiodo, l'intende fubito, & vedrete che l'apprezza, e ne fa firma, perche lo piglia quali da voa femenza d'vna bocca immatura . e quiui vedrete che lo rompe con denti incittui d'vna diligente di-(cufsione, to matrica con li morali d'vna pofata (peculatione , lo (appreggia col palato d've fottile giuditio . e penetrandolo nelle vifcere , più medollare . conosce che in se racchiude . come in radice tutte le conclusioni di quella fcienza, cioè à dire, quanto la Terapentica ritogna per fanare wall corpo vinente infermo : Cofi la pace .. è vo primo principio nella materia de beni ; Se proposta viene dall'huomo mondano, che non s'intende di quefte cote grossolane del fenfo, non è ftimata, perche qual fia in fe ftefsa, non e conofciura; ma fe tu la proponi se vna persona intendente, e saprente de beni veraci , lubito la penetra . nomifolosine all'oise; ma anco sino al mes dollo, e riconofciura la di lei vena . e foutana . ne fà la ftima douses : La forcienza è quella che ci chiarrice à Signorii, femeglio mi attendete con Fatrentiente, nos mis mor in-

Prispomamo la pace à quelli huse improfician de quali parlido diffi il Profeta ne l'Salmo 33, chenons's intendono punto di verri. Nem ell' qui faciationem, non ell' vique ad visiti , persono quello la pace i lo mi rimetto a gli effetti del Profeta annoperati di

che fono fraudolenti di lingue, vene nofi di fiato, pieni di maledittioni, e ranceri, in fomma prontiffimi a fpargere ad ogni poco il fangue humano . Linguis fuis dolose agebant , venenum afridam (ub labus corum querum os malediftione , & amaritadme plenum eft ,. veloces pedes en um ad effundendum fanguinem; Ma donde nascono mali cost fatti? da questo appunto che andiamo dicendo, cioè dal non conok ere la fanta Pace, dal non penetrario al vi-110, O viam pacis non cagnonerunt Scntite adello che ne dice il Padre S. Ago flino di quelta pace. Hanc fuis haredi tatem dedit dona omnia fue pollicitationis , & p emia in pacis connersatione eromifit : lo la ftimo tanto, quanto è l'effere di Christo, ch'è l'adempimenso di tutti i premii , mercè che penetrando al viuo, riconosco che a noi da quella ne viene ogni defiderabil bene. Dona omnia fud politicitationis ; & pramia m pacis connerfatione promifit : "

Trebeni diftinguono (come già fapete N.) i morali Filosofii Bene, ho nelto , che affolutamente fi chiama buono. Bene, diletteuole, e bene vtile. To poinon so, fe fril beni crea ti, trouarete altri beni,entro del quale si accompiano tutte queste formalita, ma nella pace fi, & è gran marauiglia, che in essa vi si trouino Mera uiglia tale, che cofi fè vna volta esclamare il Profeta . Ecce quam bonum & quamineundum , babitare fratres m v. num : Ob quam grandem admirationem propoluit , quando dixit etce , grida il Padre che scriffe, Ad fratres in eremum o quam mirabilem ptilitatem , pradicit nit quando subinnxit, quam bonum, & quam incundum . Bene honesto troua rete voi molti digiuni, vigilie, macerationi di carne, ma non fono poi diletteuoli. Bene diletteuole trouarete sucora, crapole, balli, fuoni, canti, lafciule &c. ma quelti poscia non sono beni honefti , benche honefto, e fiz. delettenole infleme the appena fi tro-

ua in quefta vita mortale. Mix poteris venire in prafenti, vuum quod fit bomimi, O incundum. Cupis tamen il ud muenire? vuoi tu trouarlo ? non ti partire. dalla pace . Per fequere pacem , Or ampleftere eam : Hac eft enim folk virtus , que bonum babet , & incundum ; Ma. fermati alquanto ò Dotto Padre, bene vtile non fi troua? Tronca dunque da va ramo, si bella pianta rima ne ? quetto non conchiude, anzi è vn... tal bene la pace, che cofa dimaggiore vetlità il mondo poffieder non puole. Pax sale bonum eft in cebus creatis, quod nebel folet wellens poffiders, onde redico a voi quel prouerbio antico . No 1 co . nofce la pace, e non la ftima, chi prouato non ha la guerra prima. Dammi publica guerra ne i Regni , & io ve li do , fatti tutti bolchi i giardini ., deferti i campi , regnat vitij , defolar le Città profanare i Tempij , diffabitare i pacii , & inafizto di langue humano le itrade.

Volete sapere N. di doue procede quelto che la Pace sia poco apprezzata, per la poca stima che fate della sua forella, chiamata Giuftitia : Di Galete, e Lucullo Cauaglieri Romani io leggo, che furono così confederati 2mici frà di loro, che l'yno non fi allontanana dall'altro vir punto ben cheminimo foffe; Ma ecco che il buon'-Galete per opera di Tolomeo venne ad effere eletto per Gouernatore d'vna Provincia, rifiutò Galete audarni fenza Lucullo, s'io ho d'andare al gouerno, diceua, è necessario in mia compagnia venga il mio amato Lucullo; onde diffe queste belle parole. da effer scritte in fronte di tutti i secoli; Nefert Galetes Prownciam (ubire abfque Lucullo ; tanto era stretta l'amic :tia fra questi cari amici .

Tanto appunto posso dir Io di queste bellissime, e consederatissime Signore, della Giustiai, e della Pace, tono così annodate insieme fra di loro, che l'yna non può stare sensa l'altra; Il penfiero è del Profeta,e Rè Danidde . Inflitia , & Pax ofculata funt , fe fi baggiano, non fi poffono così facilmente diffunire: Bella reflessione fà adesso sopra di questo pensiero il Padre S. Agostino. Percantare ab boc; Vis pacem, fatim respondit. Cupio & opto pasem.Se tu vuoi la pace(dice A goftino) è necessario che ami la giustitia. Vis, pacem, ama, & perfequere Iuftitiam, che l'yna non puol mai stare fenza l'altra, in quella guifa si come la luce no può stare fenza di effa pace, che così diffe Pritcilo Reggio Profeta . Signatum eft (uper nos lumé vu tus tui Domine, & pot fegue. In pace in idipfum dormiam, G. requiescan; bella paragonanza in vero di pace, e de luci: Onde à questo propose to trouo apprefio Homero, che quando il pouero Vlifse tornaua alla fua-Patria, per elser ftato in loco folitario, e remoto per qualche tempo, di notte fra quelle balze innocaua li fuoi Dei, che l'aggiurassero, temendo gl'animali che no lo deuorassero , li pregaua instantemente, che li facessero aprire qualche raggio di luce, & vedendolo, tutto fi tal legrana. Querebat lumen amicum, dice il Poeta. Nell'iftoffa maniera dic' lo in questa valle di mi ferie quando vediamo, che la luce della gratia diuina fia fopra dinoi, è che allegrezza. In pace , & inidipfum dor. miam, & requiescam: Perche dice il Pa dre San Girolamo . Ortum est juper nos lumen gratia Dei, cioè, quando questo lume, riflette fopra di noi, all'hora liberamente possiamo dire con verità. Orta eft pax Dei in cordibus noftris.

Oh quanto haueremo vu giorno a piangere a lagrime di fangue quefra lanta Pace, & inuixare Dauidde, quado che lacrimaua l'vecifio Giona fa fuo fedelifimo amico nelle fanguinole battaglie, ò pure afsecondare il Patriarca Giacobbe, quando amaramente piangeua la morte del luo cato figlio, così dicendo. Fera peffima, comedir ema, befila devenenti fofeb i:

Piangiaremo vn giorno si, ma amaraméte quelta cara pace, e diremo, Fera pefima deuoraus cam, beftia deuorauit pecem: Haueuano pace vn tepo fd i Fedeli Christiani con il voler Diuinos fed Fera peffima denorauit cam vi entro la fiera pessima dell'amore disordinaro. de gl'intereffi maledetti, che mangia. dofi la pace el'ha posti in ranta Guerra che scordati dell'affetto ragionegole, par che trasformari fi fiano in tanti Demonii dell'Inferno, dinemuti d'ogni honesta deuoratori infatiabili; Beftia denorauit pacem: Ditemi di gratia, quanto tempo vilse in pace quella Città, e poi rotte le leggi dell'humana ofseruanza , fi dice . Fera peffima denorant ea, perche ? perche diedero capo di farui entrare la pessima fiera dell'Inuidia, dell'arroganza, della fuperbia delle albagie delle pretendenze, de gl'auanzi di robba, de gl'reffidui, de gl'honori, e dishonori che deuorandofi la pace, gl'ha posti in tanta guerra fra di loro, quali difsuniti per odio,e per fdegno, quafi Barbari inimici , infidiandofi , e perfequitandofi fino alla yua fra di loro, fatti d'ogni giustitsa infatiabili deuoratori. Befina denoranic pacem .

Facciali quanto si vuole di bene vn huomo, che le con questo non vi è pace, mai fara da Dio gradito nelle fue operationi, Andate in S. Luca nel capo decimo, oue trouarere, che entrando il nostro Saluatore in vn Castello vna Donna nominata per nome Marta, lo riccuè in fua cafa con molta cortelia, e catità, Muier quedam Martha nomine, excepit illum in domum fuem, & perche l'ofpite eratanto degno, queita Donna Marta desiderana honorarlo con ogni buono, & ottimo apparecchio, di bene accomodare le viuande; In fomma in quella occasione hauerebbe volfuto, che Madalena fua forella, si haucise ancor lei adoprata à dar aginto; Madalena intenta alle parole di Christo per qualfinoglia ve-

gente necessità non mai si partiua da fuoi fanti piedi, del qual fatto Marta sua sorella nè restò molto imbizarira. & infuriata quereladofi col nostro Saluatore , li difse . Domine non eft tibi cura, quod foror mea, reliquit me fola ministrare dic ergo illi ve me adinucistabito Christo gli rispose, e che cola gli diffe ? Martha , Martha follicita es, & turbaris erga plurima . Marta , Marta , tu fei troppo follecita nell'ammini ftrare queite cole di cala; come ò mio Signore? non gradice voi dunque l'of pidalità di buefta buona Donna che vía verío la vostra Dinina persona. tutto quello che fa,lo fa per feruir voi mentre vedendo che si approisima l'hora del definare, & ella fola non posendo compire a baftanza con le fue fatighe a quel tanto chiè necessario per l'apparecchio, cerca quel poco di aginto da Madalena fua forella? Anzi la conuenienza vuole , che V. D.M. efforti Madalenna con due parole all'aginto di quella.

Hor chi non direbbe effer atto di scorresia questo? e pure non sentino la caufa. No fu perche no eradefie Chrito l'holpidalità, ma perche con quella vidde la turbarione contro: la forel la , vidde mancamento di pace , però non mostrò sarne conto volendoci accennare, quanto li piaccia la pace, e. l'vaione, perche fenz'elsa non gulta. Christo altre opere buone. Pensiero è questo dell'Angelico Dottore in. Cant. Non ergo Dominus bofpidalitatem prohibet, fed plurimorum turbationum, & tumultum ; Anzi ardifco dire, che più penfiero fi piglia non fia fatto qualche dishonore alla pace, di qualfinogliaaltra virtu.

Ricordatcui di Giuda il traditore, quando belà nell'Orto di Cateinnani diede il baccio traditoreleo, al, noltro Signore: Author Lucacap. 22. & appropriminante: Telas professione emm, al che non tepugnando il noltro caro Macitro, il difica folo. Ofenium filum

bominis tradis? Dimmiò mio Diamo Signore, come non rifutare di acco-flare la vostra Santissima bocca, augulla bocca fartigra, e (celerata di quel empio Ceraste? doueuare più presto quelte corresse fernarie per quelle anime sante, guuste, e monde, e quali constinuamente vi pregano in compagnia della Sposa celeste. Osculettur, mo desuro orissus, e non varequesta gratta, con uninfame, e tradi-tore Discopolo.

Signori, vi dirò io , Christo in vita sua haucua più volte data la pace alli (uoi Discepoli, fra quali v'era Giuda. Pacem relinquo vobis, pacem meam dà vobis , pacem habetis inter vos : Horaperche Giuda haueua da morire fuergognatamente d'appicato, se quella pace si fermana in lui sarebbe stata ancor ella poco honoraca, anzi fuergognata, che fa Christo per dimostrare quanto li premena il dishonore della pace, fi fa bacciare da Giuda per ripigliarfi la pace. Et ofculatus eft eum. Sentite il Padre S. Paolino Epiftola 2. Ofculum non dico fufcepit, vt pacem Proditoris acciperet , fed vt fuam ab alienato reciperet, fi lascia Christo bacciar da Giuda per ritorsi il baccio da lui 2. Giuda dato, e non effer più con lui perche doue no è pace, non vi è Iddio.

Dammi va huomo in se medesimo turbato, & inquieto per eller discordo con gl'effetti dalla ragione, per elfer aquerío con la mente da Dio, che io ti lo dò nell'animo vn abiflosfe ama fi fta cocendo in vn forno; le odia, fta forbendo veleno ; le defidera , fi mette a volo al Cielo con piedi legati alla terra; se abbomina, impenna il corso alla fuga colli nemici ful collo; fe gode, ad ogni punto vede che fe li toglie di bocca il boccone di fotto a i denti a le li attrifta , per effo il mezzo giorno è va embra fosca di notte; le ardisce tiene per firada piana il faldo in punta di fpada; fe teme, al pallore del volto fi yede , ch'e foglia cadente d'Autunmo: le ípera, fente dolori di parto: le dipera, lente crepacont di forca: le fe idegno finalmente lo prende, lo direi diuento vapabella, quando che va Demonio non raisembraíse: fono sofe queste, da non intennerire vamarmo?

Ma che ? fa che fe n'entri la pace, e convertendofi la mente a Dio vedrai in vn.inftanta.come da essa, quali che da ruggiada, l'ardore dell'amore di fe flesso, si attemorisce, quasi da Terriaca, il veleno, dell'odio e cacciato. quafi che da forbice fi troncano l'ali al defio, quali che d'Aloe medicinale fi amareggi il dolce nociuo, che fofpettofo infettana la giora, quafi da luna piena, fi dia chiarezza diurna alla: notte olcura, che attriffaua, quafi da Sole d'Aprile il pallor della terra, in vigore d'ardimento fi tinga le guancie, quafi da fune fi legano nell'ardire le gambe, acciò non faltino in prepinditio del collo, quafi da Messagiera di gratia venga leuato il capeltro della gola al disperato; e finalmente. quafi che da Ellebro, l'humor fi purghi dalla pazzia (degnosa, e dibeftia infernale non che terrena, fa che fe n'entri l'vnione, la pace, e la concordia nella Città e fi accordino i Citradini discordi, subito dico, vedrat quelli non meno fearicato di veleno i cuori. che gl'archibuggi di aunelenate palle, Fache fe n'entri quella pacenelli Regni, e le teste coronate si conucrtino a Dio, e vedrai fatti giardini gl'hotridi bofchi, fatti ameni campi, gl': alpeftri defertis e ftarfi dolci tele le vite, oue ferpendo andauano l'amare. brufche : Hor dite voi adelso N. di quali, e quante vtilità, & honesta non Eradice la pace. Ecce , ecce quam bonum , & quam incundum babitare fra tres in priam, quia fola virtus, que bonum Dabet . Tincundum, ve tale bonum aud mibil folet vidius poffideri , mercè che , emnia dona fua pollititationis, & premia in pacis connerfatione pramifit . Ripolow

### SECONDA PARTE

12.1.70 To Ax Vobis . Hor che più defiderat te N. che io con ornamenti oratorii vi facci vedere la grandezza, e. bellezza di questa virro sublime della fanta pace, non hò tempo, dirò folo quello diffe Cicerone padre dell'elo. quenza Romana in lode di Pompeo: Muleus eft Pompeius . Pompeo e vn'-Imperatore molto, che vuol dire, che abbraccia le virtù di molts Imperatori , le virtà d'va folo Pompeo . Hora io voglio inalzare la virtu di quelta. pace , fra noi , e Dio , ediró. Pax multa, perche doue Ita la pace, fta molta virtù : Il penfiero è d'Agostino. Magna eft virtus pacis, hec a prophetico (piritu dicta eft multa, quafi fub vna, wirtute amnes virtutes cornentur. Che me rauiglia dung; le a quello apportatore di pace Christo Signor nostro si stuni. fcono fta mane is S. Apottolisqualism gitabant fe fpiritum videre . dice Ambrogio, ma egli per confortarli , &: inuigoritli, e per liberarli d'ogni dus bio, lapendo che doue è dubio non è pace, ma fiera guerra, li loggionge Videte manas meas, & pedes meosimal fi die votefte, vedere quefte mie cicatrici , nelli piedi, mani , e coltato .: hanno offa, e carne i ma il fpirito nom ha ne offa, ne carne , e però. Pax vobis , fono cifulcitato per apportare à voi la pace pería ne i voltri cuori per s ejuta cent la miamorte...

Videte monus meas, & pedes meos s. no per altro, che per pacificar l'huono con Dio, il quale per il peccatoera (no nemico, fono flate aperte, efracaflate, acciò, non commoneatis in
attennim.

Pidete minhs meas, & poles moss, non-per altro acciò confirmati il von firi-cuori-nella fede della mia actated rettrone; dicono Beda, & Agoltino, i offendireis menus, permanifellare intereno, quello triondo haunto-della accesso-quello triondo haunto-della.

morte, e del peccatore.

Videte manus meas , & pedes meos , perche le hò da mostrare ancora al mio Eterno Padre, accio volendo ca-Rigare il mondo, poffa fargli vedere quefte piaghe che ho voiontariamenre patito per l'huomo, e per mezo di else rimetterlo in gratia lua, con dire, Pax vobis.

Videte manus meas', & pedes meos , per leuare da voi ogni dubio, & ogni caufa d'infedelta, e per mezzo di quefle, voi fiate essaltati nel Gielo, e li dannati per la loro incredulità de-

pressi nell'Inferno.

Videte manus meas, O pedes meos, dirò pure io framane, è peccatori, è tempo hormai laferare il percato , mentre più volte hauete intefo il pefo di quello, attefo che, ne il Cielo ne la terra lo polsono più fostenere.

Videte manus meas, O pedes meos. ò Auari, mentre il voftro Signore fu fpogliato dalle turbe delle proprie vesti, denudato alla colonna, & ignudo posto sopra di quello trenco di Croce,& voi non restate d'offenderlo, in procurare, per fas, o nefas, ricchezze, per acquiftare danari, questo è segao d'inimicitia, perche non l'inuitate in quelta vita per hauere la pace, ma ben fi fanguinola guerra.

Videte manus meas , & pedes meos . Superbi che non volete pure vna volta atterrare la voltra alteriggia, mentre egli per darui pace fi è moltrato tutto marfueto, & humile quado fla gellare si vedeua per tuo amore le sue innocentisime carni . Fui flagellatus tota die , O caffigatio mea in maintimis.

Videte manus meas, & pedes meos, à Lascini, e dishoneffi, battuta,firac. ciata, firopicciara, e così malamente trattata la mia carne, & voi non attendete ad altro che a piaceri carnali, alla fenfualità della carne, & alla sfrenata libidine di voi medelimi, fenza penfar punto all'altra vita, come dice l'Apostolo San Paolo, che se vinerete di carne, morirete di morpe, fi jecun? dum carnem vineritis moriemini.

Com'è possibile ingrati peccatori. e peccatrici, huamini, e donne, fub capite spinoso, effe membrum delicatum Ecco il nostro capo ch'è Christo; Ega fum principium, & finis ouefto capo sta tutto trausgliato, tutto affaiciato di foine, e tù hauere il tuo capo ligato. nelle lafciuie, & inuolto ne pafsa tempi delli mondani.

Dunque non fei di Christo, poiche è impossibile lotto en capo fpinato, ritrouarli membro delicato; Nan licet , no, che questa faccia facrofanta. del nostro risorto Redentore sia stata bagnata di lagrime,macchiata di fangue, sporcata disputi, che come dice il mio Serafico San Bonaucatura, & il. Profeta Efaia che non ci era afpetto

humano. Non erat ei afpellus , neque

decor , e queste vostre ò donne , con-

tanti lifci, & vani abbelletti . Non licet, no, che queste nari di Christo habbino odorati fetori, e. puzze di făti peccati, che sia stato sugetto per tua gratia, à tante (celeraggini, e che tu non possi lopportare va minimo difgulto verso il pouero in-

fermo miseramente in vn miserabil letto ridotto.

Non licet, no, che queste diuine orecchie di Christo habbino intese tante villanie, ingiurie, & improperii. Aures eius ad audiendam pocem corum. e che le tue fi sdegnino di sentire da\_ vn Padre spirituale, è da vn Vangelico Predicatore per tua falute vna fpirituale riprensione .

Non licet , nò, che quella bocca del nostro Saluatore, sia stata amareggiata da fiele, mirra, & aceto, che habbia gustato essalar l'anima per nostro gusto, e tu in grado disleale, (degqi per luo amore fare vn digiuno, ma pigli ben fi per tuo diporto viridotto di crapoloni, per tuo spasso in vece d' vn'officio della Beatilsima Vergine, le carti officii del diauolo, & in luogo

Hi ringratiarlo di tanti beneficii che I za del Padre S. Girolamo, che se voi ti ha fatto, e continuamente lodarlo, bia fremarlo, disprezzarlo, e maledirlo ? non è questo il modo ò anima Christiana d'abbracciar la pace, e di vairfi in eterno per mezzo di elsa con questo Christo. Non fate vei come faceuano quei Ateniefi che nel tempo della morte aspettauano la pace e non la trouauano; Non cogitabant de pace. mili in fine mortis fue vite, dilse vn Filofofo.

Deh Città mia cara; populo mio diletto, non aspettate l'vitimo fine della voftra vita per ritrouare la via. della pace, perche in quel punto . Contrictio & infelicitas in vijs corum , quia viam pacis non cognonerunt : Anzi mi protesto hoggi appresso di voi alla prefenza di tutti con la testimonia- I

Sale No. a minute of a fact of their car. non abbracciarete quella fanta virtà della pace, nella voftra morte non vi valera dir niente . Requieleat in pace. perche da quelto mostrate di non effere Christiano, qui pacem non babent. Christianus non eft, dice Girolamo, e come tale è degno di maleditione, è vn Ateifta . Sentite ciò che difse vn . Scrittore: Ad fratres in Eremo, Maledi-Bus qui te odit, qui te impedit, O frangis inter hamines, quoniam Antechriftus eft . & fi ins perditionis: Hor duque fe fei ftato priuo fino adelso di questa pace N. cerca con ogni possibile diligenza reacquistarla, e poi qual geloso amante le la conferui nel cuore, per fentirti dire nella tua morte dalla bocca di questo Christo Pax tibi, Pax tibi, vieni meco à godere l'eterna gloria. Amen,

to be tade and as a present the con-

10 th 1 th 10 th





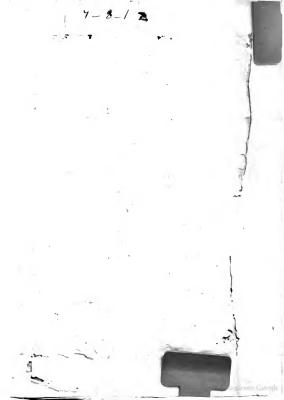

